







# HISTORICA RELATIONE

Del Regno di CILE,

E delle missioni, e ministerii che esercita in quelle la Compagnia di GIESV.

A NOSTRO SIGNOR

# GIESV CHRISTO

DIO HVOMO,

& alla Santissima Vergine, e Madre

## MARIA

Signora del Cielo, e della Terra.

& alli Santi

GIOSEFFO, GIOACHINO, ANNA fuoi Parenti, & Aui.

## ALONSO D'OVAGLIE

Dela Compagnia di GIESV Nativo di S. Giacomo di Cile, e suo Procuratore à Roma.

a. AUN



IN ROMA, Appresso Francesco Caualli. M. DC. XLVI.



Vesta Relatione del Chile, che il P. Alonso d'Oualle Procuratore di quella V. Prouincia ci ha dato, si potrà stampare, se così piacerà all'Illustriss. e Reuerendiss. Mons. Vicegerente, & al Reuerendiss. P. Maestro del Sacro Palazzo, essendo stata teuista d'ordine nostro, & approuata da alcuni Teologi della, Compagnia. Questo di 27. Settembre 1644.

101181

NAME OF

### Mutio Vitelleschi.

Imprimatur, si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Pal.



Fr. Hyacinthus Serronus Mag. & Socius Reuerendis. P. F. Michaelis Mazarini Sac. Apost. Palatij Mag. Ord. Præd.

ALONSO D'OVAGLE

Deir Campagniadi GIESV Nativo de S. Gia-

IN ROMAIL Approfes Trancision Causille. M. D.C. X

como di Gile e 100 Protuggiorea Roma.

MAN

## Red On Librar Only Gasa pre caminato con literia ventà tenzamai alongonni da quella in do-

## the control of the state of the

millionte fi racconta conforme l'hò intelo fenza aggiungertu ne levare cola

Stendo venuto dal Regno del Cile è con questa occafione hauendo trouato, ghe in questi d'Europa si hà di quello così poca notitia, che in molte parti di essa ne anco sapeuano il suonome, mi tuouai obligato à condescendere al desiderio di coloro, che sollecitand omi quasi mi ssorzavano à sar conoscere à questo Hemissero vna cosa degna d'esser conosciuta. Restai però soprafatto in considerare il mancamento della mate-

ria che hauerei incontrato per il fine propostomi, e la llontananza del luogo, che me ne poteua prouedere per sodisfare a quelto commun desiderio. Risoluto dunque di corrispondere in squalche parte al debito del mio officio de sopratutto a quello a cui non poteuo lasciar d'obedire, determinai dimettere insieme la presente Historica Relatione di quel Regno, per dare alcuna notitia di Regioni tanto remote, il che non feci senza timore della Censura, e nota, che altri e per dare alla presente opera, come particolarmente difettosa in quella parte che concerne la dilettione d'una perfetta Hiftoria come io medesimo lo confesso. Deuo però intorno à questo aunilare il prudente Lettore, acciò considerata la poca comodità e sollieuo, che ho hauuto in scriuerla in tanta lontananza, come e Roma dal Cile, e quanto sprouedutamente mi sia posto à questa Impresa, mentre non hebbi mai tal pensiero, egli suplisca con la sua accortezza, e discretione in quello che sarà per apportargli minor gusto di quello che potrà sperare di riceuere quando venghi in luce la generale Historia di quel Regno, che poco potrà tardare à comparire nel Theatro del mondo. Intanto vedrà qui il prudente Lettore nel primo e secondo libro la natura, e proprietà di quella Regione. Nel terzo quella de'suoi habitatori. E nel quarto, e quinto l'Entrata che fecero in quel Regno gli Spagnoli, & il loro acquisto. Nel festo leggerà varij successi della guerra, la quale ha dato occasione alla valorosa resistenza che quelli di Arauco hanno fatto alli Spagnuoli. Nel istesso si descriuono i mezzi della pace procurati dal Padre Luigi Valdiuia della Compagnia di Giesù ad effetto di facilitare in quelle parti la predicatione del Santo Euangelio, assieme con la morte de' suoi fortunati Compagni. E nel vltimo, che è il più lungo di tutti, il modo di piantare iui la santa fede, & i progressi che successiuamente hà fatto, e fà particolarmente per mezzo delle missioni, e ministerij della nostra Compagnia; quali acciò tanto più facilmente si possino distinguere sono stati divisi in sei Classi, nelle quali si mostra la necessità Spirituale, che hanno quei Gentili, e nuoui Christiani di chi loro predichi la parola di Dio, & infegni le cofe dellafede . To de la instanta adda mob la om

Si deuono però auuertire in questo proposito cinque cose; la prima. delle quali è che per giustificatione di quanto in questo libro si asserisce, hò sempre caminato con l'istessa verità senza mai alontanarmi da quella in modo alcuno, e questo in quanto a quello, che riferisco come Testimonio di vista. In quanto poi à quello, che hò sentito, è letto negli Autori, da me similmente si racconta conforme l'hò inteso senza aggiungerui ne leuare cosa alcuna scheposta atterare il vero senso, e se bene gli Autori da me sopral citati in quest opena sono degno di fede so bene che in concorrenza si deuono flimare per men ofofpettisquelli, sche fono di natione firaniera, particolarmente in quello spetta alla lode che così spesso danno a quel Regno nelle loro Historie . Secondatiamence, scho fi come il paefe del Cile viene ad elfer situato doppo mitti gli alari dell'auttral' America, così non posso trattareacon fondamento odello fcoprimento di effo, fenza trattare qualche cota dello scoprimento dell' Ifole, e Terraferma, Messico, Perù, & altre Provincie come quelle che servirgo di passo à quello del Cile toccando leggiermente le lodi di quello, e ajual he cola d'edificatione persuadendomi che ciò debba effere di gusto ab Lettore, che quando altrimente succeda potrà lasciar in dietro alcuni Capitoli del quarto libro concernente questa mao teria passandosene à quelli che trattano della prima entrata nel Oile che già feet Don Diegodi Almagro, and le stomer ones inoignal ib auton enuala

La terza cola che si deue auuertire è che se bene è vero che in arrivando à trattarsi del Cile, alle volte si dicono alcune particolarità, che paiono di pocomomento, e che però non hanno punto dell'Historia, ma io non le viferisco per cole straordinarie, e tanto proprie di quella parte, che non si vedino altroue, ma solo perche in esse si sconga la conformità che si và incontrando in molte cose tanto naturali, quanto concernentia i costumi, & al Cul
to diuino dell'uno, e l'altro Paese, altre poi si raccontano per dar'animo, &
incorare quei nuoui habitarori à proseguire, & auuanzarsi nel prositto che
hanno sortito con principij ditanta prosperità tanto in materia di Religione,

quanto di Politia, splendore, e bontà di Costumi, come si vede.

Per il che si auuerusce, che si come la presente Relatione non è Historia Vaiuersale di quel Regno, così non hò hauuto occasione di sar mentione di tutti gli huomini illustri, e samosi Capitani, e Soldati, che ini hanno siorito sino dal principio del suo acquisto, ma solamente hò satto mentione di quelliche hò trouato nominati dagli Autori da me citati nella presente opera; i quali come non hanno professato di scriuere l'Historie di quel Regno, ma che solo hanno notato quando vn caso, e quando vn'altro, ò che hanno scritto secondo l'occorrenza del gouerno di questo, e di quel Gouernatore, e di alcune loro battaglie incidentemente, nell'istesso modo non si potè da essi sar mentione particolare di sutti coloro, che in differentitempi, & occasioni hanno guerreggiato, e campeggiato in quella guerra. Non voglio però mancare del mio debito in questo caso, e così di protestarmi come deuo con tutti quei samosi Capitani, e Soldati valorosi di quel Regno, la cui memoria dourebbe notarsi ne i bronzi dell'eternità, se scriuendo la presente a

opera hò taciuto i loto Nomi, assicutandoli ciò non essere auuenuto per mancare all'offeruanza che professo con essi, ma per la ragione di sopra accennara, perche, le bene hò noritia di moltiche hanno fiorito nel mio, e ne? paffati tempi ; tuttauia quella non e tale, e canto individua quale farebbe stata necessaria per il racconto delle lodi, che se gli denono, e per dare alle loro Imprese, e gloriose attioni il dounto luogo. L'Historia generale supplirà à quella particolarità, e potrebbe anco effete che quella mia fatica suegliasse alcuno ad impiegare il suo talento nella compositione di vn libro à parte de gli elogij di quelli Heroi, che non sarebbe ricenuto senza applauso vniuersale per la necessità che tale Autore hauerebbe con quella occasione di esaltare

maggiormente il nome di molte case, e principali samiglie di Europa.

Finalmente si auuertisce il Lettore, che se bene la prima, e principale intentione, che mi obligò à dar di mano alla penna per ordinare questa Relarione, futh dar notitis delli Ministerij dell'anime, ne quali si và occupando la nostra Copagnia di Giesù nel Regno del Cile, però essendo questo il sogetto di questi ministerij; no ho potuto no parlar prima di esfo, e tato maggiormete perche essendo quelle regioni tato incognite, haueuano bisogno di più distinra relatione che hà forzato, ad esser più lungo di quello che hauerei fatto qua. do fusse di già vicita fuoril' Historia generale, d che si hauessero ritrouate particolari relationi in questa materia; per questo anco mi trattenne più nella descrictione, ne i primi cinque libri, delle qualità di quel Paele, e valore, e fierezza dinquelli Habitatori, al che assenti volentieri il mio genio acciò con le il mezzo di queste cose si conoscelle più facilmente la virtù, & efficacia. della dinina gratia ne' buoni effetti, che si sono cominciati à sperimentare nella Conversione di quella ostinata gentilità, come si vede negli vitimi due libri, che se bene in numero minori, tuttania contengono quasi ranto quanto i primi cinque, la materia de quali come contiene in se cole diuerse, così fit anco necessario di vederla in più libri . 19100 ana , 21391008 o 131

Questo è quanto hò voluto aunisare al discreto Lettore intorno alla presente Relatione, nella quale con la variera delle cose che si riferiscono haue rà con che trattenersi, alcune delle quali potranno sodisfare la curiosità di quelliche si dilertano di saper cose naturali, & altre à quelli, che gustano di pascer l'intelletto con la lettione d'imprese famose, efatti, e gregi, che occorrono negli acquisti, e guerre particolari. Haueranno similmente ma teria secondo il loro gusto quelli che si dilettano d'Historie, perche se bene assai succintamente, nondimeno in quest'opera si tratta dello scoprimento dell'Indie, & acquisti fatti di quei Regni conforme all'ordine de' tempi, e de' personaggi, che sono concorsi à quell'Imprese sino da'suoi principij, e sopra tutto vedrà l'affetto pietoso (materia di deuotione) ele gratie particolari, con le quali la Regina del Cielo hà voluto fauorire il Regno del Cile, inuitandoci in questa maniera à lodare il fattore dell'yniuerso, il quale nello spatio di poco più di va Secolo si è dato à conoscere, e fattosi adorare da tanta varietà di Nationi, sforzando vltimamente ad inclinare genussesso il potente, & indomito Araucano, che per tanti anni guerreggiando fece tanta resistenza alla predicatione del Santo Euangelio. Finalmente non desiderando da quelli che si degnaranno di scorrere il presente alcun segno di gratitudine in riguardo della mia fatica (che non la stimo degna di tanto premio, anzi che ne meno la ricenino nelle loro mani) voglio solamente pregarli à non correre precipitosi nella sentenza, e censura de suoi mancamenti ma considerare per mia disesa la poca incommodità con la quale hò scritto. & alli incontro il desiderio che hò di dar gusto, e sopratutto d'ingrandire il Regno di Christo in quel nuouo mondo, mostrando alli apostolico zelo de suoi operarij Euangelici, la copiosa messe, con la quale sono inuitati ad operare in quella dilatata Gentilità, conqua Christianità. A Vale a di mala con la quale sono in quella dilatata Gentilità, conqua Christianità. A Vale a di mala con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica a electronica de su mala con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica electronica electronica de su mala con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica electronica electronica de su mala con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica electronica electronica de su mala con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica electronica electronica de su mala con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica electronica de su mala con la quale sono incommodità con la quale sono in quella dilatata de prima il agontica electronica de su con la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima di la quale sono in quella dilatata de prima dila

Trust were to searche it begins one for the bounchs prime, to manage in-

tentione, che mioblico à dir di mano alla penna per ordinare questa Rela-VM Sanctifs. D. N. Vrbanus Papa VIII. die 13. Martij anno 1625 in S. Congregatione, S. B. & Vniuerfalis Inquifitionis Decretum ediderit, idemque confirmauerit, die 5. Iulij anno 1634. quo inhibuit imprimi libros hominum, qui Sanctitate seu Martyrij fama celebres è vita migrauerunt, gesta, miracula, vel reuelationes, seù quæcumo: beneficia, tamquam eorum intercessionibus à Deo accepta continentes fine recognitione, arq; approbatione Ordinarii, & que hactenus fine ea impressa sunt nullo modo vult censeri approbata. Idem autem Santissimus die v. Iunij 1631, ità explicauerit, ve nimirum non admittantur Elogia Sancti, vel Beatiabsolute, & que cadunt super personam, bene tamen ea quæ cadunt super mores, & opinionem cum protestatione in principio. quodiis nulla adfit auctoritas ab Eccl. Rom., sed fides tantum sit penes Auctorem. Huic Decreto, eiusg. confirmationi, & declarationi, observantial & reuerentia, qua par est, insistendo, profiteor me haud alio sensu quicquid in hoc libro refero accipere, aut accipi ab vllo velle, quam quo ea folente quæ humana dumtaxat auctoritate, non autem diuina Cathol. Rom. Ecclefiæ aut Sanctæ Sedis Apostol. nituntur, iis tantummodo exceptis, quos eadem S. Sedes Sanctorum, Beatorum, aut Martyrum Catalogo adscripfit.

quellicite il occinio di appercofenantali, de sirre à quelli, che guitano di pafcet l'intrilerto, che che rivo e d'imprefe fanvie, efatti, egregi, che occorror aregli acquifi, e guerre particolari. Esuecenno finilmente ma terra fecondo il loro guito quelli che il dilertano el Historie, perche le bene affait la cittamente, non dimenso in quell'opera il regra dello scopiamento dell'indie, ce acquire il regra dello scopiamento perfora est regra dello scopiamento perfora guito vedra l'afferto perolo (matria di desonica) eleganti, atticolari, con e qualità degra del Victoria volla desonica; eleganti del via rimitando el quella maniera el lorare il rattore dell'univario, il quelle mello spatto di potto di potto di condicere, el laccofi adorare da tauto perolo il è dato à condicere, el laccofi adorare da tauto perolo il è dato à condicere, el laccofi adorare da tauto perolo il edato à condicere, el laccofi adorare da tauto perolo il edato à condicere, el laccofi adorare da tauto il noto perolo il edato à condicere, el laccofi adorare da tauto de tauto di motente apreca del moto de contra con

## Auuertimenti per non errare nel mettere l'Immagini, e Figure stampate, che vanno poste in questo libro ciascuna al suo luogo.

Ragioni che si danno sopra le medesime imagini per maggior dichiaratione dell' Opera.

pag. 51. A prima didette figure che è quella che s'intitola: Facies Cœli antartici, doue sta il polo, si metterà alla pagina 51. doue si tratta di questa figura.

pag. 59. Alla pag. 59. Si metterà quella del prodigioso Arbore in sorma di Croce, e Crocisisso, che si vede nel Cile, della quale ini si discorre.

pag. 90. La terza, nella quale si vede la casa che gl' Indiani sogliono portare da vn luogo ad vn' altro, si metrerà alla pag. 90. doue si ragiona di que ka materia.

pag. 92. La quarta che è quella del ballo de gl'Indiani vno attaccato all'altro intorno alla sua bandiera, & al suono di Tamburro, si metterà alla pag. 92. doue si riferisce il modo di ballare dell'Indiani. E perche mentre alcuni di essi ballano, altrisoglio star giocando varii giochi, si metterà successinamente la quinta stampa intitolata: Modus ludendi Indorum, doue si vedono gi' Indiani, che stanno giocando il gioco che chiamano Delos Porotos per giocarsi con cose chiamate con questo nome, che sono a guisa di saue, delle quali a quest' effetto si eleggono le bianche che le tingono di nero da vna parte, pigliando certa quantità di essi vno sopra l'altre tra due deta Jquali poi lasciano cadere in terra per mezzo di vn'Anello grande che sta alquanto aizato da terra, e quello s'intende hauer guadagnato maggior punti, à segni le cui faue sudette caddero in terra con la parte dipinta, E volendo essi giocare a questo gioco si pongono a sedere in terra, spogliandosi ciascuno dalla cintura in sù, e nel punto che buttano le faue sudetteper l'anello si danno nel petto vn colpo tanto fiero con la palma della mano che doppo haner giocato per buon spatio di rempogli ho vilti molte volte con il petto gonfiato, e colorito di sangue come se l'hauessero jui tirato con le ventole. L'altro gioco che chiamano Del Queciucague, si gioca da loro in questa maniera, lasciano cadere in terra, come si fa al gioco della tauz che è vn'osso nel garretto dell'animale detto communemence gobba, vn legnetto tagliato a forma di piramide, il quale quando cade in piedi si guadagnano cinque punti, quali si vanno notando in vn mezzo circolo che tengono fatto in terra con certo numero di Casette, ò divissoni, doue pongono vna picciola pietra, le quali vanno similmente diuise di cinque in cinque, che in lingua Indiana vuol dire Checiu, che perciò chiamano questo gioco, il gioco del Che-Ciucague.

pag. 94. Alla pag 94. Si metteràla quinta stampa, doue si vede vn' altro gioco che chiamano della Ciueca del quale si tratta in detta pag. 94. il qual gioco ancorche mi venga detto che similmente si gioca in alcune parti di Spagna, non però gl' Indiani l'appresero dalli Spagnoli, come hanno imparato il gioco delle carti, & altri, perche questo gioco lo gio-

C2-

cauano molto auanti la como protecti de la continguaria.

pag. 106. Alla pag. 106. Si metterà la figura, doue si vede il modo con che gl' Indiani vanno cacciando con le due palle attaccate ad vna corda con la quale legano vn Toro, &c. come si dice nella detta pagina. Si vede anco nella medesima figura il modo con che lo struzzo se ne scappa dal Cane leuriero che lo va seguitando del quale si tratta nella pag. 49. alla quale mi rimetto.

pag. 168. Alla pag. 168. Si mettera la pianta della Città di san Giacomo come

ini si dice .

pag. 181. Alla pag. 181. Si metterà l'Imperiale Imagine della Madonna Santissima delle Neui, delli cui miracoli si tratta dalla pagina 122: sino alla 182.

pag. 132. Alla pag. 182. Si metteranno l'altre due Imagini di nostra Signora, vna delle quali posta dalla parte dell'essercito Spagnolo sa suggire gl'Indiani, e l'altra più piccola che è Auuocata per la pioggia nella Valle della Ligua.

pag.241. Alla pag. 241. Si metterà l'Imagine delli tre fortunati Padri della Compagnia di Giesù che surno occisi in odio della sede catholica, di che si

fa mentione in detta pag. 241.

pag. 247. Alla pag. 247. Si metterà la figura delli prodigi, doue si vedono due esferciti che combattono per l'aria, vn gran suoco ardente inondante
la terra di vn sume che è vscito dal suo letto, vna bestia con molteteste, &c. nella quale si tratta di questi prodigij.

pag. 329. Vltimamente alla pag. 329. Si mettera la prodigiosa Imagine della Rupe

di Arauco della quale tratta la detta pagina.

Se poi doppo tutte le sudette figure per tuo gusto vorral aggiungere alle dette altre dodici figure di altre tante Residenze, case, e Collegii, di doue partono quelli della Compagnia verso le soro Missioni, e similmente altre sei delli principali Porti, e Isole del Cile potrai metterse nel fine di quest' opera doppo il suo indice, e successiuamente la Carta, ò Tauola Geografica di detto Regno per maggior sua dichiaratione, con questo. Vale,

## LIBRO PRIMO

### Della natura, e proprietà del Regno del CILE.

#### CAPITOLO I.

Del Sito, Clima, e-diuisione del Regno del Cile.



L Regno del Cile, vitimo termine, e fine dell'Australe America, che per la parte del Nortecontinua con quello del Perù, comincia dal grado 25. del Polo Antar-

tico, passado il Tropico di Capricorno, e corre due mila, e cinquecento miglia di longhezza fino allo stretto di Magaglianes, ch'è nel cinquantesimo quarto grado, e la Terra che chiamano del fuoco, ch'è la parte Australe del medesimo stret zo corre sino alli cinquantanoue. Stendesi la sua giurisdittione da Leuante à Pomente per la larghezza diserrecento cinquanta miglia, perche quantunque la larghezza diquel Paese, che propriamente ii chiama Cile, non passa cento miglia, ch'è lo spatio, che v'è trà il Mare, & i Mon ri alpestri neuosi, de'quali parleremo al luo luogo. Nelle divisioni, che si fecero del circuito, e giurifdittione delli Gouerni dell'Indie Occidentali, v'aggiunse il Re l'ampie Prouincie del Cuio, che viene ad vguagliare nella lunghezza à quella del Cile, ma l'eccedono nella larghezza due volte tanto.

Stà l'opposito di questo Regno sopra la Terra della Espetiaria della Corona di Portogallo, nel Meridiano, che passa trall'Isola Trapobana (che è Ceilana) & il capo di Comorino; nel quale Meridiano al Norte della linea Equinottia-se, nella popolatione, che starà da vetisei gradi settentrionali, l'huomini che ini habitano, saranno propriamente Antipodi diquelli del Cile, & quelli che na-

bitano da trentalette sin'à quarataquattro del depiù Occidentale della nuoua-Gninea staranno così anco demetrialmente con quelli che habitano in Castiglia. Ma come sin'hora non stà discoperto, non si sà se è acqua, ò terra. Però si sà che viene à stare nella partedella Corona di Castiglia, e nel suo opposito, & che stà ad Occidente del Cile ottomila, e cinquantacinque miglia.

Tutto questo Regno sta in terzo, quarto, e quinto Clima; & così la parte del terzo Clima, tiene il giorno, e la notte quando cresce al più tredici hore, & quelfa parte del quinto ne tiene 14. & alcuna cosa di più, al contrario d'Europa, per esser suo opposto, benche non Diametrale. Il maggior giorno dell' annoè quello di santa Lucia, & il minore è quello di santa Lucia, & il minore è quello di santa ba apostolo. Tengono ini sempre il sole alla parte del Norte, & l'ombra à quella del Sur.

Quest' è il Sito, e luogo del Regno del Cile, il quale ha ase vicine dalla banda del Norte, le Prouincie d'Atacama, e Mine d'Argento di Potosi, che danno il principio al Regno del Perù, e per la parte opposta del Sur, i Mari che cadono sotto il Polo, e l'Isole ch'in quello si

sono scouerte.

Abramo Hortelio volse dire, che per questa parte del sur s'aunicinana al Cile vna Terra, che si continuaua con la nuoua Guinea, e durò quest opinione sinche sossimo disingannati da questi, i quali hauendo passato il Mare del Sur per lo
stretto di san Vincenzo, che chiamano
del Mairo volteggiando tutta la Terra.
Australe, che si dice del succo, e voltando al Mare del Norte per lo stretto di
Magaglianes, enidentemente prouarono, che la detta Terra, cra i sola separata in tutto da qualsinoglia altra, come si

vedera più innanzi al suo luogo.

All Oriente ha il Cile per vicino Tucuman, e Bonaire, coni quali correndo il Greco si continua il Pataguai, e Brasil. Alla parte di Ponente ha il Mare del Sur che se condo Antonio d'Herrera nell'historia generale dell'Indie, e tutto quello che s'include trale sue spiaggie, e quelle del Regno della Cina. Il qual Mare comincia nella Terra, che chiamano Aurea Chersoneso che si dice Isola di Samatra ò Malacca, & ha di lunghezza da Lenate à Ponente trà le dette due soia gie del Cile, e China tredici mila, e cinquecento mielia. Conforme à ciò possiamo dividere questo Regno in trè parti, la prima, e principale quella, che si comprende trà le Montagne alpestri neuosi, e mare del Sur, che si chiama propriamente Cile; la secodal' Mole, che per questi Marisono sparse per tutta la Costa sin'allo stretto di Maga glianes, e la terza, che contiene le Prouincie del Cuio che sono dall'altra parte del li Monti, esi stendono sino all'istesso stretto, e per largo sin'alli cofini di Tucuman.

E cominciando per la parte principale di questo Regno, che propriamete chiamiamo Cile confesso, che gustarei parlassero diquesto Paese testimonii sorastiori. che l'han veduto che liberi della calunnia d'appassionati, alla quale stanno esposti, quei che parlano di cola propria potrebbono liberamente esporte le buone qualità, delle quali èstato da Dio nostro Signore dotato quel Paele, perche la com mune voce di quelli che d'Europa sono arrivatia vederlo è, che il suo Cielo, & Terra è la migliore c'habbino visto in quanto han caminato (deue essere cord tesia, che fanno a quel paese per il buon. passaggio, & accogliments che fa a tutti). Quelloch' io sò dire è, che si bene è tanto simile ad Europa, che chi ha vissuconell' vna, e l'altra parte, non sa differenza dall'una all'altra, se non nell'incontro de'tempi di Primauera, & Estate, in vna parte quando è inuerno, & Autunno in vn'altra; Tiene alcune proprietà, che veramente la rendono singulare, & fanno che meriti la buona opinione, e stima, con che parlano diessa tuttil'Historici, & quanti l'hanno vista, perche primieramente il caldo, e'l freddo generalmente non è tanto rigoroso come in Europa, particolarmente sino al grado 45. che di la inanzi correndo il Polo comin-

ciano ifreddi eccessiui.

Deue cagionare questa buona temperie il sito della Terra, la quale terminata. per la parte dell' Oriente da gl'alti Monti la coprono per quella parte con la loro altezza, la quale è affai grande, com'appresso vederemo, & il Mare, che dalla. parte di Ponente la bagna la regala, rinfresca con le sue aure soui, e fresche l'Estate, le quali a mezzo giorno, ò poco dopo hanno già scorso tutta la terra, essendo già a quest'hore arrivate sino alle falde de' Monti, di maniera, che corrispondendosi nell'estate con la molta neue ch'in quelli v'è tutto l'anno, tinfrescano talmente l'aria, ch'alle tre, ò quater hore dopo mezzo giorno non v'è caldo di consideratione, & in alcune partiins tutto il giorno, e la notte, particolarmente dalli trenta gradi in su: di maniera che nel dormire la notte sempre fi tengouo le medesime coperte d'estate, come d'Inuerno, così succede nella Concettione, oue ne il freddo, ne il caldo a' suoi tempi danno fastidio, nè fanno danno.

L'altra buona qualità di questa Terra è l'esser libera di folgori, e di tuoni, sentendosi solamente questi alcune volte assailontani nelli Monti, mai cadono gragnuoli,ne si veggono le Tempeste, che in altre parti obligano a sonar le Campane, & esorcizzare le nuuole, e nell' Inuerno non vi sono giorni tanto continui nuuo: lofi, & ofcuri, anzi d'ordinario passando quel tempo pionoso, che dura communemente vno, due, ò trègiorni, si discopre talmente il Cielo mostrandosi totalmente sereno, che non comparisce in quello nessun vestigio di nuzola, e macchia, e ciò con grandissima prestezza, perche in vn baleno cessando il vento Norte, ò Tramontana, ch'è quello che porta il nuuolato, eraccoglie la pioggia; succede il mezzo giorno, ch'in pochissime hore. sgombra le nuvole, & all'hora s'è di notte rempo cade il gelo, e sù i primi albori comparisce il Sole più chiaro, che mai.

Non è da stimarsi meno yn' atria pre-

rogatiya, ch'iui s'esperimenta, & è il non! ritrouarsi in tutta quella Terra, vipere. serpenti, & altri animali velenosi, di mamiera; che può ciascuno nelle Campagne posare sotto qualsi uoglia Albero, riuoltarsi trà l'herbe senza timore alcuno, che sia morso da Ragna veruna, nè meno vi sono Tigri, Orsi, nè altre siere. da temersi; in alcune parti solamente vi fono Leoncini, che danneggiano in parte al gregge minuto degli Animali, non però alla Gente, anzi da quella fuggono. E non solamente si vede questa nettezza della Terra que habitano gl'huomini, ma ancora (il ch'è di gran merauiglia )nelliboschi, qualisono densissimi, e folti di molti Alberi, e tanto serrati; che non si può perquelli caminare se non a'piedi, e con grandissima difficoltà; Ponderando questa buona qualità vn fratello delli nostrifamoso Scultore, che venne da. Spagna, li sentij dire, ch'era andato per trè mesi continui cercando legname per intagliare, e la uorare la Chiesa di san-Giacomo, e che essendo entrato in varijboschi, e vallate doue non v'eranè pur vestigio, che fosse giamai entrato inquelle huomo alcuno, non vidde in tutto questo tempo vna Ragna, à animale welenolo, osfchifolo, che li potesse cas gionare timore, è nausea.

None da dispreggiare questa particolarissima gratia, e vantaggio di questa Terra, & è, che non vi sono Cimici, nè io ce n'ho visto pur vna; e quel ch'è/più da marauigliarfi, ch'essendouene tanti dal la banda delli Monti done è la Pronincia del Cuio, trouandoss qualcheduna trà le robbe, e casse, che si trasportano inarrivare al Cile, nel momento, che riconoscono quest aria si muoiono, e su maranigliola l'esperienza, che di questo foce vn ourioso, o maligno, che passando dal Cuio al Cile, portò quelli Animali affai bemaccomodatiper poterfi conferuare, ma a pena arriuorno alla Valle di Aconcagua, che è il primo luogo, nell quale toccano quelli , che scendono li Monti, quando morirona tutti lenza re-

figrne ne pur vno ving implimation

Non tratto delle miniere d'oro, ne delle molte e delicare acque che par

lando per quelle sono assai cordiali, e saluteuoli, nè dell'abbondanza delli mantenimenti, & herbe medicinali, & altreparticolari eccellenze della terra, che supera, & auanza l'altre, sì per non consondere vna cosa con l'altra, sì anco perehe meglio si vederà, parlando di ciascuna in particolare alli suoi suoghi determinati.

Oltre à quest' eccellenze, che ho accennato in tutte l'altre cose, è tanto somigliante il Clima, e Terra del Cile ad Europa, che non ritrouo differenza niffuna in quelle, & è cosa veramente d'auuertire. ch'in tutta l'America scouerta non vi sia reagione, nè parte alcuna, che in tutto sia conforme ad Europa, come questa del Cile, perche in alcune, com'è il Brafile, Cartagena, Ponamà, Portobelo, & altre Coste, e Terre, che stanno dentro li Tropici. sono per tutto l'anno continui, & eccessiui i caldi; in altre poi, come Potofi, e la Serra del Perù, ifreddi, in altre y'è yna forte d'Inuerno, nel qual non pique, ma pioue l'Estate nel più forte caldo. Altre parti visono, doue non si raccoglie grano, nè v'è vino, nè oglio, & in altre, doue se vi fono queste cose, non visono i frutti proprij di Europa; però Cile tiene come Europa lisuoi sei mesi di Primanera, & Estate, & altri sei d'Autunne, & Inverno; non pioue l'Estate, ma ben sil'Inuerno, e tutti li frutti, & sementi, che nascono in Europa, sono nel Cile.

Ciò che più apporta maggior merauigliaè, che stando le Terre del Cuio, Tucuman, e Buonaire nella medesima altezza di quella del Cile si differentiano tanto dal loro Clima, e da quello di Europa, che, benche nell' Inuerno faccia grandissimo freddo,e gelist rigorofi, che venghia gelar si l'acqua coperta, e dentro la casa conservara, e nell'aperte campagne sogliono morire di freddo gli Animali; tuttauolta non cade dal Cielo vna gocciola d'acqua in tutto l'Inuerno, nè si vede particolarmente in Cujo mai coperto il Sole, ma sempre chiaro, e suelato; cominciano l'acque dalla Primauera con tant'impeto, che se durasse questo tempo di pioggia com' in Europa, e Cile, allagarebbe, la Terra, come di fatto l'allaga il poco tempo, che, durano d'yn' hora, e mezza di pioggia.

2

COL

correndo fiumi per le strade delle Città, e convertendo le Campagne in lagune, arriuando le carrette, che per quelle vanno à tuffarli più della merà, quantunque le ruote diquelle siano ben'alte, & in quelto gempo cadono folgori, e gragnole tanto grosse come oua di Gallina, e di Papare, e qualche volta come d'Astruzzo, come più volte io stesso l'ho veduro.

Tutte queste tempeste, e varietà delli gempivengono à terminarfi negl'alti mon risopradetti, doue com' in forte muro, e recinto del Regno del Cile fanno l'yltima batteria, senza inoltrarsi nè pur vn passo innanzi, nè entrare nella sua giurisdittione, non vedendosi giamai in quel Regno questi rumori, e riuolutioni di tempo, ma sempre vn' aria costante, e pacifico tutto Flare, Primanera, & Antunno, con la differenza di più, e meno caldo, & nell' Inverno di freddo, conforme alla diversizà de' tempi, secondo le quale così anco sono maggiori, & minori li giorni, e le notti, proportionandosi con l'altezza de' gradi, e corso del Sole, della medesima maniera, che in Europa, benche inalcuni mesi opposti.

Di qui ne siegue, come auertono varii Autori, & l'esperienza lo mostra, la gran somiglianza che viè tra gli huomini, animali, frutti, e mantenimenti del Cile, con quei d'Europa. Chivede l'vn', e l'altro è buontestimonio di questa verità, & nes. suno passò da quelle à quelle parti, che non lo noti. Ho visto alcuni Caualieri, che sono passari da Spagna al Perù & doppod'alcuniannisono andari al Cile conqualche carico di gouerno, o altr' officio di quelli, ch'ini prouede il Rè; e non è dicibile l'allegrezza che fanno, & il contento che mostrano per parerli che siano tornati alla loro patria, stante la gran somiglianza, che rrouano fra l'yno, e l'altro paese, così nell'aria, come nelle cose commestibili, chesono molto sostantiali, come lo riconoscono quelli, che nascerno, & crescerno in Clima più caldo, li quali quando vanno al Cile gli è necessario passare più sobrij, & temperati del solito, sin'à tato, che poco à poco si và assuefacedo lo stomaco à digerir l'eccesso, che riconosce nella maggior forza, & sostanza del vitto.

## CAPITOLO II.

Delli quattro tempi dell' anno. trattasi in particolare dell' Inuerno, e Primauera, e di siori, & alcuneberbe medicinali.

I quattro tempi dell'anno d'Eu. ropa si veggono parimente nel Cile con la medesima proportione, e duratione del tempo, benche no corrano al pari nel riscontro delli tempi, perche la Primaue ra comincia da mezz' Agosto si= no à mezzo Nouebre e dalla metà di Nonébre, comincia l'estate sino à mezzo Febraro, el'Autunno dalla metà di Febraro sino alla metà di Maggio, quando comincia l'Inuerno ranuuolando l'aria, e scaricado con indicibil furia fopra la terra abbondantissime l'acque, spogliandogl'Alberi delle sue verdi foglie, e ricoprendo li campidi gelo, e neue, comparendo ordinariamente la mattina tutti bianchi, benche subito il Sole fra due hore col suo caldo le dilegui, non comparendo però il Sole nelli giorni oscuri si conserua la neue da vn giorno all' altro.

Rare volte scende la neue alle valli, perche quantunque quella che cade sia tanta, che s'ammassi in modo, ch' arriui all'
altezza di molte picche, s'empiono con
quella l'aperture de' monti, di manierache viene ad vguaglarsi con l'altezza delle cime di quelli, e dentro quelle aperture
prosonde delli monti com'in pozzi, ò casle si conserua tutto l'anno successi uamente, scogliendoss, & accrescendo l'immensità delli siumi, e torrenti, che si spiccano dalli monti, e scorrono, per le valli, e
riuiere della terra sino al mare rendendola fertile d'ogni abondanza de' frutti.

Però, quantunque non neuichi se non poche volte nella pianura, sà nondimeno in quella freddo si eccessiuo, che inmolte partid Europa non può ester maggiore, il che prouiene si dall'altezza del Polo, sotto il quale sta quello paese, come dalla vicinanza de' Monti, da i quali soffiano venti si sottili, e penetranti, che qualche volta riescono infossiribili. E di qui nasce, che sempre li luoghi di Mari-

na

na sono più temperati : E però vero, che in questi, per contrario i venti sono grandemente più fastidiosi, che nella pianura, perche arriuado questi più stracchi, e meno vigorosi nelle parti più adentro, conseguentemente non le trauagliano,

sbattono con tanto rigore, 119

Per riparo di questo freddo, ereò Dio Signor nostro in quel luogo dilatati, spessi monti, pieni di Brugnoli come quercie, che sono le legne vsuali di tutta la contrada di San Giacomo, e di altre valli, e con questa legna parimente fanno il carbone, per le fornaci, & altre officine; in altre parti seruono a quest'effetto le roueri, come nel distretto della Concettione, doue ve ne sono tanti, e così cresciuti, e grossi, che, quantunque tanti anni habbiano seruito all' vio della vita humana, sono hoggi i boschi così intieri, e folti, che volendo andare vn poco dentro, non si può penetrare, è questi due miglia in circa lontani dalla Città, ma nella terra più dentro vi sono vallate, doue non ha ancora calpeltato huomo alcuno giamai, hauendo sostentato quella terra più di centomila huomini, come lo scriuono gl' Autori citati.

Questi Roueri, come ancora gl'alberi, che fruttano, perdono nell'inuerno le foglie; la maggior parte deglialberi feluatici le coleruano per hauerle molto grofse; e benche siricoprano di gelo, non le abrugia come quelle de gl'altri alberi, anzile bagna, e laua, liquefacendoficon li raggi del Sole, lasciandole più belle, e verdeggianti. Con le prime pioggie comincia subito la terra à riuestirsi di verde, di maniera, che trà lo spatio di venti, ò trenta giorni si veggono li campi vestiti di herba, e per più bellezza nascono con quella alcunichoretti gialli in tanta abbondanza, che paiono li prati, e le valli coperte di un tapeto ricamato diverde, e

giallo.

al nuouo ornamento, e bellezza delli fiori, con i quali comincia a mezz' Agotto la Primauera ad abbellirsi, i quali durano finche il Sole comincia col suo ca lorea sserare, che sino a Decembre, e nascono con tanta abbondanza, & in-

tante specie, che mettendomi vna volta la contarle, spinto dalla meraniglia di tanta varietà, che vedena, contai quaranta due differenze di fiori in breuissimo spatio di rempo, non entrando in questo numero li domestici, che si coltiuano nelli Giardini, & Horti, i Garofali, Rose, fiori di Melangoli, Viole, Girasoli, Gigli, Tulipani, Giacinti, Gelsomini, Narcist, e molt'altre differenze di fio. ri, che si coltinano in Europa, solamente parlo di quelli del Campo, li quali vniuersalmente sono assai odorosi, e da quelli cauano l'acqua, che chiamano d'An. geli per la foanità, e fragranza, della quale empiono l'aria con odore soauissimo, che per tutto si sente, particolarmente nel nascere, e tramontar del Sole, e non aiutano poco alla frágranza de'Campi fe medesime herbette, che sono assai aromatiche, & odorifere, e sogliono mescolarsi le cime più tenere di quelle con li medesimi fieri per distillar l'acque d'oldore.

Non è credibile la forza, con la quale la terra germoglia, e produce quest' herbe, le quali sono tante, ch' in moltissime parti non si possono distinguere le campagne seminate dall'incolte, perche sono tante solte, come se per tal'essetto sosse stata arata, e ben disposta la terra, per esser seminata, e con la proportione con la quale continuano se pioggie, van germogliando l'herbe con tal forza, e gagliardezza, che nel mese di Nouembre, e Decembre sono talmente solte, & introcciate in maniera, che con dissicoltà può vn Cauallo penetrare per quelle, arrivando in alcune parti sino al perco.

La Senape, il Finocchio, Triuoli, Rape, & Amenta, ch' in Europa veggo feminare, e coltiuare, nascono nel Cile per li campi in tant' abbondanza, che per molte miglia sono quelli ripieni di somi-glianti herbe, che naturalmente senz' artiscio humano la terra produce, e di quesse ordinariamente si pascolano le Pecore e le Capre, e la Senape cresce, & ingrossa tanto, ch' io Pho veduto com' vn braccio grossa, e tant' alta, e frondosa, che pareua albero, & ho caminato molte miglia per campi di Senape tant'alti, che supplia per campi di Senape tant'alti, che supplica per campi di Senape tant'alti.

pc-

perano vn'huomo a cauallo, sopra li quali fanno li nidi gl'vcelli, come quei, de'quali parla l'Euangeho; Ita vt volucres Cali peniant, l'o babitent in ramis e ius.

Vi sono molt'herbe medicinali, e di gran virtù , conosciute solamente dagl' Indiani, ch' effi chiamano, Maci, i quali l'occultano particolarmente alli Spagnoli, alli quali per grand' amicitia manifestano la virtù d'alcune, conseruando per loro la scienza dell'altre, solamente communicandola i padri alli figli, per descendenza: Sono questi Medici, ò Maei assai stimati, così dagl' Indiani, come ancora dalli medefimi Spagnoli, che li chiamano nelle loro graui infermità. & esperimentano mirabili effetti, che fanno solamenre con quest' herbe, le quali applicano in affai minor quantità alli Spagnoli, che non agl' Indiani: perche non sono di tanza robusta complessione com'essi.

Viddi vno delli nostri, che era assaitormentato dal mal di cuore, & era necessario, ch' andasse sempre accompagnato, perche in quell'accidente non cascasse da qualche loggia, ò corridore, & s'ammazzasse; si fecero per lui tutti li remedij che la carità, e scienza de' Medici poterono inuentare, ma senza effetto, perche ognigiorno cresceua più la passione, e correua maggior pericolo la fua vita; feppero li nostri, che trentasei miglia lontanodilà era vn Maci Indiano di molta fama, lo mandarono à chiamare, e venuto, informandosi dell'infermità gli applicò tant'herba, quanto è la grandezza d'vn ogna, e mettendola dentro vn poco di vino ce la diede à bere, e si di tanta ess. cacia, che lo liberò dal male, e per tutto il tempo ch'io lo conobbi giamai tal paf-Sione li tornò più

Altriessetti hò veduto ammirabili del curare ch'ogni giorno sanno questi Maci, particolarmente contra veleno, ch'è l'infermità, nella cura della quale sono più eminenti, dirò solamente vno, d vn. Caualiere, che per molt'anni era stato talmente infermo, che pian piano s'aupicinaua alla morte, senza che nessun. Medico accertasse giamai la radice del male, che lo ridusse più volte alla morte. Ritrouandosi vna volta assai affanna-

to fece venire di parte affai lontana vua Indiana di gran fama / che vi lono parimente donne eminenti in quell'arte) & hauendola regalata con vn buon prefence che li fece, promettendogline maggiori, perche'era affai ricco, e potente, cominciò essa ad applicarli li suoi remedii. le darli le sue herbe : & vn giorno quando li parue ch'era il corpo ben disposto per buttar il veleno, fece venire vn gran valo diargento, & inanzi à molta gente. cominciando il Caualiero d'entir nausea nello stomaco buttò à vista di tutti il veleno, che molto tempo prima gli haueua. lno dato inuolto in alcuni capelli, li quali parimente buttò, restando del tutto sano, e libero, com'egli stesso me lo rac. contò cassa de per este de la come de la com

Benche, come dico, siano gl' Indiani tanto strettiin non voler communicar la scienza che hanno dell' herbe, tuttauolta obligati dall'amicitia, e dalle buone ragioni con le quali alcuni li fanno gua dagnare, communicano sempre qualche cosa, e con il tempo, e con l'esperienza. se ne sono sapute tante che se jo volessi riferirle, farebbe necessario compir' vn libro solo per quest'effetto, nè posso ricordarmi di tutte : ne raccontarò nondimeno solamente trè, che mi s'offeriscono prontamente, per essere tanto prodigiole. Sia la prima la famosa herba, che chiamano Quinciamali, la quale non si solleua dalla terra più di vn mezzo palmo sh suoirami si dilatano à modo di vn mazzetto di fiori, e finiscono nella cima ciascheduno con un fiore della fattezza, e colore del Zaffarano, che chiamiamo nell'Indie Romi: quest'herba si scippa. con le radici pe si cuoce tutta nell'acqua, la quale così calda si da all'intermo, e trà glialtri effetti che opera, vno è, cacciar dal corpo qualfinoglia sangue tranasatore corrotto, e questo con molta fretta, & efficacia, e così essendo qualch' Indiano. ferito, subito piglia quest' herba, perche il sangue che non potè vscire per la ferita, lo caui fuori prima d'apostemarsi, ex corromper l'altro. de be and principal

di fan Giacomo, che questo solo bastant na per dar credito asì ammirabile her-

ha, e fu, ch'essendo andato vn Indiano; de nostri serui alla piazza, doue si faceua il giuoco del Toro, per disgratia fu colto da vno di quelli, e buttato nell'aria à modo di palla, e lo feri lasciandoio quafi morto, portaronlo subito alla nostra. casa chiamorno il medico, il quale vedendolo, disse ch'era gid morto, e chenon v'era chi li potesse giouare: voltossi al P. Ministro, e disseli, che non perdendosi niente, li desse pure la Crincinmali, e l'involtassero in vn lenzuolo, e lo lasciassero stare alcune hore cost, il che si fece, e tornando il P. Ministro à vi sitarlo per vedere se fosse morto, lo ritroud vino, e libero dal pericolo, & il lenzuolo tanto pieno di sangue gelato,

che l'herba l'haueua fatto buttare per li

pori del corpo, che di la à poco s'alzò fano, e del tutto guarito.

Laseconda herba, che chiamano Albachigha, e l'Indiani Cylen, per hauer le fogli somigliantial Basilico però cresce così cespuglioso, e tant'alto, ch'in alcune parti paiono Alberi, è la foglia molto odorofa, e difragranza, e quella rotta, e pesta s'applica alle serite dalla parte difuori, mettendodentro diessa alcune gocciole difugo di quella, e veggonfi ogn' hora mirabili effetti della sua virtu, & efficacia. Raccontommi il fondatore dell' nostro Nourriato di Bugalemo, che andando in Campagna inuestirono yn Cane ch'eglistimaua molto, con Cagnacci, che l'assaltarono nel camino, e mordendolo alcuni per vna parte, & altri per l'altra, lo lasciarono malamente serito, e quasi scan nato, con vna ferita affai grande, che li fecero nella gola; quando arrivò il padrone perajutarlo era già tardi, perche non daua quasi nessun segnale di vita, & affliggendosi per la perdita di quello, per l'amore, che li portana, scendendo da cauallo, così alla ventura colse alcune foglie di questa Albachiglia, che firitroua ad ogni passo nelle Campagne, e pestandola con due pietre pose dentro le serite il sugo di quell'herbe con vn pugno dell'istesse, cosifi partifenza hauer nessuna speranzal della vita del cane; e fu cosa maravigliosa, a pena haueua fatto alcune migliaquando à cafo voltando l'occhio in dietro vidde il cane che lo seguitana, che do-

pò campò molt' anni.

La terza herba che mi souviene è come gramigna, assai sottile, e delicata, ... non si ritroua in tutte le parti, questa è assai ammirabile per le febri maligne, e dolor di fianco, che non s'adopra d'altra maniera, se non cocendola in acqua, e. beuendola inquella maniera, con che si purifica notabilmente il sangue, e si caccia via il cattino, restando sano l'infermo, conforme all'esperienza ch'io n'ho veduto. Molt' altre herbe vi sono per il dolor della pierra, che la spezzano nella vescica, e rottala, la fanno buttare in. pezzi. Per il dolor della sciatica, & altre infermità, quali se volessi riferirli bisognarebbe che facesse vn'altro discorso contro l'intention mia, e così lasciando i fiori, e l'herbe della Primauera, e l'armonia del soaue canto degl' vecelli, ch'in questo tempo già comincia a rallegrare li primi alberi della mattina, & i piaceuoligiorni, ele notti serene, che sono le miglori, e più grate di tutto l'anno, auuiciniamoci all' Estate, che ci daraparimente campo di raccontar qualche cola.

#### CAPITOLO III.

Dell'Estate, & Autunno, e de' suoi frutti, e raccolte.

Omincia l'Estate a mezzo Nouembre, e dura Decembre, Genaro, e buona parte di Febraro, di maniera, che la forza de gli estremi caldi viene ad essere nella sesta della Natinità, e Circoncissone del Signore; siche nella compositione del litogo, e contemplatione del Bambino Giesutremando di freddo nel Presepio, sa di mestieri à noi rimettercialla fede, perche alzandocila mattina per cantare il matutino (come si suole in talisolennita) particolarmente in Cuio, e Tucuman, doue sono eccessiui le caldi, sudiamo in maniera, che non si può soffrire: nel Cile non è tanto eccessivo. per essere temperato, non però sa tanto freddo quanto in Betlem . 3 con ...

In questo tempo cominciano a macu-

rare li frutti, che sono molti, di varie sorti, e maniere, mancandone solamente. alcunidi quellid'Europa, ò altri, ch'ancora non sono arrivate al Cile, perche subito, ch'arriuano in quelle parti, ò in frut-20,0 in oso, o in pianta con tanta prestezza, e gagliardia germogliano, ch'è cofadi merauiglia. Mi ricordo, che non v'erano Amarene trent'anni adietro, & ne venne da Spagna vn' Alberetto, e da quello cominciarono à moltiplicare, pigliandone alcuni rampolli, e piantandoli nelli giardini, & horti regalati come vna cosa, che, ò perche non ve n'erano in quel luogo, ò perche veramente lo merita, lo lodauano molto l'Europa; però in poco rempo si moltip;icarono in maniera, che fu necessario bandirli dalli fiori, e metterli nelle Campagne, perche erano tanti li rampolli, che produceuano, che occupauano per loro stessi tutt' il luogo.

In quel paese non v'è frutto alcuno di quelli, che vi sono proprij del Perù, Messico, e terra ferma, e quantunque si portila sementa, ò la pianta di quelli in nessuna maniera produce, per esfere il Clima. tanto contrario, stando quelle Terre dentroli Tropici, & il Cile fuori diquelli, onde per consequente è causa, che naschino ini ifrutti d'Europa in tant' abbondanza, ch'appena si può credere, particolarmenre le Pere, Bricoccole, Fichi, Melacorogne, e Persiche, che sogliono caricare tanto gl'Alberipiù assai, che di foglie, ese non si stà accorto à scaricarli quando li frutti sono piccoli, non possono li rami sostentarli, crescendo, e così nel tempo dimaturarli, si rompono lirami, se però non l'aiutano à sostentarli con legui, ò pontelli sopra de' quali si possino appoggiare.

Però li frutti ch'auanzano à tutti gl'altrì, sono le Mela d'ogni sorte, delle quali è tanta seconda la terra, ch'io hò visto nelli campi, e vallate, meleti come Boschi intieri, e con quest' Alberi per scaricarli non basta la diligenza, & il modo ch'habbiamo detto, quando il frutto è piccolo come gl'altri, perchequesto non serue se non per sminuire il numero delle mela, non però la qualità, perche quelle che restano nell'albero consumano l'a-

limento delle compagne, & ingrossano di maniera, che tirano li rami in terra, e cosi sono tanti quelli che cadono inquella, che non lasciano luogo doue mettere il piede, in molte parti si riuoli dell'acqua si riempiono di tanta abbondanza di questi frutti, che non potendo quella passare, viene ad allagare in parte le strade, cacciando suori i frutti, e seminando le per doue passa.

La raccolta della Biada, grano, es Maiz (frumento dell'Indie) e d'ogni forte di legume comincia à farsi nel mese di Decembre sino al mese di Marzo, e tutte queste semenze rendono alcune almeno à venti, e trenta per vno, & alcune cento, & altre com'il Maiz quattrocento per vno, È così rare volte accade anno, che manchino del lor srutto compiro; per lo che ordinariamente s'hanno

a prezzo ballo.

Lifrutti vniuersalmente non si comprano, ma lasciano confacilità entrare negl' Horti, e nelli Giardini, ogn' vno per magnare ciò che vuole; solamente quella che chiamano fruttiglia, che fono le Fragole d'Italia, si vende, perche quantunque da se il terreno la producain tanta quantità, ch'io stesso hò vedute. campagne inviere piene di dette Fragole, nondimeno v'è gran differenza trà queste del campo, equelle, che sono coltinate, con che vendendole guadagnano molto, e quelle del Cile sono molto differenti da queste di Roma, cosinel sapore, come nell'odore, come nella grandezza, perche alcune arrivano alla grossezza d'vna Pera, & illoro colore, quantunque fia ordinariamente rosso, ve ne sono nondimeno nella Concettione giallo, e bianche.

In questi mesi parimente si producono l'herbe, con le quasi s'ingrassano le Pecore, & altri somglianti animali, disponendosi per il macello, ch'è vna delle maggiori ricchezze di quella Terra, approsittandosi del seuo, e cordouane, chemandano al Perù, e per tal'essetto vocidono molte migliaia di Vacche, Castrati, Pecore, e Capre, la Carne delle qualinon potendosi magnare, l'abbruciano, e la buttano nelli siumi, e nel mare, ac-

ciò non si corrompa l'aria pigliando solamente le lingue, & i lombi delle vacche per salarli, quali dopò mandano al Perù per regalo, altripoi salano quelle carni, le quali le vendono all' Efercito Reale, smaltiscono con la gente ordinaria.

Comincial'Autunno a mezzo Febraro, e cosi la Quaresima viene ad essere in rempo assai commodo, e regalato, perche oltre all'abbondanza che v'è de' pescifreschi, che pigliano dal mare, come Storioni, Triglie, Ricci, & altra pescagione di varie sorti; pescano ne' Laghi, e Fiumi molte Trotte, Tenche, Pescere, & altre sortidi pesci assai regalati, & essendoui parimente in questo tempo tanta. abbondanza di Legume, e Mulignane, Zucche, efrutti particolarmente Coto gni, de'qualive ne sono groffi quanto il capo; & vn'altra forte che chiamano lucume, delli quali si fanno cibi assai regalati, e cosi non si sente il trauaglio del digiuno.

Verso il fine dell'Autunno, si raccoglie l'oglio, e si cominciano le vendemmie, delle quali si fanno assai generosi vini, celebratida gl'autori, & in tanta. abbondanza, che possiamo ben dire, che copia nocet, perche oltre al non potersi smaltire per la copia, che v'è di quello, ha veciso gli Indiani, perchesenza misura lo beuono, sin che cadono vbriachi, & essendo tanto forte, e gagliardo li brugia internamente. Tra tutti i vini, i migliori, e di maggior stima sono i Moscatelli, de' qualin'ho veduto alcuni, che sono alla vista bianchi come acqua chiara, e cristallina ma l'effetto, e assai differente nello stomaco, perche lo scalda co-

me acquauite. Vi fono parimente altri vini bianchi, che sono distima, come i vini di vua, che chiamano torrontes, & albiglio: ve ne fono altri rossi, e colorari, che si fanno dall' vua come negra, e d'vn' altra della mogliar, e d'altre di varie sorti, i grappoli delle quali sono tanto grandi che è cosa marauigliosa a vederli, & in particolare miricordo, che vn Canaliere mandò a presentarne vno per monstruosità alla Chiefadi Nostra Signora che era tanto grande, che solo empì vna buona cesta,

je solo bastò per magnarne tutta la communitade i Frati, che non erano pochi: non viddi io questo grappolo, però me lo raccontarono il medesimo Caualiere, che lo mandò, e l'istessi Religiosi, che lo magnarono. Sono conseguentemente le viti tanto groffe come vn corpo d'vn huomo, & in cima cosi grandi, che non. può vn'huomo abbracciarle, quando fono già cresciute.

#### CAPITOLO IV.

Dellaricchezza naturale del Regno di Cile, che sono la mina di oro, & altro metallo, & della industria. de' suoi frutti.

A ricchezza della terra si compone primieramente di quel che la naturalezza gratiosamente gli ha dato independentemente dall' industria. humana. secondariamente di quello, che l'industria ha inuentato per godere della gran fertilità, e generosa virtudella terra. Alla prima parte appartengono i minerali d'oro, argento, bronzo, stagno, argentouiuo, epiombo, di che nostro Signore l'ha arricchito : del Bronzo se ne lauora tutta l'artiglieria del Perù, e di tuttiquei Regni, diche ve ne è molto apparecchio in quelle coste, e presidij tutte le campane delle Chiese, e gli altri addobbi peril loro seruicio, e perl'vso domestico delle cafe, in maniera che da Spagna non viene niente di queste cose, dopò che si co. minciarono alauorare queste miniere del Cile, perche somministrano abbondanrissimamente quanto è necessario per simiglianti mestieri.

Del piombo se ne caua poco, perche è meno necessario, e poco dell'argentoniuo, perche poco tempo fa si scoprirono queste miniere, e cominciandole a lauorare si spiano la difficoltà, che v'era di cauare quelle di Guancabalica, che sono nel Perù, e così non fanno dibisogno quelle del Cile, ne meno lauorano quelle d'argento in quantità considerable, perchequelle dioro sono diminor spesa, e così fi sono applicati in queste di oro, le quali sono tante ricche, e tanto frequenti, che

dalli

dalli primi principij di questo Regno cominciando dal Perù sino allo stretto di Magaglianes non v'è parte, che non se ne ritrouino: e così disse Fra Gregorio de-Leon nel suo mappa del Cile, & altri Autori che sono tante queste miniere in questo Regno, che meglio era chiamar que sta terra vna piastra, o la mina di oro, che raccontare le miniere innumetabili sue.

Tuttigli Autoriche parlano di questo Paese dicono gran lodi della sua ricchezza, e l'istesso affermano tutti quelli che han nauigato per lo stretto di Magaglianes, e fatto di quello le sue descrittioni. Antonio de Herrera nell'Historia generale dell' Indie dice, ch' in tutte quelle non firitroua oro ch' vguagline suoi caratia quello di Valdinia, che è Provincia del Cile, se non quel famoso di Catabaya, e che quando si lauorauano quelle miniere, che fu prima che si rebellassero gl'Indiani, ch'hoggisisono da loro stessi resi : Canaua vn Indiano da quelle venticinque, trenta pesi di oro, che montano più di quattrocento o cinquecento Reali di argento, che è vn gran guadagno.

E li già citati Giouanni, e Theodoro de Bry dicono, che quando i Nodali paffarono lo stretto di San Vincenzo, che, chiamano de Maire, vscirono dalla parte della terra del faoco alcuni Indiani, che cambiarono con i Spagnuoli vn pezzo di orolungo, e largo d'vn palmo, e mezzo per cortelli, forbici, spille, & altre cose di poco valore, perche non fanno tanto conto dell' oro come noi, & altri autori dicono, che gran parte dell'oro, che nafcondeua l'Inga ne' suoi tesori, lo portavano dal Cile; benche come gl'Araucani mai se li soggettarono, non potè godete tanto abbondantemente della ricchezza

di questa Terra.

Però a che effetto mi trauaglio io di verificare con testimoni, che solamente vennero in questo Regno forastieri; quando costi a questi che sono dentro, & han veduto la gran ricchezza che han cauato i Spagnuoli da queste miniere, che è tanta, che ho inteso dire à più antichi di me, che ne banchetti, e nelle nozze metteuano qualche volta nelle saliere in luogo di sale, oro in poluere, e che quando

spazzauano le case ritrouauano, i ragazzi alcuni pezzetti d'oro nell'immondeza che li lauauano poi nell'acqua. Ilche fatte più volte essendo putto dissi che era piùfacile, e di meno spesa cauar l'oro che l'argento, perche questa ha necessità dimolta fattura in cauare il metallo, che è pietra assai dura per macinarla con l'instrumenti, che sono di molta spesa; che parimente v'è nell'argentouino per vnirel'argento, e tutto quello che di più si spende per purificarlo; l'oro però non da altro tranaglio fe non arrivare all'acqua con la terra, nella quale si ritroua. e lauarle in alcuni vasi, al fondo de'quali resta l'oro come più pesante, e la terra và via conl'acqua.

E verità però, che taluolta s'imbatte la vena, tra le pietre, e parti dure, douc s'assottiglia, di maniera che rende assa s'assottiglia, di maniera che rende assa s'assottiglia, di maniera che rende assa s'assottiglia, e rende per la speranza che s'allarghi, e renda più vtile, e d'incontrare quella parte, che chiamano borsa, che è quella parte, doue non essendoui materia dura, ma so la mente la terra tenera ingrossa, e s'allarga l'oro in maniera, che basta vna borsa di queste per diuentar ricca vna famiglia intiera per tutto il tempo della loro vita.

Cauafi hoggi men' oro di prima per le guerre, che sono state tra gl' Auracani, e Spagnuoli', mai però si è intermesso di cauare qualche poco, particolarmente in Cochimbo; doue piouendo in abbondanza nell'inuerno, abbondantemente cauano l'oro, perche i monti con l'acqua precipitano, e l'oro resta, più patente, le facile a canarlo. Canasi parimente qualche parte d'oro nella Concettione, doue miraccontò vn Capitano, ch' entrò nella compagnia, che vn miglio, e mezzo lontano dalla Città, v'è vna peschiera, nella quale l'acqua arriua sino alla Città; e che quando gl'Indiani non hanno che spendere, mandano le loro mogli in quelto lago, & esse entrano in quello, e con le ldita de'piedi cercano nell' arena i pezzetti d'oro, e col tatto riconoscendoli, s'abbassano a pigliarli, e cauandone due, o tre pezzi, non curandosi d'altro se ne. vanno via, e non ritornano più se nonfiniscono di spendere quei pezzi, perche

non sono gente date al guadagno, & a tesorizzare, ma solamente à viuere.

Io portai in Italia alcunidi quelli pezzetti di ora mediacri, & in Siuiglia facendo far la proua senza mai hauer veduto fuoco, ne essere stato purificato me lo diedero per ventitre carate, che e pur gran cofa adesso con questa pace che han fatto gl'Indiani. fi tornerà à cauare l'oto di Valdinia, e si lauoreranno l'altre miniere, che vi sono in quella terra, con che maggiormente crescerà lo splendore è la ricchezza di quella. Quelche gode l'industria humana in quel paese confiste principalmente nel mantenimento di pecore, castrati, e similio, delli quali fanno il macello, del quale sopra fauellai, & il seuo, e cordonane che quelli mandano à Lima, doue resta in questa-Citraquel tanto di queste cose li sa dibilogno, che sono poco meno didue milla libre di seuo ogn'anno, le con la medesima proportione le Cordonane si riparte il sopra più al Perù, e le Cordouane passano à Potosi, & à tutte quelle Parti, e Cittadentro Terra, doue non si smaltilce, altra robba, che quella del Cile, e parimente arriva d Panama, Cartagena, e tutti quei luoghi di Terraferma, parimente alcuna di queste cose si manda à Tuchuman, e Benaire, e di quà al Brafile.

quali si prouedono tutte le nauidel mar del Sur, e li micci per l'armi di suoco si pigliano dal Cile per tutti gl'eserciti, e presidij di quelle coste del Perù; e terra ferma, perche la Canapa, della quale si lanora questa robba non si ritroua in altra parte, se non nel Cile, cauano parimente un certo silo grosso come spago, de altre sorti di sunicelle, che per diuersi, e varij estetti seruono. Il terzo Genere sono le mule che mandano à Potosì per le campagne d'Altacama.

Il quarto sono i cocchi; che sono frutti delle palme seluatiche, che non si piantano, nè coltinano ma da se nascono ne monti, in tanta abbondanza, che li ricoprono, & io ho visto molti miglia di questa sorte, cauano ancora le mandorle, elegumi, che non sono nel Perù, con che sogliono sare smisurati guadagni, che sono sufficienti à metter in piedi valmercadante. L'anno ch'io arriuai à Lima viddi che l'aniso, che s'era comprato in Cile à due pesi di argento, si vende ua ini à venti, & il Cimino che si comprò à dicidotto, ò venti si vendesse ad ottanta, e così e assai desiderato da mercanti questo viaggio perche in pochissimo tempo diuentano assai ricchi, e pur torna conto al Paese, che siano tali, e che guadagnino, perche con questo mezzo và ogni gioruo entrando in quello gente.

molto potente,

Sono tanto grandii guadagni che si cauano da questi negotij, & acquisti che conosco persone, che conquaranta mila scudi che mettano di capitale, impiegati in terre, bestiami, e schiani, che attendano à fimili esercitij, cauano ogni anno dieci, o dodici mila seudi, che è guadagno di venticinque per cento affai considerabile; per esser sicuro in conscienza, elibero da pericoli, e rischidel Imare; e quello che vuol aquenturare la sua mercantia, e mandarla per conto suo al Perù guadagna affai più, e li mercadanti che negotiano con somiglianti cose vengono à guadagnare in varie sorti di cose cento, ducanto, e trecento per cento, con la nauigatione sola di quindici, o venti giorni, non essendo più lungo il viaggio dal Cile à Lima, senza timores alcuno di Corsali, perche quel mare essendo turco del Rè di Spagna, senza che vi sia ness'vn'altro Padrone, è libero da quelli: e rare volte per le tempeste pericolano le naui; in maniera che si per-

E se qualche pericolo v'è, viene cagionato dalla cupidigia de' caricatori,
che sidati della piaceuolezza del mare,
e che la nauigatione dal Cile à Lima è inpoppa, sogliono Caricare le naui sino
alle gabbie; (non è questa esaggeratione, perche iostesso ho veduto vscire dal
porto le naui con le sarte tutte piene di
mille cose di magnare per prouisione
della nauigatione, e quantunque assistano gl'officiali regij accioche non si carichino le naui più di quel che conuicue,
nondimeno escono tussate nell' acque si-

no all'virimo orlo, e con tutto ciò fempre vi resta molto carico nelli magazzinidel porto, perche la terra è tanto seconda, e prodiga delli suoi frutti, che non
ha altro mancamento, se non che,
non ha chi li consumi, perche quantunque il Perù è tanto grande, e somiglianti
mercantie non li vengono se non dal Cile; li sarebbe di bisogno vn'altra Lima,
& vn altro Potosi dall' altra banda per
smaltirle, e dar vicita a tanta abbondanza che ha la terra de'snoi frutti.

In questo si fondano quelli che dicono, che non v'è paese nell' America, nel quale si può sperare più fermezza quanto in questo del Cile, si perche con la proportione che crescerà il Perù; cresceraparimente questo per accresersi li confumatori delle sue raccolte; come perz che dentro del Regno, v'è tutto il necesfario per la vita humana, Pane, vino, car, ne, oglio, sale, frutti, legumi, lane, lino, cordonane, suole, seuo, camozze, e viri di dante, farte, legna, medicine, pece, pesci di varie sorti, ambra bronzo, piombo argentouiuo, argento, & oro. Manca solamente seta. quale volesse Dio che mai c'arrivasse se non per gl'altari, perche essaè la destruttione della terra; per la gala che si fa con tanta spesa, e curiosità, particolarmente nelle donne, che non si lasciano in ciò superare dalle Dame di Madrid. E però la terra tanto atta per allenare i vermi della seta, che se portassero quiui la sementa, tengo per certo ve ne sarebbe molta abbondanza, e già habbiamo le piante delle more tanto cresciute, e belle, come in Spagna, donde ancora si porta la cera, benche ancora in Cile vi sia il miele dell'Api; il pepe & altre drogherie dell' India Orientale li vengono pure di fuori, se bene ve ne sono di altra specie, che suppliscono il mancamento di quelle, per apparecchiare le viuande; e gli Autori sopra citati dicono, che nello stretto di Magaglianes, v'è cannella buona da magnare, che in quelle coste si producono alcuni alberi, la corteccia de'quali manda vn odore soanissimo, e che hanno il sapore del Pepe ma più viuo e piccante, com si vedera al suo luogo trattando dello Metto. him the in he care, is now de eller

In tutto il Regnosono communite pescagioni, così del mare come de' siumi, e la
ghi, la caccia, i boschi per le legna, ancor quelle che seruono, per gl'ediscis:
l'istesso dico delle saline, non si pagano
gabelle per entrare, & vscire mercantie,
o altre cose da vn luogo ad vn'altro maciascuno può liberamente trapartare da
vna parte all'altra ciò che vuole così dentro come suori del Regno.

#### CAPITOLO V.

Della famosa Cordiglera di Cile, cioè Serra di Monti.

Ella Cordiglera de monti del Cile, che nel Perù chiamano Serra, trattasi del suo sito: lunghezza, e larghezza. Lastesa de' monti del Cile, che possiamo chiamarle maraniglia della natura, esenza vguale, perche non sò, che nel mondo vi sia cosa che si possi comparare.con quelle fistende dal Norte al Sur, dalla Pronincia del Quito, e nouo Regno di Granata fino a quello del Cile mille leghe Cassigliane, al che aggiungendoss quello che s'intende per l'istesso Cile sino allo stretto di Magallanes saranno in tutto poco men disettemila, e cinquecento miglia, costegiando sempre la terra, di maniera, che quello che più s'allontana. nel Cile del mare farà da cento venti miglia ha ducento migliadi diametro con molte aperture, e vallinel mezzo, quali prima di arrivare al Tropico sono habitabili, non però passando da quello per le continue neui, delle quali stanno sempre couerti.

Antonio di Herrera mette due serre di monti, vna più bassa, done visono spessi boschi, e crescono belli albereti per esseri l'aria più temperata, l'altra più alte done per il sommo freddo ch' in quella tutto l'anno v'è, non si vedena albero, e stanno i monti arsicci, e nudi senza che vi creschi in quelli nè pianta, nè herba, & aggiungo, che cosi nell' vna, come nell' altra si nodriscono variespecie d'animali, de' quali per essere di singolari proprietà ne riserirò qui alcuni. Tra gl'altri è nota:

bile vna certa specie di porci, che vanno in truppe, quali hanno l'ambilico sopra le reni mena ciascuua truppa il suo capitano, e questo si conosce tra gl'altri, che quan do marciano, nessuno seli faceste innanzi, egli precede à tutti, e tutti lo seguitano con grande vnisormità, ne v'è chi habbia ardire inuestire vna di queste truppe se prima non ammazzano il loro Capitano, perche mentre veggono, questo viuo s'vniscono, e fra di loro si Aringono, e si moltrano ranto valenti in loro difesa, che paiono inespugnabili, ma se lo veggono morte si dispargono, e suggono, dandosi per vinti, sinche eleggono vn'altro capo.

Il modo, che tengono nel magnare, e parimente ammirabile; si divide la truppa, e la metà s'appoggia à certi alberi, che dicono esservi nella terra detta Quixi Provincia di Quito somiglianti alla cannella, e stricandosi à quella fan cadere il siore, quale magna l'altra metà della truppa, la quale haven do magnato quanto li basta, vasubito a mutare quella, che travagliò, mentre essa magnava, e fan cadere dell' istessa maniera il siore, con che pagano a'compagni con mutua corrispondenza il servicio fatto loro.

V'è molta differenza di varie sorti di simicassa dissoniglianti fra di loro nella gradezza, nel colore, e nel pelo, e nelle proprietà naturali, sono altri allegri, altri melanconici, e mesti, sibilano queste, quelle ronsiano, stridono, quell'altre, ve ne sono alcune assaileggiere, altre molte grauose; parte di quelle codarde, e parte animose, & ardite; però mostrandoli petto, non sanno per doue suggire; magnano frusi huoua di passeri, e carne seluatica, hanno gran timore dell'acqua, e se persorte qualche volta si bagnano, o infangano diuengano assai assitte, e melinconiche.

Vi sono molti Pappagalli, capre seluatiche, e montuose, che li chiamano Vicugne, che hanno vna lanatanto sina; e delicata, e di tarto tanto soane, come la seta, di questa lana si sanno i cappelli, che tanto si stimano in Europa. Vi sono molte capre seluatiche, e castrati, che chiamano della tema, che sono grandi poco meno delli cameli, della lana de' quali fi fanno le tele dette combi che fi tessono nel Perù, e si stimano più che se fossero di feta per la finezza de' suoi colori, e delicatezza del suo tatto.

Olre di questi, dice pur l'istesso Autore, che questi monti visono due strade reali, nelle quali, il Rè Inga mostrò veramete il suo gran potère l'una va per i montitutta la ttricata e fi ttéde per quattrocento cinquanta miglia da Pasto al Cile, e larga. venticinque piedi, & per ogni venti miglia si vedono i superbi edificij, & adesso si vedono quelli che chiamano Tambi, che corrispondono all'hosterie, & alloggiamentidoue si troua la commodità di rinfrescarfi, e per sostentar la vita, e quel che più apporta marauiglia, ogni tre miglia si incontranano corrieri, e postiglioni, che stauano a posta, perche i passagieri hauessero comodità di spedire le loro lettere, e auussi, a chi, e doue volessero, L'altrastrada parimente larga venticinque piedi si scende per il piano, e falde de monti con la medesima proportione, e bellezza, con hosterie, e palagi ogni venti miglia con alte muraglie dall' vna, e l'altra parte, & assai frequentemente s'incontrano fontane, e riuoli artificiosamente fatti, per ricreatione de vian-

questo è quello che questo Auenre, & altri che trattano delle cose dell' India. raccontano de la serra de' Monti, o Cordigliera; io dirò adesso quello che sò, & ho veduto in quella, e parimente suppongo, che quantunque : queste due strade che habbiamo riferito si stendano per tutto il Perù, e Quito deuono forse auuicinarfi, egiuntarfi più, e più fra di loro, come vanno ascendendo, e più altezza, perche quando arriuano al Cile non fono più due, ma vna questo l'esperimentano chiaramente quelli che caminano in que staterra per andar dal Cile al Cuio come, I'ho fatto io più volte che l'ho passata; es non ho veduto questa divisione, se non continui, e perpetui' monti che dall' vna, el'altra parte seruono di mnraglie barbacane, & antemurale a quello che nel mezo si alza sopra tutti, & è, che più propriamente si chiama Serre, o Cordigliera,

Pa-

Parimente tengo per certo, che li duel camini riferiti non passano i confini dell Cile, se non che terminano conquelli del Perù se bene mi sono incontrato pas. fando questa Cordigliera nelle parti puì alte in molte fabtiche antiche rouinate. che chiamano dell'Inga; perche dicono fossero stati alloggiamenti se non suoi (perche egli mai arriuò al Cile ) delli suoi Capitani, e gente di guerra, ch'egli inuiaua per conquistare questo Regno, puol'anche essere, che queste strade si stendessero sino li, benche mai possi essere, che fossero con la perfettione che nella parte della Cordigliera si contiene dentro del Tropico, doue per esière questi monti più piaceuoli si poterono fabricare nella maniera che si dipingono, non però nel modo, che si stendono, e continuano per il Cile, per essere tanto doppii. aspri, ericouerti, che apena, e con gran pericolo può andare-vna mula per quei sentieri, perche questa Cordigliera è più cruda, & impenetrabile ascendendo à più altezza del Polo: e cost per essere impossibile, che vi fosse potenza humana, che aprisse per quella vna strada tanto agile, e curiosa come si rappresenta.

Non v'è necessità d'industria humana, ne che l'Inga impiegasse à suoi giornalieri, per sar marauiglioso quel che disua natura v'è come questa Cordigliera, per quanto si stende, e come per la giurisdi tione, e Regno del Cile come si vederà discorrendo sommariamente per alcune delle sue parti, e proprietà, perche vadi per detto quel che habbiamo accennato della larghezza di mille, e cinquecento leghe Castigliane, e di quaranta di diametro la sa marauigliosa primieramente la

sua immensa altezza.

Questa è tanto grande, che si spendono tre, e quattro giorni nel salire alla cima più alta, & altri tanti nella scesa; questo s'intende parlando solo della Cordigliera, che se pigliamo la misura della stesa dell'altre, possiamo dire con verità, che
cominciamo a salire dalla spiaggia del
mare, che è sontano dal suo piede più di
cento cinquanta miglia, perche tutra la
distanza che si tramezza, e come vna lunga, e stesa costa, per la qual cosa corrono

i fiumi con tanta furia, ch' alcuni palono canali di molini, particolarmente mentre sono più vicini alla loro origine, e. quando s'arriva a salire all' vitimo, e più alto della punta, esperimentiamo yn'aria tanto sottile, e delicata, ch'a pena, e con difficoltà basta per la respiratione, il che obliga a respirare più spesso, e con più forza aprendo la bocca più dell' ordinario. come chi và ansando, & applichiamo a. quella i fazzoletti, o per dar più corpo all' aria, o per temperar la sua souerchia. freddezza, e proportionarla al temperamento, che richiede il cuore, per non affogarsi, così l'ho esperimentato tutte le. volte che sono passato per questa serra altissima. Dice Antonio di Herrera parlando di quella, che quelli che la passano per il Perù patiscono grandi angustie, e granforze di vomito, perche non vè cosa. che con più forza, nè più presto alteri, e muoua, che la mutatione dell'aria, e come quella di quel fito, è tanta improportionata alla respiratione humana, cagiona in quelli che passano per là, gli ammirabili, e penosi effetti eh' esperimentano. Dice di piùche quelli che han voluto sprofondarsi inuestigando le cause di simili effetti, trouano che come quel luogo è delli più alti del mondo, viene ad esser lana tanto delicata, e sottile, che stempera il temperamento dell'animale, e lo scompone come s'è detto. vero è ch'in quelle parte della serra del Perù, che chiamano Panacaça, de uono concorrere altre qualità, e dispositioni del Clima, al quale si possono attribuire somiglianti effetri, perche se la grande altezzadi questi monti solamente le cagionassero, parimente l'esperimenteressimo noi, che la passiamo per il Cile, e forse maggiori, per esser dila assai maggiore l'altezza senza comparatione, es mai ho patito simili alterationi, nè ho veduto ch'altrile patischino, si però la difficoltà della respiratione.

Altri esperimentano altre cose, che più volte I ho inteso raccontare, perche l'esalationi, & altre Meteorologiche, impressioni, che dalla terra vediamo tanto solleuate nell'aria, che alcune volte le giudichiamo Stelle, si vedono la nel mezzo de piedi delle mule, spauentandole, e bru-

· fean-

monti calpestrando nunole, e noi che andando per terra la vediamo senza impedimento, & alzando gli occhi al Cielo non lo vediamo per esser impedito dalle nunole, delle qualie couerto, al contrario ritrouandoci in questa altezza si ricopre a noi la serra, senza poterla discernere, e si dimostra il Cielo sconerto, e bello il Sole chiaro, e risplendente senza nessumo impedimento, che citolga la vista della sua luce, e bellezza.

L'Arco dell'Iride si vede attrauersar dalla terra al Cielo, lo vediamo da queste cime scelo in terra scabello de'nostri piedi, quando quelli che stanno in quella lo contemplano sopra le loro teste ne, e cosa di minor meraniglia, ch'andiamo calpestando quelle rupi asciutte, esecche nel medesimo tempo, che si sciogliono le nuuole in acque, & inondano la terra, come l'ho visto molte volte, che fissando lo sguardo abbasso, vedeua che pioueua con gran forza & nel medesimo tempo ch' io staua contemplando di lontano tempeste horribili, e copiose pioggie nella profondità delle aperture alzando gli occhi al Cielo, ammiraua la serenità che in tutto quello si vedeua senza vna nuuola, che gli turbasse l'aria, nè potesse impedire la sua bella vista.

La seconda cosa, che fa ammirabile, questa Cordigliera è l'immensità della neue, che cade sopra di quella l'inuerno, la quale ètanta, che con essere questi monti tanto alti, e tanto stesi, & hauere di diametro dugento miglia, non resta in tutti quelli parte nessuna che non si copra di quella, alzandosi in alcune parti molte canne in alto, non so quel che passa nella parte più alta della cima, che propriamente chiamiamo Cordigliera, perche come questa si solleuz tanto in alto, che si giudica che passi la sfera della mezza regione dell'aria; puol' essere che la sua pianta sola resti come corona scouerta (almeno) quando io l'ho passato, che sono state alcune volte nel principio dell'estate, così l'ho visto senza incontrar in quella vna minima particella di nene, quando poco più à basso alla salita, e scesa incontraua. tanta neue, che s'immergeuano, e cadeuano le caualeature senza poter passar in:

Ma quel che molte volte ho visto, e che quando dopo qualche buona pioggia, che suole durare due, tre, e più giorni si scopre questa Cordigliera (perche tutto il tempo che dura l'acque, e coperta di nuuole) apparisce tutta bianca dal suo piede, fino alla cima delli primi, & anteriori monti, che souo innanzi, e cagiona vna belissima vista, perche l'aria di quel Cielo, e tanto puro, e limpido, che pasfato il temporale, ben che sia nel più rigiroso dell'inuerno, lo spoglia di maniera, che non comparisce in quello vna nuuola, nè si vede in molti giorni, & allhora. splendendo il Sole in quella immensità di neue, & in quelle al falite; e bianchilati, e scoscese rupidi tanto dilatate terre fanno vna vista, ch' ancor a noi che siamo iui nati, e siamo auuezzi a quella ci da maraniglia, e ci da motini, di lodi al Creatore che potè creare tale bellezza.

#### CAPITOLO VI.

Delli Vuolcani, mineire d'oro, e di argento della Cordigliera.

7 Eggensi in questa Cordigliera sedeci vuolcani ch'in differenti tempi sono crepati, & han cagionato ferti di non minor merauiglia, che e di stupore, espanento in tutta la terra: tra gl'altri è degno di memoria quello che l'anno 1640. scoppiò nella terra di Guerra nello stato di Cacique estiante, brugiando con tanta gran forza, che diuidendosi per mezo il monte buttana da dentro pietre accese con tanto formidabile ribombo, che molte miglia lontano di la si vdì nella maniera; che rispondono le colombrine, & in tutto quel contorno, e luoghi conaicini si sconciarono per lo spauento molte donne come più sommariamente si racconterà a suo luogo nella Relatione, che fo più innanzi della nuoua soggettione perilche tutta quella terra si rendette al nostro Cattolico Rè mossa da questi, & altri pro-

Il primo di questi vulcani si chiama.

di Copiapo, & è di vintisci gradi d'altezza trai confini del Cile, e Perù, immediatamente à trenta gradi siegue quel di Cochimbo, a trent'vno, e mezzo quello della ligua, & à trentacinque quel di Peteroa, a trentasei, e mezzosi vede quellodi Chillan, a trentasette. & vn quarto quello di Antoco appresso a questo quel di Notuco, che è posto a trent' otto e mezzo, e quello della Villarica. a trentanoue, e tre quarti vicino a questo fi scopre vn'altro che non sòse hà nome in quaranta gradi, & vn quarto, & in quarant'yno fivede quel di Oforno, & assai vicino di quello meno di vn quarto quel di Guanahuca, & in quarantadoi stesi quel di Quechucabi, vitimamente si veggono altri due l'yno che lo chiamanosenza nome, està in quarantaquattro scarsi, e quel di San Clemente ch'è inquarantacinque, e mezzo. Questi sono i vulcani che si sanno, e si sono veduti nel Cile, e non habbiamo notitia di altri, che vi possono essere sino alla terra del fuoco, perche sin'adesso non s'è penetrato tanto innanzi: chi dubita che ve ne siano? come ancora ve ne sono altri. prima di arrivare a questo Regno in quelli del Perù, e Quito. Diego Ordognez de Sauallos nel terzo libro al capitolo 18. del suo viaggio vniuersale del mondo, fa mentione tra gl'altri di quello che si vede vicino il salto del fiume, nella valle di Coca, e dice che è in vn monte ch'ha la forma di vn pane di Zuccaro, somigliante a quello dell'argento di Potofi, e che nell'inuerno, manda fuori tanto fumo, ecenere, che per dieci miglia non. lascia herba, perche tutta la brugia.

Fa parimente mentione di vn' altro nell'entrata delli Quixi, vicino alla Terradi Maspa; e d'vn'altro che crepò vicino à Quito, in vn monte che chiamano Pinta, e dice che dodeci miglia, e mezzo lotano dilà vidde la cenere che buttò da se, alzata sopra i tetti quattro palmi; che sarà nelle parti più prossime, e vicinea questo monte. Vltimamente, riserifec quel d'Ariquipa, che lasciò sepellite le vigne, e quasi la medesima Città; e sin hoggi si veggono le rouine, che lasciò, e li danni che sece in tutta la terra, ancor

hoggi molti piangono per esser rouinate le case, e robba loro; ma auuer tisce che d'allora cessarono, i terremoti ch'erano prima assai grandi; e questa deueessere la causa, che quelli che si sentono nel Cile siano stati sempre minori, diquelli che si sono sperimentati nel Perù, per hauer iui tante bocche per doue può esalare, e respirare l'aria.

Non si può dobitare della ricchezza delli minerali, che in se contiene questa immensità di monti già che è sufficiente, & essistate argomento della sua proua quella, che v'è in tutta la terra del Gile ansi par che questa sia come ruscelli di quella che come in sontane sorgono in quelli come sono i siumi, che la secondano con l'acque viue, che scorrono dentro delle sue labre, e si spiccano dalla

fua fommità: Due cause trous, che queste ricchezze non si godino, ne si manisestino. La prima è la commune ragione di stato, & inuiolabile resolutione, che communemente hanno gl'Indiani di coprirle, es non manifestarle a nessun'altra natione, il che osseruano con tanta gran puntualità, che non v'è minor pena, che della vita fra di loro il violare questo silentio, ch' essi stimano per cosa sacra, & indispensabile; e se alcuno per interesse, o balordangine, o per altro motivo a lui conueneuole, scopre qualche cosa di questo, è infallibile la sua morte, ne v'è difesa humana, che possi da quella liberarlo.

Mi ricordo a questo proposito, che certi Caualieri, per mezo di doni di buon garbo, e diligenza, che per questo fecero; vennero a sapere da vn Indiano certi tesori, e miniere ricchissime, ch'erano in vn more diquesta Cordigliera guadagnata la volontà dell' Indiano li promise guidarlifino al luogo done stana questa ricchezza, auuertédoli, & incaricado il silétio, perche il no offeruarlo cosi era più che certa la sua morte per molto che lo custodissero, e volessero difenderla da quella cosi gl'e lo promissero; escono in cerca. della loro pretensione per monti asprissimi, e scoscesi, perdoue non pareua, che fossero andati giammai huomini, ne al-

tri bruti animali. Ogni giorno andauano incontrando i segnali de' monti che l'Indianogli haueua dati, scopersero sopra tanti giorni il monte colorito, & in tanta distanza da quello il negro che cadeua à man finistra, qui vna valle che comincia da vna smisurata rupe, e precipitio, & a capo di tanti miglia alcuni monti di gesso, & altri d'altri segni, che la guida gl'andaua mostrando, verificando séprela relatione che haueua loro dato, & animandoli più, e più con la speraza di vedere ben' impiegato il loro trauaglio. Li venne a mancare il magnare, e fu necessario abbassare per prouedersi diquel. lo per proseguire l'impresa. L'Indiano stauasempre con timore d'esser scouerto, perche sapeua ch' in questo vi andaua non meno che la vita; tornano alla terra, e per afficurarlo per il timore che hebbero d'essere intesi lo serrarono in. vna stanza, e lo posero in sicuro la notte prima di partirsi fu cosa maranigliosa, che senza sapere, come, o quando ne per doue fossero potuti entrare, perche tutta la notte fu la porta serrata, quando la mattina andarono a suegliare il compagno per feguitare il viaggio, lo trouarono affogato, perilche suanite le loro pretensioni, e persa la speranza di gua dagnarle se ne ritornarono alla casa loro, benche con animo di far nuove diligenze mossi da quello ch' haueuano cominciato ad esperimentare.

La seconda causa che trouo, che non si godano queste ricchezze, e la molta. abbondanza, che v'è in tutta la terra delle cole necessarie, per passare la vita, siche mancando la fame, che è il sollecitazore della cupidigia, non v'è chi si rischi, nè vogli perdere la commodità della sua casa per andare per l'asprezza de' monti alla cerca delle miniere, e particolarmente essendonene tante nelle valli, aperture, fiumi, e fonti delli piani, ch' ancor queste non si la uorano per trouarsi più sicuro, e con minor trauaglio il profitto in altri acquisti, crescerà la gente come ognigiorno fiva aumentando, & essendoui più consumatori, si stimaranno più ifrutti della terra, si che non tronandosi gost abbondantemente come al presentel

il sostentamento humano, s'ingegneranno gl' huomini, e si trouaranno obligati a buscarlo sotto terra, cavando i tesori, è miniere, che creò Dio in quella.

Questi vitimi annisi sono cominciate a discoprire alcune di oro. & argento dell' vna, e l'altra parte della cordigliera, e passando io per quella mi ricordo che ad vna vista si scopre da vnlato vn monte negro assar solleuato, la cui sommità risplende come se sosse seminata di argento, & è commune traditione, che dentro le sue vene racchiude gran tesori, ma per adesso sono inutili per le ragioni dette, e perche la metà dell' anno sono queste montagne non solo inhabitabili, ma impenetrabili.

Dalla parte di Cuio mi scriuono adesso che si vanno scoprendo altre molto ricche, che per eser già fuori del rigoroso della Cordigliera si possono lauorare tutto l'anno, e con gran commodità, perche possono arrivare le carrette sino al sito ch'è cosa di gran consideratione per il benesicio del metallo, e per la commodità, e buon passaggio de gi' huomini, & altra gente necessaria per lauorare le miniere; delle quali trattano congrande casageratione, conforme l'aspettativa che hanno per le prove ch'han satto di poco.

Oltre le miniere di oro, & argento, e di quelle di rame, e piombo che filauorano in Cochimbo, e dell' altre d'argento viuo, che si sono scouerte pochi anni sono in Limache ch'è vna valle del Cile. non sò che vi sia notitia d'altre di altra lorte in questa Cordigliera. Quel che stimo certissimo è, che ve ne siano di cristallo, perche facendo reflessione alla sua naturalezza, non sò che vi sia parte più à proposito per farsene diquesta. Nella valle di Rancaguavno delli nostri intese contare ad vn Indiano, che sopra la cima della Cordigliera haueua trouato in vn monte gran quantità di questo. Con questa notitia per curiosità, e trattenimeto passando vn giorno per la, salij a vedere quelche si diceua, el'intesi dire che salendo certe grandi asprezze, e coste alpestri, vidde nella sommità d'vn precipitio vn' apertura, e che accostandosi a quella scoprì vna assai grande profondità.

e nel fondo vna gran tauola cristallina, che li parue fino cristallo ricercaua più tempo più aiuto, & altri instrome ila diligenza per canarlo, e cofi se ne ritornò con questa sola notitia con alcuni sas folini cristallini che tronò li sopra.

#### CAPITOLO VII.

Delli Fonti, Fiumi, e Rufcelli della Cordigliera.

Vello che sa ammirabile questa. Cordigliera non è l'abbondanza delle fontane d'acque viue, riuo li, e fiumi ch' ad ogni passo incontriamo in quella quando si passa da vna parte all' altra, veramente è cosa più da vedere. che da riferire, se bene non gli torna conto alli viandanti la curiofità di vedere cose tanto singolari, & ammirabili, perche le strade sono le più aspre, e difficultose che può fingere la più audace imaginatione. Durano questi sei, ò otto giorni : e già si suppone, che si hanno da fare en trando l'està perche nell'inuerno sono impossibili, & alla fine di quello,ne! principio della primauera fono di manifesto, & euidente pericolo della vita, perche sempre si va per vn sentiero, doue a pena capono ipiedi di vna mula, sono da vna parte immensi dirupi, che vengono à terminare in vna profondità d'vn furiofo, e gofiato fiume, e dall'altra scoscese rupi,& alti monti, doue se vrta il carico (come molte volte succede, e l'ho io con miei occhi veduto ) in qualche rupe che sporge fuori, o in qualche volta, che stringe affaiffimo il paffo precipita la mula, e la fa andare rotolando fino ad arrivare alla corrente del fiume, e non fi ferma fino al mare, tolto che hauesse fortuna d'incontrar qualche seno, done, se si libera il earico, non si salua la caualcatura quando resta con quello, per essere impossibile il cauarla sopra.

In molte parti è necessario scender da cauallo, & anche non camina vn huomo ficuro con i suoi medesimi piedi, perche alcune pendici sono tanto dritte, sdrucciole, che inhorridisce il camino, e per quelle, sono tanto alte le salite, e le

scese, che quando d'abbasso s'alza la vista, per mirare quei che caminano in. su paiono pigmei, & à me pareua temerità, o cofa impossibile l'arrivare là.

Che dirò de' fiumi, ch'ad ogni paffo s'attraversano nel camino? non v'è testa. che non fiturbi, se guarda la loro corrente, la quale è tanto grande, che l'acqua arriva sopra i ginocchi della caualcatura, ne è possibile passarli fenza gran pericolo, perche fcendendo di ranto alto portano vn'impeto come di canale di molino, e seco menano alcune. pietre, che atterrano vna mula di foma. come vn polcino; e cosi alcune volte, es necessario aspettare due, e tre di, che non comparischi il Sole, perche allhora scemano questi fiumi, per sciogliersi meno neue, e per quelta ragione è sempre più ficuro passarli la mateina, per effer preceduta la norte, nella quale mancano.

Fuben necessario per contrapeso, & alleggerimento de' pericoli, e penalità di questi camini ; che temperasse Dio i loro rigori col trattenimento di tante le tante allegie fontane, e rufcelli, come quei che si vanno scoprendo, e godendo per quelli: veggonfi alcuni spiccarsi da vna altezza impercettibile, e non ritrouando offacolo nello spatio, che fi frapone faltare sparso tutto il colpo dell'acqua, che fuol'effete affai grande, e spargendofi nel camino in minute stille far nella scesa vna bellissima vista come di sparse è lique fatte perle, le quali con forza del vento che soffia hor da questa parte, hor dall' opposta fi attrauersano, e fra di loro fi intessono, facendo vn' ondeggiamento vistofo, cominciando dall'alto della loro origine, fino alla terra, doue convertendosi in ruscelli vanno ad incorporarsi col canale principale del fiume che corre per

Altrisi precipitano da non minor' altezza per rupi, che con le loro differenti fiti, e dispositioni li fanno saltare in modo, ch'hor pigliano quella, hor questa figura; qui fi alzano in forma di pennacchi, e vistose piume, li si nascondono suggiti. ui per le grotte, e cauerne, e risorgono doue meno fi penfa, spumando, ericuoprendo come di brina le pierre per done.

pala

passano. Alcune volte si stendono, & allargano, con mansuetudine, per le rupi lisce, e piane; altre volte si riuniscono fra li canali delle rupi d'altre, per doue si precipitano, hor rintorcendosi come serpi, hor dividendosi si varij rami, e passandosra minuti sassi al suo centro.

Viddi altre fontane, che prima di arrivare alla terra si disfaceuanone dividenanfi fra di loro in modo, che nel mezzo del camino formauano vna spessa pioggia, altre pareuano vna pionicella, e rugglada, ò atomi del Sole, non è possibile esplicar ogni cosa, nè per molto che si descriua si potrà giamai arrivare alla verità di quello, che li si vede, perche veramente è ogni cosa tanto straordinaria, e di tanto ammirabile compositione, che la più semplice narratione parerà artificiosa, solamente aggiustandosi con le particolarità, diuerfità, e gratia di queste fontane, non posso lasciare di toccare qualche cosa diquella tanto nominata, che chiamano gl'occhi di acqua, & è nel penultimo piano vicino al piede della Cordigliera, dissi piano, perche, per alleggerimento de viandanti, dispose la natura ad ogni tanti miglia vna valle piccola, e piaceuole pianura, che seruono come per riposi di questa tanto lunga, e proliffa falita . postedo 10

E dunque il penultimo di questi piani serrato di alcuni altissimi monti, che seruono come di muraglia aquesta valle, e sarà poco men, che vn miglio di diametro, è tutto l'anno couerto di verdi, & odorose herbe, e d'alcuni siori, che la sanno vn ritratto del paradiso, sorge nel mezzo diquella questa sontana, o sontane (perche sono molti gl'occhi dell' acqua, che in vn breue contorno, e spatio sorgono, e saltano dalla terra con granforza) le quali tutte in poco tratto s'vni scono, e sanno due corpi ciascuno come vn canale grande d'acqua chiara, e

cristallina come un Sole.

Cominciano questi due ruscelli vicini alla loro sorgente, vna concertata scaramuccia fra di loro; con più entrate, & vscite, e con più concerto, chese vn curioso, & assai ingegnoso arrefice l'haues se disposto; qui si veggono partire vniti

questi dueruscelli, & à distanza proportionata del suo corso, dividersi facendo ciascuno il suo giro, inuestendosi à suoi tempi, & entrando questo nel circolo dell'altro, & al contrario, hor per il lato destro, hor per il sinistro scorrendo inquesta maniera, per tutta la valle, sinche con nuoua vnione, e conformirà tornano ad vnirsi, e drizzare il loro corso verso vna 'alza donde si precipitano nel fiume principale, che di questi, e de gli

altri ruscelli si compone.

E commune proprietà di tutti essi l'hauer l'acque cristalline, con somma freddezza, la quale mai perdono, anche nel tempo più caldo del giorno, quando il Sole, con più forza sparge i suoi raggi, & è tanta questa freddezza, che non. si troua chi possi bere mezzo bicchiere. di acqua senza riposarsi, e pigliar fiato; e benche questa proprietà sia commune à tutte, in nessuna si vede in tanto intenso grado come in questa fontana de gl'occhi di acqua, doue per grande, che sia il caldo non è possibile beuere più, che due, o tre sorsi seguiti, senza interrompere, e con difficoltà si può tenere dentro dell'acqua la mano, vin solo credo.

Alle spalle di alcuni di questi monti, che cade all'Oriente di questa fontana si vede vna lacuna tanto profonda, e chiara; che di fuori l'acqua pare azurra, v'è in questa traditione ch'il Rè Inga habbiafatto gettare gran tesori quando non potè con quelli liberarsi la vita, che per quella egli haueua promesso (benche paia impossibile che andassero tanto lontani per yna cola, che poterono eseguirla in. molti luoghi più vicini) l'acque di questa lacuna non escono per esser serrata d'alti monti, e cosi si tiene per certo, che penetrando per le falde di quelle, che è Orietale à gl'occhi dell'acqua sorge per quelli, e scorre per le sue correnti come s'è

Non posso passare con silentio vn' altra sontana, che si vede passara la Cordigliera dalla banda di Cuio. Il siume di Mendoza che scende per quella parte, e scorre all'Oriente, non è minore di quello che chiamano d'Arancagua, e per altro nome del Cile, escorre all'Occidente nel mar del Sur, & è recettacolo, el madre di tutti i ruscelli, & altri fiumi che per questa banda scorrono; come è quello di Mendoza di quei che corrono per quella. Hor opponendosi à questo vin monte di gesso lo trapassò di maniera, che lasciò vin ponte fatto per doue possono passare due, e tre carri viniti senza impedirsi.

Sotto di questo ponte si vede vin tauolone di fasso viuo sopra del quale corrono cinque canali d'acqua che li nascono das vna fontana, & è l'acqua tanto calda., che và bollendo per quelli, & è assai salureuole, e le pietre per donde esce, escorre hanno vn colore di smeraldo, il concano diquesto ponte, che serue di tetto, e volta à questo sasso, e sontana che per quella corre, auanza in bellezza. & artificio a tutta l'arte humana, perche pendono da quella con estremo lauoro, e naturale artificio vistosi festoni pendenti, pietre tutte di vna pietra a modo di sale, che dall'humidità di fopra penetrando rutto il grosso del ponte, andorno congelandosi in sorma di punte di diamanti,e mille altre figure ch'adornano quel tetto, donde parimente pionono perpetuamenre grosse goccie della grandezza di ceci, & altri come rossi d'oua, quali cadendo in quel tauolone di pietra che fa pauimento à questa volta, si convertono in pietre di varie figure; e coloridi non poca stima di maniera, che tutta quella naturale fabrica, & edificio è pieno di queste pietre.

Vn' altro ponte si vede da quest'altra banda che chiamano dell' Inga, o perche la fabricò questo Re, o quelche è più probabile, perche i suoi capitani furono i primi che lo scoprirono, e passarono per quello, perche non è possibile che vi sos se potenza humana, ch'arriuasse atanto, a quanto li operò l'Autore della natura questo si forma di vno altissimo, e profondissimo sasso aperto per mezzo d'alto a basso, come se l'hauessero arcificiosamente segato sino al più prosondo per doue dail passo al siume che con essere tanto rapido, e pieno non si fa sentire sopra più che se fosse vn piccolo ruscello, il che è vn grande argomento, della molza distanza che ci è dal su olo all' alto. hor non essendo questa apertura più che sei, di otto piedi larga, perche con vn falto fe può passare all'altra parte, è necessario, chepassando per quella vniro insieme vn fiume tanto gonfio, e di tanto impeto, e corrente, faccia affai gran rumore nel passare per tanta strettezza, donde ne siegue ch'il non arrivar sopra lo strepito di tant' acqua, è per essere assai discosto! io sono arrivato all' orlo di questo ponte, e mirando abbasso (benche con gran timore, perche inhorridifce tanta immensa altezza, e non ho mai veduto precipitio più formidabile) non solamente non vdi rumore alcuno, ma dila parue tutto il fiume vn piccolo ruscello, che a pena con la vista lo discerneuo

Questo è quel che si vede in questo camino, passando per questo ponte la Cordigliera, pero l'altre cose che vi sono da vedere in tutto il restate di questa immensa mole chi vi sarà che lo racconti? chi lo sa? non dubito che vi siano altri, che sappiano affai più cose perch'io qui non raccoro se no quello ch' ho veduto, che sempresaranno le minori, facilmente da quel che hò riferito si può argomentare dell'altre che si potrebbono dire, perche se solamente l'origine didue fiumi cidanno alla prima vista tanta materia d'ammiratione, che vi sarà da contare, e vedere in. quelli di tanti altriche nascono da questo medesimo principio come diremo nel capo leguente place in the orion control

### CAPITVLO VIII.

Dell'immensità de' fiumi, che nascono da questa Cordigliera, e sboccano nel mare.

Autore della natura fondò la maggior parte della fecondità, & amena bellezza de' campi Cileni in
questa sua Cordigliera, nella quale come
in banco che non fallisce depositò la sua
ricchezza per assicurare l'annouale tribu,
to di tanti, e tanto copiosi siumi, sontane,
e ruscelli, co' quali si seconda, & arricchisce, che nè il paese poteua essere tanto fertile, & abbondante con minor acque, & humore, di quel che questi ru-

fcel-

Icelli li comunicano, nè queste si potrebbono mantenere tutto l'anno con minori neue di quel che questi monti riceuono nelle loro profonde cauerne, & ampij seni nell'inuerno, per sostentare la state i molti fiumi, che da quella nascono.

Quanti siano questi in numero nelle lo ro origini par' impossibile accertarlo, non però quanta fia l'abbondanza della neue, dalla quale nascono, perche, benche questa non si possi vedere tutta vnita in se stessa, per estere impenetrabile il luogo done si raccoglie quando è pieno; però si può ben cauare da' suoi effetti l'abbondanza di quella, perche senza i fiumi che sono molti, e grandi quei che corrono all' Oriente sboccando nel mar del Norte, & in profonde, & ampie lacune, come sono quelle de Cuio, quei che corrono à Ponente, e sboccano nel mar del Sur, non contando quei della terra del fuoco, e stretto di S. Vincenzo, e Magaglianes sono quasi cinquanta che moltiplicati quattro, ò cinque volte (perche tanti faranno quei che ciascuno incorporain le nel camino) saranno in tutto più di due cento, quali arrivano tanto potenti, e gonfij al mare doue sboccano, ch' alcunidi quelli hanno fouerchio fon do per nauigar galeoni, e vascelli d'alto bordo, il che è di tanta maggior marawiglia quanta è minore la distanza, che corrono dal suo nascimento al loro termine; perche quel che più corre non palsa di centocinquanta miglia.

Da principio aquello Regno ne' confini del Perù in venticinque gradi il fiume che chiamano Salso, il qualescende dalla Cordigliera per vna profondissima valle, e sono le sue acque tanto salse, che non si possono gustare, e quando qualche volta i caualliarriuano à beuerle perche facilmente ingannano la vilta, per elser assai pure, e cristalline si conuertono dopo insale con la forza del Sole, e cosi paiono imperlate i corpi doue arrivarono

a bagnarsi con la coda

Seguita a quelto il fiume di Copiapò in ventileigradi, il quale scorre cento miglia dall'Oriente à Ponente, e sbocca nel mare in vn seno che serve di porto alli valcelli, & in vent'otto gradi fa vn'altro

seno quel del Guasco, che pure serue di porto. fiegue subito quel di Coquimbo m trenta gradi scarsi, il porto del quale è vn bellissimo seno couerto tutto difreschi. e vistosi mirti, e mortelle, e di molti altri alberi, che dalla terra continuandosi sino alla Città sanno vna bella, e piaceuole strada d'alberiche senza necessità d'artificio humano lascia assai adietro le prime, curiosità dell'arte, si pescano in questa costa i Tonni, e certi pesci detti Albacori, e varie sortidi assai buoni pesci, ostriche, e gran diversità di pesci di lcogli.

Sono tanto vicini al fiume di Coquimbo quel di Tongoy, e quel di Liman in. trenta gradi, e mezzo scarsi, e dopo al grado trent' vno sbocca quello di Ciuapa nella costa del quale si piglia certa sorredipesci discogli assai buoni, che chiamano Tache, & altrid'altra forte, tra il grado trent'vno, e trentadue entrano nel mare i fiumi Longotoma, e la Ligua, circa trentatre quel di Arancagna (che è quel che scende per il camino ch' habbiamo detto della Cordigliera) è questo assarpieno, e benche nel suo corso da che comincia venghi comunicandosi alla terra per le valli di Curimon, Aconcagua, Quillota, e Concon che sono assai grandi, e tutte fi coltiuano con gransemente di Grano, Lino, e Canape : con tutto questo arriva al mare tanto pieno, come se non hauesse communicato le sue acque in tante parti de' campi che va fertilizando.

Seguica in trentatre gradi, e mezzo il famolo Maypò, che non sò se è tale più per la buona fama che gli acquilla la fua ricchezza, e buone qualità, che per la. mala del mal passaggio ch'ha dato a tanti ch'in esso si sono assogati, & ogni giorno s'affogano: è tanto rapido nella sua corrente, & qualche volta s'insuperbisce, e gonfia tanto che non v'è ponte per forte che sia, che non le lo porti dinanzi; per la qual cola no ha hoggialtro pontech' vno fatto di molti canapi insieme, ch'atrauersano da voa parte all'altra; sono le sue acque ordinariamente torbide, e come che entra con tanto grande impeto nel mare lo fa ritirare,e fi fa far largo in quel-

lo in maniera, che per yn gran spatio si segna con vn circolo, o punta di diamante, che diuide le sue acque da quelle del mare, & così patente questa diuisione, che si conosce d'assai lontano, è questa acqua di questo siume sempre assai fredda, e non estingue la sete, perche è alquanto salsa, e per questo è assai saporita la carne de' castrati, ehe pascolano nelle sue riviere; si pescano qui assai buoni pesci, particolarmente trotte di molta stima

Entrano in questo siume tra gli altri quello di san Giacomo, che chiamano di Mapochò, il quale diuiso, e sparso in varie peschiere per doue si riparte, e communica alla terra, bagna, & inaffia tutte le campagne della sua giurisdittione. & alcune volte più di quel che vor ressimo quando si stizza, & esce suori del suo letto, poco spatio dopò di esser pas sato per la città si nasconde tutto sotto terra, formando in quella vn largo ponre di più di dieci, ò quindici miglia, sotto del quale corre senza sentirsi, finche alla fine di quelto spatio esce gorgogliando perdentro certi canneti, essendo purisicate le sue acque, e più chiare, e limpide ch'vn cristallo, di maniera che, benche par che muoia, sprosondandosi sotto l'arena, è per rinascere più purificato, più cresciuto, e pieno al doppio di quel che pareua anche prima di diffondersi, e slargarsi per la terra, dieci miglia discosto da questo rinascimento si vede vn' antico, & assaillustre convento di San Francesco, che per essere alla vista d'alcunifolti boschi lo chiamano S. Francesco del monte, done vi sono statisantissimi Religiosi, de primifondatori di quella santa Prouincia, che con tanto esempio, e credito della sua Religione s'impiegano nel culto dinino, & ainto de' prossimi.

Parimente s'vnisce con Maypo il fiume di Poangue, che scorre nell'istessa
maniera molte miglia sotto terra, non rinasce questo più purificato, nè migliorato nelle sue qualità, perche le sue acque
sono sin dalla sua origine tanto delicate, cristalline, e soaui, che non possono migliorars, perche non ha la sua origine come altri dalla neue; ma da minie-

ire d'oro, per le vene de quali come per aquedotti diquesto pretioso metallo come ristretto, e cinto dall'una, e l'altra. parte di bellissimi alberi, e cost le sue acque sono tanto saluteuoli, che esse da se sole sono medicina. & aiutano tanto alla digestione, che, benehe alcuno habbia eccesso nel magnare più di quel che lo stomaco abbraccia benendo vn vaso di quest' acquasi sente lo stomaco sgombrato, e con buon appetito di magnare, nè stà otioso mentre corre sotto terra, perche communicandosi à tutta. la valle per le sue vene sotterrance li dà tanto humore, e virtu che, benche in. tutta la state non pious sopra quella nes pur vna goccia di acqua, nè ha nessun. altro inaffiamento, non li fa mancamento per fare frutti tanto maturi, come qual sinoglia altra irrigata dalle pioggie del cielo, & inaffiamento della terra, nè in nessun' altra parte ho veduto ne più grandi, nè più saporosi meloni, nè più cresciuto, e fruttifero il maiz ch' in questa valle.

Entrano pure in Maypo altri due fiumi che chiamano di Colina . e Lampa, li quali vnendosi fra di loro cinquanta in sel santa miglia dopo il loro nascimento, formanola famola lacuna, che si chiama di Padaguel tanto profonda, che ha fouerchio fondo per vascelli, è questa la cuna cinque in dieci miglia longa, circondata tucta alle spode di belli salei. & alberi, che sono a modo di allori, e si conservano belli, e verdi tutto l'anno, e perche non li manchi niente di ricreatione si generano nel suo seno le più delitiose trotte, & altripesci chiamati Vagre, che si vniscono, & alcune volte in tant'abbondanza che si pescano con gran facilità, esuol que sta esfere vna delle maggiori ricreationi della Città di S. Giacomo and a di la

Altre lacune vi sono, che chiamano di Aculèo, e sboccano pure in questo siume di Maypo per l'altra parte, per done s'vnisce il siume chiaro, & altri; si generano in quella li pescire più grandi di vn palmo, il nome de' quali ben dichiara quanto siano più eccellenti de gli altri pescialcuni anni questi si pescano in tanta abbondanza, che buona parte della Città può con essi sare la quaresima senza

comprare pesce del mare, il quale, benche sia assai buono, e delitioso, mai arri na assa delicatezza, e perfettione di quello de'fiumi, & acqua dolce, che è tanto soaue, e sano, che si suole anche dare à gli infermi.

Dopò Maypo entra il fiume di Rapel, non inferiore alla grandezza diquello;entra questo nel mare in trétaquattro gradi, e minutiquindici, ò venti miglia prima si vniscono fradi loro performar' i tanto nominati in quel Regno Caciapoal, e Tinguiririca anche effi debitori alla natura humana,per la molta géte, che s'ha ingoiato il suo surioso corso, e rapido corrente, s'vniscono à questo tra gli altri quel di Magloa; e Cimbarongo, nella riniera del quale hala Religione di nostra Signora della Mercede vn religioso Conuento per dottrina, edificatione, & insegnamento di tutta quella terra, e più à basso ne ha vn'altro con titolo di lant'Agnese per il medesimo esfetto; e vicino a quello ha la Compagnia di Giesù vn Nouitiato discosto dal quale cinque miglia, viene a confinare vn' alta casa de' Padri di S. Domenico, e le terre, e valli intermedie fono di grand' humore d'abbondantissimi pascoli per l'ingordigia delle bestiami, & hanno altre buone qualità, che le fanno di gran stima.

Prima di Rapel entra il fiume Delora in trentaquattro gradi, e tre quarti, & in questo quel di Teno, Peteroa, e Mataquito, non meno ingordi di gente de referiti: perche il suo corso, e corrente non è meno formidabile, innassiano questi siu mi sertilissime terre, e delitiose campagne assai accommodate per la generatione, sostentamento, e moltiplicatione delle bestiami, e per questo sono tutte occupate, senza che riposi ne pur un palmo di

terra.

Comparisce in trentacinque gradi il pieno Maule, ne i confini del quale si terminano quei della giurisdittione di san Giacomo, e del suo Vesconato, e tutto quello, che questi abbracciano sino a quelli di Rapel, Caciapoal, e Tingiririca chiamarono gl'Indiani promocaes, che vuol dire luogo di balli, & allegrezae, per fignificare le delitie di questi pacsi.

Non s'ingannarono in questo perche veramente gliè aggiustato il nome: ponderai vna volta viaggiando per questa. terra, ch'arrivando ad vn luogo, o habitatione di qualche Spagnuolo, mi dicena tali lodi, eraccontana tanto eccellenti proprietà di quella ch'io faceva giuditio, che non si sarebbe trouata in altro luogo cosa simile, ma passando ad vn'altra habitatione, il Padrone di quella mi riferiua altre qualità della sua tanto maranigliose; che non mi pareuano canto straordinarie le prime : in questo modo andai viaggiando, per quella terrasvedendo che ciascuno era tanto innamorato della fua, che vitimamente questo miserui per occasione di stimarle tutte, e far concetto dell'eccellenza., egrandezza di tutto il paese, per il suo buon temperamento, e per le sue delitie, hor della caccia delle pernici, & aleri vecelli, & animali, horde fiumi, done si pescano con tanta facilità, & abbondanza i pescire, e le trotte, che le pigliano quando vogliono, perche li tengono quali tanto ficure come in flagro: vdij contare più volte à molti, che essen. do posti à tauola se li veniua voglia di vna trotta fresca, non haueua da far altro che mandare a pescarla, e che prima di alzarsi glie la portauano accommodata. come guffauano post, ok Daso sala a po

entrano nel Maule il fiume Chiaro, equello di Cauchenes, e benche sia al doppio più pieno ch'i riseriti, meno gente s'assoga in esso, perche arrivato al Mare vicino all'Arsenale de' vascelli, che ini si fabricano, s'allarga, e sa vna bella tauola, doue il Rètiene vna barca per il passaggio di tutti quei che vanno, e vengono, qui la Religione di Sant' Agostino ha vn religioso conuento per aiuto de' Spagnoli, Indiani, e Neri, ch'habitano le riviere, e valli di questo siume, che sono molte divisi in varij luoghi, che sono come casalotti, e si chiamano stanze.

Con questo noi ci trouiamo già nellagiurisdittione della Concettione (doue risiede il Gouernatore, & è presidio della militia) e nel Vescouato dell' Imperiale, che comincia da questo siume; al qualeè immediato il nobile, e piaceuole Itata di Maule, & in trentasei gradiscarsi sbocca nel mare, come più prosondo, & abbissato tra balze, e così è meno vtile alla terra per non poterla inassiare: si passa con certitraui, & in alcune parti si guazza; entra in questo amezzo camino il surioso Nubbe che bagna le mura della Città di San Bartolomeo di Cillan, antico presidio de' Spagnoli, e qualificata proua del loro valore, e sede

Seguita immediatamente a questo fiume lo spatioso, & allegro seno della Concettione, doue sbocca il graue, e ripolato Andalien in trentasei gradi, e tre quar ti, & vn' altro fiume più piccolo, che paf sa per dentro della Città, precipitandosi prima d'vn' alto precipitio, per doue viene offerendosi all' industria humana per fabricare sopra di lui allegre fontane tra mille amenità, e boschi d'allori, mirti, & altri alberi d'estrema fragranza, & odore, che da alto vengono abbellendo per gran spatio le riuiere di quello, e come viene ditanto alto, ad ogni passo inuita con famole cadute a fabricar molini, de'qualive n'è buon numero per il so stentamento della Città.

Dieci miglia discosto da questo seno entra il tanto nell' historie celebrato Biobio in trentadue gradi, & è il più potente de gl'altri del Cile, sarà largo poco più, o meno di due, o tre miglia, conforme eresce, o manca; che venendo da parte tanto vicina è assai, benche non sia questo quel che più lo fa degno delle sue lodi, ma le sue saluteuoli acque, delle quali abo da, e lasciado da parte l'eccellenza di pasfare, distillate per le vene d'oro, perche questa è assai commune a gl'altri di questo Regno, n'ha vna fingolare d'vn fiume ch' entra in esso, il quale nasce, e passa. per mezzo di certi luoghi pieni di salsapariglia; quale communicandoli le sue virtù, e qualità fanno l'acque di quello salutifere, e contra molte infermità.

V'è traditione che sopra questo siumel nella sua origine, prima ch'in questa terral entrassero i Spagnuoli si lauorauano ricchissime miniere d'oro, per la notitia delle quali il presidente D. Alonso di Sottomaior sul principio del suo gouerno man-

dò vna truppa di soldati, perche te riconoscessero, benche essendo intesi dagl'inimici Indiani l'aspettarono alla vscita,
& attaccarono con quelli vna fiera battaglia, dalla quale non secero poco a.
scampare la vita, è cosa assai propria di
questa gente il nascondere, e celare a gli
Europei, e Spagnuoli, i tesori, e ricchezza della loro terra come s'è detto.

E questo siume il termine che divide i Spagnuoli, & Indiani amici, da gl'inimici, e d'Inperno cresce in maniera che si serrano i passi, e non potendo passare dall'vna parte all'altra, dà luogo alli soldati di respirare per cominciare la primauera di nuovo le loro scorrerie, non habl'inimico dalla parte sua nessun presidio, mettendo la sua sicurezza ne' monti, do ue a'snoi tempi si ritira, i Spagnuoli, n'han molti sabricati sopra questo siume, con che instrenano, e mettono termine all'orgoglio, esurore del loro potente auversario, che solo gl'ha dato fastidii più che tutto il resto dell'America.

Le due principalifortezze, oltre quelle che hanelle Città della Concettione, e Cillan sono quelle d'Arauco, e S. Filippo, doue vi saranno di ordinario mille, e quattrocento Spagnuoli, oltre gl'Indiani amici, che sono molti; e quella sopra del mare, e più appoggiata alla Cordigliera, ve ne sono altre tramezzo dell' vna, e l'altra parte di questo fiume, & altre più innanzi nelle medesime terre dell' inimico: mi ricordo di none in particolare che fono quella di Angol, della natività di Santa Giouanna, di S. Rosendo, di Buona speranza, di Talmacahuida, di San Pietro, di Colcura, e quella di Leuo tutte fornite d'artiglierie, e con sufficiente numero di soldati, e disposte in tal distanza, e proportione ch'in affai poco tempo fi dal'auuilo necessario dalla prima all'vitima corrispondendosi co' tiri dell' artiglieria per fentirsi come sono concertate.

Ha qui la comp. di Giesù due Residéze, o presidij Spagnoli vno in Arauco, e l'altro in Bona speranza, donde escono i nostri per sare parimente le loro scorrerie, & entrate, non contra gl'huomini, ma à fauore delle loro anime contro l'inferno, del quale ognigiorno ottengono gloriose

gloria del Cielo, come si vederà à suo luogo, ch'adesso bisogna seguitare il corso

cominciato di questi fiumi.

Dopo quello di Biobio seguitano altri quattro affai inferiori alla di lui grandez. za sono questi quel di Colcura, quel di Arauco, quel di Lauapie, e di Leuo, che sboccaintrent'otto gradiscarsi, e poco più innanzi quel di Ralemo, che più vicino alla sua origine si chiama Coypo: in trentanoue gradi non compiti entra l'allegro, e piaceuole fiume dell' Imperiale, hauendo riceuuto nel fuo letto quello che chiamano delle dame, per le fue delicate acque, e piaceuole corrence; più sopre riceue pure oltre ad altri quel di Curara na, & Lyoù, quali prima d'vnirsa questo lasciano fatta la celebre lacuna di Puren. che sempre è frata inuincibile presidio dell'inimico, doue si stimaua per più sieuro ch' i Spagnuoli non si teneuano ne'suoi.

Mezzo grado più sopra del siume Cauren, che è l'istesso dell'Imperiale, quel di Totten paga il suo tributo al mare, & lè ditanto sondo, che entrano in sui vascelli, & quaranta miglia distante sa l'istesso quel di Queule, che, benche piccolo, turtauolta è sufficiente ch'entrino barche in quello, & è discosto dal siume di Valdinia verso mezzo giorno quaranta-

ginque miglia; o la bolsonba

# CAPITOLO IX.

Del famoso porto, e siume

fusficienzalodato da gl'autori, che di luiscrinono, è meno da quelli, che l'han visto. Pigliò il suo nome da Pietro di Valdiuia primo Gouernatore, e conquistatore del Regno del Cile del quale viene ad essere centro per essere nel mezzo di quello in quaranta gradiscarsi d'altezza, a lebeccio di Seuiglia nel Mappa piano cinquemila, e quattrocento nouantadue miglia misurati sopra acqua, e terra per l'aria, tarda il Sole cinque hore, & vo terzo ad arrivare dal meridiano di Siuiglia sino al meridiano di Valdiuia; di ma-

niera che quando in Seuiglia è mezzo giorno sono in Valdivia dodicihore, e tre quarti, & è necessario che passino cinque hore, & vanterzo per effer mezzo giorno in Valdiuia, & allhora saranno in Siuigliale ventitre, & vn quarto: il giorno, e la notte più lunghe sono di quattordici hore, to poco più ara deba charginana ollSboccaqueho fiume al Norte, e per esser tanto quieto, e limpido, edibuoni fondo entrano i vafcelli d'alto bordo fino alla medesima Città che è lontana dalla bocca più di dieci,o quindici miglia, e lenza nedefità di barca solamente con vna tauola che l'appoggiano da terra imbarcano, e sbarcano con quella tutto il caricoa v'è a vista della Città vna buona Isola nel fiume, quale la chiamano di Costatino con altre due piccole, vna dinanzi, e l'altra dopo, ch'è affaccio dell' istessa Città: per entrambi i lati del Isolesi nauiga; ma perche la parce Australe è più larga, e di miglior fondo centrano per quelle i vascelli grandi, esperda Settentrionale, che è più stretta entrano le fragate, e legni più piccoli:cingono la bocca di questo fiume due scogli che sono alla vista, è più grande il Settentrionale, che si chiama di Bonifacio, l'Australe è minore, e si chiama feoglio Gonzalo. dopo più innanzi sopra del fiume s'incontra vn' altra bocca più stretta che è la chiaue del porto, o per dir meglio de' porti, perche fono molti quei che stanno dentro: stringono questa bocca altri due scogli tanto vicini l'vno dall'altro ch' yn Capitano che fu mandato con altri a scandagliare, e misurare. questo fiume mi contò , che posto nel mezzo in vna barca vedeua a tiro di moschetto l'vno, e l'altro monte, chiamasi l'Australescoglio de' Manzani, e l'opposto de nieua, & a questo modo si potrà tirare dall' vno all'altro vna catena di ferro, con la quale fabricandosi due fortezze all' vna, & all' altra parte resta impedita, & impenetrabile l'entrata.

Subito che si passa questa strettezza è dalla banda del Sur vn samoso porto, che, benche tutto il siume sia tale per la quiere delle sue acque, è questo assai 2-uantaggiato, e lo chiamano del Corral, per la disesa, che li sanno i monti di terra,

formando va feno canto capace, che denrro vi capono intiere armate di molti vascellicall'vscire di questo porto, subito si vede la prima Isola, tra la quale è la terra Auftrale, vi fono molte fecche, e feogli, el cofi i vascelli pigliano la parte Settentrionale, e paffano tra quest' Isola, e la gran i de nauigando dopo era questa, e la terral fino alla Città, e dall'altro lato opposto le fregate. Che a la computation

Oltre queste buone qualità ha questo fiume, e porto altre dalla parte della terra, che lo fanno di non minor stima, per che lesque sianure, e campi sono fertilis fimi di grano legumi, efructi, fuori dell'vue che non si maturano qui, come nell'altre parti del Cile i donde questa si prouede divino. Viè molta abbondanzadi ognisorte dicarne di vacca, castrato, vccellidomeltici, edicacciaiv'è moleo legname per la fabrica del vascelli, & il meglio di tutti ha molte miniere del più ricco oro del Cile, & in tutte l'Indie non ve ne è nessun'altro ch'arrini alli suoi ca-

ratisse non quello di Carabava

Cosi lo referisce Antonio di Herrera, e soggiunge ch' vn Indiano ogni giorno ne' suoi confini cauaua venticinque, grenta pesi d'oro, e più, e che vedendo questo il Gouernatore Valdinia mandò l'Adelantato Geronimo de Alderete a Spagna, perche informasse la Maestà Cattolica delle grandezze, e ricchezze del Regno del Cile, mettendo in confideratione il gran conto, che di quello douesse fare, e per inuitare à quei di fuori, che venissero à Cile ad habitarlo, & aiutare alla conquiltadiquello mandò alcuni Spagnuoli per terra con le staffe, fibbie, & altriferri delle cinghie, pettorali, e briglie tutto d'oro massiccio, e che non contento di questo volle andare in persona a Spagna per informare sua Maesta, e che li confermasse il gouerno; e per questo mandò ventimila Indiani à cauar oro, col quale pretendeua imbarcarsi per lo stret! to, se la morte non l'hauesse impedito. Quanto habbiamo riferito è del citato Herrera

Il Gouernatore Valdinia l'anno 1552. fabricò questa Città in vna piana, e sollenata collina, & alta sopra il piano della

terra poco meno che quattro canne hauendo haunto gran parte nella fua conquista e fondatione la famosa Recloma. che fu vn Indiana chiamata cofi, & il fuccesso fu in questa maniera. Arrivo l'esercito Spagnuolo conquistando la terra .e gl' Indiani di questo fiume, che non gustauano che gente forastiera metresse il piede in quella fi pofero in armi e trincieran. dost col medefimo fiume faceua più impossibile la sua conquista, e metteua più pensiero al Gouernatore Valdinia, il quale essendo huomo di tanto gran valore, non perdendofi d'animo per la refiftenza, e forza ch'il contrario faceua per sua difefa, sforzana al possibile di passare il fiume per innestirlo inte be suito supsu in

In quest'occasione questa valorosa Indiana, o mossa dal Cielo, o dalla naturale compassione di tante morti come dall'yna el'altra parte hauena da costare questa battaglia; s'offerse à guadagnare ella sola quelta vittoria senz'altre armi che quelle della sua eloquenza, & animo valorofo. Trattienti, dice al Gouernatore, non passar innanzi, ch'io timetterò tutta questa Provincia nelle tue mani, e ti farò hoggi padrone di quanto con la vista. scorgi, aspettami qui, e non consentire, che nessun soldato dia vn passo innanzi. Glielo promise il Gonernatore, & essacon la parola dataledel buon trattamento, chefarebbe a gl' Indiani riducendosi al suo Iddio, & al suo Re, si tuffò nell' acqua, & à vista di tutti passò à noto il fiume, e dimandando audienza al Generale dell'Esercito Indiano fece la sua ambasciata con tanta eloquenza, e forza di ragioni, che rendendosi a lei, si suggettarono a quanto volle; si che ritornando la famosa Recloma all' Esercito Spagnuolo cantando vittoria, li pose quel giorno alli piedi la gioia più pretiofa di quella terra, e tale, che quando nella sua conquista hauesse impiegato molto tempo, robbe, e sangue si terrebbono per ben sodissatti, per esser padroni di questo paele, le minière del quale cominciarono subito alauorare, per il che la Città andò crescendo in maniera, che se nonhauesse dopo il Demonio turbato la pace, e cagionato la rebellione, che la ronino, farebbe hoggi vna delle prime, e

migliori dell' Indie .

Haben conosciuto l'inimico Olandefela qualità di questo siume, e porto, e cosi molti anni sono ch'ha posto là il suo
cuore, e sa il suo ssorzo per hauerlo nelle
mani; però nostro Signore, che per sua
misericordia ha conservato quelli paesi
sin'adesso limpidi, e senza la corruttione
dell'heresia, non permetterà che queste
hidre dell'inferno appestino quell'aria col
loro velenoso siato, nè insertino la purezza della nostra sede, che si và piantando tanto sincera, e pura ne' cuori di
quelli nuovi christiani.

Ha mostrato questo il successo che l'anno del 43. hebbero alcune naui di que-Airebelli corsari, che ardirono di passare lo stretto con animo di popolare questo porto di Valdinia; perche, benche in effetto lo popolarono, hauendo prima pafsato per l'Isole di Ciloe, done la compagnia ha tante gloriose, & apostoliche missioni, come si vederà a suo luogo, e fatte quini gran strage proprie della sua impietà, & ostinatione, come fu mandar à terra le croci, dar lanciate alle Santissime imagini, e bruciarci le Chiese, che con tanto trauaglio, e spesa haueuano fabricato per il culto dinino, non resta rono senza pena, nè li riuscì à lor gusto l'impresa, come anche vn' altra simile, che fece il Generale Antonio Siuastro pure Olandese, il quale pagò vn' altro ardire comequello nella medesima Isola, facendo prigioni molti della sua armata, & appiccando, per i piedi a trenta di quelli, e morendo saettati come lo riferiscono iloro medesimi Autori, Giouanni, e Teodoro de Bry.

Però in questa seconda occasione la pagarono più intigramente, perche nellamedesima Isola, doue haucuano fatto
questa iniquità, e strage seuò Dio Signor
nostro la vita al Generale dell'armata,
dando alla sua suenturata anima il giusto
castigo, che meritano questi ch' in rante
buone dispositioni l'impiegano; perderono l'vrca, nella quale portauano ibastrimenti, e municioni, & instrumenti da
guerra, trenta pezzi d'artiglieria, calce,
mattoni, & altre materie, e cose neces-

larie per la fabrica di tre fortezze, ch'haziueuano ordine difare nel fiume di Valdinia, e cominciato ad habitare fu forzato il nuono Generale, che fi chiamana Elnis Aramans a ferrare tutta la fua gente nell' Ifola di Constantino, che è nel fiume, perche ogni giorno se ne andanano fuggendo, & abbandonandole, oltre quelli che furono fatti prigioni, & vecisi in Ciloco dalli nostri, e dagl'Indiani diguerra.

Finalmente hauendo nostro Signore pigliato quella causa per sua, senza aspertare ch'arrivassero i Spagnuoli, che già veniua a castigare l'ardire di quelli, li cominciò a sferzare da se stesso, con fame, con infermità, e morti, in maniera che efsendo stati iui solamente tre mesi, li sforzò a leuar l'ancore, e lasciare il postore questo su il più accettato partito della loro impresa, perche se aspettauano vu poco più ch'arrivasse l'armata del Perù, e la gente del Cile che l'hauena d'inuestire per cerra, per farli lasciare l'alloggio; puol' essere che non li sarebbe stato così facile lo scampare, perche il Vicerè del Peri), ch'hoggi è il Marchese di Mancera, come tanto gran Capitano, e soldato, e tanto zeloso del servitio di Dio, e del suo Re. subito che s'hebbe la nuona dell'arrino di quelli nel mare del Sur, dispose dieci naui che tutte ynite spedi in vn medesimo giorno con poluere, e monitioni a dar auniso, e lasciare questo soccorso per tutti i porti della costa;e subito commandò si facesse vn' armata, che mi scriuono sarà disedici galeoni, e vascelli con tre,o quattro mila Spagnuoli, e che sua Eccellenza volcua andare in persona, o almeno mandare a fuo figlio.

Il Gouernatore del Cile ch'è il Marchese di Baydes con la sua solita vigilanza, e sollecitudine nelle cose che toccano al seruitio di Dio, e del suo Re, e cometanto gran soldato, e Capitano ch'è stato in Fiandra, hauendo armato le Città, e porti che sono sotto la sua cura, si disponeua pute di entrare per terra con l'esercito Reale, che sua Maestà tiene in quel Regno, col quale stretto l'Olandese, per terra, e per mare, benche hauesse portato più sorze di quelle che portò, l'hauerebbono discacciato del porto senza dissicol-

tà, se però non fossero totalmente iui rimasti; perche essendo questa causa di Dio, e che in quella tutti i paesani tanto s'ingeressano, ogn' vno vale per molti per difenderli da qualfiuoglia inimico che prerenda entrare in quel Regno, come s'è veduto in questa occasione, oue dispreggiando i pericoli, si sono posti nel mezzo di quelli in difesa della patria. Tra gl'altri èstato segnalato questa volta, come sempre lo fa in ognicola toccante al bene della Religione, e seruitio del suo Re. il Maestro di Campo Alfonso di Villanuena soberal, ch'essendo attualmente maestro di Campo del Regno, e capo dello . stato di Arauco, si espose nel mezzo dell' inuerno al mare in una piccola barchetta per sollecitare il soccorso del Perù nella. Città delli Re, & affistere al Signor Vicerè per la sua breue speditione.

Menò in sua compagnia il Padre Domenico Lazzaro della Compagnia di Giesù, perche come testimonio di vista informasse di quanto haueua passato, per che si ritroud in Ciloe, doue era apostolicamente impiegato nelle missioni in tempo ch'iui arriuarono gl'Olandesi, e conanimo valoroso, e con non imitabile ardire si pose in vna barchetta in vn mare tanto tempestoso come è quello, particolarmente in quei tempi d'inuerno, e senza timore d'esser preso, e fatto prigione da gl'inimici Olandesi, che erano nel camino, & haueua da passare ò dinanzi, ò assai vicino di loro: arriuò alla Concettione, e diede auuiso del successo, doue la Città subito si pose in ordine tutta, e si pose in armi per difendersi.

Non merita silentio vn'altra attione che accreditò non poco l'apparecchio, vigilanza, e prudenza militare del Marchese di Baydes, & anche lo ssorzo, & animo di venti soldati Spagnuoli, perchenon potendosi certificare se l'inimico staua ancora in Valdinia, o era partito dal porto, s'ossersero andare con una barca, come de satto surono mandati dal Gouernatore, e senza timore del manifesto pericolo, salirono sopra nel siume, & essendo arrivati più innanzi della Città di Valdinia, e saputo i mali successi de gli Qlandesi, che surono costretti a lasciare il

posto, per non perdersi in quello ritorna-

Con che si lasciò di far l'entrata; che s'haueua da fare, non peròl'intentione d'habitare, come sarà fatto già quest' està passata, & adesso ho haunto auniso di Panama, che già è habitata con presidio di seicento Spagnuoli, alli quali accostandosi gli Indiani amici, che tali sono tutti quelli della costa, restarà quel posto inespugnabile, e con quello il mare del Sur, perche essendo come è tanto difficile l'entrata per lo stretto de tanto facile di difendere quelladi questo porto, particolarmente alli nostri, che saranno nella sua casa, & hanno turta la terra sua per riceuere i soccorsi necessarii. e gl'Indiani tanto amici delli Spagnuoli, che mandarono i loro Cacichi ad offerirsi in quest'occasione al Marchese di Baydes, per aggiutare a cacciare gl'Olandesi, non vi sarà per l'auuenire, chi potrà metterci pensiero:

#### CAPITOLO X.

Si feguita l'ordine, e descrittione de fiumi; si tratta di quelli, che cadono all' Oriente, e della differenza, che v'è dall' vna, e l'altra parto della Cordigliera.

L primo fiume, che è vicino à quellodi Valdinia, è quello che chiamano di Chaibin : è molto fondo nella bocea, e cosi possono in quello entraro vascelli grandi, e da quello alla punta della galera vi saranno dieci miglia, e di questa al fiume buono quarantasette, nel quale entrano vniti cinque fiumi, & vn altro ch'esce dalli confini di Valdinia, seguita à questo il fiume cico che scende da vn lago vicino alla Cordigliera, doue vi sono alcuni bagni per guarire la lepra, & altre infermità; à questo fiume seguita quello della Balena, che è giun« to al capo che chiamarono di questo nome, per vna horribile balena, che vsci à morire in quella costa : salendo dopo: più sopra all'Arcipelago entra in quello il fiume che chiamano de' Rabudi per vna Inatione d'Indiani, che dicono nascano

quiui con coda come lo riferisce nel suo Mappa fra Gregorio di Leone citato di sopra, passando innanzi al Sur si vede il siume de Coronati, al quale posero que sto nome alcuni d'vn vascello, che pigliò porto in quel luogo il giorno de Santi quaranta Martiri, che chiamano coronati.

Seguita dopo questo alla fila altri tres fiumi; il primo lo chiamano della Speranza, per la quale puol essere, che venghitempo, nel quale la arriui la voce dell'Euangelio per mezzo de'fuoi ministri; il secondo si chiama siume senzali fondo, per l'immensa profondirà ch'has &il terzo pigliail nome di Gallego dall vno Spagnuolo che cofi si chiamana, il quale corse quelle coste, e come vn'altro Icaro diede il suo nome ad vna di quelle, per essersiperso nelmare di quella riuiera vicino al capo, che per questo pure chiamarono di Gallego sbocca vn'altro buon hume, che si dice dellimartirii, e pochi miglia dopo di questo quello de gli Apostoli, al quale engrando per la bocca di Guglieno ve ne sono immediatamente altri due, il primo non ha nome, il secondo l'ha de' Gi ganti, perche di là cominciano quelli, che si sono veduti per quelle terre ; es nello stretto . .....

Sboccain vn seno ch'entra nella terra il famoso siume della Campana, al quale diedero questo nome li suoi due braccia, che parformino questa sigura altri due siumi si vedono prima di arrivare allo stretto, che è quello de'passeri, per la moltitudine ch'inive ne'è nel suo nascimento alla parte, che nello stretto li corrisponde; e l'altro è quello di S. Vittoriano, che si chiama così, per essere il più immediato alla bocca al quale da il nome questo glorioso Santo altri siumi che nascono nell' Isole, e quelli, che scorrono per lo stretto sono molti, e si farà mentione di essi à suo luogo.

Sin qui i fiumi più conosciuti, e di più nome di questo tanto ampio Regno, che scorrono dall'Oriente a Ponente asbocare nel mare del Sur; quelliche corrono all'opposto della medesima Cordigliera al mare di Norte, sono

meno conosciuti, per esser meno habitate quelle parti almeno da quei, che potrebbono darne alcune notitie di quelle . sono più notorie quello di San Giouanni, e quello di Mendoza, che sono assai grandi, e sboccano nella samosa lacuna di Guanacache; il Gouernatore D. Geronimo Luigi di Cabrera Caualiere di gran valore, e meriti incontrò grandi, e potenti fiumi da quella banda, quando 24. anni sono nauigò quel mare di terra (che cosi si possono chiamare quell' immense pianure, che chiamano pampe doue fa dibisogno gouernarsi con la calamica come per il mare per non perdersi) andando cercando vna natione, che chiamano i Cesari, della quale parlaremo dopo à suo luogo, benche inquesta entrata passassero per molti fiumi, e no v'è dubbio, che ve ne saranno anche più innanzi verso il polo . anti lusa pone . Il

Senza dubio tengo per cerco, che non faranno eguali à quelli che scorrono all'opposto, e sboccano nella costa del Cile; canafi questo astai chiaramente dalla differenza che s'esperimenta quando si passa questa Cordigliera tra l'una, e l'altra parte, che guardano l'vna all'Oriente, el'altra all' Occidente, la quale è tanta, che paiono due mondi opposti, e che pose Dio questi monti, che li diuidono per termine, e muro, che fermal, fero il piede alle penalità, e temperamento della parte Orientale, doue cadono le Prouincie del Cuio, e gouerno di Tucuman; per non disturbare la tranquillità, e buone qualità che si godono nell' Occidentale. 100 000 300

Esperimenta questo e lo vede più chia ro della luce, chi arriua alla più alta parte di questa cima, donde si scoprono li Orizonti opposti dell'vna, e l'altra parte, perche stedendo la vista à quel dell'Oriete, si vede tutto couerto di grossi vapori, ch' ossulta luce, e la fanno comparire come tra l'ombre: in questo medesimo tempo si vede quello di Ponente, tanto christallino, e dorato, che apporta allegrezza à vederlo; e l'aria dalla parte dell'Oriete tutta nuuolosa, quella dell'Occidente limpida, e chiara, per quella scortono negte nunole piene di grosse gra-

gnuo-

gnuola, che assai frequentemente mandano giù mescolate con saette, che conhorribili tuoni spauentano tutta la terra: dalla parte contraria non si vede vna nunola, tutto il cielo sereno, e piaccuole, come se per tutto quello. scorresse vn'altracordigliera, che diuidesse i clima, e temperamenti dall'vna, e l'altra parte, nella maniera, che quella della terra diuide, e fa differentiare gl'alberi, herbe, piante, & animali, che in quella vi sono.

Disse vn curioso, contemplando da quell'altezza questa tanto notabile varietà, e differenza, che par che la natura nella fabrica, e dispositione di questa parre del mondo, haueua voltare le spalle alle Prouincie Orientali di Cuio, e la faccia à quelle di Cile, riempiendo queste con entrambe le mani di benedittioni, e lasciando quelle piangendo come figlio secondo per l'inuidia delle preminenze, e venture del primo, perche subito da quella cima, se si scende alla parte Orientale, si veggono meno fontane, e meno fiumi, e questi torbidi; la terra malinco nica, senza che si vegga in tutta la scesa della Cordigliera vn'albero che rallegri, nè vna ame nità che ricrei, e quando vi sia qualche cosa diqueste, come v'è nella valle d'Vspalla ta, di là comincia già ad efferui tanto gran caldo, e stemperamento, che par ognicosa si vesta di malinconia, e disgratia.

Al contrario nella scesa verso Ponente a pena si comincia a scendere, quando cominciamo ad incontrare in ogni passo l'allegre fontane, c'ho detto: gl'alberi verdi, e delitiosi; i freschi boschi nelle balze, e le sue tauole, che sono come riposi della Icala, nelli quali i paffaggieri pigliano fiato, e si ricreano con la freschezza, & amenità delle sue herbe, e fiori: van sempre megliorando d'aria; e mentre più scendono van perdendo più di vista l'incle menza, che fanno tanto dispiaceuole, e stemperata l'altra parte, e conforme vanno accostandosi al temperamento del Cile, vanno godendo delle sue buone qualità delli venti marini, che cominciano giàa sentirsi dalle falde di quei monti, del canto, e varietà de gl'vecelli, e d'altri gusti, e delitie, che fanno scordare il trauzglio, e molestie del camino,

Questa medesima differenza si vede. nelle falde di questa Cordigliera dall'una. e l'altra parre; perche in quelle, che sono alla parte dell'Oriente hanno affai poche fontane, e così paiono alla vista secche, e sterili, e difatto si vede, che non sono habitate, nè si seminano, nè coltinano, nè in quelle pascolano, nè crescono pecore, anzi paiono alcune terre sterili abbandonate, & inutili; se l'esserui poca gente da quella parte, non sia la causa, per la quale non si sia fatta esperienza della sua fertilità, perche quelle delli piani, che conqueste pendici continuano sono sertilissime, quando si coltiuano, come si è detto; però alla fine quel che al presente si vede non v'è altra cosa, che spine, e sec-

chezzain quelle pendici.

Non è in questo modo la parte dell'Oc cidente, doue ad ogni passos sorgano, e saltano sontane d'acque fresche, e cristalline, che scaturiscano l'inuerno temperate, e l'istate gelace, e tanto più fredde, quanto è maggiore il calore del tempo. Quest'acque viue, e fontane fertilizzano ranto le pendici, e falde di quella parte Occidentale, la quale hauendo tanta pocamirolladi terra, per esfere alpestre, le mantengono tutto l'anno verdi, e belle, con tanta varietà di alberi seluatichi, che paiono boschi, & alberetifatti con in dufiria; moltidi quelli producono varii frutti della terra, de' quali l'Indiani fanno beuande regalate, & altri sono di buonissimo gusto per magnare. Veggonsi qui le balze seminate di bellissimi. & odorosi fiori, che la natura produce li senz'industria humana, e nascono tra quelli straordinarie herbe medicinali, e dibella vista: crescono ne'piani, e colline abbondanti pascoli per ogni sorte dibestiame, e visono eccellente balse per piantare mandrole, oliui, e tutte le sorti di alberi fruttiferi. Cinque miglia più abasso vi sono vigne, dalle quali si fanno assai pretiosi vini, particolarmente moscatelli, che sonoassai regalati.

Vi sono in questa scesa marauigliosi pofti di bestiami, le quali s'alleuano nelli suoi pascoli con gran moltiplicatione, e stanno sempre grasse, e di molte saporite carni tutto l'anno, & il latte di Capra, che-

di

disuonaturale è piùsecco, li si caua tanto grasso, e sostantiale, particolarmente da quelle, c'hanno frescamente partorito, che col solo metterlo al suoco senza metterli altra cola, ma mescolandolo con la mano; l'ho visto dopòrestare tanto grosso, e di tanto corpo come se l'hauessero fatto quagliare con amido, & il sapore di questa sorte di latte cotto così semplicemente ha vn particolar gusto più dolce, e delicato, che l'altro latte ordinario con. l'ingredienti, che sogliono migliorarlo, che tutti sono argomenti del gran sugo, e e grassezza di quel terreno.

# CAPITVLO XI.

De gl'effetti, che causa la molta neue

er or service that the many in processing

On le prime acque, che cominciano al principio dell'Inuerno (e sogliono esser d'ordinario da mezzo
Maggio) comincia pure a sioccarla neue
nella Cordigliera, con la quale possiamo
dire, che s'arma di puto in bianco per impedire il passo, & entrata ne' suoi confini,
non solo a gl'huomini, ma anche a'medesimi passeri, & animali, che cacciati dal
rigore del tempo, non se ne serma ne
pur'vno in tutta la sua giurisdittione.

Anchei Cardelli, e le Quaglie, & altri vecelli, quali, benche di natura loro fiano affai caldi, a pena fi fermano l'està, quan. do si ritirano dalli piani, e sagliono a guadagnare li posti alti di questo monte, subito che cominciano a conoscere, che s'aunicina l'Inuerno, scendono come raggi, fuggendo i mal, trattamenti, che patiscono i rigori diquei monti;e cosi comineia la caccia di questi passeretti, quando comincia à rinfrescare il tempo, per-The all'hora scendono à squadroni, che coprono la terra, e per questo è assai facile a pigliarli. Sono questi i mesi di maggior trattenimento per i figlinoli, che vscendo a truppe alla campagna, & alle guerre, n'ammazzano tanti, hor con pania, hor con reti, & altre inuentioni, che tornano alle loro case carichi di quelli, conseruando viui quelli, c'hanno le pen ne più colorite, e,più segnalati per metterlinelle gabbie, perche il loro canto è di grand'armonia, e soauità.

Cinque, o fei mesi dell'anno sta serrara & impenetrabile quella Cordigliera di maniera che sino al mese d'Ottobre, ò No nembre, che cominciano a sciogliersi le neui, non si può passare senza manifesto pericolo della vica, e se è affai entrato l'inuerno, in nessuna maniera; perche si ascodono le strade con la nene, ch'in alcune parti cresce molte picche in alto, e cosi se alcuno temerariamente si mettesse a passarle, in poco spatio s'immergerebbe in modo, che non potrebbe dar passo, nè innanzi, ne dopo, come è successo a molti,quali, o per qualche particolare, o firaordinario interesse, e conuenienza, o fuggendo la morte, che per i suoi delitti gli si minacciana, I hanritronato più presto, e più certa in questi monti, che nelle catene, e carceri, doue la temeuano.

Restano questi sepolti non in sepolchri imbiancati distuori, ne sotto fredde lastre, e gelato marmo, ma dentro il medesimo gielo, e neue, che senza necessità di balsamo, o altri preservativi di corruttione, li conserva incorrotti, e secchi, come si sono trovati molte volte dopo molti anni; perche è tale il freddo di quei monti, ch'asciutta, e secca senza dar suogo a gli essetti che causano ne' corpi morti l'humidità, e calore, che li distrugge, e cor-

romped, avousant ob ....

Questa tanto insuperabile disticoltà di passare la Cordigliera, è minore all'entrare, & vscire dell'inuerno, per non essere allhora tanto sermi, e stabili, i temporali delle neui, che serrino il passo, e così si rischiano alcuni apassarla in questi tempi, benche mai senza gran pericolo, e sempte per qualche grande interesse che l'oblighi a quello, e se qualche volta li riesce non tanto male, perche hanno sorte di trouare il cielo sereno, mentre la passano (benche sempre è con immenso trauaglio) però taluolta li costa tanto caro, che restano ridendo, benche senza voglia.

Ho veduto altri che scampano la vita per diuina misericordia, perche il temporale li cosse non tanto sopra nel camino, e così poterono suggire, rititandosi a tem-

po ne' luoghi baffi, altri aprendo il ventre alle mule che canalcano fi mettono dentro a quelle, e con quel calore, & altriripari, che fanno con la robba, e fardelli che portano passano la suria del temporale, se non dura molto tempo, e se si trouano in parte donde possono aunicinarfi alli panni, fi liberano del pericolo, non però da gl' euidenti trauagli che a quello feguitano. e si coa phat it at su es

Generalmente tutti hanno che contare, e li resta anche da piangere, perche alcuni perdono le dita de' piedi, altri della mano, altri la vista, ò gran parte di quella, altri restano stroppiati, e conmille mali per tutta la vita; e non mi marauiglio, perche, benche fucceda paffare senza tempesta, è tale il freddo che si fa, ch'è impossibile il lasciare di fare assai gran danno alla natura in quel tempo naturalmente tanto gelato, però anche quando si passano questi monti nel mezzo dell'està quando nelle parti meno alre sudiamo per il caldo, arriuando a pasfare la cima fa di mestieri doppiamente vestirci, escaldarci con cose calde lo stomaco, per potere refistere al rigore del freddo, e lattigliezza dell'aria, che peperra i corpi se non vanno straordinariamente goperti

Tra l'altre volte ch'ho passato questa Cordigliera fu vna ful principio di Aprile quando và finendo l'Autunno disquelle parti, e comincia à minacciare! Inuerno, e confesso, ch'era tanto intenso il freddo, che parena di differente specie, che gl'altririgorofi da me esperimentati nell' Indie, & in Europa, e come che allhora nell' Autunno non erano cominciate le piog gie, nè le neui, era il freddo tanto fecco, ch' apriua le mani, e scorticaua la faccia, & anche nelle medesime rupi cagionaua malleffetto, perche minicordo che rifplen deuano, e riuerberaua in quelle il Sole come in specchi; più innanzi trattando del discoprimento di questo Regno vederemo quel che pati l'Adelatado D.Diego de Almagro col fuo esercito, e quelli, che dopò lo seguitarono, e passarono questa Cordigliera, la quale li trattò tanto male, ch'ad alcuni tolse la vista, ad altri fece cadere le ditasenza sentirle prima

che le vedessero in terra, perche il sommo freddo litoglicua il dolore', e sentimento: altri restarono morti, e con essi alcuni caualli, quali passando dopo sei mesi altri compagni, li trouarono con le loro carni tanto fresche, che le magnauano, e per difendersi dal sommo freddo, faceuano con i corpi morti trinciere, dentro delle quali si riparauano del suo rigore: e passando altri di là sci anni dopò, ritrouarono vo negrodi quelli ch'in questa occasione s'erano gelati, appoggiato ad vna rupe in piedi con vn cauallo che menaua a mano, e le redininelle mani, benche disfatte. Vegga chi ha più curiosità di queste cose. Anconio di Herrera nella decada. 5. lib. 10 cap. 5. & a Garcilasso nel primo tomo

Diquesto freddo della Cordigliera è necessario intendere, che parlano gl'Autoriche trattano del Cile, quando dicono ch'il suo freddo è tanto rigoroso, che si gelano i siumi, e gl'huomini restano gelati, e morti nelle campagne, perche solamente si verifica quella sua narratio ne di quello, che è in quelli inhabitabili monti, doue tengo per certo ch'in quel tempo non scortono i fiumi, perche si convertono le loro acque in duri ghiacciuoli, e geli, e fe alcuna distilla, sarà affai poca, e quella nelle balze più ferrare, come fi vede per gl'effetti delli fiumische escono ne'piani, che pare vadino fecchi nell'inverno respettine all'abondanza, che menano l'està alle

Con questainterpretatione si può saluare la verità de gl'Historici, che non hauendo prattica della terra non fanno distinguere i monti dalli piani, perche inquesti giamai si vede tali cose, nè vè parte alcuna in quelli done sia tanto grande il freddo che geli i fiumi, e cagioni simili effetti, perche l'aria del mare, che è più grossa, & humida, e non tanto fredda temperano il rigore dell' aria della Cordigliera, e questa deue essere la causa, che siano così insuffribili quelli delle pampe di Cuio, Tucuman, e Buonaire, che per essere tanto lontani di entrambi i mari, e non potere godere de' venti di quelli, & humidità, sono la state tanto çaldi, che ardono, e brugiano la gente,

& al contrario , sono l'inuerno tanto freddi, e per non piouere in tutto quello tanto secchi, che s'aprono le mani, e si scorticano le labbra, e si sogliono trouar morti gl'animali nelle campagne, e taluolta anche gl'huomini.

# CAPITOLO XII.

Delle fontane che nascono nelle Valli, & altre parti del Cile fuori del. la Cordigliera.

Ltre i fiumi, e fontane della Cordigliera forgono altre nelli piani, & in altre balze, e luoghi del Cise diacque pretiose, & ammirabili proprieta; farò mentione di alcune perche ditutte ne è possibile, ne io posso ricordarmi se non di poche. Dia principio quella che nasce al piede del formidabile Volcano della Villa Rica tanto nominato in quel Regno per i spauentenoli effetti, con i quali la potenza divina s'ha fatto temere, e rispettare tante volte. dagl'huomini per mezzo suo . Al piede di questo Volcano nasce vn'ammirabile fontana, che manda fuori da se due occhi, o doccie d'acqua, ciascuna tanto grosse come vn corpo d'huomo, è sofficienti da se sole a formare vn buon riuolo, che scorre in vna lacuna, che si fa, e mantiene delle sue acque.

In yn'altra lacuna che scorre nel fiume Cico nasce vn' altra ammirabile, & assai profitteuole fontana d'acqua calda, efficacissima per sanare la lepra, & altre infermità contagiose. Vn' altra nasce in-Maguey anche marauigliosa, perche na scono vicine due doccie, l'vna d'acqua ta to calda, che non v'è nessuno, che soffra la mano dentro quella, e l'altro d'acqua fredda; con la quale si tempera quella della prima per far il bagno, nel quale entra l'infermo per curarfi della sua infermità: sono parimente assai celebri, e simili à questi ibagni di Rancagua, che per esfere più vicini a San Giacomo, e nel mag. gior commercio del Regno, fono più vtili, per essere affai frequentati; altri ve ne sono in altre parti, de quali non mi ricordo puntualmente, e cost non li riferisco.

Trale fontane è affai celebre quella di Ramon, così per bontà, e buona qualità, come per l'abbondanza delle sue acque, che sono tante, che solo bastano per coltiuare, & inaffiare molte terre, & è dieci miglia discosto da San Giacomo, all' Oriente li vicino ne' fuoi confini ve ne fono molte altre, tra le quali è degna di particolare auuertenzaquella di Caren, cheforge in vn prato piano, e bellissimo così per la sua vista, come per quella che di là fi stende per più di venticinque, o trenta. miglia, e l'acqua di questa fontana notabilmente soaue, e quieta, e perche gran. parte di esta deue mescolarsi nel prato; è questo tanto poroso, che mettendosi il piede sopra di esso trema tutto in maniera che affai sensibilmente conosce il terre moto chi camina sopra di quello, e più chi fa questo có più forza fi, coferua tutto l'an no verde co l'herba che nasce in quello a modo di minuto trifoglio, che li naturali chiamano Caren, & è ottima à magnare.

Nè si deue tacere vn'altra fontant, che è nel mezzo di queste due assai copiola, d'affai foaui, e delicate acque, fempre tanto più fredde, quanto è maggiore il calore del tempo; la chiamano di Maiten per vn albero di questo nome, che tra tanti altri nacque li al piede d'vna gran tauola di pietra viua, che serue per far sopra quelle le merende, con le quali li si ricreano, e l'albeto di Senatore; perche sotto la sua ombra capono molti con gran commodità: conferua que l'albero verde la foglia tutto l'anno, & è à modo di mirto, benche vn poco più larghetta, e senza niuna comparatione più allegra, e bella. Passa per il suo piede questa fontana, che sorge vn poco più sopra dal principio d'vna balza, per donde viene precipitandofi nel mezzo delle pietre, & amenissimi boschi seminati di straordina. rie herbe, e fiori.

Gl'alberi benche saluatici producono frutti del pacle affai saporosi: si generano in quelli molti, e varij vecelli, che con la loro doice musica, & armonia fanno più grande, e più piaceuole il trattenimento di quelli, che vanno li à ricrearsi, e non è la minor parte del gusto, ericreatione l'allegre viste che si godono in alto alla falita di questo bosco, doue si sco prono alcunipiani per molti miglia, quali benche per essere tanto ampii non si coltiuano ordinariamente tutti, si veggono in quelli molte vigne, albereti, e seminati, che l'abbelliscono; e quello, che resta per coltiuare è di suo naturale tanto ameno, e sertile particolarmente al tempo della primauera, che non si distingue

dall'industriolo, & artificiale. Siscoprono per alcune parti gran macchie di fiori gialli, che ricoprono la terra, in modo, che per granspatio non si vede altra cola; in altre di fiori bianchi, azzurri, e pauonazzi, li si veggono i prati verdi, & incrocciati tra quelli i ruscelli, eridottidel fiume Mapocho, il quale tutto si da a vedere ad vn' occhiata a quelli che da quest'altezza lo mirano hor scorrere nel suo letto, hor diniso in braccia, hor sparso per varie parti di quelle valli, e piani, perfecondarli, e facendoli diuenire tertili col suo inaffiamento, veggonsi finalmente molti luoghi edificati (che li chiamiamo Ciaeras, con le sue chiese, e fono come casalorci, o massarie) e nel mezzo di tutte le Città di San Giacomo ch'è iscapo del Regno, e con essere distante di la dieci miglia; nulladimeno per effere l'aria tanto pura, ne' giorni chiari si vedono più distintamente le sue torri, e taluoltà si sentopo pure le campane: molte altre fontane nascono in questo contorno tra vn miglio poco più, ò meno, tutte d'acque delicate, & assaisaluteuoli. Quella che ha questa Città nelsuo Nor te chiamata di Conciali, è pure assai lodata; cade questa in vna valletta che chiamano il salto, per la quale scorre il fiume Mapochò per vnirsi con quello. Viene scorrendo questo siume per terra piana sino a certo termine, done dinidendosi, o per dir meglio dividendolo; per esser questaopera dell' industria humana, e per il suo letto, s'apparta vn braccio per inaffiare questa valle, la quale se bene dalla parte di Ponente è nel medefimo piano dell' altra terra senza che si vegga niuna disugualtà, nè differenza, però alla parte dell'Oriente per doue scende quelto fiume,

è la terra tanto alta, che vi sono due, o

tre miglia dal profondo sino all'altezza.,

Diqua, come chicade venendoli meno il piede quando va correndo con magloior violenza, fi precipita questo fiume con vn gran fracasso, e rumore sacendo marauigliole, e vistosissime differenze per l'incontro delle rupi, e strettezze che nella scesa se gl'atrauersano, sinche arriuando alla profondità della Valle si riparte per le sue vene, e ridotti a fecondarla, la quale non è ingrata di questo beneficio, nè si contenta col contracambio che da a quelli che la coltinano con copiossime raccolte, e generofi, e pretiosi vini, e delli più saporosi, e ben maturi frutti, che visono in tutto quel contorno, ma per pagare due volte sollecita il tempo maturando i suoi frutti vn mese prima de' campi vicini: è cosa notabile, che con essere questa valle solamente due miglia, e mezzo distante da S. Giacomo, sogliono esfere in quella i fichi maturi quando nella Città, nè in tutti i luoghi vicini ancor non fioriscono, e così per questo, come per i grandi trattenimenti, che vi sono in questi piani di caccia di Perniciper le Colline, e di Anitre, & altri vecelli d'acque che si generano, e si vccidono ne'suoi lachi, e stagni, è questa vna delle maggiori ricreationi di quel paele.

Non passo più innanzi nella narratione di molte altre fontane, che qui si vedono, perche se io hauessi da dirle tutte sarebbe vn'allungarmi souerchiamente, e mai sinire, se volessi riferire quelle ch'ad ogni passo s'incontrano suori del contorno di San Giacomo; solamente quelle della-Concettione, Arauco, e li confini della guerra hauerebbono necessità d'vn lungo trattato, che sarebbe di tutte l'altre di quelle Città antiche, e d'altre molte che vi sono più innanzi, perche sicome questa terra, che si conosce, è la più abbodante di fiumi, cosinon vi deue effere vn' altra che l'uguali nella moltitudine, & abbondanza d'acque viue, e fontane, il che viene cagionato dall' humidità, e sugo

che li dà la Cordigliera.

Sono ordinariamente più pretiose quelle chesono più distanti dal monte. per-

che le sue acque, escono più purificate, e, delicare peruengono roste, e colorare pen più lungo spatio, e partecipando delle buone qualità ch'incontrano per la terra particolarmente delle miniere d'oro, del quale tutta quella è impastata. tra l'altre non posso lasciare di riferire vna, che è nel Nouitiato della Compagnia di Giesti di Bucalemu, l'acque della quale non sò le ve ne siano simili; almeno io non l'ho veduro tali; & anche senza beuersi si conosee nel tatto la loro bontà; perche la loro delicatezza, e soauità è come di Mante. chiglia, e cost fan diuenire morbide, e mollile mani in modo che fra pochi giorni lauandofi con quelle si conosce manifestamente la differenza, che fanno nel

Sorge questa fontanain vna vallicella piana, e piacenole, circondata di monti, chiè discosta dal mare cinque miglia, e manda fuori l'acquatrà l'arena bianca, e dorata agorgo con la medefima arena, come se stesse bollendo al caldo di qualche fuoco, che stesse fotto, & è cofa marauigliofa, che se buttano qualche ramo fopra l'acqua, par che si stizzi, eche con vna occulta impatienza s'inquieti, e bolla con più forza peringhiotrirfelo, & è cosi, perche falendo contro il ramo, l'inueste vna, e più volte, & incontrandolo vna, e due volte, vltima. mente fe l'inghiotte, e nasconde, doue non comparisce più; e se vna notte intiera li buttano fiori, ò rami, con tutti fa l'illesso, senza che sappiamo, che cosa fifa di quanto afforbilee: de hap d'do

giona nello stomaco quest'acqua, sa più presto digerire il mangiare, dissa le crudezze, digrossa gl'humori grossi, e manifestamente allunga sa vita, particolarmente a' vecchi, haueua ben auuertito questo, & anche esperimentato sella persona sua l'illustre Caualiero, il Capitano Sebastiano Garcia Carreto Chiumazzero, sondatore del sudetto Nouitiato, il quale visse li molt'anni, & arrinò alli nouanta sempre con buona salute, e tanto sorte, che sino a l'vitima vecchiaia andaqua a caualto solo per le colline, e montagne, come se susse su giouane; l'in-

tesi dire molte volte, che questa sontana era la vita sua, perche sentendosi qualche male, mandaua apigliar acqua da quella, ch'era lì vicina; e beuendola così come veniua frescamente attinta, e temperata come nasce, si mettena a setto, e dopò hauer dormito vn poco, si rizzauabene, e sano; il che viddi molte volte, e l'istesso esperimetauano!'I ndiani vecchi, che si viueuano assai sani, e gagliardi, attribuendo la loro buona salute, e sorze, a questa sontana, senza mai valersi di altri rimedij, ne medicine.

#### CAPITOLO XIII.

Delle Lacune del Cile, e del Sale, che in quello sinaccogliz

Opo hauer trattato delle fontane, e fiumi, par che entrino, come in proprio luogo, le Lacune, che di quelli si fanno, e d'altre, che fa il Mare per alcune bocche per done l'Inuerno rompe, e le lascia prouedute per tutta l'Està. Dicciamo prima di quelle de'fiumi, che sono molti, benche non mi potrò ricordare di tutte, ne delle loro qualità; e lasciando quelle, che sopra accennassimo di Aculeo, e Pudaguel, che fono la maggior ricreatione, e delitia di S. Giacomo, per esser più vicine: diano principio le famose di Taguanus, che non essendo più lontane ( perche sono discoste sessanta miglia ) sarebbono le prime nella loro stima: perche sono assai maggiori le Trotte, che li figenerano, & in maggior copia e nella caccia, che hanno de' Paperi, & altri vc. celli aquatili , non v'è comparatione; non parlo di queste in particolare, perche penso farle separatamente, trattando delle varie sorti di vocelli di questo paese. Sono parimente nominate le lacune della Villaricca, edi Valdinia, benche non fapa pia le loro particolari proprietà, nè iloro nomi; come ne meno di molte altre. E stata affai celebre quella di Puren, per ssfer stata per gl' Indiani di guerra vna inespugnabile forcezza, per la disposicione,e qualità del suo sito, donde han combattuto co l'efercito Spagnuolo, con tanto vantaggio, che non han potuto effer

winti, perche nelle rotte, che li nostri li danano, hauenano quel ficuro rifuggio, done ritirati vna volta, non temegano nessuno, perche non li poteuano danneg. giare, nè con suoco, nè con ferro. Les lacune del mare sono parimente molte, & affai profitteuoli, perche è più certa, e ficura la loro pescagione, che quella del mare, e cosi l'ordinaria prouisione per li Venerdi, e Quaresima si fa di queste laenne: benche anche si peschi molto nel mare istesso & trà l'altre di gran profitto quella di Rapel, che si stende più di dieci miglia dentro terra. Questa l'Inuerno s'vnisce col mare, perche cominciando i rigori, e tempeste di quello rompe la bocca, & entrando le sue onde, e piene assai dentro la lascia piena di molte, forti di pesci, con i quali giuntandosi quelli, che si generano dentro di esse, resta a sufficienza per tutto l'anno prouista: e cosi viene a seruire divn stagno commune per tutti li suoi contorni. E non solamete serue co'i suoi pesci;ma parimente li prouede di sale in maniera che soprauanzi, perche serrandosi la bocca, che si vnisce col mare, nel mese di Gennaro, quando il Sole è più gagliardo, si getal'acqua che resta dentro in maniera, che si fa vna crosta di più di due, e tre palmi grossdi sale bianco, e di assai buon sapore; benche questo non succeda ogn' anno, perche effendo la l'aria tanto temperata, & il Sole ordinariamente non ha forza ch'ha in altri clima, e dall'altra parte,è tato l'acqua della lacuna che li fa dibifogno di più eccessivo calore, e siccità per gelarfi, però vnianno fi fogliono prouedere penglialtri, & almeno mai mancano le saline, che si fanno a mano che sono come alcune piccole lacune, nelle quali entrando l'acqua d'Inuerno, quelle che resta si converte in sale, e come che è poca la quantità si ha l'effetto con poco Sole . I de l'adiction de l'adiction

E già che trattiamo di Sale, non lascia rò di dire quel c'ho veduto nella valle di Lampa, ch'è lontana da S. Giacomo quindici miglia, &cè, che si produce inquella certa herba al modo di Basslico, benche il suo verde dia al ciocritio, e non è tanto allegro, nè si alza dalla terra in

alto più d'un palmo. Quest'herba la state sicopre di certi granelli di sale, comperle piccoline, che gela sopra le sue soglie, ò della rugiada del cielo, che cade sopra quelle la notte, ò diqualch'humidità, e vapori, che sollena il Sole in quel paese, ò che la medesima herba sia di tale naturalezza, che sudi, e cacci suori di se quell'humore, che seccandosi dopò al calor del Sole, si converte in sale: sinalmente proceda ciò da questa, ò dall'altra causa, questi effetti si vede solamente in quella valle, e sopra quella sorte d'herba, che molto stimano gl'Indiani, perche il sale; è assai saporito, e delicato.

Non sò se allude à questo Giouanni Laet nella descrittione del nuouo Mondo, doue arrivando à parlare del Regno del Cile, hauendo trattato delle sue buone qualità, e proprietà naturali, anteponendole àtutte l'altre; aggiunge, ch'in. alcune vallidi questo Regno in certitépi dell' anno cade sopra le foglie delle piante vna rugiada tanto spessa, che congelandosi à modo di zucchero, e conseruandosi à suoi tempi quasi serue come il medefimo, che seruina la manna. L'istesso riferisce il Cronista Antonio di Herrera nell'Historia generale dell'Indie Occidentali, doue tra l'altre lodi che di questo Regno racconta, anteponendolo nelle sue dori naturali ad altri, riferi. sce questa medesima di questa marauigliosa, e peregrina ruggiada. Dico ciò, perche non sò se questi Autori alludono à quel ch'ho riferito della Valle di Lampà ch'è quel ch'io ho veduto, e prouato, che di quell'altro non ho altra notitia di quella ch'ho in quelli trouato, benche essendo il sapore, & effetti dell'yno, e dell'altro tanto differenti, bisogna, che li distinguano; e tutto ciò potè ben farlo l'Autore della natura, che tanto liberale, e benefico si mostrò con quel paele doue sono tante, e tanto maravigliole de fingolari proprieta, che gode, che non è gran cola, che non si sappiano tutte, particolarmente ch' a noi, quali c'impieghiamo in quelle patti nella conquista spirituale dell'anime, ci resta poco tempo per inuestigare queste, & altre cutiofità, e segreti della natura : Al Gra

### CAPITOLO XIV.

Si tratta breuemente del mare del Regno del Cile, e dell'etimologia del suo nome

E fontane, lacune, ruscelli, e fiumi, delli quali habbiamo parlato
sin'adesto, ci menano col loro naturale moto, e corso al mare; doue essi
trouano il loro centro, e la penna sussiciente materia di narrare. Se la breuità,
ch'in questa relatione pretendo non li
mettesse i geti per trattererla, mi contenteria, con dire qualche cosa, per non
restare totalmente senza notitia delle
particolarità di questo elemento in quel

nuono mondo.

E cominciando dall'etimologia del suo nome, è assai cognito quello, che communemente tuttili danno, chiamandolo mare del Sur, per effer stefo in quellas parte del Polo aptartico, donde soffia. communemente il vento di questo nome opposto alla gramontana, ò Norte, che la diede all'Oceano, per cadere al Polo artigo contrario, dal quale per questo vento habbia la fua origine ; come il Sur dal Polo antartico; venghi però da questa, ò nò, lasciando questa disputa per le scuole, è per dir meglio a quell'abbifio senza fine della diuina Sapienza: Qui profert ventos de thesauris suis; è nota l'esperienza, e gi'effetti, che causa il Norte in questa sua giurisdittione, che come dal Polo artico verso l'opposto, questi medesimi cagioni il Sur in quella sua dall' antartico verso quelte parti am pontal amus alla

Stimiamo là il sur per vento propitio, e fauoreuole, come è in Europail Norte, questo a noi intorbida il Cielo, rinolta il mare, cagiona le tempeste, e rende malinconica la terra: il Sur la rallegra, sgombra l'aria, serena il Cielo, e tranquilla il mare al contrario questo medesimo Sur nel mare di Norte è tempestoso, ricopre il Cielo di nuvole, cagiona le tempeste, e temporali, che mertono in gran pericolo inauiganti; & il Norte, che chiamano Tramontana, scacciale nuvole, e fa i gior-

nichiari, e piaceuoli. in tamento de

Diquanalce, ch'il vento Sur regna là nell' America nel tempo piaceuole della state; e nell inverno, che è tempestoso. lil Norte, il quale sempre porta secola. pioggiatanto ficura particolarmente in. trentasei gradi innanzi, che da che comincia a loffiare fino al cominciare la pioggia non suol pastare mezz' hora, & alcune voite nel medesimo tempo soffia questo vento Norte, e subito vnicamenre viene la pioggia, e le volte che la nell' Indie fi vede nell'innerno il cielo fereno; e quando il Sur prevalse al Norte, perche essendo quello là freddo, e secco, discacciale nuvole in modo, che molte volte. succede essere il Cielo carico, e pieno di acqua, e se per il Sur schiarisce vn poco (che'e fegnale, che questo vento comincia a preualere contro il Norte) è anche manifesto, & infallibile fegnale della bonaccia, la quale fra poco spario seguita; perche con gran breuità, e prestezza scaccia questo vento le nuvole, senza. lasciarne ne pur vna in tutto il Cielo.

In Europa si vede totto il contratio, perche i ventidetti V endabales, che sono il Sur inhumidiscono la terra; la Tramontana che è il Norte la secca, quelli riempiono di nunole il cielo, questo lo sgombra, con quelli per esfere caldi, & drumidi pioue, fi rilassano i corpi, e diftemperano le reste; il Norte ch'e freddo, e secco le compone, purifica l'aria, e difsecca gl'humori: finalmente è tanto propitio il Norte in Europa, e tanto contrario il Sur; & al contrarjo il Sur fauorisce tanto quelle parti dell' Ametica, & è tanto dispiaceuole all' Europa, che possiamo dire , che gl' Europei fono figli di Norte, come sono di Sur quelli dell' Au-

strale America, 11000

Dache ne siegue vn' altra notabile, e conosciuta disferenza, & è, che si come per andare da Europa all' Indie a noi è sanoreuole Norte; che ci conduce in poppa, e non è contrario al ritorno venendo da prora; così nel mare di Sur, nauigando dal polo a questa parte ci sauorisce
il Sur, perche lo pigliamo pure in poppa,
e per la medesima ragione c'è contrario al
ritorno, perche sossia per la prora, donde
nasce, ch' essendo il viaggio da Spagna a.

Cartagena, per il mate di Norte di trenta, quaranta, ò cinquanta giorni il ritorno di là a Spagna suole durare ottanta, cento, e più giorni : al contrario nel mare del Sur, doue il viaggio di Cile a Lima è di quindici giorni, & altretanti di là a Panamà poco più, o meno, al contrario per ritornare da Panamà a Lima suole durare la nauigatione due mesi, e di là a Ci-

le quaranta giorni.

la ragione che dirò.

Chiamano pure communemente il mar del Sur Mare pacifico, a differenza del mare di Norte, le fortune, e tempefte del quale fono tanto esperimentate ognigiorno; e perche nel mare del Sur non se n'esperimentano tante, nè tanto pericolose, il volgo li diede communemente il nome di pacifico; però a mio parere il non esperimentarsi tante borrasche nel mar del Sur, come in quello di Norte, nonè perche assolutamente sia questo più tempestoso di quello, ma per

Le nauigationi più frequenti del mare del Sur sono dal Perna Panama, e di qui a nuova Spagna, e Filippine, che quelle che si fanno dal Perna Cile sono le minori donde si vede, che la forza delle nauigationi del mar del Sur si contiene denrro de' tropici, e come qui per la poca altezza del Polo, ha il Sole tanta forza, non permette, che i venti diuenghino tanto impetuosi, nè durino tanto tempo le tempeste, come in quelle parti, che sono suori de' Tropici, e s'aunicinano più al polo; donde finalmente siegue, ch'efsendo la più frequente nauigatione inquesto mare, per le parti più calde, e meno esposte alli rigori dell'inuerno, perche questo non ha forza dentro la Zona corrida, ma fuori di quella verso i Poli: caminciarono i nauigantije gente marinaresca a chiamare questo mare pacifico, dan-

Il contrario autiene nel mare di Norte, perche le più frequenti natigationi sono suori de' Tropici, doue, hauendo minor sorza il Sole, maggiore l'hal'Inuerno per stizzarsi più, e turbare il mare, e sollenarlo con le tempeste, che si vedono; e come gl'Europei, che comin-

dole la denominatione dalli buoni efferti,

ch'in quello esperimentano.

iciarono a nauigare il mare del Sur, erano affuefatti alli pericoli, alli quali ordinariamente vanno esposti nel mare di Norte. încontrandofi con vn mare tanto piaceuole, come quello, che trouarono fotto la linea, & in tutte quelle parti del commercio della nuona Spagna, con Panamà, & il Perù, cominciorno a chiamarlo mare pacifico, fenza mettersia verificare la causa della differenza di questi efferti, che nell'vno, e nell'altro mare esperimentarono, che se hauessero d'agiustare la denominatione, conquelli, che s'esperimentano nel medesimo mare del Sur fuori del Tropico di Capricorno, è certo, che non cosi facilmente glie l'ha-

uerebbono dato di pacifico.

Ben sò, che piacerebbe questo discorso a quelli, c'hauessero fatto qualche espel rienza de'rigori, con i quali suole il mare esercitare inauiganti per tutte quelle coste del Cile, che cominciano dalli ventisei gradi d'altezza, sino alli cinquantatre e cinquantaquattro, perche dal cominciar dell'Inuerno non si può nauigare. senza manifesto pericolo per le borrasche, e tempeste, che non sono inferiori alle maggiori del mare del Norte, e benche non sia tanto pericoloso, che i vascelli partano in questo tempo da Cile per Lima, particolarmente da Valparadiso abbasso, perche ogni giorno scendono a minor altezza, e vanno entrando nel mar più quieto, e libero di procelle dalle coste però del Ferù a Cile non si può andare fe non con grandissimo pericolo; al quale s'espongono non solamente per l'altezza oche pigliano, perche il Sur nonli resista alla nauigatione; ma perche dall' humidita del mare, e freddo della terra, si solleuano, e condensano alcune nuuole tanto strette che la coprono, e non la lasciano comparire; e così per pigliare il porto, si mettono in gran pericolo di dare nelle rupi. And leid af koza )

Questo che dico s'intende anche parlando delle coste, che sono in minoraltezza di quelle, che sono dalla Concettione in sù, anche nell'istessa state !sogliono essere pericolose, e cosi le naui che vanno all'Isole di Ciloe non hanno più di due, ò tre mesi ditermine per entrare, &

vfci=

più che comincia a rinfrescare il tempo, s'espongono a pericolo di perdersi, come alcuni si sono persi, e per questa ragione se il tempo è tanto innanzi, che non sia sufficiente per potere entrare, & vseire, ò non entrano, ò non escono se sono entrati sino all'anno seguente, e questo s'intende sino a quarantaquattro, e quarantacinque gradi, ne' quali è questo di Magaglianes potranno quelli che to di Magaglianes potranno quelli che l'hanno passato riferire quel che hanno esperimentato, quel che io sòè, che na ruralmente tutti hanno ben che contare,

Di maniera, che il nome di pacifico non conviene assolutamente al mare del Sur per tutte le sue parti, ma solamente per quelle del maior commercio, che per esser queste dentro de' Tropici sono più liberi di tepeste, benche non si può negare ch'il mare del Sur superi al Norte, anche dentro de' Tropici per esfere più limpido, e libero dalle grandi, e continue secche, che visono nel mar di Norte trà Cartagena, Messico, la Hauana, & altre Isole, che seguitano dopò queste, e nel canale di Vahama, che veramente sono tanti, che per picciola che sia la borrasca la fanno maggiore, e più pericolosa, per non hauere doue correre i vascelli, & andare sempre con lo scandaglio alle mani misurando il fondo, con gran pericolo di dare ne'scogli, che dal bordo del vascello si vedono chiara, e distintamente.

Per vn'altra ragione trono io, che il mare del Sur, senza controuersia merita il nome di pacifico, & è per la somma. pace, che gode, senza timore di contrastare con inemici, che ditanti paesi scor rono per queste coste del mar di Norte, e Mediterraneo, li quali, non hauendo altra parte per doue entrare in quel mare, se non per le bocche de' stretti di S. Vincenzo, edi Magaglianes, e queste sono tanto lontane, e difese dalla medesima natura per la grande altezza, nella quale le pose, nonpensano impegnarsi in quello, che tanto gli ha da costare, e con tanto poco frutto, ò per meglio dire con tanta suidente perdita, come quella ch'hanno hauuto alcuni heretici, che qualche volta si sono animati ad entrare, perche non hauendo in quell' immenso pelago doue fermarsi, non essendoui nessun porto in quello, sono passati alla larga alla volta delle Filippine, si che non essendoui di chi temere in tutte quelle coste, vanno, e vengono i vascelli dall'vna, all' altra parte senza niun timore, e disturbo.

Antonio di Herrera nella Decada 5. della sua historia generale al foglio 319. riferisce il motiuo ch' hebbe Magaglianes di chiamare pacifico questo mare, & è, perche non v'è in tutto il mare scouerto nessuna parte più larga, espatiosa, nè più libera, done il corso dell'acqua, e de'venti habbia minori impedimenti; e perche tra' Tropiciperpernamente soffia vn leuante tanto continuo, e stabile, ch' in. moltigiorni non hanno i marinaci necelfità di far co sa alcuna, nè toccar le vele, nè reggere il timone, perche nauigano nel mezzo diquel grandiffimo pelago, con me se fosse per vn canale, oper vn piacenole fiume: & aggiunge quest'Autore, che questo mouimento dell'Oceano procede dal corso del primo mobile, come lo proua la sua prima inuariabile perpetuità, e l'accrescimento della sua vehemeza, secondo che và più aunicinadosi all'Equinotiale, e per questo alcuni disputano, se si dene chiamare vento, non essendo esalatione, se non vn'impeto, che riceue l'aria da'corpi superiori, che se li communica dalla prima sfera. Sin qui questo Autore.

# CAPITOLO XV.

Delle coste del mare del Cile, e delli suoi Porti.

Arebbe souerchiamente allargarmi & control'intento mio far minuta relatione di tutti li porti che vi sono intuttala costa del Cile, perche sono molti, solamente nello stretto, anche prima dientrare venticinque ne contò Giorgio Spilbergio Generale delle sei naui chia mate nuovo Sole, nuova Luna, il cacciatore, il Lucero Eolo, e lucisero; e dice di quelli assai gran lodi, e dell'amenità, fiumi, e caccia, ch'in quelli trovarono

parla co grandi esaggerationi: in partico lare restò sì sodisfarto del vigesimoquinto per le grandi commodità, e ricreationi ch' in quello trouò, che si fermò qualche tempo in quello, e li diede il loro medesimo nome: lo chiama porto segnalato, così per la ficurezza, con la quale iui stauano i vascelli, come per l'amenità delle campagne ripiene tutte di pretiofi frutti, quali secondo la descrittione che di quelli fa, deuono effere quelli che nel Cile chiamano fruttiglia, & in Italia fragole. troud iui alla bocca d'vn fiume molte oftriche, eche non erala minor parte dell' allegrezza, e bellezza, di quel porto, per scendere, precipitandosi da alcuni alti montifino allo sboccare nel mare.

Però pocoli durò questa ricreatione. perche hauendo veduto li vicino alcuni bellissimi vecelli, vscirono a cacciarli, & a pena cominciarono questo passatempo, quando furono affaltati da vna truppadi Indiani, che con mazze nelle mani l'inuestirono, & hauendone ammazzati alcuni, sforzorno gl'altri a ritirarsi nelle fue naui; e partir di là con più fretta di quella ch'essi hauerebbono voluto, che è grande argomento del valore, e forza, con la quale l'affaltarono, perche ritrouandoficon arme di fuoco non hebbero ardire mostrarli faccia, nè poterono con le loro manidifendersi.

Li porti più nominati in tutta la costa, lasciando il famoso di Valdinia, del quale habbiamo già parlato nel capo ottauo, sono quel di Cochimbo, del quale dicesfimo qualche cofa nel capo fettimo, e meritatutta la lode, così per la sua ampiezzache è affai grande, e bella, doue i vascelli tronano assai sicuro raccoglimento, come per le buone qualità della. terra, che la fanno affolutamente la più delitiosa di tutto il Cile: il principale carico di questo porto è l'oro, & anche il bronzo, che si caua da' suoi confini, e si porta al Perù per l'artiglieria, campane, e per gl'altri mestieri, per li quali serue que-

fto metallo. Sono parimente lodati li porti di Copiapò, e del Guasco, e con più giusto eirolo quel di Papudo, cheè vn piccolo seno, affai ritirato, done arrivano i va-

scelli del Perù a caricare il seuo, e cordouane di Ciuapa, e della Ligua, e la fartiame per li vascelli, che si lauora in questa valle, che è assolutamente la più biancaditutto il Cile, per la qualità dell' acque buone, con le quali si inassia.

Seguita 2 questo porto quel di Quintero, donde sharcò dalle fei naui nominate sopra l'armata il Generale, della quale fu Giorgio Spilbergio; nel qual porto per esser dishabitato, e non ritrouar chi li refistesse ricreò in quello la sua gente, e si ristorarono con vna copiosa pescaggione. della quale iui si prouiddero, e restorno tanto sodisfatti di questo porto, che raccontanolenza fine l'amenità della terra. la soauità dell' acque, la sicurezza, e ritiramento delle naui, e d'ogni sorte di commoditaper la vita humaña: finalmente. dopò hauer detto affai di questo, conchiude l'historico, dicendo: Portus hic nulli secundus: a nessuno cede questo porto, ben fivede, che non vidde gl'altri, se non difuori, perche questo di Quintero non ha nome nel Cile, in compara-

tione de gli altri.

Non potè sbarcare in quelli, perche li ritrouò armati di foldatesca, ch'era auuertita per guardarli ; e benche arriuando a Valparadiso cominciò, a metter' in terra alcuni soldati però ritrouandoli sul'auuiso, perche la caualleria di San Giacomo era già arriuata ad impedire l'ingresso, li fece subito ritirare alle naui, e facendo vela a mezza notte passò al porto dete to di Quintero, doue per far acqua, e legna lifece scorta l'Almirante con molti soldati, e fi trincierarono a mezza luna. per afficurarfi la ricirata, e difenderfi da' Spagnuoli, che già andauano con gran. fretta comparendo per le spiaggie, es colline, però non li diedero tempo di afsaltarli, perche in tempo si posero in sicuro, e si partirono di là. seguitando il loro viaggio al Perù, e benche non entralsero ne gl'altri porti, per quel che di fuori viddero, scriuono molte lodi di tutta la Terra. Seguita a questo il porto di Concon, le Quillota, dal quales s'imbarca la robba, che si fa in queste valli, è si vicino quel di Valparadiso, doue sbarca tutta la robba, che

vin-

viene dal Perù per la Città di San Giacomo, donde si distribuisce per tutti i suoi contorni, e si rimanda buona parte a Cuio, & a Tucuman. Questo porto ognigiorno si và riempiedo di molte cose, esista fabricando in quello vn conuento di S. Agostino, ch'è di gran frutto, e profitto dell'anime, non folamente di quelli, che iui risiedono, ma anche di quelli, che frequentemente entrano, & escono, che sono molti, per esser questo porto il maggiore, che ha commercio col Peru, & è discosto da S. Giacomo cento venti miglia tutti piani, done fi porta con carrette tutta la robba, che si carica, e fi porta dall'vno, all'altro Regno.

Vicino al porto di Valparadifo v'è quello di S. Antonio, ch'è pure assai buono, & affai ficuro, e cade alla bocca del fiume Maypo; e denono in quello equiuocaregl'Autori, che nelli suoi Mappa pongono quello di Valparadiso alla boccad'vn fiume, che scende da S. Giacomo, il che è grand'errore, perche in Valparadifo non viè fiume nissuno d'importanza, ma varie fontane, & acque viue, che-Igorgano dalle pendici in poca distanza vicine del mare, e sono di acque suauissime, benche vi siano pure altre acque groffe, delle quali fi prouedono i vafcelli, perchesono di maggior corpo, e di maggior refistenza per l'alteratione, che sogliono patire nel golfo.

Visono altri porti per i fiumi, e seni, che scorrono di là alla Concettione, però non sono pratticati, per non essere necesfarij, perche tutte quelle valli, cominciando da Maule, sino a Quilota, mandano i loro frutti a Valparadiso: penso ben' io, che col tempo s'empiranno altri porti, perche le mercantie di quel Regno vanno frettolosamente crescendo, & importa molto l'hauer subito l'imbarco per dar esito alle loro raccolte. Quelle, che sistanno da Maule in sust madano al porto della Concettione, ch'è il miglior seno di tutte quelle coste, e per essere tanto grade vi pose Dio Sig. nostro alla bocca l'Isosa della Quiriquina, che li serue come di molo per il ritiramento delle naui inrempo di borrasca; all'entrata di questo feno per la bocca grande v è il porto, che

chiamano della ferratura, per effet il seno di quella figura & & all'oppolto della boccapiccola viè quello di S. Vincenzo, scorrendo più innanzi si vede quello del Castrato, così chiamato per un rinfresco di carne, che ini tronò yna delle nani del Vescouo di Palencia D. Fra Garcia Iofre di Loayfa (che l'anno 1525, per ordine dell'Imperatore Carlo V. passò lo stretto di Magaglianes con vn'armata di sei naui. & hauendo perso il petaccio, arriuò alle. Malucche secondo portauail suo viaggio) dopò segnitano il porto di Tirua, quello ci Quedal, ilseno picciolo, quel di Purailla, il porto di S. Cipriano, quel di S. Chiara, quello di S. Domenico, quello di S. Stefano, quello delli Rè, quello delle Bajxe, e quello de gl' Innocenti, & altri molti di minor nome, sino allo stretto di Magaglianes, e terra del fuoco.

Oltre questi porti, c'habbiamo detto della terra serma, ve ne sono molti conosciuti nell'Isole di Giouani Fernandez della Moca di S. Maria, & inquelle di Ciloe, doue i più frequentati sono quel di Carolmapo, e quello, che chiamano dell'Inglese per essersato anticamente in quello vn vascello Inglese, che presero con tutta la sua gente, & artiglieria: nell'altr'Isole, che sin'adesso non sono frequentate, e nell'arcipelago di Ciloe vi sono molti altri porti, che non riferisco; per note hauere tanta chiara, e distinta notitia di quelli.

# Bacapitolo XVI.

Della fertilità di tutta la Costa del Cile.

Abbondanza, e fertilità di questo
Regno, non solamente si vede, e si
gode nelle sue terre, e valli, ma
anche in tutta la sua costa, e nelle rupi, e
precipitif, doue batte il mare, sarà assai
dissicile dar'ad intendere questo minutamente, perche, benche in altre parti creschi nelle tupi qualche pesce, ma però,
tanto cresciuto, e di tante disserenti specie
come nel Cile, non sò che ne sia in altra
parte del mondo, e così per non hauer parole, ne similitudini, con le quali mi possa esplicare, mi contento di dire qualche

12

cofa di quel che è più comune, & intelligibile. Primieramente cresce in tuttala. costa vn'herba come scarola, che la chiamano luce, la quale fi fuelle dalle rupi, doue cresce, come l'herba ordinaria nella terra, e si coglie nella primauera; quando è più cresciuta, e posta a seccare al Sole, se ne fanno alcuni pani grandi, che si stimano per gran delitia dentro terra, particolarmente nel Peru, in Cuio, e Tucuman, perche ferue per molte forti di condimenti nel magnare. Si produce questa herba nelle cime delle rupi, che non sono sempre dentro dell'acqua, ma al piede di quelle crescono certe radici, dalle quali nasce vo tronco quanto vo braccio, che lochiamano Vitea : questo si tronca, es stando va poco al fuoco, si monda come vn torso di lattuca, o come quello di carciofo, benche habbia affai differen-

te sapore.

Daquesto tronco nascono alcune herbe, o gulei affai lunghe più di due, o tro canne, & alcune lunghe di quattro, fei, & otto dita : queste le chiamano Cochavugo, e sono di due sorti, o specie, e benche quafi fiano della medefima figura, es golore, gl'Indiani fanno gran differenza tra l'vne, e l'altre, perche le buone le tagliano, eseccano, e fanno prouisione di quelle per la Quaresima, e le cattiue le lasciano nel mare, che le suelle dalle rupi, e le getra alla spiaggia, e di quelle si fanno gran mucchi, mainutili, e di nessun profitto : questo è in quanto all'herbe; diciamo adesso della specie de' pesci del mare, che viuono nelle sue conchiglie; li megliori, ch'in questo genere vi sono, sono le ostriche, delli quali parlano gli Olandesi con grand'esageratione, cosi della loro qualità, come della loro abbondanza, che di questi trouarono in. varie partidello stretto di Magaglianes; però doue è maggiore, è nella costa di Coquimbo, done si pescano assai grandi, & assaibuoni; ve ne sono di altre specie più picciole, che chiamano Tache, e sono parimente di molta stima, e si pescano in molte parti di queste coste, però quelle di maggior fama sono quelli di Cinapa, nelle conchiglie delle grandi si generano les perle, che riferiscono gl'Olandesi, come

dice Giouanni, e Teodoro de Bry, hauer comprato da gl'Indiani nello stretto lauorate con grand'artificio, & eccellenza.

E parimente eccellente quella specie di pesci, che chiamano chori, nelle cui conchiglie riferisce Antonio di Herrera, che si generano la perle piccoline, come seme di canappo assai bianche, e belle: quelle, ch'io ho visto non sono santo groffe, magenerandofin tante parti ve ne faranno d'ogni forte, e si pescano queste in grandishma abbondanza co sono di molte sorti, piccole, mezzane, e grandi, & in alcune panti sono tanto grandi come vna mano; li più eccellenti sono quelli, c'hanno il sapore alquanto amaro, benche i negri parimente sono assai amari: vn altra sorte di pesci, che chiamano magnegue stà serrata in due conchiglie di figura rotonde, che seruono di modello per le nicchie delli quadri; il loro magnare di dentro è più erossolano de non ditanta stima, ma di gran sostanza, in certa specie di questo genere, che sono più piccole aprendofila conchiglia, ch'è di dentro, è come madreperla, e cauando il cibo, si vede in quella stăpatavna figura di color panonazzo affai simile ad vna imagine della Santissima Vergine, col suo mato, & il suo figliuolo nelle braccia, ch'apporta gran consolatione, e deuotione, e benche questo si rappresenti in tutte le conchiglie di questa specie, in alcune però è espressa con tanta eccellenza; ch'apporta meraniglia.

Appartengono pure a questa sorte di pesci in conchiglie quelli, che chiamano locos,o piedid'asino, perche sono della sua medesima figura; sono di buon sapore, e molto appetibili; però assai duri, & indigestibili, e cosi bisogna mangnarne poco, non ostante che per accomodarli li rom. pano tra due pietre, per intenerirli; sarebbe vn mai finire il riferire tutte le specie, che vi sono, cosi di queste conchiglie, come divarij generidi lumache, tutte da magnare, che si generano in quelle rupi, di quelle, che il mare butta allaspiaggia, ve ne è tanta copia, che si poisono caricare vascelli, e sono di tanta diuersità di colori, e figure, che non dubito, che sarebbono stimate dalli curiosi in-

Eu-

Europa, eche di quelle gl'artiflifarebbo no curiosità assai belle a vedere; questi mangano nell'Indie, e cosi questa sorte di lumache non serue se non a brugiarle per far calcina; però ve ne sono tante, che non si possono consumare, e le spiaggie sono piene di quelle, e fanno assai bella vista.

Libecchi de'Pappagallı sono vn'altro ge nere di pesci discogli molto boni, e si chiamano cofi, perche la sua grandezza, forma, o figura è giustamente come le teste diquesti vecelli, e cosi come questi in terrafanno i loro nidi in alcune balze, espelonche, e nelli buchi delle rupi, cosi quelli si generano in alcune, come cauerne, e grotte, doue ciascuno cresce sino alla grandezza di vna gran testa di questi vccelli, & arrostendoline'suoi medesimi buchi, o grotte, che seruono di pentole, si cauano di là per magnare, e sono molto gustosi. I Ricci, benche pure si trouino in altre parti, mai l'ho visto tanto grandi come in quelle coste doue ve ne sono in. grandissima abbondanza, e pigliandoli nella luna piena, hanno le lingue assai grof

se, e larghe come due dita.

I Granchi, e gamberi sono assai buoni, e ve ne sono di varie sorti, grandi, piccoli, e mezzani, e non sono di minor stima le loculte, & altre forti di pelci, che si generano tra li scogli, e si pescano come gl'altri, non con reti, ma con maggior arrificio, che entrando gl'Indianinel mare fino alla cintura, e staccandoli da scoglicon alcune pertiche, o pale di legno: e questo è quello, che tocca a questo genere di animali viuenti, che si generano ne' scogli, e sono per mangiare; altri nascono, e si trattengono vn poco più suoridell'acqua di straordinaria, e bella vista. Alcuni le chiamono Stelle del mare, altri Luna, & altri Sole, perche sono della forma, e figura che dipingono questi pianeti: e benche questi non si magnino, seruono peraltri effetti mirabili, particolarmente seruono perleuare il vitio dell' vbriachezza, ridotti in poluere, e beuuti nel vino, & è di tal efficacia questa beuanda, che quelli, che prima di pigliarla non haueuano altro diletto ch'il vino, dopò l'abborriscono in modo, che, benche glielo paghino non lo benono, è assai salu-

teuole questo remedio, e cosilo costuma. no i negri communemente per non pigliarne vn'altro quale, benche, più efficace, è assai pericoloso, ch'è bere mescolato col vino il sudore del cauallo. Dicono. che questo mette in pericolo a chi lo piglia di perdere l'vdito in vna dell'orecchie, se bene conobbijo vno, al quale per esser egli tanto dedito in questo vitio sua moglie lidiede questa beuanda, senza ch'egli lo sapesse, non lifece male nessuno, se non che lo lascid con tanto grande abborrimento al vino, che solamente l'odore l'offendeua; ma finalmente il remedio più sicuro, e che vsano communemente ineri per vincere questa passione, e il primo delle Stelle in poluere; e benche qualche volta habbia visto, che con alcuni nonètanto efficace, perche la souerchia inclinatione al vino glielo sa appetire dopò qualche tempo, facilmente si ripete il rimedio sempre che ritorna la mala inclina. tione a chiamare questo vitio, e così si fa communemente co'neri che lo patiscono.

#### CAPITOLO XVII.

Di varij generi di pesti, che si pescano nelle coste del Cik.

la principio a quelta materia de pescila Balena, perche pare, che la fua grandezza la faccia Regina di tutti gl'altri, e se douestail Re v'è anche la Corte, possiamo dar questo citolo tra tutte l'altre parti di questo elemento Australe, a quelle del Cile, doue v'è tanta abbondanza di Balene, che non sò doue se ne trouino più, e così pare che come, alla corte concorre li tanta moltitudine di pesci, che non finiscono di esagerare quelli ch'hanno nauigato quel mare: parlano di questo in particolare con grandi lesagerationi, Guglielmo Sceuten, egl'altri della sua armata, quali raccontano che passando lo stretto di Magaglianes l'anno 15. erano tante le Balene ch' inconcrarono vicino ad alcune Isole, che gl'era necessario nauigare con grande attentione fuggendo ad ogni passo hor da questa, hor da quella parte, per esser molte quelle, che fe gli attrauerfauano nel camino, impedendo alle naui il viaggio, mettendole a manifesto pericolo di perdersi, perche erano ranto terribili, che parenano scogli, e fortezze del mare. scorrono quefleprima d'entrare nello stretto sino allo sboccare in quello, é per tutti quei mari fino a Copiapo el Guasco, e non sono di poco profitto alla terra, per l'ambra, con la quale la arricchiscono, Quelli ch' han fatto questo viaggio dello fretto riferifcono ne' suoi diarij hauer molte volte trouato granquantità di quest' ambra, galleggiando fu l'acqua, e cofi non dubito, ma che ve ne fara molta in quelle spiaggie, se bene perduta in quelle, perche non conoscendola gl' Indiani, non la stimano, si come anche ne meso gl'Araucani, faceuano conto di guella, ma da dodici anni a quella parte, riconoscendola alcuni foldati Spagnuoli, cominciarono a cercarla, e ne trouarono in quella.

fpiaggia affai, e molto buona.

Della Grigia, che è di maggior stima trouarono pezziassai grandi, & è dicolor cineritio, e l'odore è più delicato, e nobile ; il più ordinario, è di color pardo, o nero, & hal'odore se non tanto soaue, e remperato, più viuo, & efficace, ho in teso dire a quellidi quella terra, che questa differenza è assaiaccidentale, e procede folamente dallo fiare l'vno più, o meno acconció, e purificato al Sole, che l'altro; e non repugna questo all'esperienza, perche io ho offernato ch' il nero va imbianchendo anche stando in vna cassa, che se stesse al Sole, & all'acqua più presto si vederebbe la mutatione, & in quanto alla minor soauità dell' odore, si remedia conqualche infusione d'acqua rosa primieramente per noue giorni mettendola al sereno, e dopò al fuoco per breue spatio, con che si perfettiona, benche si lappia, che l'ambrasia cosa, che dase buttala Balena, vè qualche varietà nel modo, perche alcuni dicono, che questa tanto nobile materia si genera nel fondo del mare, o in alcuni scogli, e che la Balena arriva la a magnarla, e non potendo soffrirla dentro dello flomaco per esserdisua natura calidissima evà in terraa vomitarla, altri, fentono, che lo-1

noi suoi escrementi: non mi rocca adelfo verificarlo, ma notare vn'altro profitto, che questo grande animale dà alla terra, & è l'oglio, che da quello ficauz dopò effer morto, che è molto quello, che vnfolo dadel fuo corpo, e ferue

per varii vsi della vica humana.

Non sappiamo che questi pesci muoiano di morte violenta, perche la loro difforme grandezza lidifende benissimo cosi dall'huomo come di qualsiuoglia. altro contrario, però come non sono esentidal debito commune, che tutti i viuenti pagano alla morte quando fi sentono aunicinare à quella, vanno aunicinandofialla terra done il mare, che non soffre nessuna correttione in se li butta, o morti, o per morire, che è cosa da vedere come danno in quelle coste, e spiaggie, stendendost in quelle quei cadaueri di tanto immensa mole che, benche fi veda sempre, apporta marauiglia; li medesimamente fi fa l'oglio con la forza del Sole che liquefa la fua grafiez za, e quando il tempo ha consumato la carne; restano le cofficelle, e l'altre offa bianchi, quali se li pigliano gl'Indiani per fare alcuni banchi; e si potrebbono

fare molte curiosità.

Vn'altra force di pesci v'è in quel mare particolarmente nella Costa di Coquimbo, quali, benche non fiano tanto grandi, ve ne sono molti, di tanta. grande bontà, e sono i tonni, & altri detti albacori, che ammazzano ini gli Indiani con ammirabile destrezza, efacilità entrano in mare in alcune barchette, che fanno di cuoio di lupo marino ben cufcito, e gonfiato come palla di vento; porta ben disposta vna fisga, che è a modo d'vn tridente, circondato di gran quantità di pezzetti di forte, e gagliarda fune; cominciá l'Indiano a vogare, seguitando il tonno ch'havisto, & trouandolo lo configge, & ferisce, vibrandoli il tridente : il Tonno subito vedendos ferito sugge in alto mare velocemente; il pescatore non li fa refistenza, anzilo va seguitando, lentando la corda quanto egli vuole, e seguita il camino di quello douunque vada, finche esangue il pesce mancandoli le forze per fessitere, và l'Indiano raccogliendo la sua fune, & anuicinandosi alla presa, che stàl giàmorta, o vicina a morire, la butta con facilità sopra la sua barchetta, e torna al porto vittorioso a godere delle spi

ghe, e frutto del suo trauaglio.

Molte altre forti di pesci visono: affai Araordinarij fono l'arondelle ch' hanno ale, e con quelle volano tanto, che feguirano vn vascello, come se fossero vccelli fono parimente marauigliosi Leoni marini, de quali trouano grande abbondanza quei che nauigano lo stretto, in alcune Isole vicine al porto del desio, e sono buoni per magnare, e difficile a pigliare, perche, benche li colpischino con palle, non si rendono mentre non sono colpiti con la palla nella testa, o nello stomaco: sono grandi come polledri, il capo è proprio di Leone con la chioma compira, e lunga, della quale sono prine le femine, che sono assai più piccole de' maschi, ne arriuano alla metà della loro grandezza, & oltre a questo si conoscono nella maggior delicarezza, e foauità della pelle. Affai dicono di questi Leoni marini queich han nauigato lo stretto, li quali tiferiscana molte altre specie di pesci, ch' ammazzarono in quello, alcuni di quelli di sedici palmi di assarbuon gusto, e fapore; d'aleri riferisce Antonio di Herrera, che fi pelcano nell'Isola di fanta Maria, dagl'occhi de'quali si cauano alcune come perle, che risplendono come perle fine, e che l'adoprano le donne, & se fossero più dure come sono va poco molli, dice che fariano migliori delle perle.

I Lupi marini, che si generano quasi in tutte quelle coste, si può dire, che siano senza numero, conforme la moltitudine, che v'è di quelli, ho veduto tanti di quelli anche suori dell'acqua, stado al Sole sopra iscogli, che non solamente li coprinano, ma sauano gl'vni sopra gl'altri, e non potendo capire tanti vniti, rotolauano al mare senza potersi tenere: e sono tanto grandi come vitelle, nè si differentiano quelle nel mugghiare, che sanno. Nel viaggio d'Hernando de Magaglianes, dice Antonio de Herrera, che nel siume della Croce nello stretto piglior-

no vno diquesti canto difforme, che senza il cuoio, capo, e grasso pesò 47% libre Castigliane: gl'Indiani li pescano per approfittarsi del cuoio, che è assai buono, forte, & aleuni magnano la carne. la quanto alla moltitudine de'pesci più communi, & ordinarij di quei mari, feriuono gli Autoricitati con grande esageratione, in particolare dicono dell' armata di Guglielmo Scenten ch'arrivando all'Isole di Giouanni Fernandez, che trouarono in trentatre gradi, e quarancaoteo minutifu tanta l'abbondanza de' pesci che là incontrarono, che in assai poco spatio di tempo pigliarono vna gran quantità di pesci detti Robali, che è vna force di pesci delli più buoni, e più sani, che si troua nel mare, non pescarono con reti, perche il tempo non. li permise disaltare in terra come desideranano, main alto mare, seruendosi de glhami ne pigliauano tanti, e tanto presto, che non faceuano altro, che buttarli, e cauarli con la preda de'pesci. Altriscriuono cose simili: quel ch'io ho vistoè la gran lacuna di Rapel, circondata tutta di pesci per la gran quantità di quelli, che diedera nella costa come molte volte dà la schiera delle sardelle. in quella della Concertione, e Ciloe, in modo, che si sogliono pigliare con grantacilità folamente con alcune coperte per la gran moltitudine, che dain terra. Parimente ho veduto molte volte schiere di Tonni, che veniuano saltando alcunisopra gl'altri, come se non capissero nello spatio ch'occupauano, ne puol estere di meno, perche essendo quei clima tanto fauoreuoli alla moltiplicatione de gl'animali in terra, come asuo luogo si vedera saranno pure tali per la moltiplicatione de pescine mare.

#### CAPITOLO XVIII.

De gl'occelli, che si generano in questo Paese.

Sono fratelli di vn ventre gl' vocelli, & i pesciper hauerli entrambi creatil'Autore della natura dall' elemento dell' acqua, e così per sine hauendo trattato di quello ch'a questa appartiene par ch'il buon ordine della narratione ci meni a dire qualche cosa di quel che di qu elli s'offerisce, e generalmente parlando, veramente si può dire dell'aria di quell' emisfero vna singolare prerogatiua, che dà all'elemento della terra; con effere. quella di quel paesetanto fertile, tanto ricca, e delitiosa, come habbiamo visto; perche, benche sia verità che si generano, e producono hoggi in quella gl'animali, e frutti, che si veggono in Europa con tanti auantaggi, ch'apporta marauiglia, senza dubio non si può negare, se no che prima che li Spagnuoli portaffero là le sementi, & i primi animali, da' quali si sono moltiplicati quei ch'hoggi vi fono (ch' in nessuna maniera v'erano, se bene si vedeuano altri che suppliuano al mancamento di questi) però l'aria senza che sia migliorato di fortuna, ne condirione con la venuta di quelli di fuori, ha fostentato sempre tata abbondanza d'vecelli, che faràraro quello che vi manchi di Europa, & perricompensa diqualcheduno n'hauerà molti altri come vederemo.

E cominciando dalla Regina di tutti, l'Aquila, ve ne sono li molte, e sono assai communi, se bene delle Reali, o Imperiali solamente sono state vedute in due tempi; il primo quando entrarono in quel Regno i Spagnuoli, & il secondo l'anno del quaranta quando, come più innanzi vederemo gl' Araucani rebelli abbassarono la loro indomita ceruice al loro Dio, & al loro Rè; interpretando questa per vno dellisegnich'hebbero della Diuina volontà, per pigliare la risolutione che pigliarono: però l'Aquile ordinarie, che han poca differenza da queste, sempre ve ne so no state, e si vedono communemente. Pure vi sono Falconi tanto grandi, e va-Jenti, che per cosastraordinaria sono stati portati di là, con effere la distanza tanto lontana per presentar'al Re di Spagna, e si portano anche ordinariamente al Perù, particolarmente quei che chiamano Primati, che fono sempre maggiori, benche pure sono assai grandi i secondi, vi sono Anetrelle, Nibbij, & altri vccelli di rapina, e de' canori, la Calandra, il Cardello, il Rosignuolo, il Tordo, e molte al-

tre specie, alcuni de'quali formando il basso, altri il tenore, & altri il contralto. & il soprano, fanno vn' harmonia celeste. particolarmente l'està, quando si raccolgono al meriggio a solazzarsi sotto l'om-

bra de gl' alberi. De gl' vecelli di caccia vi fono le Garze, le Pernici, Palombe faluatiche, Tordi, Torate, Pappagalli, Paperi di acqua di mille forti, alcuni bianchi, altri pardi, altridi varij colori, e tutti di affai buon. gusto, e sapore: vi sono de' domestici le Galline, i Paperi, Oche, Gallid'India; e perche non manchi niente, vi fono ne tetti le Rondinelle l'està, che si ritirano come qui fanno l'inverno nelle parti più calde, le Nottole nelle Chiese, & i Tordiene' Campanili , anche le Pipistrelle fi ritrouano diprima notte, tra gl'altri, particola rmente nelle cafe dishabitate, e le Farfalle che si generano nelle Malue da alcuni vermi, che nascono, e si conseruano tra le sue soglie; questo è quello che misono potuto ricordare de' nomi de gl'vccelli, & volatili di Europa, che si ritrouano in quel paefe, alli quali posso aggiungere, che è affai singolare, e raro quello che qui ho veduto per le campagne, che nonl'hab. bia anche visto nel Cile senza nessuna, ò

con affai poca differenza.

Chi potrà adesso parlare de gl' vccellis e volatili proprij di quella Regione, doue si genera tanta moltitudine di esti, che possiamo dire, copia nocet; & è così, che fa di bisogno custodire da quelli le vigne, da che cominciano a maturarfil'vue, perche non le distruggano ; benche essendo questi ladri tanti, e tanto solleciti infar la prefa, & hanno tanto ficura la ritirata, non sia possibile defenderle a sufficienza per più guardiani che si mettono con from bole, archibugi, spauentacchi, & altri instrumenti, che s'inuentano per cacciarli, contro tutti preuagliono, e se alcuni sono meno diligenti in guardar le proprievigne, le ritrouano vendemiate da gl' vccelli, quando vengono a cogliere il frutto che da quelle sperauano. Nè solamente fanno questo danno alle vigne, ma anche ne'seminati : e così subito sparso il grano, è necessario di mettere guardiani, sin che del tutto si corrompa, e facci profon-

deradici, e cominciando a spuntare maturo il grano, il maiz, & altre semente, è necessario che ritornino i guardiani à di senderlo, perche vengono eserciti di vecelli, a mietere i seminati, e sare in quelli più danno che se sossero que i di Xerse.

Maggior danno in particolare fanno i Pappagalli, cofi per esfer più voraci, & hauere vnbecco, che tronca, e taglia, come se fusse d'acciaio, come principalmente pereffere tanti dinumero, che qua do si solleuano da terra, cuoprono l'aria, e la riempono di tanta confusione, di voci che notrouofimilitudine per compararli: si genera questa specie d'vocelli per tutto il Cile, ne' monti, nelle balze, el nella Cordigliera, & è cosa marauigliosa con che puntualità vengono a' suoi tempi, come se li chiamassero con la campana, o tenessero alcuno a posta, che l'annisasse, quando, e doue trouarebbono maturi, e stagionati i frutti, per godere di quelli. Scendono da alti monti numerofi eserciti di questi vecelli, & è tanto, e ranto grande il rumore che fanno, che, benche volino d'assai alto, si sentono giù in terra, come se fussero vicini, e non è possibile di meno, perche hanno la voce. affai chiara, e fonora, & effendo tanti, e vanno tutti gridando, si sentono le loro vocidi molto lontano; fono di color verde, e giallo, con vn collaro azurro, fono buoni per magnare, massime quando Tono piccoli. This is on the contract

Gl'anni, c'han da essere assai piouosi, fecondo han offeruato i naturali, incominciando a rinfrescare il tempo prima che cominci l'I nuerno, è cosa da vedere, tutte le sere per molti giorni scendono nell'istesso modo dalla Cordigliera alli piani vn'immensità di Corbi, che vn'hora prima di tramontare il Sole vengono volando, formando nell'aria ciascuna. truppa vna punta di diamante, e doue và il primo, seguitano turri, senza che niano se li facçia innanzi, e formano questo modo di triangolo, o piramide con tanta grande perfertione, e corrispondenza de gl'uni con gl'altri, come se fussero dipin ti, o fiffi nell'aria, o fi mouellero tutti con vn medesimo moto

Parimente figenerano con grand'ab. bondanza certi vccelli, che fi chiamano Taltali, o Gallinacci, sono questi tanto grandi come paperi, però hanno l'ale più grandi, sono di color nero, o pardo, ghiotti affai di carne; nel tepo de'macelli della bestiame, che si fa ogn'anno nel Cile, nel quale si perde infinita carne, che si lascia nelle capagne, come habbiamo detto : corrono questi vecelli, come se sussero flati chiamati al tocco dell'armi, & all'hora si caccino quanto si vogliono, perche si mertono tanto nella carne, e magnano tanto smisuratamente, che, benche habbiano buone ale, non possono sostener ranto peso, e cosi l'ammazzano a bastonate : sono stimate l'offa delle loro cannelle per farsene pifare, e les penne delle loro ale, che sono tanto grofse come il deco per i clauicembali, & altre curiosità per le quali possono seruire,

Tra l'anno, quando non è tempo de' macelli, non fi lasciano morire di fame, e tragl'altri modi, che tengono per fo-Renrarfi, è marauigliofo quello della caccia de' capretti, & agnelli: per questa si mettono sù gl'alberi, donde stanno spiandole branche delle capre, o peçore, & aspettando, ch'il capretto, o agnello si apparti dal ricouero della madre, come lo fanno molte volte, restandosi, o pascendo i prati, o giocando sopra qualche rupe, subito che il Gallinaccio cacciatore vede che l'agnellino, o capretto sta solo, e che non può esser difeso dal pastore, perche stà spensierato, o dalla madre perche è lontana, falta sopra quello, e la prima cofa; che fa è cauarli gl'occhi, e subito magnarli il ceruello, e questo con tanta fretta, ch'alle volte, benche gridi, e beli, quando arriva il soccorso della. madre, o del pastore è inutile. Assai simili a questi vecelli fono altri, che chiamano Peucus, non folo nel colore, figura, e grandezza, benche siano vn poco più piccoli, ma anche nella maniera, e coditione di rubbare; solamete che si gonernano meglio, e non fi contentano per il loro magnare d'altro che digalline, polli,e sono in cacciarli sommamere destri,e per quelto tanto arditi, che sogliono enpadroni, portarfi la presa, senza poterui rimediare.

### CAPITOLO XIX.

Seguita la medesima materia, e sitratta della cacciade' Falconi.

Rà la moltitudine delli vecelli, che si generano nelle lacune, e spiaggie del mare, che fono di mille, maniere, compariscono più quei, che chiamano Fiamenghi, per esfer bianchi, e rossi; questi sono più grandi di Galli d'India , però tanto alti, che paiono huomini su li trampani, e cos passeggiano per mezzo della lacuna con gran pace, e granità senza che l'acqua loro tocchi icorpi, restando sopra alti più di vno, o due palmi: del loro colore e bellezza: ve ne sono moltialtri, de'quali gl' Indiani cauano le piume bianche, & incarnate per i loro ballise giuochi; vn'altro vccello, che lo chiamano vecello fanciulto, e quasi a questo modo, e non l'ho visto se non nel mare; lo chiamano cosi, perche pare vn bambino fasciato, quandose li scioglie le braccia, sono assai simile a lui, se non è che già sono quei medefimi, che chiamano Pinguine, de'quali fanno mentione affai frequenremente quei, che sono passati per lo stret to di Magaglianes, & ordinariamente li dipingono ne'mappa, e dicono, che v'è grandissima abbondanza di essi in quelle parti, e che sono buoni a magnare.

Altrivccelli visono c'hano certe penne biache, che si chiamano Matineti, o Ayro ni, benche tanto sottili, & anguste, ch'an ticamente ciascuna valeua due pezzida otto, sono migliori, e più lunghe quelle, che crescono sotto l'ale, benche pure siano più belle quelle, che portano per pennacchio sopra il capo. Questa specie non si moltiplicatanto quanto l'altre; così ve ne sono pochi, più ve ne sono di quelle piume delle Garzote, che pure seruono per penne d'allegrezza, e per soldati ve ne sono molti altri di varij colori, da' quali cauano l'Indiani le piume per iloro Malleague, che sono certa sorte di

ornamento, che fanno per la testa a modo di ghirlande, non di siori, ma di varij, le finissimi colori di lane, nelle quali mettono alcuni pennacchi assaiglu, quali vsano solamente ne'balli, & allegrezze.

Gli vecelli, che gl' Indiani chiamano Gloiche, fono affai fra effi celebri, nel canto de' quali a tal hora, o in tal luogo, o occasione, fanno gran misterii, hor si pronosticano in quello a loro sessi la morte. propria, o del figlio, o del parente, hon l'infermità, o altro mal successo, del quale restano con timore, e sospetto 1 Spagnuoli chiamano questi vccelli petti colorati, perche non v'è grana, nè scarlato ch'arriui alla finezza del rosso del suo petto; l'altre piume del corpo, e dell' ale sono parde, altri ve ne sono piecolini, che li chiamano Pinguedi; il corpicciolo de qualisarà poco più grande di vna mandorla : questi si sostentano di fiori se per poter magnare del mele che questi fiori hanno denero le loro foglie, li diede la natura vn becco, che quando è serrato quasi non si vede differenzada quello ad vn aco da cuscire, e per questo magnano sempre volando di fiore in fiore : senza mettere il piede nel ramo, se non rare volte, e di paffo. Questi vecelletti sono della più miglior vista, e bellezza, che fi veggono; perche se fossero fatti d'oro forbito non porrebbono effer cosi lucentine risplender più, benche il colore non sia d'oro sem plice, ma smaltato di verde per tutto il corpo, & ale, & i maschi si distinguono dalle femine, che hanno la tetta smaltata. di color melarancino, cosi viuo, che par siamma di suoco. Quelli dell'altra banda della Cordigliera anche fono più belli, perche, oltre questa differenza della testa aggiungono quella della coda, che è della medesima bellezza, e color di fuoco; e benche il capo sia tanto piccolo, sara questo di vn dito grosso di lunghezza, e quasi due dilarghezza.

Sono parimente singolari, e straordinarij quei, che chiamano passeri salegnami, perche, benche siano piccolini hanno vo becco tanto acuto, e forte, che possono con quello sabricare nell'albero i loro nidi, lauorando nel tronco come se sosse

leur-

fgurbia, o scalpello tutto il buco necessa-! sio per la loro habitatione, di questi pochi n'ho veduto; di quelli de quali v'è grandissima abbondanza nelle lacune fono icondoli bianchi come armellini, de' quali fanno i manicotti per le mani, per essere di soauissimo tatto, & assai caldi, però assai più sono caldi i perri delle vuoltore de' quali pure v'è gran moltitudine, e sono marauigliosi per scaldare lo stomaço, & agiutano il calore naturale, e la digestione. Dall' altra parte della Cordigliera, non'hoveduto tanta varietà d'vecelli; e la ragione deue essere, perche la terra è più secca, e non ha tanti boschi, & albereti, come nella parte del Cile: però nelle pampe si generano ifrancolini, che sono tanto grandi come galline, & assai migliori nel gutto, & anche i struzzi, che sono assaigrandi, e si generano in quelle campagne in gran numero; molte volte s'incontrano i loro nidi, doue si trouano tantioua, e tanto grandi, ch'vno diquesti nidi bastarebbe per vna gran communità, perche fatta vna frittata d'vn sol ouo, fuol effere vn' affai abbondante, e sufficiente magnare per molti;le piume di questi vecelli seruono per ombrella, & altri buoni effetti.

La Caccia de'francolini è affai degna 'davedere, arrival' Indiano con vn laccio nero nella punta d'vna canna, e và aunicinandosi pocoa poco in modo che non spauenti la caccia, e mettendosi in proportionata distanza, e dispositione, comincia à circondarla, facendo sopra la resta di quella vno, e due circoli nell'aria con la canna; il francolino ch'è vn'vccello notabilmente timorofo, e femplice, non hauendo ardire di volare, parendoli, che stà serrato và accostandos, e ritiran dofi nel mezzo, & il cacciatore fringendo icircoli lo và afficurando, & ingannandolo con quelli in maniera, che come se stesse per tutti i lati serrata, s'agguata in terra, & non ardisce mouersi, il cacciatore che già gl'ha posto il laccio sopra la testa, glie lo pone al collo, e toccandola poi su la spalla con la punta della canna la fa volare, e così resta appesa, e presa. come il pesce con l'hamo.

Non è cosi facile di cacciare lo Struz.

zo, perche, benche non voli, ha certe gambe tanto lunghe, che per veloce che sia il Leuriere che lo seguita, se ha vn poco di vantaggio è impossibile che l'arrini; ma fe per hauerli attrauerfato il corso viene ad arrivarlo, è marauigliofo l'inganno, col quale fi serue per scappare da'dentidi quello, & è, che arriuando il cane, apparecchiandosi per far la presa, lo Struz zo listende yn' ala, e ficcandola nel panimento, coprecon quello il resto del corpo, allhora il cane acciecato dalla cupidic. gia, & ansietà di pigliarlo, stimandolo già luo, li mette il dente, ma nel miglior tempo fi troua burlato, perche pensando di addentar il corpo, si troua con la bocca piena di piume, per hauer fatto il colpo nell'ala, e con questo lo Struzzo come chi gioca al Toro, piglia il tempo di voltare in maniera, che quando il cane viene a ritornare in se, ha preso vn buon vantaggio, e tale che per pigliarlo la feconda volta bisogna che frettolosamente corra, e cosi scappa molte volte dal pericolo.

E di gran gusto, e trattenimento questa caccia, ma assai dilettenole è quella che s'vsa in Cile de'falconi, non dico per cacciare Pernici, perche è affai ordinaria, e saputa in tutte le parti, ma con altra sorte d'vecelli, che l'Indiani chiamano, Quiteu, pigliando il nome dal loro canto, che così suona; Questi sono grandi come gauine; ma di gambe affailunghe, e nell' incontro dell'ale li prouidde la natura. di certe spine come stilletti; per difendersi da'suoi inimici, eli Spagnuoli li chiamano quest' vecelli frati, ò perche mai và vno folo senza compagno, ordinariamente accompagnandosi di due in due, o di tre in tre, ò perche il colore, e varietà delle piume è di tal dispositione, che veramente parche portino cappa, e capuccio, e per questo chiamano questa caccia di frati.

Per questa caccia non basta folamente vn falcone, sono necessarij due, e che siano ben insegnati, e destri in agiutarsi : si suole ragunare per veder questa, che posfiamo chiamar battaglia, molta gente, perche è degna divedere; & arriuando al luogo, doue sono questi vccelli (che ordinariamente è qualche prato, doue v'è açqua, dalla quale mai fi dilcostano, per-

che questa fuol esser l'vitimo rifugio delli fuo (campo) follenata la caccia, il cacciatore gl'aunenta vn falcone, il quale, come se l'impresa non appartenesse a lui, e quasi dispregiandola, mette tutto lo sforzo suo in volar alto per guadagnare il posto soprauento, & auanzare nel sito il contrario, il quale nel medesimo tempo stando su le volte, procura, ch'il falcone non litolga il vantaggio, e con questa competenza, e perfidia sogliono volare assai alto entrambi : però essendo il falcone di più volo leggiero, prenale, e trouandosi in maggiore altezza, & in sufficiente proportione per la battaglia, sicuro della vittoria, volta la prora, e drizzandolaal contrario l'inneste come vn fulmine, inuestendolo vna, edue volte, e questo và difendendosi, hor schermendosi condestrezza, quando arrina a darli il colpo, hor fuggendo a tempo. altre volte aspettandolo con le sue spuntoni, altre volte andandoli incontro, di maniera che suole rompere il petto al Falcone, e ferirlo malamente.

Quando il cacciatore vede, che la bat. taglia souerchiamente dura, senza dichiararsia qual parte inchina la vittoria, e teme, che il Falcone si stracchi, o suogli, li manda l'altro, perche l'agiuti, il quale essendo fresco sale come un fuoco, e posto al lato del compagno, comincia a combattere per partefua, e con attentione di non inuestire l'inimico entrambigiuntiper non impedirsi da questo la sua spinta, e subito l'altro la sua: inueste quello, & a penadà il suo assalto, quando comincia l'altro il suo, in maniera, che per molto che si difenda l'assaltato, l'ob. bligano vltimamente a rendersi, mettendosi a fuggire verso la fontana vitimo rifugio, e difesa della sua vita: quì aspetta l'inimico disteso su l'acque, armato con le sue punte voltate sopra, per riceuerlo con quelle, ma il generoso Falcone, che attende più alla presa, ch'al suo pericolo, si lascia cadere a piombo come vn fulmine, benche con pericolo di ferirsi, come alcune volte succede, cade sopra quello, & afferrandolo con gl'artigli, lo fa in pezzi tra le sue vnghie, altre volte si conseguita con più, o con meno tempo questa

vittoria, secondo la maggiore, o minore forza, e destrezza de competitori.

Lascio altre sorti di caccia di Paperi con archibugi, e cani nelle lacune, che parimente sono di gran passatempo, e di altri, che vsano l'Indiani con lacci, reti, sleccie, e suochi di notte per abbagliare l'vecelli, & anche il modo di cacciare si medesimi Falconi a suoi tempi è di gran gusto con una rete sottile, nella quale restano inuoltati, e presi, perche non se le guasti qualche ala, o penna. Basti ciò della materia de gli vecelli se già che ci trouiamo nelle regioni dell' aria, tanto vicini al Cielo, dicciamo qualche cosa di quel paese, prima ch'arriniamo con la nostra narratione in terra.

# CAPITOLO XX.

Del Gielo, e Stelle, che sono proprie di quella Regione del Cile.

A commune voce di quanti han veduto, & habitato quel paese è, che il suo suolo, cielo, & aria intermedia se ha vguale, nel restante del mondo, non ha superiore, e benche vi sia opinione in quanto alla grandezza delle Stelle, (delle quali più sotto parlaremo) perche alcuni vogliono, che siano maggiori le vicine al polo Artico, che quelle dell'Antartico; in quanto però alla lor bellezza, & alla lucc. con la quale scintillano, e risplendono, & in quanto al loro gran numero, e moltitudine, & al Cielo sereno, e sgombrato. doue stanno, non v'è chi non riconosca. il vantaggio, c'hanno d'altre parti: possiamo dare per ragione naturale di questo il buon temperamento dell'aria, e della terra, perche, benche vi siano in quella tanti fiumi, come s'è veduto, essendo questi tanto rapidi, e veloci nel loro corso, non inondando in modo, che straordinariamente l'inhumidischino, ma solamente inassiandola quanto basti per conseruare l'humore necessario per la sua fertilità, e delli due estremi partecipa più del secco, che del humido, particolarmente sino alli trenta quattro, e trenta cinque gradi, il che manifestamente si vede per due esperienze: la prima, per il buon'effetto,

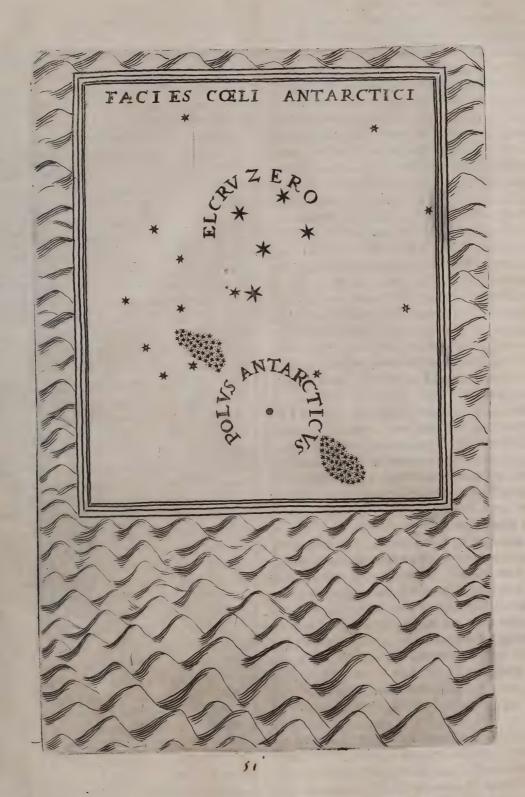



colquale li fi guariscono le piaghe, & altri mali, che fogliono fomentarfi, e durar

più con l'humidità.

La seconda esperienza è dell'habitationi, e case, doue le stanze migliori sonaquelle più bassa, che s'habitano la state, per estere piùfresche, e nell'inverno più calde, e con tutto che ogni giorno sutto l'anno s'adacquino, & i pauimensi siano della medesima terra, senza esferefatti sopra volte; senzanessun dubbio non apporta nocumento alcuno l'habitare in quelle, e non sono necessarie store, ne tauolati per rigido che sia l'inuerno; il che è buon argomento, che quel temperamento inclina più a siccità, che ad humidità; donde ne siegue, che il Sole solleui meno vapori, e cosi essendo più purificata l'aria spicca più la chiarezza, e luce delle stelle, equesta è pure la causa che l'istesso Sole eschi, e tramonti, mandando da se raggi di luce, e di splendore, il che non fa nell'altra parte della Cordigliera, & altre terre, ch'ho veduto, doue suole stare il Sole alzato da terraynapicca in alto, e benche si vegga la sua sfera non offendela sua vista, perche il grosso dell'esalationi della terra appanna la luce di quello, e ritarda la chiarezza, e bellezza de'suoi raggi.

E marauigliosa l'esperienza, che di questo hanno quei che nauigano questo mare del Perù per Cile, benche vadino assaidiscostida terra conoscono sensibilmente per l'Oriente quando arrivano alla giurisdictione di quella, perche comincia a vedersi questo tutto sgombraro, e sereno; indorato, e bello, migliorandosi agni giorno più, e più la sua bellezza, subito che si và ascendendo alla maggior altezza del Polo, & entrando più ne'confini del Cile, & al contrario vicendo dilà per la linea, cominciando ad auuicinarsi al Tropico, và sminuendost quella luce, e perdendo quella bellezza in modo che nel viaggio, che feci da quelle parti à Spagna, non potei vedere in tutto il camino quelli Orienti del Cile, ma altriassai differenti, carichi, e malinconici, fin che arrinai all'Isola Hauana, doue per essere già in dicidotto gradi-al polo Artico cominciai di nuo-l Juo à riconoscerlis, miglioratidos ogni giorno, e comparendo più indorati, e. belli secondo andauamo ascendendo as più, e più altezza fino ad arrivare in-TOO TEES READ BE STONE OURSE

Questo è inquanto alla luce, e bellezza del Cielo, e delle Stelle, delle quali possono dar giuditio, e parere quei che l'han visto, non cosi della loro grandezza, la contemplatione, e misura delle, quali vogliono à loro soli appartenere. gl'Astrologi, e periti de'mouimenti, e dispositione della sfera celeste; & a mia credere chi può in questa materia più agcertatamente parlare sono quei, ch'alla scienza della loro speculatione, ag: giungono l'esperienza di hauer veduto l'vno, e l'altro polo, come sono quei, che riferiscono Giouanni, e Teodoro de Bry nell'ottaua, e nona parte delli loro curiosi dodici libri , ne quali apportano varietà d'historie, ossernanze, e viaggi, che si sono fatti nell'yna, e l'altra India, fino allo stretto di Magaglianes .....

Riferscono questi Autori l'opinione, e parere di huomini dotti, quali nauigando il Mare di Sur offeruarono attenramente quel ch'io qui fedelmente riferirò tradotto dallatino nel nostro volgare, e dice cosi: Quei che de noffri dotti Colearono il mare del Sur, ci raccontano molte cose di quel Ciela, e delle sue Stelle, cosi del loro numero, come della loro grandezza, & io gindico, che in nes. funa maniera si deuono anteporre alle Stelle meridionali queste che più vediamo, anzi affermo senza nessuna sorte di dubbio, che sono affai più, e più lucide, e maggiori quelle, che si veggono vicine al, polo Antartico: oltimamente aggiunge delle Sielle della Croce; dicendo ch'il loro splendone, e vagbezza è bellissima, & in quelle parti lucidissimo il camino della via Lattea. tutto questo èdiquesti Autori. . su sentol se

Pietro Teodoro, Piloto, & Affrologo peritissimo conta in particolare le Stelle, che sono proprie di quell' Emissero, e le quattordeci figure, che di quelle si compongono: la prima, è il Camaleonțe, che costa di dieci Stelle; la seconda, le l'Aspide Indiano, che si compone di

quatg

quattro, la terza è il pesce volatore che contiene sette; la quarta che chiamano pesce dorato si forma di cinque, la quinta che si chiama Hidro si compone diquindici; la sesta detta vccello Toucan d'otto : la fettima che è la Fenice costa di quattordeci; nell'ottaua che si chiamala Gruglia se ne veggono tredeci, e nel la nona derea la Colombia di Noei, coparisconovadeci, l'Indiano sagittario, ch'è la decima si compone di dodeci; il Gallo d'India, che è l'vndecima di sedici : l'vecello del Paradiso, che è la duodecima, e la chiamano Maaucodiatam, fi forma di dodeci; il triangolo che è la decimaterza di cinque; vltimamente si vedono nel cruciero quattro, che formano la Croce, & vna con vn'altra piccolina che se gli accosta, forma il piede in bellissima proportione, e figura: e benche questo Crucero sernadi guida. a nauigantinel mar del Sur, come l'orso à quei del mar di Norte non è immediaca al polo, anzi lo fanno discosto da quello trenta gradi; però non essendoni altre stelle della grandezza sua più vicinal a quello : serue per il medesimo esfetto, benche non per guida benche questa pur sia nel mar del Norte, hor in quello del Sur sempre mira al Norte, non ostante che sia frapolto à quelli che sono nel mar del Sur, o tutto, o gran parte del globo della terra was a negative y a sol tob

Secondo il circolo che fa il Grucero par che venghia toccare il punto fisso del polo tra due come nuuole, benche nonsiano, ma vn'aggregato di Stelle tanto piccole, che non si distinguono come nellavia lattea, e semprestanno fise sen: za mostrarsi, e quando il Cielo è più chiaro, esereno risplendono più, e sono più belle; altre Stelle vi sono più vicine a queste nuuole, però non essendo ranto grandi come quelle del Crucero, non si fa conto di esse, ma solamente di queste, che veramente sono bellissime, e fiammeggianocon gran viuacità gustaranno di vederle in stampa quei che nonl'han veduto nel suo luogo, & origine, ecosi qui metto quest'vitime nella maniera, e forma che li si vedono.

### CAPITOLO XXI.

De gl'Animali cosi proprij, come stranieri del Regno del Cile, e dellepietre Belzuarri.

In che arrivassero i Spagnuoli inquelle parti dell' America non s'erano giamai vedute in quelle Vacche, Caualli, Castrati, Porci, Gatti domestici, Conigli pure domestici, nè seluatichi di Europa, nè pure Cani, se non solamente quei che chiamiamo Cagnolini, non quei di buona razza di Casa, nè leurieri, nè bracchi da starne Cani d'acqua , e che fermino la Caccia, nè bracchi d'odorato, ò Cani da caccia faluatica, nè Canida Porci, nè mastini per la bestiame, ne'i Canini che chiamiamo di falda, non Capre, nè giumente però dopo, che queste bestie entrarono nel Cile, e cominciarono a generarsi trouando la terra tanto a proposito per la loro moltiplicatione, si sono aceresciute in maniera, ch'hoggi non v'è cosa ranto soprauanzante, non solo per il sostentamento della vita humana. ma anche de gl'altri animali, che si sostentano di carne, perche come viddimo, ne'capi passati, ètanta quella, che auanza, e si dispreggia altempo de'macelli, che è necessario bruciarla, e buttarla ne'fiumi, e lacune a'pesci, perche non cortompa l'aria, e quel che in altre parti si tiene per calamità, a destruttione del paese, che è quando viene qualche peste ch'ammazza la bestiame, questoistesso si suole stimare nel Cile necesfario per suo remedio; questo par paradosso, à cosa incredibile; e non è se non ponderatione di persone intendenti, accreditata con l'esperienza, perche come v'è tanta bestiame, e la terra è tanto grassa, e fertile, che la fa ingrassare in modo, che qualche volta cauano da vna sola Vacca cento cinquanta libre disedici oncie la libra di seuo, come è notorio;e si stenta in smaltirlo; l'istesso è delle cordouane, perche, benche il Perù, doue queste si logorano sia tanto grande, lè maggiore l'abbondanza di questa ter22, & hauerebbe necessità d'vn'altro Pe-l ru, che la consumasse, e cosi si riene per guadagno, che manchi la bestiame, perche effendo questo in minor numero, si caus più vtile, con minor tranaglio, e con

poca gente : inuaq me quitte sain Antonio di Herrera dice ch' al principio della fondatione del Cile i caualli valeuano mille pezzi di otto per vno. E Garcilassodice, ch'al principio non si vendeuano nel Perù, se non per la morte del loro Padrone, o per ricondurli a Spagna, & in tal caso ciascuno si daua per quattro, o cinque, o sei mila pezzi: e dice, che conobbe yn foldaro ch' haueua vn famolo cauallo, e passando vn giorno vn nero, che lo menaua per la briglia, vedendolo vn cittadino ricco, mandò ad offeritli per quello, e per il nero dieci mila pezzi, no li volle, nè fece cafo di quelli, però dopò si sono tanto moltiplicati, che non bastando la gente per guardarli, & hauer cura di loro, sono stati abbandonati molti, & anche molte vacche, & fi sono ac cresciuti in modo, che ricoprono le cam pagne, in molte parti, e le distruggono, erouinano, e nelle pianure di Buonaire, e Tucuman, apporta merauiglia il vede. re tante truppe di queste bestie, che perpetuamente vanno attrauerfando dall'vna, el'altra parce fenza altro Patrone, che quello'ch' arriua, e li piglia se può, e cost il vagliono assai mercato, e nel Cile ho io veduto ne'contorni di S. Giacomo vendere Caualli di mititia già domati per prouedere l'esercito Reale due pezzi; e sono ditanto buone forme, brio, e maneggio, che non l'auanzano li Napolitani ch'ho veduto, ne gl' Andaluzi, da' qualitirano la loro origine; perche efsendo ditanta buona razza, & hauendo trouato la terra tanto connaturale, & a proposito non hanno hauuto occasione di tralignare de Vacche pure valeuano prezzo infinito quando ve n'erano poche, ma adesso che ve ne sono tante l'ho veduto vendere ad otto, e noue giulij, e le Vitelle si trouano a tre, e quattro giulij l'vna, le pecore particolarmente grandi come quelle ch'ho veduto pigliare dalla Cordigliera per Cuio, é Tucuman si sono comprate à mezzo giulio, o

vn carlino, & a questa proportione l'altre. Gionanni, e Teodoro de Bry riferiscono vn Autore che dice, che i Topi fono parimente animali forastieri nell' America, e che li portò vna naue di Anueria che passò lo stretto di Magaglianes, e non deue parlare de'Topi ordinarij casalinghi, che questi sono in tutte le parti, ma di quelli che chiamano Pericon, che sono grandi quanto vn palmo, & hanno vnácoda affai lunga, & affai danneggiatori, e questa naue douette toccare aleuni porti del Cile, doue ci lasciò questi animali, che fono affai pregiuditiali, e difficili a cacciare, perche effendo tanto grandi resistono alle gatte, di maniera. che è necessario, che sia assai valente quella che l'ha da ammazzare; però è cosa marauigliosa ch'in tanti anni che questi topi sono, e si generano ne'porti, ne' magazini, e cantine doue si conserua la robba, che entra, & esce da' vascelli mai fiano paffatidilà dentro terra, efsendo questo tanto facile in tanto traffico, e commercio di robba come quello che v'è da vna parce all'altra deue effer lo ro contraria l'aria della Cordigliera, e cosi hauerdammazzato quei che saranno passati tra la robba, perche non sò che si sia visto mai nè pur vno in san Giacomo, nè negl'altri luoghi che fono separati da' portions one grand an

Tra gl'animali proprij di quel paese fi possono nel primo luogo annouerare. queiche chiamano Pecoredella terra, e sono della figura de'Cameli, non tanto grossi, nè tanto grandi, e senza la gobba, che quelli hanno, alcune sono bianche, altre nere, e parde, & altre ceneritie : dicono gl' Autori citati ch' anticamente seruiuano per arare la terra, prima ch'in quella vi fossero boui, & anche dopò riferiscono quei dell'armata Olandese di Giorgio Spilbergio sopracitato, che quando passarono per l'Isola della Moccia l'Indianisi seruiuano di queste

pecore per quest'effetto.

Ancor hoggi parimente in alcune parti seruono per bestie da soma di portare da vna parte all'altra il grano, vino, maiz, & altri carichi, & io mi ricordo hauerle veduto trenta anni sono in san Giacomo,

che serviuano per portare l'acqua dal fiume per il servitio delle case, però hoggi li non servono più perquesto, essendoui tanta abbondanza di mule, e somati che servono per questo, e per altri mini-

sterij.

Hanno queste pecore il labro di sopra fesso, per doue sputano a quei, che li danno fastidio. & ifanciulli, che sono quei. che fogliono inquietarle, vedendo, che li vole sputare, fuggono, perche sanno,e cosi communemente tuttistimiamo, che quello, ch' è colto da quella saliua, done quella toccafa venire la scabbia, & hauendo il collo tanto lungo quafidi tre palmi, giocano con quest' arme loro defensiue con più facilità; le loro lane sono! di molta stima, e con quelle si ressono alcune couerte, che paiono di giambellot. to affailustrose, s'infrenano per l'orecchie, nelle quali se li fa vn buco, per doue mettono vna fune, con la quale le tira chi le gouerna per menarle doue, e. come vuole; s'inginocchiano per riceuer la soma, e quando è ben accomodata. s'alzano, z portano il peso a passo, ripo-

Parimete sono proprij di quella terra alcuni coniglietti, che l'Indiani chiamano Regus, de quali gustano assai ne loro banchetti,e si generano nelle campagne: è di gran trattenimento la loro caccia, la quale si fa con acqua, facendola andare alle loro tane, e benche siano queste assai profonde, e con secrete corrispondenze dall' vna all'altra parte, per afficurar più lafuga, enascondersi meglio dall'astutie, e traccie del cacciatore: finalmente, vince questo incaminando l'acqua alla bocca della tana, & aspettando il coniglio con i suoi cani in quelle, che corrispondo no, & quando quello fuggendo dall'acqua, che viene annegando le sue stanzine, enalcondigli, esce suori per trouar altro scampo, è riceuuto dalli denti de?

Vn altrogenere de'coniglietti v'è similia questi, però sono domestici, e si chiamano Cuies, che sono pure ottimi, e di miglior vista, perche sono di varij colori, e macchie, sono questi assai ordinarij, si come pure altri in tutta la terra, non cosi

le Arde che non sò se si trouino in altra parte suori del Guasco, ch'è nelle prime valli del Cile; sono queste ceneritie, e le sue pelli sono di molta stima, per soderare per la sinezza, esoauità del suo tatto.

Sono affai simili alle pecore, che dicefsimodella terra, i montoni, cosi nel garbo, efigura del lorocorpo, come nella. leggierezza, però si diferentiano totalmente nel colore, perche quello di questiè rosso di rubino infocato chiaro, e mai si domesticano, ma sempre vanno per le campagne da vna parte all'altra venturieri. Non v'è cauallo per veloce, e leggiero che sia, che l'arrini nel corso, e quando hanno qualche vantaggio, par che li vadino dando la burla, perche senza faticarsi, con yn galoppo assai riposato sempre lo lasciano in dietro, l'agiutano a questo l'hauer le gambe tanto lunghe; ch'ad ogni passo, che danno guadagnano gran spatio di terra; con tutto ciò è assai facile il cacciare i più piccoli, perche elsendo tanto alti, e per la loro poca età non hauendo tanta forza nell'offa come i più grandi, facilmente si straccano, e cost seguitando a cauallo con l'agiuto de'cani yna truppa di questi animali (che suol'essere più di quattro, e cinque cento) non potendo i più piccoli refistere tanto, vanno restando in dietro, & ad alcuni l'ammazzano icani, ad altri l'istesso cacciatore con vn bastone, che porta nelle mani, & ho visto che da vn corso ne porta. tre, e quattro morti, e questa cacciasuol essere di gran trattenimento, e gusto, & an che di delitie, perche la carne di questi piccoliè come di capretti, e cosi si magna fresca; non cosi quella delli grandi, che fresca non si stima, ma secça, e salata non v'è carne, che v'arriui.

Quest'animali generano in voseno, che hanno dentro del ventre le pietre Belzuarri, che sono di tanta stima contro veleno, e sebri maligne per rallegrare il cuore, ex altri marauigliosi essetti, che s'esperimentano; la materia dalla quale si generano, sono herbe di gran virtu, che magnano quest'animali per instinto della natura, per curarsi da' loro mali, e preseruarsi da altri, e per impedire, che il veleno di qualche serpe, o ragna, che li morde,

nato dal magnare altr'herbe, o di varij altri accidenti, non ascenda al cuore.

Queste pietre si ritrouano ne'montoni più vecchi, e la causa deue essere, perche il loro calore naturale non ha tanta forza come quelli delli più giouani, non possono conuertire nella loro sostanza tutto I'humore dell'herba, che pigliano per rimedio del loro male, e cosi quello ch'auaza prouiddela natura, che si raccogliefse nel seno d'esso, e generandosi la pietra, perche seruisse all'huomo per i medefimi efferti, che seruono a questi animali, e cosi si vede, che è tutta composta di alcune come spoglie più, o meno grosse, conforme alla quatità della materia, ch'ogni volta fi raccoglie nel modo, che si và ingrossando la candela di cera con varie

E pure cosa esperimentata, che nel paefe doue sono più vipere, & altre serpi, & animali velenosi, si generano queste pietre con più abbondanza, e la causa è manifesta, perche essendo i montoni, e cerui tanto andatori, che perperuamente scorrono per varie parti, sono esposti ad incontrarsi con le vipere, che calpeltrate malamente li mordono, & essi vedendosi cofi feriti dal veleno, corrono naturalmente a buscare, e magnare quest'herbe, nelle quali trouono il loro rimedio, e come che questo lo fanno più spesso ne'paesi, done essi pariscono questo danno, si troua in quelli più quantità di questi belzuarri.

Di qua nasce, ch'in quelle parti di Cuyo vi siono di queste pietre senza comparatione affai più, ch'in quel paese, che propriamente si chiama Cile; perche li vi sono molte vipere, & animali velenosi, de' quali è assai libera la terra del Cile, come habbiamo veduto, benche pure se ne trouino qui alcune, & assai buone, però la maggior quantità viene da Cuio, a che anche non meno aggiuta l'esserui li affai più montoni, e cerui ch'in Cile, per che essendo quella terra meno popolata, & ha tante, e tanto aperte pianure, e campagne hanno doue sostentarsi, e pa scere più liberamente questi animali; non cosi da questa banda del mare, doue ca l de il Cile per esser tanto popolata, e piena di bestiame domestico, e guardato, che non resta luogo alli saluatici per spatiarsi ne'i loro pascoli, e così non si generano questi li, ma nella Cordigliera, donde poche volte scendono alli piani,

Lagrandezza di queste pietre belzuarti, è conforme la qualità, e dispositione dell'animale che la produce, la regolapiù certa e, che se sono piccole, sono molte quelle che si trouano nel seno, emeno se sono grandi, e taluolta vna sarà tanto grande, che non ammetterà con-

pagna.

Io portai in Italia vna belzuarre, chepesaua trentadue oncie, e non era questo quel che la faceua più stimare, ma la
stua qualità, e sinezza, e la forma ch'era
ouata con tanta persettione, come se sosse stata al torno, & all' Indiano,
che la trouò si diedero settanta pezzi da
otto per quella, perche quando si troua
vna pietra grande, e straordinaria non si
compra a peso, ma conforme la stima di
chi la vende, e quanto sono maggiori,

tanto più vagliono.

E assai esperimentata, e conosciuta. la virtu di queste pietre belzuarri, e la gente buona via quelle non folamente nel tempo dell'infermità, ma in sanità per conseruarla, e l'ordinario modo di vsarle, e buttarle intiere nella brocca doue si conserua l'acqua, ò il vino, ò nel medesimo vaso, nel quale si beue; e quanto più tempo stanno, communicano maggior virtu alla benanda, e non sentendosi la persona straordinariamente mal disposta non li fard di bisogno vsarle di altro modo; però se si trouasse con qualche male d'oppressione, & ansietà di cuore, ò conqualche passione ò malinconia sarebbe più effetto raschiare vn poco la pietra, e beuere la poluere, e di qualfiuoglia modo fanno gran profitto al cuore purificano il sangue, e l'vso di quella è communemente tenuto per preseruativo.

Parimente si generano nelle campagne, e pianure del Cuio molte lepri, & alcuni, che chiamano Quiriquincios, la carne delle quali è come di porcellini di latte, & vi sono altri varij animali però quei che si moltiplicano più, & i campi

iono

fono pieni di quelli, sono i montoni che habbiamo detto, & i cerui, che pure generano le pietre belzuarri. nella parte del Cile non viè tanta caccia di questi per saraggione sudetta, però viè gran quantità di vacche, e giumente vagabonde, che crescono, per quei monti da alcune restate, che per trascurragine delli loro padroni andorno poco à poco allontanandosi, e dopò si sono moltiplicate in gran numero, & adesso seruono per passa rempo a quei ch'escono ad ammazzarle, ò fermarle per il loro interesse, e gusto.

### CAPITOLO XXII.

De gl'Alberi che si producono nel Cile.

Ra gl'altri beneficii, che l'America riconosce dalle Spagne è l'hanerla fecondata con tante, è tanto notabili piante, Alberi, e semente, delle quali era priua, perche prima che li Spagnuoli la conquistassero non v'erano in tutta quella Vigne, Fichi, Oliue, Mela disoauissimo fapore, pesche di diuerse sorti, Nocepesche, Cotogni, Pera, Melagranati, Amarene, Bricocoli, Brugni, Melarangi, Limoneelli, Cedri, Man dorle, e delle sementi nè pure v'era il Grano, l'Orzo, l'Anise, il Curiandolo, il Cimino, il Regano, ne Lino, ne Canave, nè Ceci, Noci, nè Faue, delle pianre non sò se vi fossero Latughe, Cauoli, Radici, Cardi, Scarole, Marignani, Carote. Zucche di quelle che chiamano di Castiglia, Meloni, Cocomeri, Meloni d'acqua, Petrofembolo, Agli, ne Cipolle, ma in luogo di quest'alberi, semente, e frutti prouidde l'Autore della natura d'altre, che visono d'assai buon gusto, e fapore in tutta l'America, come sono il Maiz, i Fagioli, Radici che le chiamano Papes, el Madi, li Rappadiele è vn al tra sorte di Zucche, & altre a questo modo, sono proprij del Perù, terraserma, e certe coste che sono dentro delli Tropici i Camoti, le Guaghiabe, Mamei, Plantani, Zipizapoti, Anoni, Nisperi, Aguacati, Pigne, Guanabane, Papaie, Pitahaie, e moltialtrifrutti, quali, benche siano assai lodati, con tutto ciò mi pare che suori d'vna, ò due, non arriuano generalmente a gli Europei; & almeno il benesicio del pane, e vino è stato incomparabile, e per gl'Indiani assolutamente la maggior delitia di quanti n'haueuano è il vino, che è il non plus vitra delle loro, che del pane non fanno tanto conto.

Benche tutta l'America sia debitrice. all'Europa diquesto! beneficio, il Regno del Cile e più di tutti, per esser stato partecipe di quello con maggior pienezza, che tutto il resto di quel nnouo mondo, perche se bene si troua in quello quanto habbiamo riferito, non si troua però ogni cosa in tutte le parti, perche in alcune vi sono alcune cose, e non vi sono altre, in alcune si raccoglie il pane, e non il vino, in altre l'vno, e l'altro, e non l'oglio, in altre niuna di queste cofe, ma qualche altro frutto, el'stesso dico delle carni, che nella medefima materia sono venute da Europa, che non tutte si ritrouano in tutte le parti: in alcune si seruono della carne di Vacca, in altre di castrato, in altre come in terra. ferma, quella di porco, e di maggior delitia, che si da agl'infermi per esser migliore, e più sana.

Dimaniera che discorrendo per tutte le partidell' America trouiamo ch'a tutte in parte corrisponde in quello, a in quell' altro questo beneficio; però a chi intutto corrisponde è il Regno del Cile di tal maniera che possiamo dire, che tutte le sorti d'Alberi, frutti, sementi, piante, carni Europee corrispodono a tutt'il Regno, e tutte a qualfiuoglia parte, perche farà affairara quella che no produchi quato habbiamo riferito, e nessuna, alla guale assolutamente li manchi, perche qualsuoglia si può prouedere nella parte più vicina di qualche cosa ch'il suo terreno non produce, o non tanto maturo, o non con tanta abbondanza nel cap. 3. diffimo qualche cosa, quanto siano carichi questi alberi, esemente di Europa, e mai a sufficienza si dirà quel che in questo passa, nè si credera quel che si dice particolarmente di quei, quali, ò non sono vsciti dalli paesi doue nacquero, ò sono tanto inuaghiti di loro stessi, che non li pare che ve ne possino esfere altri che l'vguaglino, non che l'auanzino, e noi che parliamo di paesi più lontani, e non possiamo attestare con testimonij di vista parliamo senza pericolo di contradittioni, però supposto che scriuiamo historia, sa di mestieri dir la verità come la sentiamo.

Alcunialberi non eccedono nella grandezza quei d'Europa, come sono l'Amarene, Cotogni, Mandorle, Bricocoli, Melagranati, Oliue, Arangi, Limoni, Cedri Persiche, e Pesche (benche questi due vitimi in Tucuman siano tanto grandi che vno di quelli sarà più grande di tre, o quattro di quei del Cile, e d'Europa) però i fichi crescono tanto, che comparando il tronco, rami, e frutti di quei del Cile con tutte l'altre ch' ho veduto in Europa, & in altre parti dell' India, si può dire con. ogni veritàch' vno ne faccia quattro, & alcunipiù: ingrossa tanto il tronco, che per abbracciarlo sono necessarij due, tre, o quatrro huomini non eccedono la misura ordinaria; ma delle mela n'ho veduto alcunitanto cresciuticome olmi; le perasono assai maggiori; e più che tutti, le mori, le noci, benche i frutti di questi due vltimi non arriuano a quei di Europa, perche han meno carne, el'osso al doppio più grande.

Quelto è quel ch' appartiene a gl'alberi domestici, e forastieri, de'seluatici, e proprij della terra ve ne sono due differenti, alcuni sono che producono frutti, altri nò, de' primi trouo solamente tre specie di quei che si trouano in Europa, che sono le nocchie, i pini, e guainelle di quei che non fruttano, nascono si gl'allori, si roucri, i sambuci, & i cipressi, benche questi siano assai grandi, & in maggior copia, si cauano da quelli tauoloni assai sunghi dalli quali ho veduto sare casse assai grandi senza che sia necessario vnire vna tauola con l'altra, ma farla tutta di vna sola, e le porte, e tetti delle Chiese si fanno com-

munemente di questo legno.

Nascono quest' alberi ordinariamente nelle balze della Cordigliera, e come queste sono tanto prosonde, sono assai alti i cipressi, perche non lasciano di falire, e crescere sino ad esser veduti dal Sole, e cosi erescono assaidritti, & il loro legno è di ranto buono edore, e tanto pretioso, che con esseruene tanto si vende bene ad alto prezzo, & a maggiore nel Perù, do-ue vnitamente si porta con queldi Alerce, ma questo val meno, perche ve n'è assai più abbondanza.

Sono questi alberi di Alerce senza comparatione più grossi, e più rotondi de' cipressi, e d'vn solo si fanno tante tauole, come dopò vederemo, parlando dell' Isole di Ciloe, doue mi rimetto, per esser la più cresciuta di qualsi uoglia altra parte, il color del legno è rosso, quando si lauora, benche dopò col tempo và perdendo la viuacità, e si riduce ad vn color di noce: le

tauole sono come di cedro, di materianon tanto piegheuole, ma più vitriosa.

Parimente si fanno tauolaccie assai larghe di Rouere, perche questi crescono, & ingrossano assai, & alcuni sono bianchi, e sono corrottibili, & altri coloriti, & incorrottibili : le tauole di Pataguisono assai ordinarie, e di minor stima, sono bianche, e l'albero è assai rotondo, e bello, e conserua tutto l'anno le frondi verdi, fono al modo de gli olmi, il legno più ordinario, e comune del quale v'è grandissima copia, e serue per i traui, e tetti delle case, e quello di cannella, sono questi alcuni alberi assai cresciuti, edi assai bellavista, non perdono le foglie in tutto l'anno, & è simile al lauro regio, come chiamano in Italia. Il Guaincan si produce ne' monti, e nella Cordigliera, e cosi prende da quella la durezza, il peso, e densità della sua materia, la quale è tanta, che par ferro, e le palle, che diquello si fanno per il gioco del trucco sono quasi cosi dure come quelle di auorio; l'albero è piccolo, & ha il midollo giallo, everde, serue cotto per molte infermità. Il sandalo che è vn albero affai odorofo, del quale ciè grande abbondanza nell' Isole che chiamano di Giouanni Fernandez, è preseruatino contro la peste, e così quando v'è, serue per quest' essetto alli confessori, & à gl'altri, che s'accoltano à gl'infermi. Altri alberi, e piante vi sono di rare virtù per guarire varie infermità, delle qualil'Indiani hanno gran cognitione, e fanno mafrauigliose esperienze.

Gli

# BREVE RELATIONE

Gli alberi fruttiferi, che si producono, e crescono ne' monti sono molti, e di varie sorti; diamo il primo luogo a quei che tra tutti portano la palma, non solo per conuenirli il nome, & il significato, ma anche, perche la loro altezza, bellezza, abbondanza, e quella del loro delitioso frutto li danno il luogo, e tra gl'altri li fan simare.

Crescono ordinariamente queste palme ne' monti, e nelle baize tanto fpesse; che mirandole da lontano paiono vna massa intiera, & vnita: sono assai grosse, & alte ; il loro tronco, è tutto nudo fino alla cima, essendo di tal natura, che ve Rendosi di nuoui rami si spoglia de' vec chi, & antichi: perilche il tronco crescendo sempre libero, e sgombrato dalle rame, che sogliono dall' vna, e l'altra par+ te nascere ne gl'altri alberi, & offuscarli tutto s'occupa in alimento, e vegetare; la chioma de'germogliche nascono denzro di quella, seruendoli come di pira mide, nella quale si corona la marauigliosa rotondità delle rame, e foglie che lo circondano.

Hanno queste palme vna proprietà affai notabile, e certa, & è, che nessuna di quelle dà frutti, se non è a vista d'vn altra; di modo che se per sorte nasce yna sola · senza compagna, benche sia assai grande, egrossa, non arriua mai a dar frutto, non nascendone vn altra vicino a quella, che chiamano la femina, però subito nascendo questa, benche sia assai piccola, subito frutta la grande, e la seconda parimente a suo tempo cresciuta; l'ho io veduto con l'esperienza, & è a tutti cosa nota, i frutti di queste palme si chiamano cocchi e fono al modo delle nocchie, al doppio più grandi, & il cibo, ch'è dentro, non è solido, nè massiccio come quelle, ma concauo come il gulcio, e farà grollo quanto vn pezzo d'osso, dentro di quella concauità del guscio v'è vn latte, o acqua assaisaporita, com'è parimente la carne, ch'è assai bianca, e li serue come di vaso, o caraffa, nella quale si conserua, e dura alcuni mesi, sinche s'attacchi, e se l'imbena il cocco, & all' hora non sono tanti buoni da magnare, come quando sono freschi, ma sono buoni per confettarsi,

come mandorle, & altri semi, che serno no a questo proposito.

Antonio d'Herrera, & altri dicono. che questi cocchi sono contra veleno, e la medesima natura par che dia ad intendere la loro stima nella varietà delle spoglie, con le quali l'ha inuoltato; perche primieramente circondala carne di dentro con un offo più duro di quello delle mandorle, e noci, dopo li pone vna grossa tela, o cappa tessuta come di stame di color verde, e giallo, e tanta forte ch'ancor quando è fresca difficilmente si rompe, & il cocco, ch'à suo tempo non la lasciò, più facile è di romperlo, che spogliarlo di quella: nascono attaccati ad vn. grappolo, che n'hauera più di mille, questo si genera dentro d'yna come cochiglia ferrata, che vnitamente và crescendo insieme col grappolo, sinche arrivando questo alla maturità, ingrossa in modo, che non capendo nel luo gulcio lo fa crepare, e lo rompe in due parti, che restano come due barche, ciascuna lunga più di cinque palmi, e due palmi di diametro per la parte più larga, & il grappolo tutto giallo, cheè cosa da vedere, resta pendendo sinche maturandosi il frutto arrina sino in terra, donde lo coglie chi vuole, e se ne fanno gran carichi per portarlial Ferù, perche oltre al confettarsi, i fanciulli li smaltiscono, perche questo è il maggior trattenimento, c'hanno nell'anno: le palme, che fanno i dattoli, non par, che siano proprie di quel paele, ma venute di fuori, perchenon l'ho vedute come l'altre nelle campagne, ma ne gl'orti. Altri alberi parimente vi sono seluatici, che sono fruttiferi, e nascono ne' campi, e si chiamano Peuga, hanno i frutti coloriti vn poco più lunghetti, & ouati delle nocchie, quali magnano l'Indiani cotti con altri ingredienti. Altri alberi, quali si chiamano maches, esono assai belli, e le loro foglie, che sono freschissime, seruono contro i brugiamenti, & altri accidenti, che nascono dal caldo, è il suo frutto nero à similitudine del mirto, & assai saporito, perche ha vn dolce piccante affar piaceuole, quando si magna tinge la bocca, e lle mani; e per questo non è tanto in vso



Vera Efigies cuiusdam Arboris, quœ in hunc modum et figura crucis et Crucifixi creuise inuenta est in Regno Chilensi in America, vbi in valle Limache colitur magna populi deuotione ab anno Dni 1634.



trala gente politica: altri frutti vi fono; de'quali l'Indianifanno i loro vini, e cernose, del nome, e proprietà de' quali non mi ricordo, solamente sò, che li fanno di moltesorti, mi souuiene del Chelu, ch'èl va frutto piccolo assai dolce dentro colo rito, e giallo, del quale fanno vna beuanda affai dolce, viraltra benanda fanno del trutto, che chiamano Huigane, e i Spagnuoli molle, ch'è del colore, e figura del pepe, e l'albero, che lo fa è assai grande, però carica più di foglie, e la beuanda, che di questo si fa, suol essere assai appe-Tibile, anche dalle Signore, quella, che più vsano, la fanno di maiz, ch'è il pane commune, e sostentamento de gi' Indiani.

Diamo l'vitimo luogo alla Mortella, benche, se diamosede a gl'Autori, che di quella parlano, lo merita tra le prime piante; parla assai bene di questo albero Antonio d'Herrera nella Decade 9. dell'Historia dell'Indie nellibro 9. fogl. 247. e cosi non voglio dir altro fuor di quello, che riferisce questo autore con le sue medesime parole, che sono le seguenti: \(\text{Vie}\) vna sorte di frutti d'alberi seluatici, che si produce dalli 37. gradi in su, nel qual paele communemente lo magnano, e lo chiamano Vnghi, & i Castigliani lo chiamano Mortella, è colorita, e come vn vua piccola, vna più grande di ceci ribagnati; la sua forma, e colore è come vn granatino; è la sua corteccia, e sapore grato, come d'vua; i suoi granelli come di fichi, che non si sentono nel magnarli, la sua qualità calda, e secca, di questi si fa il vino, ch'è il migliore di tutte le beuande; benche sia quello delle palme dell'Indie Orientali il cedro, l'aloè, nè la ceruosa, nè quanti medicinali feriue Andreadi Laguna: Questo vino è chiaro, sottile, caldo, e grato al gusto, profitteuole allo stomaco, consuma i sumi del capo, & il suo calore scalda l'orecchie senza passar più lopra, e lo stomaço, cacciando suori il freddo, accresce l'appetito, non lo toglie mai, non dà fastidio alla testa, nè allo stomaco, soffre tanta quantità d'acqua, come il vino; quei, che l'hanno gustato lo lodano nel fapore, e colore, comes quello di vue, il suo colore è d'oro, & assai chiaro, e tanto soaue come il vino

di Città reale; se ne sa poco, e cosi si consuma in otto mesi, e per questo non li saquanto può durare vecchio, si f con tanta diligenza, e limpidezza, come quello d'vue, tarda in bullire da sestesso, e senza suoco quaranta giorni sa il fondaccio delle cose più grosse superflue, e le leggiere le manda fuori per la bocca della botte, e per questo s'vsa. diligenzadi spumarlo quando bolle, e dopo si tramuta in vna altra botta chiaro: fatto aceto ha miglior sapore di quello di vue, e miglior colore, perche l'heredita dalfrurto, del quale sifa, che e assai odoroso, e soaue. Sin qui quest'Autore:donde si cana, che la terra haueua naturalmente buon vino, pure haueua buon oglio, che si fa di certe semente, che si chiama Madi, & edi assai buon sapore, benche se ne caui assai poco, perche quello di Oliue ha pieno il paele;

#### CAPITOLO XXIII.

Nel quale si dà fine a questa materia, e si tratta del prodigioso albero, che in forma di Grocifisso crebbe in una delle Montagne del Cile.

T One possibile far minuta relatione ditante, e tante varie sorti d'alberi che nascono ne boschi, e montagne del Cile, senza fare vn trattato a parte assai lungo, il che non fa al mio proposito: già habbiamo parlato d'alcuni in particolare, e quando arriveremo a trattare dello stretto di Magaglianes toccaremo qualche cosa della cannella che si magna, che li si produce, e delle corteccie d'alberi, che li pure crescono, & hanno il medesimo sapore, & effetti che il pepe dell' Indie Orientali, adesso dirò in generale, che sono assai pochi quei che perdono le foglie l'inuerno, per hauerle assai grosse, particolarmente quei che nascono nelle terre, che ordinariamente sono aromatici, e di gran fraganza; però quei ch'in questo auanzano tutti quei del paese sono quelli che nascono, e si producono ne' confini della Concettione; mai credei ch'era ranto, fin che lo viddi, perche viaggiando per quei camini incontrana bellissimi albereti, che dall' yna, e l'altra parte li circondanano, & l'odore delle loro foglie era cosi piaceuole, e soaue, che mi pare non essere più quel de' gelsomini, e viole, assaigrato è quel de' mirti, & allori, de' quali pure lì visono gran boschi, che naturalmente da se crescono senza artiscio humano, però con tutto questo non arrina alla delicatezza, e sinezza dell'odore ch' hanno altri alberi, che tra essi crescono di varie specie, in maniera che toccando con la mano leloro foglie la lafciano tanto odorosa, come se hauesse por-

tato guanti di odore. Ponghiamo già fine a questa materia con il prodigioso albero che l'anno 36. si troud nella valle di Limace, ginrisdictione di San Giacomo del Cile in yno di quei boschi, doue lo tagliò yn' Indiano tra gli altri che andò a far legna per coprire le ca se, e si produsse, e crebbe quest'albero nella forma, e figura che qui puntualmenge riferiro, come l'ho veduto, & offeruato con ogni attentione. Quando si tagliò quest' albero era della grandezza d'vn ben proportionato, e bello alloro, nel quale con proportionata distanza da che nasce dalla terra sino all' altezza di due huominisi vede vno ò più rami attrauerfati, che con quello formano vna perfettissima Croce; dissi vno, ò più rami, perche in realtà mai potei discernere, benche diligentissimamente lo mirassi se era vno, è due; la ragione naturale voleua che folsero due, che nascendo vno d'vn lato, e l'altro dell'altro potessero formare le brac cia di questa Croce, e questo par fosse stato il modo più connaturale di formarsi questa figura; però non è così, perche non si vede se non vn ramo che s'attrapersa dritto per sopra del tronco, attaccato a quello è sopraposto come se artificiosamente fosse stato commesso, di mauiera che queste braccia della Croce paiono fatti a posta d'altro legno attaccati a questo tronco.

Sin qui la Croce che sola bastarà ad apportare marauiglia in quei che la vedono, però non si ferma qui la merauiglia, perche ve n'è vn'altra maggiore, & è, che sopra questa Croce cosi formata si

vede vn volto d'vn Crocefisso del medesimo albero della grossezza, e grandezza d'yn huomo perfetto, nel quale fi vedong chiara, e distintamente le braccia, quali, benche vniti con quelli della Croce, risaltano sopra quelli come se fossero fatti di mezzo rilieno, il petto, e costati formatidella medesima maniera sopra il tronco, con distintione delle coste, che quasi si possono contare, ele concauità sotto le braccia, come se vn Scultore l'hauesse formato, e di questa maniera segui tail corpo fino alla cintura, di qua abbafso non si vede cosa alcuna formata con distintione di mébra, se non al modo che si può dipingere il corpo voltato nella. sacra Sindone, le mani, e le dita si veggono come sbozzati, la faccia, & il capo quasi niente, perche l'Indiano che tagliaua quest'albero, non facendo al principio differenza tra questo, e gl'altri, andò tagliandolo dall'vna, e l'altra parte, per far di lui vn traue come de gl'altri, e cofi sitagliò con vn colpo d'accetta quella parte che corrispondeua al capo, & alla faccia, & hauerebbe fatto l'istesso col restante, non hauendo auuertito la Croce, che lo fece accorgere, e trattenerfi.

Si sparse subito la voce di tal prodigio, & vna Signora affai nobile, e deuota della santa Croce, ch'ha le sue facoltà nella medesima valle di Limace sece gran. diligenze per hauer questo tesoro, & hauendolo ottenuto, lo portò alla sua casa, & iui edificò vna Chiesa, & in vno Altare di quella collocò la Croce doue hoggi è venerata da tutti quei che vanno a visitarla: vi su tra gl'altri Monsignor Vescouo di san Giacomo, e concedette quell'Indulgenze che potè a quei che visitassero il Santuario, e restò marauigliato, e consolato di vedere vn tanto grande, e nuouo argomento della nostra sede, che cominciando in quel nuono mondo a metter le sue radici, vuole l'autore della natura, che quelle de'medesimi alberi, germoglino, e diano testimoniaza di quella, non già con geroglifici, ma con la vera rappresentatione della morre, e passione del nostro Redentore, che su l'vnico, & essicace rimedio, con la quale essa si piantò. lo confesso,

di

dime, che subito che dalla soglia della, Chiesa viddi questo prodigioso albero, & alla prima vista mi si appresentò tutti confusamente quella celeste sigura del Crocesisto, m'intesi mosso interior, nente, e come suora di me stesso, ricon oscendo con la vista de gl'occhi quello ch'a pena si può credere se non si vede, ne io ho pensato ch'era tanto, benche rine l'hauessero esagerato come merita; per questo non mi sono contentato di riferire questo in iscritto ma ho voluto insiememete ag-

giungere vna stampa, che è quella chesi vede nel foglio seguente, & è conforme alsuo orginale quanto più è stato possibile, perche il pietoso settore habbia in, che ammirare la dinina sapienza del nostro Iddio, e la sua altissima providenza ne' mezzi, e motivi che ci ha dato anche nelle cose naturali, & insensibili per consirmatione della nostra sede, & aumento della pietà, e devotione de' suoi sedeli; sia a sua divina Maestà la gloria, e l'honore, Amen.

# LIBRO SECONDO

Della Seconda, e Terza Parte del Regno del CILE.

### CAPITOLO I.

Dell'Isole del Regne del Cile,



ER meglio comprendere il Regno del Cile lo diuidiamo in tre parti hab biamo trattato della prima, e più principale che è quella che propriamen te si chiama Cile, nella

quale sono dette molte cose, che sono communi, a tutti tre, e cosi in queste due che seguitano diremo solamente le cose particolari di ciascuna, per non perder tempo, e non ripetere due volte la medesima cosa: hor venendo alla seconda parte che sono l'Isole, che sono sparse per tuttala costa del mar del Sur sino allo stret to di Magaglianes, dico che sono molte, & alcune di quelle assai grandi, come sono quella di S. Maria, la Moccia, quelle di Giouanni Fernandez, e lopra tutte quelle di Ciloe, nella quale è edificata la Città di Castro, la quale alcuni dicono che sia ducento cinquanta miglia di lunghezza, altri trecento cinquanta, e di lar. ghezza trenta in trepta cinque vi sono al-

tre Isole nel suo Arcipelago di cinquanta, altre più, o meno grandi, e per tutte, contando anche quelle che sono dentro della stretto arrivano al numero di duecento in circa quelle che sono scouerte, perche à faccio di Cochimbo, ve ne sono tre, che chiamano di Totoral di Muxillones, e delli passeri in trenta gradi, altre due in trentatre, equaranta otto minuti a faccio Valparadiso, che sono quelle ch'habbiamo detto di Giouanni Fernandez, il quale morendo le lasciò alla Compagnia di Giesù:dopò seguita la Quiriquina, che è nel seno della Concertione alla sua vista. poco distante à faccio Arauco fivede quel la di S, Maria in trentasette gradi, & in. trent' otto quella della Muccia vicino Valdinia, Seguita a questa in quarantatre l'Arcipelago di Ciloe, che numera quaranta Isole, e li vicino nella Prouinciadi Calbuco ye ne sono altre dodeci, altretante saranno quelle de' Cioni, che sono inquarantacinque gradi, & in cinquanta si vedono l'ottanta Isole che scoperse Pietro Sarmento, come fi vedera più innanzi.

Di queste Mole v'è opinione che siano sterili quelle di Ciloe, ma veramen-

re non è tale il loro terreno, se non che les souerchie pioggie affogano le sementi, e non le lasciano maturare, per questa cagione non si raccoglie in quelle grano, nè vino, ne oglio, ne altre cose ch' hanno necessità della forza del Sole per maturarfi, &è tale la qualità di quest'Arcipelago. che quasi pione tutto l'anno, si che sogliono solamete maturare l'orzo, il Maiz, e le faue per esser di tal qualità, che per arrivare alla maturità non hanno di bisogno di tanto calore; il sostentamento de' paesanie di pape (che sono certe radici di molta sostanza, assaj communi in tutte l'Indie, e li si producono con maggiore abbondanza, e sono più grandi che nell'altre parti) & il Maiz, il pesce, e li pesci di Icogli, che ve ne sono assai, & assai buoni: in questo Arcipelago visono pochi cafirati, main vece lorg vi sono molte, & affai buone galline, vi sono pure porci, vacche, con le quali, e con quel che fan venire da San Giacomo, e dalla Concettione stanno assai bene i Spagnuoli, cosi de' presidij, come della Città di Castro, che è nell'Isola principale, nella quale& nell'altro si raccoglie miele cera: e dice Herrera, & altri historici che visono miniered'oro nella spiaggia, il che notano per cosa assai singolare, e mai veduta,

I guadagni più grandi di quest' Isole di Ciloe sono ilauori, con li quali si fa la rob. ba, della quale si veltono gl' Indiani, es fono il Macun a modo di camisciola, seza maniche, perche viano portare tutto il braccio scouerto, & il Ciogni che è quel-To che viano per mantello, & è nella forma che dipingono gl' Apostoli, l'altro guadagno è di tauoloni particolarmente di Alerce, del quale visono boschilimmen. fi, eviono gl'alberi tanto groffi, & alti, che sono di marauiglia. Fra Gregorio di Leone dell'Ordine del Serafico P.S. Francesco nel Mappa del Cile, che dedicò al Presidente D. Luigi Fernandez de Cordoua, Signore del Carpio, dice che visono alberi di questi tanto grossi, ch'a pena li possono cingere due funi, che chiamano sopra carico, e ciascuna è lunga sei braccia, e che delle loro rame cauano feicento tauole, le quali sono di venti piedi lunghe, e due palmi, e mezzo larghe:

e quel che sopra tutto si deut in questo nonderare è, che quelte tauole non si fanno con feghe, se non con accette, e zeppe, con le quali se ne manda male, e vain schier gie, altretanto di legno : è degno di fede quest' Autore, cosi per effer persona graue, e Diffinitore della sua Religione. come per l'esperienza di quarantaque anni, che dice effer viffuto in Cile; e s'accorda con questo quel che io vdijraccontare ad vn Maestro di Campo, che nacque, e s'alleud in questa Provincia, & è. che se due huominia cauallo si mettono vno da vna parte, el'altro dall'altra parte d'vno di questi alberi tagliati, e distesi in terra non arriuano a vederfil'vno con l'altro, auanzando la groffezza dell'albero la loro altezza queste tauole, e robbe nanigano alliporti, e Città del Cile, e del Perù, donde ritornando portano quel che loro manca per sostentamento della vita humana. L'Isole de'Cioni sono anche più poueri di queste, perche stando più vicini al Polo deue essere più breue la loro state, e più spesse le pioggie, che per essere ranto souerchie fanno sterile la

Oltre quest'Isole di Ciloe, habbiamo vni uersalmente poca notitia di tutte l'altre, perche essendo la terra ferma tato grade, e non ancor popolata, non è stato possibile habitare se non vna, o due, e cost assai poco si sa delle sue particolari proprietà, se bene suppongo, c'habbiano l'iltesse con poca differenza dalle terre, alle quali corrispondono, per esser vicine a quelle. Di quelle di Giouanni Fernandez dirò quel, che trouo scritto nelli già citati Teodoro, e Giouanni de Bry nella Relatione, che fanno del viaggio di Guglielmo Sceuten; dicono dunque, che queste due Isole si veggono in vn luogo, esito asial alto; la minore, ch'è l'Occidentale li parue sterile, perche la viddero couerta d'aspri monti, e rupi, benche non hauendo sceso in quella, non porerono far giuditio del di dentro : la maggiore, ch'è l'Orientale, dicono, che pure è piena di monti, ma piena di varie sorti d'alberi, & feracissima d'herbe., con le quali sostenta gran quantità di porci, capre , & altri animali, che si sono andati moltiplicando d'alcuni pochi, ch'ini restorno dal tempo di Gionanni Fernandez suo padrone, che cominciò a coltinarie; però morendo questo, tro nando i Spagnuoli nella terra ferma convantaggio, e maggior comodità di commercio, quello ch'in quest' Isole v'era, le dshabitarono, e delle bestiami, ch'erano cominciate a crescere, si veggono hoggile campagne couerte con la loro

moltiplicatione. Dicono di più, ch'arriuando à questa, che chiamano Bell'Isola, ritrouarono vn porto allai accomodato per la ficurtà delle naui, il fondo del quale lo trouarono di trenta, e quaranta braccia, la spiaggia arenosa, e contigua; è quella vna bellistima valle, nella quale attrauersauano tra vistofi, e belli albereti, cignali, & altre forti di fiere, che no poterono dillinguer bene, per la gran distanza, dalla quale si vedeuano: sopra tutrilodano vna fontana, che da certialti monti si precipita nelmare per varij canali, che fanno vna affai grata vista, le cui acque sono affai buone, e dolci: qui viddero gran quan-Bità di lupi, e maggiore di pesci, che pescorno in grande abbondanza, come dicessimo a suo luogo. Finalmente restorno tanto innamorati dell'Isola per le buone qualità, che subito alle porte vid dero in quella, che dice la lasciarono di assai mala voglia, percheil tempo li soli leeitana; non dubito, che questa stanza sarebbe stata assai piaceuole, perche il suo temperamento, e proprietà saranno assai simili a quelle di Valparadiso, e di S. Giacomo, per esser quasi nella medesima altezza all'Occidente, e non lascieranno d'habitarsi quest Isole col tempo, quando spronati i Spagnoli, c'hanno popolato la terra ferma con il gran numero di gente, ch'ogni giorno si và aumentando in. quella, fi trouino obligati ad vscire fuori a trouar altro esalo. Per adesso solamenze vanno di quando in quando a pescare, per mandare al Perul'abbondanza de' pesci, ch'iui più ch'in altra parte trouano,

Dell'altra armata de gl'Olandefi, il Generale della quale fu Giorgio Spilbergio, riteriscono i medefimi Autori, ch'arriuacono all'Isola della Moccia, la costa Setstentrionale della quale trouarono piana, e bassa, e l'Australe circondata di scogli, saltarono in terra, e l'accoglieza, e carezze, che trouarono in quella fatta loro da gl'Indiani, ch'in quella habitauano, che sono assai nobili, e d'assai buon naturale, è argomento della fertilità, e bontà di quest'Isola, doue essendosi rinfrescata. l'armata assaia sua sodisfattione si prouidde di tant'abbondanza di castrati, che ve ne sono iui assai grandi, & assai buoni, di galline, oua, caccia, e frutti della terra, con questo hauedo festeggiato gl'Oladesi, gl'Indiani, quali furono menati a vedere i loro vascelli, e mostrata la loro artiglieria, e la soldatesca posta in ordine, dando loro delle cole d'Europa, cappelli, arme, vestiti, & altre cose di stima appresso di essi sutono ricondotti in terra, facendo loro vna saluareale: vitimamete l'Indiani fecero legno cole mani, perche ritornalsero alle loro naui, e si partissero, come fecero.

Fù differente l'accoglienza, che hebbero nell'Isola di S. Maria, done saltando in terra il Vicealmirante, inuitato con altri de' suoi da gl'Indiani a magnare, stando già per sedere intanola, quei delle naui viddero, che sopra loro veniua vn grand'esercito, e subito l'auuisarono, & hebbero tempo di ritirarsi al porto, & imbarcarsi, come fecero, essendosi proueduti di cinqueceuto castrati, & altredelitie, perchel' Isola è assai sertile di pane, legumi,galline,oua,pesci, & altre sorti di coseie quest'Hola di buono, e grato teperame nto, è discosta dalla Concett iones fessantacinque miglia verso mezzo giorno in trentasette gradi, e venti minuti, e d'Arauco è solamente quindici miglia, per il che han detto alcuni, ch'anticamente. par che quest'Isola fosse stata contigua. con la terra ferma, e che col tepo s'ap risse quella bocca, che la divide dal gran seno d'Arauco.

Dell'altre Isole sino allo stretto v'è poco che dire in particolare, mentre Nostro signore non è stato servito, che siano habitate da Spagnuoli, e che conquelli entri la sede per la salute di tant'anime, quante in quelle periscono checon quest'occasione si potrebbono sapere le proprietà di ciascuna, e trà tante non mancaranno di esserni cose assai notabili: folo sappiamo sin'hora, che nella nauigatione, che Pietro Sarmiento fece dal Peru à Spagna mandato dal Vicerè per castigare Fracesco Draque perl'ardire ch'hebbe di entrare, & infettare quelle coste, andando alla volta di Magaglianes, prima d'arrivare a quello incontrarono vn. grande Arcipelago, done contarono incinquanta gradi ottanta Isole, alle quali pose i suoi nomi, pigliando possessionedi esse in nome del suo Re. e dopò in cinquant' vno grado, e mezzo, incontrarono altre, nelle qualifece l'istesso. Parimente si sà, che nel medesimo stretto vi sono molte Isole come si vede nelle na migationi, che da lui sono state fatte, particolarmente per l'accennata di Giorgio Spilbergio che farà mentione d'alcune quando parlaremo del medefimo stretto.

# CAPITOLO II.

Della Terra del Fuoco.

A terra del fuoco tanto nominata ne, Mappa, relationi, e notitie ch' habbiamo dello stretto di Magaglianes ha ingannato molti col suo nome, giudicando, che se li sosse posto per alcunivolcani, o suochi, che da quella mandassero fuori; e non è cosi, perchel'etimologiadi questo nome non ha hauutoaltro fondamento, che l'hauer veduto in quella i primi, che per questo stretto passarono molti fumi, e suochi fatti dalla gran gente ch'ini habita, e per questo cominciarono a chiamarla. terra del fuoco: parimente la sua granmole, estesa larghezza su cagione di vn' altro inganno maggiore, che fu lo sti marla terra ferma, del quale col tempo turno difingannati, come vederemo più innanzi. Questa terra dunque chiama ta delfuoco, è quella che essendo nel lato Australe dello stretto di Magaglianes itendendosi con luidall'vna sino all'altra bocca si va allargando in buona proportione versoil polo sino alla punta del Salnatore, ch'altri chiamano capo d'Hoorn, per spatio più di sei cento cinquanta mi-

Iglia dall' Oriente a Ponente. & anticamente prima che si scoprisse lo stretto di San Vincenzo che chiamano del Maire non ritrouando il fine dalla parte del Sur ; pensossi che continuasse con qualch'alrra terra Australe, che s'ynisse con la nueua Guinea, o con l'Isole di Salomone, cosi lo suppone Abramo Ortelio nel fuo mappa: però dopò che si scoprì l'altro stretto di S. Vincenzo, del quale dopò parlaremo, c'han cauato da questo dubio quei che sono entrati per il mare del Sur; tragl'altrifecero demonstratione, che la terra del fuoco non è continua con nessun altra, le due Carabele che l'anno 1618, il Re comandò si mettessero in ordine. perche andassero a riconoscere il nuouo stretto di S. Vincenzo, che diceuano haner seouerto Giacomo Lemaire, e su dato il carico di quelle al Capitan Don Gio nanni de More.

Partirono queste Carabele da Lisboa nel mese di Ottobre 1618, & essendo arrinate alla bocca Orientale dello stretto di Magaglianes lasciandolo da vna parte scorsero tutta quella costa senza scoprir in tutta quella nessuna bocca sino a quella che cercauano del Maire, la quale passarono in meno d'vn giorno, e nauigando il Sur, e dopò à l'onente andorno circon. dando la terra del fuoco, finche hauendola circondata tornando al Norte arriuarono alla bocca Occidetale dello stretto di Magaglianes, per doue entrarono, e lo passarono, si che trouandosi nel mar di Norte alla bocca Orietale del detto firetto, donde haueuano cominciato il circolo fecero manifesta dimostratione, che la terra del fuoco contenuta dentro di quello era Isola dinisa, e separata da qualsinoglia altra, come s'haueua pensato: fece euidente demonstratione dell' istesso D. Riccardo Aquinas Caualiere Inglese, essendo passato per questo medesimo stret to, ediscorso quarantacinque giorni verso il Sur, doue non troud nessuna terra contiguad quella del fuoco, se non molt' Isole, come loriferisce Antoniod'Herrera nel capo 27. della descrittione dell' Indie Occidentali.

Altripure han fatto questa medesima esperienza quando sbattuti da qualche.

tem-

tempesta si sono trouati costretti a cor-s rer fortuna al Polo. Vno tra gl'altri ful Francesco Drache, ilquale estendo passato per lo stretto di Magaglianes alli sei di Sessembre del 1572, e ritrouandosi alli sette in un grado dello stretto l'allontanòl da quello vna tempesta mille miglia, serso il Sur, doue ritirandosi in vn porto di vna diquell' Isole, che troud in quel sito, auuerti, ch'essendo il Sole in otto gradi del Tropico di Capricorno verso il giorno tanto lungo, che non restauano della notte altroche due hore, conclude ua ch' arrivando il Sole all' istesso Tropico, sarebbe va perpetuo giorno di venti quattro horesenza, che visosse ne pur vn Iora di notte; l'istesso esperimentò due anni fa l'armara del generale Henrico Brum, perche essendo passato per lo strettonel mese d'Aprile surono costretti dal rigore del tepo a correre fino a settatadue gradi d'altezza, done si ritirarono all'160la di S. Bernardo, che essi chiamarono Barnanelte; & essendo già nel principio dell' inuerno non hauevano più, che tre hore di giorno, di maniera che auanzandofi più il tempo faranno minori li giornia sin che nel mese di Giugno guando il Sole è piùloptano da quell'emissero arrigarà a serrarsi la notte in modo, che è continuata senza vedersi per molti giorni, o per dir meglio notti, il Sole per questo, e per i grandirigori di freddi, neue, gragnuole, e rempeste che cominciauano già ad esperimentare, non ardirono di suernare in quell'Isola come desiderauano; e così estendo stati in quella quattordici giorni, leuarono l'ancore, e facendo vela andorno alla volta del Cile verso Norte, però essendo il tempo tanto innanzi, & hauendo il vento di prora (perche come habbiamo detto a suo luogo regnano in quelle parti li Norti l'inuerno) tardarono vu mese solamente per montare vna punta di terra, e nel contralto perderono l'vrca, nella quale portavano la sua maggior provisione,

Questo in quanto all' Isole, che vanno costeggiando il Regno del Cile, sin che sia passato lo stretto, e terra del suoco, che sono quelle ch'appartégono al filo di questa Relatione; però hauendo accennato

qualche costi di quelle di Salomone, e nuo ua Guinea, con le quali pensayano anticamente gl' Autori Geografi che si continuaua la terra del fuoco farebbe bene dire qualche cofa di quelle perche cosi meglio s'intenda), e si dichiari questa materia e quel che trouodiquelle in quei ch' hanno scrieto hillorie dell'Indie, partin colarmente in Antonio di Mercera, donde lo pigliarono Giouanni, e Theodoro. de Bry, è, che quelle della Nueva Guinea si stendono da va grado d'altezza, ò poéo pai nella parte Australe del polo Antartico nouecento miglia verso l'Oriente, allargandosi sino al quinto, ò sesto grado done si trouano l'ultime e l'estreme. fiche conforme al conto vengono a cadere all' Occidente di Paica

L'Isole di Salomone cadone all'Occidente del Perù, e le loro coste sono quattro mila miglia, e si stendono tra i gradi sette, e dodeci, e sono discoste dalla città de'Requasisette mila cinquecento miglia, sono affai in numero, e di buona grandezza, sono le più principali diciotto il circuito, delle quali è di mille, e cinque cento, di mille, di cinquecento, & altre didoi cento cinquanta, altre di meno mi glia, trale quali, & il Perù, verso la parte del Cile si troua vn'altr'Isola, che chiamano di S. Paolo in quindici gradi d'altezza, e discosta dalla terra ferma tre mila, e cinquecento miglia. L'armata di Guglielmo Sceuten, hauendo scorso la costa del Cile l'anno 1615. ò 16. dallo stretto arrivando al grado diciotto, pigliò il camino verso l'Occidente, per vedere se scoprinano quaiche cerra, ò isole, es s'incontrarono in vna alli quindici gradi, la quale, conforme al suo computo, eralontana dalle coste del Perù, al quale corrisponde nouecento vinticinque leghe di Germania. Dopò questa, dicono, che scoprirono altre due, che le chiamarono de'Cocchi, per la grande abbondanza, che iui erano di quelli, e che i paesani di quelle beueuano acqua dolce, ch'è dentro d'essi Cocchi, mentre durana, e sinendo, beueuano acqua di mare, per non esseruene altra in tutta l'Isola, e come che da bambini erano costumatia beuerla, non lifaceua male. Dicono di più,

che vanno quest'Isolani con la maggior. parte del corpo pudi, & il modo di farsi correfia gl'vni con gl'altri è il darfi alcuni colpi nelle tempie; il che corrisponde a quel che quivsiamo di cauarci i cappelli, o berrette al principio si burlauano de gl'archibugi. fin che viddero cadere vno malamente ferito, con che fi difingannarono, vedendo, che era più che strepito quel che cagionauano; l'istesso successe ad altri Indiani nell'America, liquali, non hauendo mai esperimentate questa sorte d'arme, quando arrivava la palla al braccio, o altra parte del corpo, la foffiauano, battendola con la mano, come chi caccia la poluere, perche non fi persuadenano, ch'il male veniua dall'archibugio, ne che era tanto, finche l'esperienza li disinganno; e l'insegnò a mettersi in saluo: sono discoste quest' I sole dal Perù mille einquecento leghe di Germania, che fono maggiori di quelle di Spagna, nonperò di quelle dell'Indie : altr'isole incongrarono in ventinoue gradi, the forfe furono quelle, che chiamarono di Salomone, & alcuni dicono, che ve ne fono altre più in su all'Occidente, & opposto all Cile; chi hauesse curiosità di sapere le particolaritadi tutte quest'Isole, della. loro temperie, habitatori, buone, e male qualità, potra vederle ne gl'Autori citati, ch'alla distesa le trattano, che per l'intento mio basta hauer accennato quato ho riferito pand assume omtor had

## CAPITOLO III.

produced of his or had distri-

Delli due Stretti di Magaglianes, e di S. Vincenzo:

D lede il nome allo stretto di Magaglianes chi eternò il suo, per ester
stato il primo, che lo scopri, e lo
passò. Fù questo il famoso Capitano Portoghese Hernando de Magaglianes, il cui
valoroso animo par che, passando i suo
proprij limiti, e confini, s'auuicinò aquei della temerità, e souerchia audacia,
esponendosi allo scoprimento d'un canale non conosciuto, e tanto pericoloso,
non meno per la sua angusta strettezza,
che per la grand' altezza, nella quale stà di

cinquanta quattro gradi, come l'hanno elperimentato quei, che anche dopò aperto il passo Phanno seguitato . Finalmente passò questo animoso Capicano, cominciando ad entrare per la bocea del mare del Norte alli 7, di Nouembre 1520. & in vinei giorni, che fu feliciffimo viaggio entrò nel mar del Sur, hauendo prima suernato nel fiume di San Giuliano, donde aspetto per poter seguitare il fuo viaggio (come lo vederemo trattando dello scoprimento del Cile) per il mare del Norte, e passando di la alle Filippine, l'ammazzarono l'anno seguente del 21. in vna di quell'Isole, chiamata Matan, doue era andato da quelfa di Dezebu a combattere con il suo Re, perche non voleua rendere obedienza all'altro Re, perche s'era fatto christiano; inuestillo con più coraggio, che forze, e cosi mori, perche i nemici erano molti & hauendolifatto cadere la celata con virlaffo, c feritolo in vna gamba con vnaltro, ftendendolo in terra, lidiedero delle lanciate; fi che il mondo diede alle fue prodezze evalore il premio, c'hadaro ad altri; fece gran danno la fua morre allo leoprimento reconquistadi quel nuovo mondo, perche non v'è dubio, che se fusse, vissuro, hauerebbe scouerro più terre, Musta sentre renfette per molti. Slott &

Per dire le cose più certe di quello stretto di Magaglianes mi valerò delle notitie, che ci han lasciato quei chesono passatiper quello, perche come testimonij di vista sono stati in minor pericolo d'ingannars; e nel primo luogo riferisco le relationi giurate, che diedero al Rè in Castiglia quelli, ch'essendo passati dalla Corugna per ordine dell'Imperatore Car lo Quinto nelle sei naui, il Generale delle quali fu D. Fra Gargia Gioffre dell'habito di san Giouanni nativo della Città Reale : tornarono in Castiglia à dar conto del loro viaggio, e riferirono, che lo detto stretto hadi larghezza cinquecento miglia dal capo delle vndici mila Vergini, che è alla bocca del mar del Norte. fino al capo desiderato, che e alla boeca del Sur, e descriuendo lo stretto dicono che ritrouarono in quello ere tidotti, e senidi trentacinque miglia pos

to più, o meno di diametro dall' vna terza all'altra, le bocche delle quali sono poco di più di due miglia, e mezzo di larghezza, e di lunghezza, la prima di cinque miglia, la seconda di due, la terza dicono che fiftende dentro alcuni monri tanto alti dall'vna , e l'altra banda. she par gareggino con le stelle, & impediscono, che tutto l'anno non penetri il Sole, e cosi quiui patirono grandissimo freddo, perche ordinariamente fioccaua la neue, e non sciogliendosi mai quella per non esserniil calore del Sole che non penetraua, la viddero che pareua. azurra. Dicono di più, che trouarono la notte di vent'hore, buon acque, albereti di varie sorti, molta cannella, e che le foglie, erame de gl'alberi belle verdi, e fresche, brugianano poste a fuoco come se fossero secche; che parimente trouarono molte, e buone pescaggioni, gran numero di balene, alcune sirene, molti pesci grandich'in quel paese si chiamano Tonnine, Marraschi, Bosi, Tiburoni, Mer Juzzi, Capre, & affai grandi, gran quancità di Sardelle, & Ancione, Telline groffe & Ostriche, e molte altre & & assai diverse sorti dipesci, assai buoni, e sicuri porti quattordici, o quindici braccia fendi, e nel canale principale più di cin diecento, & in nessona parte sirti: ritrorarono assai allegri siumi, e ruscelli, e addero che ciascuno de' flussi, e reflussi ell'vno, e l'altro mare ascendono più i ducento cinquanta miglia, e vengo oad vnirft nella meta dello stretto, doe nell'incontrarsi fanno grandissimo trepito, e formidabile fracasso; nulladinenovn Capitano Portoghese, che pasò questo stretto, mi disse che non erao altro quelti flussi, e reflussi, che alcue correnti che durano vn mele, e più, onforme i venti, che predominano, e ofi cresce alcune volte il mare in maniea,che ascende assai alto, & altre volte cema, lasciando in secco assai lunghe, el listefe spiaggie, e questa mancanza dele essere tanto in fretta, che tal volta. estano i nauili; in secco come successe a juello di quelto Capitano, che restò come invn pozzo più di quattro canne, e mezzad'acqua, e funecessario cauar l'a-

frena pertutto quello spatio, per potere nauigare: trouarono molte altre entrate nello stretto, ma per mancamento di tempo, e bastimenti non poterono riconoscerle, perderono vna naue nel capo delle Vergini, e non haueuano ancor entrato per la bocca quando vna tempesta li cacciò suori nel fiume di Santo Idelfonso, e porto della Croce doue trouarono Afpidi di varij colori, & alcune pietre che haueuano virtù di stagnareil fangue, quel che ho riferito si potra vedere alla distesa in Antonio de Herrera nel secondo T. Decada 3. lib. 9. fol. 335. e non contradice la Relatione del viaggio di Magaglianes, benche questo faccia più anguste le stretture, perche Je stimò poco più divn tiro di Moschetto, o come vn tiro di pezzo piccolo di artiglieria, e da vna bocca all'altra stimò sarebbe la distanza di cinquecento miglia, e disse che le terre dell'vna, e l'altra parte erano le più belle del mondo

Questa è sommariamente la Relatione che fecero al Re que'di quest' armata; altri Autori ho veduto, quali neconcedono tanti miglia di spatio allo stretto di vn capo all'altro, perche alcuni lo fanno di quattrocento cinquanta miglia, altri di quattrocento, nè fanno tantes angustie tanto strette; però a quelli che pare si habbia da dare più credito siano i primi per hauerlo scandagliato tutto con la diligenza, e puntualità che era necelsaria per informare il loro Re della verità, come fecero. quello in che tutti generalmente conuengono, e nelle buone qualità che raccontano cosi del mare, & Isole di questo stretto, come delle coste, e terre dell'yna, e l'altra banda, e de i ridotti, e buoni porti che inquelle vi sono per la buona sicurtà de' vascelli: di alcuni in particolare dicono, che sono tanto buoni, che stauano inquelli i vascelli senza timore difesi, es custoditi come in vna cassa.

Fàtra gl'altri assai celebrato da gl'Olandesi il porto vigesimoquinto, che lo chiamarono segnalato, & è tale, così per le sue buone proprietà, che il Generale Giorgio Spilbergio li diede il suo medesimo nome per il buon riostrescamento che

2 in

in quello trouarono, e per haner veduto la terra piaceuolissima tutta seminata di varii frutti vermigli, e pauonazzi di assai buon sapore; e per maggior allegrezza, e ricreatione vedeuano precipitatsi da alcuni alti monti vn siume di acque assai soani, e cristalline, che inasfiauano la riuiera di quel porto, e valle. Oltre questi venticinque porti che contarono sino a questo, non può fare che no ve ne siano altri nel restante dello stretto (che sarà vn buon terzo sino alla bocca, e capo desiderato) & in tutti quelli, e nelle coste intermedie riferiscono hauer veduto cose maranigliose.

chiamano del Pepe per alcuni alberi che trouarono in quello, quali pure viddero in altre parti di quelle coste, le correccie, de'quali sono d'odore fragrantissimo, & hanno il sapore del pepe, beache più viuo, e piccante di quello dell' India Orientale, quando i Nodali passarono per là, cossero qualche quantità di queste corteccie, e raccontano questi Autori, che portandole à Seuiglia surono lì di tanta stima, che si venderono a

sedeci giulij la libra

Riferiscono purei medesimi Autori, che treuarono alberi dicannella buona da magnare in alcunidi quei luoghi, e nella seconda strettura altri che producono vna certa sorte difrutti neri di suapissimo gusto, e sapore: in altre parti viddero bellissimi boschi,& albereti,campi piacepoli, valli, e pianure grate, e di quando in quando vistosi, & alti monti alcuni coverti di neue, donde scendeuano allegre fontane, e ruscelli, altri co nerti di verdezza di varie forti. scorrendo ad ogni passo per gl'vni, e gli altri varie sorti d'animali di struzzi, Montoni, Cerui, & altri, done pure trouarono molti, e belliffimi vocelli di varii colori; in altri ne viddero alcuni tanto grandi, che misurando vna delle loro ale trouarono, che eta lunga più di cinque palmi, & crano tanto mansucci, che veniuano alle naui, e si lasciauano toccare con les mani, e cofi era affai facile il cacciarli; altri vecelli trouarono non inferiori, che li chiamano Oche marine, ciascuna del-

le quali pelati, e senza intestini pesaus orro libre Castigliane, & erano tanti, che ricopriuano il suolo, e perche non poteuano volare per effer tanto grandi. n'ammazzarono quanti vollero, non erano cofi facili à pigliare altri vecelli, che qui medesimamente viddero in queste coste bianchi della forma delle palombe, col becco, e piedi vermigli, & altri di varie sorti, che seruiuano di granticreatione a'nauiganti: è parimente assai celebrato da gl'Olandesi il porto che chiamarono bellissimo, doue fu fabrica ra la Città di S. Filippo, viddero in quello le vestigia di varii animali, che veninanoa bere dell'acque cristalline delle fontane, e ruscelli, che li corrono; passata la terza strettura si vede vn' altro famofo, & affai buon porto, che chiamano delle conchiglie, per la grande abbondanza, che iui è d'Ostriche ranto buone, che dando fondo vn' armata fua light trattennero alcuni giorni delitiandofi con magnar quelli, e differo, che auanzaua. no molto quelli del loro paese : fecero gran provisione per il viaggio, e passane do più innanzi arrivarono al porto che lo chiamano delle Volpi, per esseruene jui molti, e subito viddero va bellissimo fiume, che viciua ad vn famoso porte, al quale vn servitore dell' Almirante che si chiamana Abramo diede il nome, pelche morì, e lo lasciarono sepellito ita many emilia a const quello.

Non godono di minori buone qualità delle riferite alcune dell' Isole, che vedono dentro del medesimo canale de lostretto ne'seni per doue s'allarga pe trentacinque, o quaranta miglia; tra l'altre sono più conosciute quella di sa Lorezo, esanto Stefano, che per altro ne me la chiamarono gl'Olandesi Barnesal do se prima di queste vi sono altre Ise le, allequali diedero il nome gl'yccelli che chiamano Pinguine per la grande abbondanza, che inquelle fi generano l'altra si chiama de' Santi Re, che vede in vno di quei fiume, che sbocca in quella costa, & in quella molti Leon marini; altre si chiamano di Senaldo, pe chiamarfi cofiquello che li fcopri, dout parimente si vede gran moltitudine de

Mi vecelli Pinguine, e moltissime Balene, 1 passara la seconda gola, o strettura dello ibretto si vedono altre tre Isole: la prima assai grande, che chiamano de gl'Angeli; visono in quella molei vecelli viferici di sopra: la seconda de Paragoni, o Giganti, perquei che viddero in quella; e la rerza Testacea, non sò doue pigliarono l'etimologia di questo nome, se non fosse per hauer ini trouato l'abbondanza delle conchiglie del mare, delle quali ho vedute in altre parti impetrire le spiaggie:più innanzis incontrano vicino al porto delle conchiglie altre otto Isole, e poco prima allo spoccare del mare del Surfi vedono molte altre Isole, che deuono essere assai piccole, perche per quelle parti vi è per tutto affai ftrettezze! non such an wie

Desiderarebbe alcuno sapere, se oltre alla bocca di quello canale di Magaglia nes ve ne sia altra, per la quale possano passare le naui del Mar di Norte a quello dal Sur? intorno a che affermano quei dell'armata di Giorgio Spilbergio, dicendo che v'è per il promontorio che chiamarono prouuuaert, e dell'istesso parere sono alcuni Inglefi, c'hanno nauigato quel mare; e citano dalla parte loro il Padre Gioseppe d'Acosta della nostra Compagnia nell'Historia dell' India Orientale tra dotta da Gio. Hugonlintoscotano c. 10. in fine, come si potrà vedere ne' citati Giouanni, e Theodoro de Bry, qualiaggiungono, che conuengono in quella medelima opinione altri Autori; e che quei dell'armata riferita di Spilbergio prima di arrivare all'vitima strettura, viddero che questo canale dana il passo alle nani per la costa Serrentrionale, ma che non entrarono per quello di Magaglianes; e douette agiutar pure a lasciarlo ad yn lato; e non far esperienza del fine, doue termina, il timore ch'hebbero del grand' impeto, col quale s'incontrauano in quello l'vne onde con l'altre, in modo che pareua bolliffe il Mare.

Questo è quello ch'ho trouato ne gl' Autori intorno a quest'opinione, che danno perfalle, tutte l'altre, & i medesimi Gionanni, e Theodoro de Bry, dicono che non v'è cosa più cerca della contraria, perche nè i Spagnuoli, nè i suoi Olandesi han

veduto questo secondo canale; anzi han fatto esperienza che tutta la terra del fuoco, che è al lato dello stretto, e canale di Magaglianes, è vna Mola continuata, e lo progano con la nauigatione de'Nodali, mandatidal Re Noftro Signore a postaper riconoscere lo stretto di San Vincenzo, i quali come sopra viddimo circondarono tutta quelt' Isola del fuoco, fenza. trouare in tutta quella più bocche, nè più entrate, ne vicite, che le due di Magaglianes, e San Vincenzo; però benche sia cosi, & io lo tengo per certo, nulladime. no non contradice l'opinione, e parere di Spribergio, perche questo non dice ch'il canale, che vidde nello firetto, fu dalla parte Australe, ma dalla Settentrionale, che mira al Cile, e cosi, benche sia chiaro, che la terra del fuoco che è la parte Australe, sia vn' Isola continuata, e per queito non habbia vicita al mare per quel lato non perquesto si toglie che l'habbia per il Settenerionale : lasciamo ch'il tempo verifichi quelto, e diciamo qualche cosadello strettodi S. Vincenzo, che è la seconda vscita del mare di Norte a quello del Sur.

#### CAPITOLO IV.

Seguita la medesima materia, e si tratta dell'otilità del commercio del Gile son le Filippine.

'anno 1619, mandò il Re Nostro Signore nel mese di Ottobre le due caranele, che diffi sopra a riconoscere questostretto di San Vincenzo, perche in questo tempo arrinò la fama a Spagna, che Giacomo le Maire l'haueua scouerro, & effendo arrivaro al feno di San Gregorio, che è vicino all'entrata Orientale dello stretto di Magaglianes, & hauendo corso tutta quella costa, e veduto in quelle huomini come giganti, ch'almeno crano più alti dalla testa in sù de gl'Europei, & essendo fati riceunti da quelli co dimonstrationi di beneuolenza, e cortesia, e trafficato, e cambiato per cortela li, forbici, e varie droghe di Europa l'oro di quella terra passarono costeggiando lall' Oriente, à Lebeccio la terra del fuoco,

sinche arrivarono alla bocca del nuouo stretto, che cercavano, che chiamarono di San Vincenzo; e prima di entrare per quella passarono alla larga, costeggiando quella terra, novamente scoverta, lasciando la sempre a man destra nel camino all'Oriente, e maestro per dove quella si stende.

Nauigarono fino a centocinquanta. miglia, e non hauendo scouerto in tutte quellene per quanto arrinana più inannzi la vista altra apertura, o vscita al mare, se ne ritornarono a quella di San Vincenzo, & entrando per quella la passarono in. men ch'yn giorno, perche non è più lunga che trentacinque miglia entrati nel mar del Sur, seguitarono costeggiando la medesimaterra verso l'Oriente, e tenendo fino à centocinquanta altri miglia ; e vedendo che tutta era terra continua, e da quella parte serrata di monti, non ardirono passar più innanzi, perche cominciauano a mancare le vettouaglie, e cosi giudicando che questa terra, s'andaua scendendo verso l'Oriente più in là del ca po di Buona speranza, se ne citornarono? e nauigando sino alla bocca Occidentale dello stretto di Magaglianes, entrarono per quella, & vícirono al mar di Norte, eritornarono a Spagna, a render conto di quel che haueuano veduto, hauendo hauuto affai felice viaggio, senza morte, nè infermità di nessuno, perche tutto quel paese è assai connaturale a gl'Europei, che si allegano in terre fredde per il che comando il Re, che subito s'apparecchialsero otto naui, che per questo camino portassero alle Filippine soccorso di soldati artiglieria, e sarti, e si determinò si facesse dilainnanzi questo viaggio, per elfer più breue, più facile, e di minor spesa. e pericoli. Cosi gl'e l'afficurarono al Rel Pietro Michele de Cardoel, e glialtri Piloti, che per questo viaggio furono eletti, qualis'obligarono, tolto che non haueflero qualche straordinario successo, o disgratia a mettersi nelle Filippine, e Malucche dentro di otto, o noue mesi, perche passato lo stretto di Magaglianes, se i venti, e le correnti l'hauessero fauorito sperauano d'arrivare dal Cile alle sudette fole dentro di due mesi, perche vscendo.

dalle coste di Cile, non v'è necessità come communemente succede in altre nauigationi d'aspettare a farle in tali, e tali tempidell'anno, perche come si può fare dentro de'Tropici, doue non v'è timore d'Inquerno, si può nauigare in qualsiuogliatempo dell'anno.

Aggiungono gl'Autori Olandesi-sopra citati queste parole, arrivando, a questo punto (veramente, è questa vna cosa. digrandissima commodità al genere humano, mettersi in tanto breue rempo da Europa in quest' Isole con tanta intie. ra salute, e forze de' passaggieri elsendo. che hauendo da farli questo viaggio per il capo di Buona speranza sa dibisogno andar ossernando i venti, e la varietà de' tempi, perche non sono tuttia proposito, nè fauorenoli, anzi alcuni tanto contrarii ch'impediscono il passaggio, e, cost stole durate quattordici, quindici, sedi, ci, e più mesi; oltre a questo sono annelse a questa nauigatione, separate le tempeste tante infermità ch'in quella si contraggono, che taluolta non si finisce senza hauer buttato nel mare la terza parte, o la metà de' passaggieri, come, successea Gerardo Reinse, perche spese sedeci mesi sino a Batan, donde sono anche tanto discoste le Filippine, essendo morta più della quarta parte della sua, gente Adriano Tueteri vi pose dicinoue mesi sino al medesimo Batan, nel qual camino morirono solamente, nella naue. Vlifinga cento fessanta tre, essendouene ducento; & i pochi che restarono, erano tanto infermi che a pena poteuano seruire alla Naue; e l'istesso successe all' altre tre naui di quest' armata, & all' altra chiamata Aquila, che parti da Zelanda: & alla concordia che parti da Alsterodam, & ad altre, essendo tanto facile quest'altra nauigatione, che in cinque. mesi possono arrivare da Europa a Cile. & al Perù, & in otto alle Malucche, può seruire d'esempio la Naue Concordia che facendo questo viaggio, arrivò alle Malucche, senza che li morisse ne pur vno ) sin qui questi Autori Olandesi , li qualife hanno sufficientemente prouato. il loro intento con quel ch'habbiamo deta lto, e fatto dimostratione, che li torna più coto andare alla fua Barauia pen lo firettor di Magaglianes quanto maggiormente, el più efficacemente perluadono alli Spagnuoli che trafficano col Bern; e Cile?perche la distanza è assai minore, e per quelli ch'hauerebbono da passare alle Filippine si vede votanto chiaro vantaggio, come è hauere in rutta la costa del Gile (quando non volessero arrivare al Perù) tantil porti per tinfrescarsi, quali non ha l'Olandese, ne era poca commodità, nè acquisto il potere barattare in questi porti le mercantie, che portanano da Spagna, con i frutti del paese, de' quali ve ne è tanto mancamento nelle Filippine, equasi in tutte quelle parti dell'Oriente position a

Atuttiimportaua questo commercio, a quei di Spagna, perche senza tanti pericoli della vita, che esperimentano ne'porri di Cartagena, Panama, e Portobelo, hancrebbono più certo il guadagno delle specie delle cose, che si portano da Europa all'Indie, al Cile, & al Perù, perche haverebbono le cole di Spagna a più buon. prezzo, che portandosele per terra ferma, perche sarebbono al doppio: & anche tre volte dupplicate meno le spese, e per vn' altra parte potrebbono meglio spacciare i frutti della terra, per le naui del Perù potrebbono caricare, grano, oglio, e vino, e se non volessero scendere tanto in giù poteuano pigliar tutte queste cose dal Cile con più abbondanza, & a più minor prezzo, e particolarmente, le sarte, il rame, le cordouane, le mandorle, & altre cose propried' Europa, che non sono altrone, che nel Cile; si che si vede chiaro, quanto importaua questo alle Filippine, perche tanto facilmente erano souuenute con cole, che sono tanto importanti per la vita humana, e delle quali hanno tanta mancanza.

Ne per questo riceueua nessun detrimento il commercio d'Europa con la nuoua Spagna, e l'altre terre, alle quali prouede di vino, oglio, & altri de'suoi frutti, perche non hauendone dotte terre, nè potendoseli portare dal Cile, nè dal Pern, con la commodità, che si possono portare da Spagna, bisogna che sempre da quella si parti, si cauarebbe solamente meno quello ch'hoggi si porta alle Filip-

pine, maquelto deue effer poco, perche essendo tanto lontane, arrivarebbe assai limitaro, e con grandissima spesa quel che portarebbono là, perche, benche sia più facile portare quelle cose sino alla vera Croce che èl uno delli porti della nuoua Spagna, però portarle di là alle Filippine, e di gran spesa, etrauaglio, perche l'han da portare per terra a schiena di bestie otco cento miglia, che v'è dalla vera Croce sino a Capulco, che è il porto che trauerlando per terra li corrisponde nel mare del Sur, per il quale dopò hanno da nauigare per tre mess, con che, non essendo anche possibile, che vi sia sempre in Acapulco tanto pronto l'imbarco, che nonsia necessario aspettar qualche tempo per apparecchiarlo prima ch' arrivino alle Filippine, passa tanto rempo, che per forza questi fruttisi guastino, e cosi con. l'esperienza si vede quanto poco resta diquesto di profitto, non è cosi portandoll dal Cile, perche in due, o tre mest come dicono gl' Autori sopra citati nauigando sempre per buon temperamento, e quasi a poppa (perche i Sur che la state regnano in quel mare sono perpetui) possono arrivare a quest'Isole, & arrivare i frutti senza che ricevino nessun danno, e le satte più intiere, e di più durata, perche mentre tutte queste cose flanno meno tempo nel mare patificono meno; & assolutamente a chi più importa più di tutti questa communicatione, commercio, è il Regno del Cile, perche per questa strada si darebbe qualche spaccio alle sue raccolte, e si popolaria. di più gente, il che sarebbe di più profitto, e si paleserebbe più la sua gran fertilità .

Due cose si sono attraversate à questi intenti, perche non habbiano caminato innanzi, la prima, la difficoltà di passare lo stretto di Magaglianes, perche essendo in tanta altezza non si può passare se non in certimesi dell'anno, e non arrivando a buon tempo si mettono a pericolo de perdersi, come de satto si sono perse alcune armate, che riferirò nel capo seguente, benche altre sono passate assai bene, & arrivando si, e passando si a suoi tempi non è tanto considerabi-

le il pericolo, particolarmente, hauendo tanti, e tanti buoni ripari, e raccoglimenti per le naui, come habbiamo veduto.

Il secondo contrastamento, che questo intento ha haunto è l'istesso di tantif anni, che tiene ferrato, il porto di Buonaire, il commercio del quale era di tanta importanza al patrimonio Reale per maggior comodità, e sparmio dell'argento, che fi pasta dal Pern a Spagna)& è l'efsersi cominciata la corrispondenza dell' vna, el'altra parte per la terra ferma, & esfere tanto segnitata quella carriera benche veggano con gl'occhi le fuele che fi fanno per il porto, e condotta di questo argento, esendo necessario tenere que armate tanto poderose, vna nel mar del Sur, & vn' altra in quel di Norte, salamente per quest'effetto con tanto dispendio delle vice de Spagnuoli, come s'ha esperimentato; poiche folamente nella Spedale di Panamapassando io per là, mi differo, che l'anno 1630. quattordici mila furono sepelliti; quanti saranno stati ne gl'altri, & in quelli di Portobello, che èstatosepoleura di Europei, & in quelli di Cartagena che sono i porti, dati quali si traffica da vn mare all'altro; nulladi. meno con tuttiquesti manifesti danni si continua questo camino per conseruare. le Cirrà fondare in questi porti, e colte, anuengache con vna fola armara, in affai meno tempo e con minor spesa fi potrebbe confeguire l'istesso rsierro di portar l'argente a Spagna & anche con maggior sicurez za del mare, perche per quel camino haueranno sempre i Galeoni buon fondo fenza il timore ch'hanno per l'altro di Cartagena all'Hauana, doue in molti giorni non f può dar passo fenza lo fcandaglio nella mano, misurando a braccia quel che richiedano le naui per non dare in tanti feogli, che in quel mar vi sono, e nel canale di Bahama che è più innanzi, e fopra ogni cofa non correrebbono tanto pericolo de vite de' soldati, e passaggieri, perche in Buonaire, prouano affai bene i Spagnuoli per effer gidnella zona temperata, che corrisponde a quella d'Europa

Per questa medesima causa non si prat-

tica la nauigatione alle Filippine per Cf. le, con tutto che tanto importi a tutti come sopra dissimo, perche incaminandofivna volta il corfo delle cofe per vna ftrada, è difficultofo il lafciarlo per vn'altra benche sia migliore; non seguito più questo discorso perche tocca alla raggione di stato, e gouerno, che non sa al mio proposito, potrà essere ch'il tempo accommodiogni cofa, e che i medefimi del Cite per spacciare i suoi frutti, s'anjmino ad imprendere questo viaggio, il forte sarebbe incominciare, perche l'vtilità dell' vna ce l'aitra parte fono tali, che cominciate a prouare spianeranno la strada in modo, che facendosi più samiljare quelcommercio, creschila ricchezza di quei Regni fino al farfi affai potenti, perche pigliando dal Cile i frutti, che mancano alle Filippine, potranno in cambio ritornare al Messico, al Perù, & al medefimo Cile quei della Cina; e Giappone; fi che senza capare nè argento, nè oro dal Cile, ne dal Reru, riserbandoli tutti per Spagna, con i frutti dell'yna, e l'altra parte fi può attaccare il commercio in. modo, che in pochi anni si conoschi il miglioramento di quel nuouo mondo, siche crescendo la sua ricchezza s'aumentara quella del Re, e saranno maggiori i carichi di argento con i Galconi, e flotta, & il tutto resteraben prouisto , & accommodato, ele cose del servitio di Dio, e del culto divino più avantaggiato de sinchasen el susquieres el ente 

#### CAPITOLO V.

Bell'armate she si sono perse, & altre che sono passate per lo stret-

Ralarmate, che sisono perse nellostretto di Magaglianes vna su
quella delle quattro naui, che
spedi il Vescono di Placenza per le Malucche, se quali estendo arrivate con
buon tempo allo stretto, ritrouandosi
cento miglia dentro di quello, si seuò vnponente contrario tanto siero, che nonritrouando modo di voltar in dietro, nè
hauendo per doue correre diedero tre di

quel-

gua,

quelle in terra, e si perdettero, la gente però si saluò: la quarta naue hebbe miglior forte, perche correndo fortuna, potè vn'altra volta sboccare nel mar di Nor te, e passata la tempesta; tornando la seconda volta per entrar nello stretto arririuò al luogo doue s'erano perse le compagne, & in quelle riniere trond la gente che s'era saluata in terra, la quale vedendo la naue cominciò a far segni, e gridare a quei che erano dentro, pregandoli, che la riceuesse dentro, ma esti scoppiado loro i cuorididolore, per non poter soccorrere i suoi compagni, & amici, risposero: che volete che facciamo? non è possibile che vi diamo la mano, nè vi soccorriamo: che le vettouaglie che ci sono rimaste sono tanto poche, che possiamo temere, ne forte non sufficient nobis, & vobis: el cosi tutti periamo; non poterono foggiungere le seconde parole dell'euangelio: ite ad vendentes : per ritrouarsi in quei deserti, doue nè v'erano, ne altro ricorso, che mandar voci, e lospiri al Cielo, accompagnatidi lagrime inconsolabili, e gridi che sarebbono bastate à muouere le dure pietre ; e senza poter far altro lasciandoli, riempiendo l'aria di gridi, e di lamenti scorrendo per quelle spiaggie dall' vna a l'altra parte seguirarono il loro viaggio trafitti dal dolore, e dalla pena. dinon potere dar loro foccorfo: sono queste disgratie, e fortune del mare che s'in contrano in quello ad ogni passo.

Che cosa se ne sia facco di questi huomini, nonse ne ha sin' adesso certezza, solamente visono notitie communemente riceunte, che dentro la terra del Cile verfo lo stretto vi sia vna natione che la chiamano i Cesari, allo scoprimento della quale Don Geronimo Luigide Cabrera Gouernatore 28.0 29. anni se ne vsei con vn buon esercito fatto a sue spese, come fopra lo dissimo, dicendo la causa, per la quale questa diligenza non sorti: si tiene per cola assai probabile, che questi Cesari fiano originati da questi Spagnuoli, che da questo naufragio si saluarono, così stimano alcuni, perche puol'essere che vedendosi persi entrassero dentro terra, & apparentando con qualche Natione di Indiani di quelli, ch' iui sono, siano andati moltiplicando in modo, che si habbiano fatti a sentire dalle Nationi vicine, e da queste siano passate all'altre le notitie che sempre si sono sparse più viue ch'in quel luogo vi sia gente Europea, che chiamano Cesari.

Soggiungono ancora che si siano sentite campane, e che habbiano Cittaformate, nelle quali habitano; però non si sà cosa di certo, e con chiarezza. Vn Caualiere nato in Ciloe ch'e stato Maestro di Campo in quella Prouincia, mi diede vna relatione scritta di varie notitie, che dentro terra vi siano assai numerosi popoli, & in quelli molta ricchezza d'oro e de fatto sono andati molte volte a cercarli, benche con poca fortuna, o perefser loro mancate le vettouaglie, o per altri accidenti, che col tempo quando Dio Nostro Signore sara servito si anderanno superando: vitimamente adesso ho lettere, con le quali m'aunisano ch'il Padre Geronimo di Montemaior Missionante Apoltolico diquel Arcipelago di Cilo entrò nella terra ferma col Capitano Nauarro che è affai valorofo, e di gran fama in quella terra, & anche altri Spagnuoli, scoprirono alcune nationi, che stimano siano questi Cesari, perche sono gente assai bianca, e rossa, ben disposta, e di buon asperto, e che nella loro dispositione, en gentiliforme mostrano di essere hucmini di gran valore, e che haucuano menato leco alcuni di quelli per pigliar lingua di quel che tanto si desidera sapere, non scrisse altro questo Padre allhora, non hauendoglielo permesso la naue che staua per partire, e non andando questa naue, se non vna volta l'anno a questa Prouincia, si rimesse all' anno seguente l'aunisare più distintamente le particolarità di questa natione; la sua origine, e descendenza, e con questo habbiamo accennato quel che per adesso si può dire di questageneratione de Cesari; quale è probabile che descendano da questa gente ch' habbiamo detto si sia saluata dal naufragio dell' armata riferita, le non e che fofsero originati da alcun' altra de gl' Olandesi, ch'habbiano patito in quel luogo la medesima fortuna: il color bianco, erosso diquesta gente, & il parlar d' vna lin74

gua, che nessuno di quei ch' andorno a secoprirli poterono intenderla, par che sacciano probabile questo secondo; e può parimente essere, che sia l'vno, e l'altro; che questa natione sia originata da Fiammenghi ch' apparentarono con Indiani, e che vi siano di questi Spagnuoli ch' habbiamo detto; presto si sapra la chiarezza, e verità del tutto se piacerà a Dio, e con questo ritorno a seguitare la mia narratione.

La seconda armata, che s'è persa nel passare lo stretto, è quella che parti da Spagna 21. 0 22. anni sono, sotto la condotta del Generale D. Indico de Avala, Canaliere di gran sorte, e valore; il quale effendo andato dal Cile a spagna, & hauendo negotiato con Sua Maesta per il foccorso della gente che li diede, perche la passasse a quel Regno per lo fretto di Magaglianes, senza pigliar porto in altra parte; volendo entrare in quello si perse con tutta la gente in maniera che fin'hog gi non s'ha faputo niente di nessuno di quelli, che con lui andauano; folamente fcampò l'Almirante, che era fotto la condotta di Francesco de Mendaiana; perche hauendo perso divista la Capitana, separandofi da quella con la forza della tempesta, si lasciò andare con il vento indieero verso il porto di Buonaire, doue sbarcò la sua gente, e la fece passare a Cile per terra, vdij parlare alcuni di quelli soldati, che furono in questo porto, e dauano la colpa al Generale per esfersi messo ad innestire lo stretto, essendo passato tanto innanzi il tempo le che l'haueuano configliato nel Brafile doue haueua preso porto, che aspettasse li sin che passasse l'Innerno, e non volle, per non perder la gente in terra, in tanto tempo come bisognaua aspettare, e cosi si perdette. Questi fracassi par ch' habbiano satto meno pratticabile questo viaggio; al contrario però sappiamo che sono passati molti con meno pericolo, & alcunicon molta felicità: d'otto armate fanno mentione i citati Giouanni, e Teodoro de Bry, che fono passate per questo stretto, tra Spagnuoli, e forastieri; e benche alcuni habbiano patito qualche tempesta, altri no ; e non v'è dubio, che continuandosi questo ca-

mino si satebbe ogni giorno più facile, offeruando i tempi, e ritirandos ne' più rigorosi in tanto, e tanto buoni porti, che visono in questo Canale.

#### CAPITOLO VI.

Della Provincia di Cuyo.

Opò hauer parlato delle due parti di questo Regno del Cile, seguita adesso che diciamo della terra, che contiene le diverse Provincie di Cuvo. che sono all'altra parte della Cordigliera all'Oriente, del sico, ampiezza, e lunghezza della quale parlassimo al principio ; adesso della sua naturalezza, e proprietà: e cominciando per le male, è cosa di maraviglia vedere, che essendo tanto vicina al Cile, che non v'e nel mezzo altro, che la Cordigliera neuola, sia tanto contraria, in alcune delle sue qualità. dis-Himo già sopra quelle che appartengono alla differenza dell'inverno, e state dall' una all'altra parte; adesso habbiamo da aggiungere ch'in quanto al temperamento fono in ogni cosa tanto opposti, che fono totalmente contrarii, perche primieramente i suoi caldi sono eccessiui la Rate, e cosi per questo come per la moltitudine che vi è dicimici, alcune piecole come quelle di Europa, altre maggiori d'Api non si può dormire la notte nelle ca. mere, onde escono a dormire ne' giardilni, ecortili, odonfi qui molti tuoni, e cadono saette, e vi sono alcuni animali velenosi, benche non tanti quanti in Tucuman, e Paraguay: vi è pure vna certa forte di zanzane tanto piecole come punte d'achi, e sono quasi impercettibili, non perd il loro pungolo, che è cosi piccante, che non si può soffrire, e come che sono tanto piccole, entrano nella barba, e s'attaccano in modo, che non si può liberare dalla molestia che apportano, se non ammazzandole.

Questo è quanto vi è di malo nella terra del Cuyo; diciamo adesso il bene, che è tanto, ch'in molte cose ananza il medesimo Cile, benche sia questo tanto sertile come habbiamo detto, perche se raccolte sono più seconde, li frutti maggiori, &

anche più maturi e la caufa di ciò è il molto caldo che li fa maturare meglio, e più presto: è questa terra abbondantissima di pane, vino, carne, legumi, e d'ogni sorre difrutti di Europa, & è assai a proposito per madorle, & oline, si che non viene a differentiarsi dal Cile, se non nel-Jalimpidezza de gl' animali nociui, e velenosi, e nelli tuoni, e pioggie della state, enel temperamento; benche pet riscontro se Gile eccède a Cuyo in quello della state, Cuyo eccède a Cile in quello dell' Inuerno, perche, benche fa pure molto freddo non con i rigori dell'acque neui, enundariche sono in Cile, & in Euro pa anzi gode di alcuni giorni sereni, & assairaro è quello, nel quale non si vede il Sole sgombrato, e bello nell'Inuerno. per esfer le sue pioggie la state, e cofi vie ne affolutamente ad effere temperato.

Non v'è in questa terra pesce del mare, peresser assi lontano dal Sur, e dall'Oceano, però la natura providde d'alcune lacune, che chiamano di Guinacache, done in grande abbondanza si pescano le trotte, che chiamano di questo nome, che sono assaignandi come Laccie di Seniglia, però assaipiù e senza comparatione migliori, perche no hanno spine, e sono più delicate, saporose, & assai saluteuoli.

Oltre i fruttidi Europa,n'ha questa terra altri affai buoni ; sono i più celebrati il primo che chiamano ciagnali, e sono comenocchie, benche si differentijno che il cibo non sta dentro del guscio, se non fuori ; l'altro è le guainelle, delle quali anno vn pane sonerchiamente dolce. che flucea chi none affuefatto a magnarlo: fi prouede di quà tutto il gouerno di Tucuman, e Buonaire, & il Paraguai di Pichi, Vue passe, Granate, Melacotogni secche, Mele, Oliue, e Vino, del quale ha grade abbondaza, & affai buono, e lo portano perquelle pampe (che tono alcune pianure, oue in molte miglia non si suole incontrare ne pur vn'albero, ne una pietra)eon carrette tanto grandicome quelle che qui in Roma s'vsano, delle quali si vnisce vn gran numero per passare consicurezza per alcuni Indiani inimici, che nel camino escono ad assaltarli. D. alcuni anni a quella parte si fono cominciate a

cui fama cominciaua gida venire gente da Potosi quando io mi partij da Cile, perche diceuano, ehe erano più ricche. & il metallo rendeua più vtile con minor spesa, e trauaglio, per esser la terra abbondante, & esser le miniere in parte piana, doue si può arriuare con carrette, si sono adesso pure trouate miniere d'oro, e mi seriuono, che la ricchezza che mostrano è vna cosa monstruosa.

Bene è vero ch' in questa materia di miniere importa molto far la proua in. poca, ogran quantità, e che il metallo che promette assai quando arrinano a far l'esperienza in quantità non arriva a quel che si speraua, quest'è cosa commune in proue, & esperienze di miniere, e se queste di Cuyo non riescono straordinariamente ricche in modo che l'auanzo nell'vtile d'altri guadagni sia assi conosciuto, e considerabile, non v'attendera gente di fuori à lauorarle, particolarmente di Cile per hauerne, come dicono, dentro le loro porte tante, e di tanto chiaro vule, come l'ha moltrato l'esperienza je con tutto questo non le lauorano per occupare le gête in guadagni più ficuri, & auantaggiati acquisti come sono quei che lasciai notate a suo luogo.

Metterò qui vn capitolo d'vna lettera ch'ho riceunto qui in Roma quest'anno dal P. Gjouanni del Pozzo della nostra. Compagnia, persona di gran Religione, e degno di ognifede, ch' hoggi fi trouanel Gollegio di Mendoza, che è capo delle Prouincie di Cuyo, donde dandomi conto delle miniere, che si vanno sco. prendo, dice cosi (quel che qui vi è di nuo no fono gran cose delle miniere, che si van no scopredo, che se è come dicono, sarà la prima cosa del mondo: ve nesono d'oro, iche si veggono tra le pietre, & altre di argento, e fono venuti gran lanoratori diminiere da Potofi, che se n'intendono, quali dicono, e non finiscono di dire gran cofe: e di san Giacomo va venendo gente per il lauoro di quelle ; & il Capitano Lorenzo Soarez è nominato per Gouernatore maggiore delle Miniere) sinqui il capitolo di questa lettera. nella qual conformità, altri mi scriuono e non v'è dubio, che fe comincia a venire gente forastiera in quella terra. farà vna delle più ricche dell'Indie, perche la sua gran fertilità, e graffezza non ha bisognod' altro che di gente che la lauori, e confumi, la grande abbon: danza delli suoi frutti, e raccolte, conquesto cresceranno le tre Città, che sono fondate in quelle Prouincie, che sono quelle di Mendoza, di fan Gionanni, e quella di san Luigi di Loiola, e Punca delli Cerni, le quali dalla loro fondatione non sono andate aumentandos, perche la vicinanza del Cile non l'ha lafcian to crescere, per effersene andati là molri de suoi cittadini tirati dal miglior tem peramento, & altri vantaggi, che ini fono per passar la vita, e per la ragione generale che vediamo, in altre parti, che muouono a quei d'vn Regno, a viuere nella principale Città che è capo di quello, come lo vediamo in Napoli, & altre parti; però moltiplicandosi i Spagnuoli come si sono sin'adesso aumentati vi faranno genti per tutto, e de fatto ho veduto ch'alcuni di fan Giacomo vanno a prender mogli a san Giouanni, e Mendoza e cominciano a fabricare li le loro case, ne puol esser altrimente, verche Cile fiva stringendo in maniera, che non possono tatti hauere le commoditache desiderano, e cost bisogna che eschino a procurarsele fuori.

Certoè, che quelle di questa Prouincia sono assai grandi, & il non parer tali, diniene, perche stà alla vista di Cile, in. comparatione del quale pare vn bando, ecosì tutti lo stimano, & a niuno se lipuò dare più rigoroso in quel Regno, che mandarlo a Cuyo, perche veramen te considerate le proprietà dell' vna, es l'altra parre, v'è gran differenza delli due estremi : però se consideriamo la terra di Cuyo da se sola, senza compararla col Cile non solo è buona, ma auanza a molte altre, doue assai bene stanno quei che nascono, e viuono in quelle, benche non raccoglino quelle cose che sono in-Cuio, doue la carne e più sostantiale, delitiofa, & oltre a quella di caccia, che ven'è molta di Lepri, Cerui, Montoni, Pernici, e Françoline, v'è quella di Ca-

strato, e Vacca in tanta abbondanza e tanto delitiosa come qualsiuoglia che ho veduto in altre parti d'Europa, e dell'Indie, quelle di Porco, Galline, Galli d'India, e Paperi sono pure assai buone, e saporose.

I vini sono affai generosi, e di tanta. forza che co'l portarsi per sterra più di mille, e cinquecento, e due mila miglia per gl'immensi caldi delle pampe di Tucuman, e Buonaire al passo de boui co quali il viaggio dura molti mesi; arriuano fenza hauer riceuuto nessun detrimento, e dopo durano quanto vogliono fenza corrompersi, e questo con canta abbondanza, che prouedono tutto il gouerno, e Prouincie, & arriuano fino al Paraguail che è altretanto più lontano: già habbiamo detto chelì visono i frutti d'Europa meglio diquelli del Cile, parimente il pane è ottimo, assai buono l'oglio, l'Aniso, il Cimino, Lenticchie, Geci, & altri legumi, gl'ortaggi tanto buoni. & abbondanti, come in qualfioglia. parte, il pesce meglio di quello del mare, il Lino, e Canape tanto buono, come quellodel Cile; i materiali per fare il sapone, & acconciare le cordonane assai buoni, e tutto il resto necessario per la vita humana non riconosce superiore in nessun'altra parte : 10 14 14 14 14 19 19 19

Hor essendo questo cosi come in realtà è, & anche più di quel che posso con. parole efagerare, che cofa li manca an questa terra? che gl'oppongono? le Cimice, i Tuoni, la gragnuola, e le saette ? qual terta è esente da questi insortunij? perche Cile nonl'ha fal quale fece Dio Signor nostro questo singolar prinilegio) diremo che la terradi Cuio è mala ? nò, perche potressimo dire l'istesso di molte altre doue queste penalità, e fastidij sono communi; e benche la state i caldifiano grandi, in nessuna maniera però passano quei di Tucuman, Buonaire, e Paraguai, e sono minori di quelli del Brafile, e tutte quelle coste di Caracha, Cartagena, Portobello, e Panama, comel'ho esperimentato in alcuni luoghi di questi, & ha per contrapefo assai vicina la neue, perche la Cittàdi Mendoza non è discolla cinque miglia dalla Cordiglie

ra,

Ta, doue ve n'etanta. Ne è di minor consideratione, e stimaper riscontro del caldo la buona qualità dell'aria, che è ranto sana, che non fa nessun danno, nè v'è necessità di guardarsi da quella in qualfinoglia tempo, e cofi d'ordina rio escono a dormire di notte ne giardi mi fenza nessan timore, tolto che nons livenga qualche pioggia improuisa, che gl'oblighia pigliar il letto sù le spalle nel miglior tempo delfonno; perche il la State sono subitance le pioggie; in maniera che essendo il cielo sereno, e chia-To, subito, e quasi repentinamente si rannuvola, eturba, & incomincia a pio: vere con incredibile fucia, ma questa è cosa facile a rimediare, se si vuole : così fi potesse trouar difesa per i Tuoni, e sacra re. Queste sono ch'impauriscono più quei di Cile, perche non essendo anuezzi al sentire i suoi effetti; li pare sentendo dir Cuio ch'il Cielo cada sopra di loro, e che de cimice, & altri animali schifi, de'qualinella loro terra sono liberi non gl'haba biano da lasciare viuere passando dall'altra banda della Cordigliera; e cosi non v'è mortificatione come obligare vno del Cile a passare a viuere in Cuio, perche oltre le cose dette la molta neue che cade in quei monti serra il commercio dall'yna all'altra parte in maniera ch'in cinque, o sei mesi non passa vna lettera. ne v'e communicatione tra gl'vni, e gli altri, non essendo la distanza del mezzo biù che centocinquanta, o ducento miglia, che è solamente il diametro della Cordigliera: Quel che fa perdere il credito alla Provincia di Cnio è l'essere tanto vicina alla vista del Cile, che essendo più discosto s gl'hauerebbono dato miglior nome le buone qualità, delle quali Dio Signor Nostro la dotò, le quali poche volte si trouano tutte vnite in vn paele, per buono che sia vn pane se si mette in tauola vnito con vn'altro migliore, epiù bianco, quello già si riene per majo, e non v'è chi lo voglia, perche è cosa naturale, che piaccia più il migliowe've che al lato suo comparischi malo benche non sia tale, quello che nongl'è vaualegi 

po !!

# CAPITOLO VII.

De Confini della Provincia di Cuio, e particolarmente de gl'Orientali che sono le pampe del fiume dell'argento,

Confini di questa Provincia di Cuio per la parte dell'Occidente sono Cile, per la parte dell'Oriente sono le Pampe, e'piani del fiume dell'argento, e parte di quelle del gouerno di Tucuman, che scendendosi dilasino a quelle della Rioxa, e terre di San Michele con tutto quello che si comprende sino a Salta, e Giuiny costeggiano per la parte del Norte, e per quella del Sur lo stretto di Magaglianes. Quanto questa circonferenza abbraccia sono, pianure sgombrate, e tanto distese che la vista non troua termine, come s'esperimenta nel mare, e così par che eschi, e tramonti il Sole dentro terra, per la qual cosa dopo esfer vscito per yn buon pezzo non illumina, e conseguentemente perde la luce de'suoi raggi prima di perdersi di vista nel tramontare: il modo commune di viaggiare per queste Pampe è con carrette affai alte , tirate da boui : quelle s'accommodano, e cuoprono assai bene, e curiosamente di dentro con canve, e di fuori con cuoi di vacca, lasciando le sue porte per entrare, & vscire, c le fenestre, perche passi l'aria dall' vna parte all'aitra si stende il letto nel suolo della carretta, e con gran commodità, e ripolo si viaggia, in maniera, che su ccede molte volte dormir tutto il giorno, etrouais alla fine di quello passato tutto il tranaglio, e molestia del camino senza hauerlo sentito, perche d'ordinario Geomineia la giornata vna, ò due hore prima di tramontar il Sole, e si camina tutta la notte fino a due, o tre hore dopo fatto giorno, siche alle volte suol'esfer l'istesso suegliarsi, vedere la luce, & il posto doue s'ha da fermare quado il vian+ dante pesava che doueua cominciare a lere il suo viaggio: non si può negare, che questa sia assai gran commodità, perche si può al fresco caminare a piedi yna ò

due hore prima di mettersi a letto, e con questo buon principio che si dà alla digestione della Cena si và a letto, e con i piedi d'altrisenza nessun pensiero s'arriua al termine con allegrezza, e riposo.

S'aggiunge a questo vn'altro gusto, che à affai grande, & è la caccia, nella quale si va trattenendo il viandante per il camino, perquesta si porta qualche canallodirisperto, e cani, e nel tempo che di giorno si viaggia monta a cauallo, e quafilenza discostarsi dalla strada, s'in contra non con vna, o due lepri, cerui, o montoni, ma con branchi di più di due cento, e quattrocento, seguitali il cane, e quello a cauallo dietro a lui, e come imontoni piccoli non possono seguitare a lungo andare le madri vanno restandoin dietro, questo qui, quell'altrolà, & il cacciatore che porta vn bastone nella mano, senza smontare da cauallo li va ammazzando , in maniera. che in vna carriera suole ammazzarne due, e tre, e torna carico di caccia alle carrette, si che senza hauer perso nienre di camino ha con che delitiar fi alla fine di quello, altre volte cacciano le pernici, Francolini, o certi animali detti Quiriquinei, con che van trattenendoli, delitiandos, esacendo illoro viaggio. les non vi fosse altro fuori di quel che s'è detto fi potrebbe pigliar questo per ricreatione, e trattenimento ; però alla\_ fine none possibile che li manchi il conrrapelo delle molestie, che occupano il migliore di quelta vita; è la prima il grandiffimo caldo della stace per la qual caufa, accioche i buoi non fi scaldino souerchio, e s'affoghino, fi viaggia di notte, efi ripola, o per dir meg io si parisce di giorno, perche d'ordinario si ferma doue non v'è ne pur vn'albero, all'ombra del quale si possi stare, nè ve n'è altra fuoridiquella della carretta, e di quella che con essa si fa con qualche riparo d'altra couerta che si mette sopra il suo cielo; perche entrar dentro, e l'istesso ch' vn forno doue non si può viuere, questo non è sempre, perche alcune volre si arriua a fiumi affai allegri, alle sponde de quali vilono freschi sambuci, co' quali si mitiga la forza, e rigore del caldo.

La maggior molestia ch' io fentius in. quelli camini, erail mancamento dell' acqua, che molte volte è necessario quando arriuiamo a questi fiumi prouedersi d'essa per altre giornate, doue non ve n'è se non solamente qualcheduna infangata; e verde, che quiui restò auanzata dalle. pioggie, e quelts può seruire per i boui. e non è poca sorte quando si troua, che taluolea si trouano queste lacune secche, o dinenute fango, & è necessario radoppiare la giornata, caminando yn' altro tantoad vn'altro posto, doue pure è facile non trouarle, si che la bestiame arrabbia impatiente con la forza della sete. Ho veduto in quell'occasioni i boui correre con tutta la furia come indemoniati, perche con l'instinto naturale che Dio Nostro Signore li diede sentono l'acqua dieci, equindici miglia prima d'arriuare, es così non v'è chi possa trattenerli, si fainnanzitutto il branco de' boui, anche quei che stanno sotto il giogo, benche non possino con tanta fretta, s'affretta. no pure, & arrivando con tanto impeto si buccano nell'acqua, che in pochissimo tempo quando con i piedi han mosso il suolo della lacuna, non beuono già acqua, ma loto, e fango.

Quando quelto succede in occasione ch'ancor dura l'acqua del fiume, che si portaua nelle carrette, è manco male, perche con quella la gente la passa come può; ma quando succede in tempo ch'è finita, allhora fono i veri trauagli, perche, beche si faccia diligeza di madare innanzi qualche persona, che pigli l'acqua più limpida (se pur ve ne è qualcheduna che non stia bollendo di vermi, & altri animaletti) prima ch' arriui la bestiame, e la riuolti, questo è tanto sollecito in arriuare, che non ci lascia godere del pensiero, e diligeza vsata;e così ci trouiamo obligati a ferrare gl'occhi, turare il naso, & anche distraere l'imaginatione, e sentimenti per poterla bere; nè v'è altro remedio per queit' angustie, se non dal cielo, comel'esperimentai io in vna occasione, nella quale trouandoci noi aftretti di fete fenza poter cosi presto rimediare, perche l'acqua era assai lontana. Restò Dio Nostro Signore sernito di mandarci vna pioggia

yna

vna notte, con la quale riempiendosi molte fosse che v'erano in terra beuessimo tut ri, e la bestiame si sodisfece, e secimo prouisione per l'auuenire, ringratiando sua Dinina Maesta per hauerci dato il soccorso in tanta grande angustia, e con la sua

paterna prouidenza ricreati.

Non sarebbe questo tanto gran trauagliosfe in questi camini vi fosse qualche habitatione, che in molte parti vi sono, quei che chiamano lagueyes, che sono alcuni ruscelli, quali, benche in alcuni anni secchi non mandano acqua, canando siritroua, e non tanto profonda, e se quei deserti fossero habitati da gente, si potrebbono sar pozzi con gran facilità, almeno si potrebbe raccogliere l'acquapiouana nelle cisterne come in molte altre parti si fà; però essendo quelle pampe tanto dilatate, che si misurano a migliaia di miglia a chi balta l'animo occuparle? ecome che il traffico non è così frequente come in altre terre, non si possono mantenere alloggiamenti, nè hosterie, sinche col tempo creschila gente, e cosi per adesso bisogna per viaggiare portare vna difpensa formata con più, ò meno provisione come vuole vno trattarsi, ò può, secondo la sua possibilità, perche in vscire di casa, non viè speranza di soccorso, se non di carne di caccia, fino all' arrivo di qualche popolatione, ò Città, e come queste sono tanto discoste l'une dall' altre, è necessario pigliar prouisione per quindici giorni, & anche per venti, e trenta, e cosi si camina per questi campi di Cuio, e per quei di Tucuman, e fiume

dell'argento, done per molti miglia non si suole incontrare collina, nè put vna pietra, nè vn albero, se non più, e più mucchi d'herbaccie, e per accomodare fi magnare, se non ha hauuto prouidenza di portare alcune legna nelle carrette, ò si consumarono quelle che portaua, non v'è altro remedio, che ricorrere allo sterco delle vacche, che suppliscono, benche malamente, al mancamento.

In alcune parti di questa provincia di Cuio visono alcani boschi vicini a' fiumi, doue si tagliano le legna, per le fabriche, è vicino alla Cordigliera vi sono alcuni alberi, che sudano incenso; io ne portai vn poco per mostra in Roma, e mi dissero i spetiali, che era più fino, e pretioso di quello che qui d'ordinario fi confuma; nasce pure li l'herba che chiamano Xariglia; che è assai calda, & essicacissima per medicine, come sopra dicessimo, e molte altre, delle quali non ho tanta puntuale, e pronta notitia, per esser stato assai di passaggio in quel paese, nè mi trono in luogo doue mi possi valere di quella ch'altri hauranno, che la daranno per historie più stese di questa, nella quale pretendo esserebreue: e per quel che s'ha da dire. distesamente basta quel che s'è detro del sito, suogo, suolo, cielo, proprietà, alberi, piante, frutti, metalli, bestiami, fontane, fiumi, mare, pesci, & vccelli delle tre parti, nelle quali dinidemmo al principio tutta la giurisdittione ch' appartiene al Regno del Cile, diciamo adesso de' fuoi habitatori, che sonogl' Indiani, che l'hanno posseduto.



# LIBROTE

# De gl'Habitatori del Regno del CILE.

#### CAPITOLO I.

De' primi Habitatori dell' America, e della loro Antichità.



A notitia, e conoscimento de' primi habitatori del Regno del Cile necessariamente depende da quello, che si può ha uere de' primi habitatori dell' America, il che

non è facile verisicare, se valesse il voto de gl' Indiani Guancas habitatori della Valle di Xauya, & hauessero da dar principio a questo capo, senza dubio cominciariano, dicendo quel che fu tanto certo tra gl' Indiani del Perù, prima della notitiadella nostra Santa fede, & è, che molti anni prima che vi fossero gl'Inghi, che furono i Re di quei Regni, essendo tutto quel paese habitato di gente, vi fu vn diluuio ( fin qui non dicono male ) ma subito foggiungono, che nelle grotte, e concauità de' monti più alti restarono alcune, che tornarono a popolare la terra, e la medefima traditione hebbero gl' Indiani di Quito in Collao, se questo fosse cosi, ben potrebbono gl'Indiani di Cile attribuirsi l'origine della nuova descendenza di quel nuouo mondo, perche se poteuano preualere alcuni monti contra l'acque del diluuio haueuano da essere quei del loro paese, per essere i più alti che si conoscono; altri Indiani montanari errano meno, dicendo, che nessuno si potè saluare ne' monti, perche tuttifurono coperti dall'acqua, ma che in vna barca che fabricarono si saluaronosei; se hauestero detto otto almeno hauerebbono accertato il numero diquei che l'Apostolo S. Pietro dice, che scamparono le vite con Noè nell' Arca, che per tale effetto fabricò.

Antonio de Herrera nel Tomo terzo dell' Historiagenerale dell' Indie nella 5. decada, par che scusi questi Indiani di que sti errori, dicendo, che si può credere che vi fosse stato qualche diluuio particolare in quelle parti, al quale essi alludessero, perche tutte le genti di quelle Pronincie si conformano in questo, la scusa più naturale, e veridica è, che questi miserabili non hebbero sorte di vedere il capo dell' Esodo, doue hauerebbono trouato il difinganno della loro ignoranza, perche come da quello costa . fuori dell' arca di Noè non restò huomo nè altro viuente. in tutta la terra, che non morisse, nè vi su monte tanto alto, quale non superasse l'acqua quindici gombiti. gl'altri Indiani, che parlano de'sei huomini della barca. può essere ch' hauessero hauuro da' suoi antenati, e più vicini à Noè qualche notitia della verità, e dell' Historia dell'Arca, e come che sono genti che non vsano libri, perche non sanno leggere; quello che li restò nella memoria, e sapeuano per traditione de Padri a figliandò poco a poco degenerando dalla. puntualità della verità, ch'i primi haueuano fapuro; e cosi i loro descendenti più remoti vennero a terminare nello spro posito della barca; con i sei huomini, non curandosi d'inuestigare come eras possibile ch'in vna barchetta tanto debile ch'a pena si può mantenere nell' acqua due, o tre di continuati, potesse quella, gente tanto tempo conservarsi.

Il modo è quando andassero i descendentildi Noè à popolare quel nuouo modo, e come s'andasse stendendo laloro generatione fino ad arrivare a quello, e donde traggono la loro origine, e descendenza? è affai difficile l'accertarlo, perche no sapendo esti scriuere, e per questa causa. non tengono archini come tengono altre

nationi per memoria della posterità, è impossibile ch'habbiano memoria di cole tanto antiche, nelle quali anche suol'essere tanta varietà d'opinioni, e pareri quando si trouano scritture antiche, che danno luce delle cose passare, e de' principij, & origine ch' hebbero. dall' altra parte vediamo, ehe ne'più dotti, e sauij, che sono stati in Europa, e nell'altre parti diquesto mondo, v'era tanta ignoranza dell' America, che la giudicauano per inhabitabile, come viddimo a suo luogo: hor essendo questo così, non era possibile che potessero darci luce del principio ch' essi mai seppero, ò teneuano impossibile; però dopo che si scopriquel nuouo mondo cominciò il discorso humano, a rappresentare le sue imaginationi, dicendo ciascuno quel che indouinaua, non quel che sapeua. Alcuni han detto, alludendo alla sentenza di Platone nel suo Timeo come lo referisce il P. Gioseppe d'Acosta del. la nostra Compagnia nel lib. 1. del nuovo mondo nel cap.22. che quelle genti passarono da Europa in Africa arrinando prima ad alcune Isole, e di là ad altre sino ad arrivare alla terra ferma .....

Ad altri li pare ch han trouato nel libro quarto di Hesdra sufficiente lume per il loro discorso in quelle parole: Et quoniam vidisti eum colligentem ad se aliam. multitudinem pacificam, bæ sunt decem tribus que captine facte sunt de terra sua in diebus Osea Regis, quem captiuum duxit Salmanasser Rex Assyriorum, & transtulit eos trans flumen, & translati funt in terram aliam, ipsi autem sibi dede runt consilium boc, ot derelinquerent multitudinem gentium, & proficiscerentur in olteriorem regionem, obi numquam\_ babitauit genus bumanum, &c. Et vn poco più innanzi. Per introitus autem angustos fluminis Euphratem introierunt; per eam enim regionem erat via multi itineris anni vnius, & dimidy, &c. Fondati questi Autori in queste parole, & altre cogetture discorrono, dicendo, che s'intendono in questo testo gl'Indiani dell' America, eche sono descendenti da gli Hebrei, e tra gl'altri argomenti pretendono prouarlo col modo ch' hanno di vestirsi affai simile a quello de' Giudei; però quett opinione, e discorso non ha bastante sondamento, come lo proua l'autore sopracitato.

Più possibilità ha quel che l'istesso Autore discorre nel medesimo libro al capo decimonono, doue dice, che supposto, che venghiamo tutti da vn medesimo principio, che sù Adamo, e che la propagatione del genere humano dopò il dilumo fi fece solamente da gl'huomini che sisaluorno nell'arca di Noè, è probabile, che i primi habitatori dell' America arriuassero in quelle parti non à posta, e con propria industria per il poco vio ch'in quei tempi v'era del modo di nauigar'il golfo come lo persuade nel c. 16, ma buttati da qualche fiera rempesta coforme dicono succedesse dopò nel suo primo scoprimento come vederemo à suo luogo; apporta à questo proposito alcuni essempi di varie naui che contra il viaggio, e camino della loro nauigatione pigliorno porto senza volere in altre partiassairemote, e discoste da quelle che cercauano, il che succede ognigiorno, e non parrà cola nuoua à quei ch'hanno nauigato, e fanno per esperienza la forzade' venti in quell'Oceano, e l'impeto, col quale spingono le vele, e più quando agiatano, esono fauoreuoli le correnti, ch'in queste occasioni si sogliono far viaggi, ch'apportano marauiglia à più prattici, e nonfu malo quello che il Padre Acosta istesso dice, che sece arrivando da Spagnain quindici giorni à vista delle prime Isole, che sono prima di arrivare alla. terra ferma.

Non si può negare che è possibile, che di questa maniera arrivassero all'Indie i primi habitatori di quelle; benche ciò habbia contro di se vna gagliarda instaza, & è quella delle fiere, & animali, tigri, leoni, volpi, & altridiquesta sorte, che nonpoterono portarsi in vascelli, per non essere vtili à gl'huomini, anzi assai noceuolise cotrarit alla vita di quelli, e loro commodità; se bene potrebbe alcuno à questo rispondere quel che dice S. Agostino nel lib. 16. de Ciu. Dei cap. 7. sciogliendo questa difficoltà quando la sà del modo, col quale questi animali surono portatiall'Isole?alla quale risponde, dicendo, che potel'rono accostarsi à quelle, o natando, ò per

industria de gl' huomini dediti alla caccial ò che si generassero di nuouo dalla terracome Dio li creò alprincipio del mondo, che sarebbe la miglior solutione, se sosse tanto probabile, come facile da dire, però contro essa sa prima la filosofia ch'hà per necessaria la naturale generatione per la propagatione de gl'animali maggiori, per sa prima vita, & essere, de' quali, non è sussicie e la virti del Sole come è per la generatione de gl'animali impersetti, che si generano dalla corruttione.

Oltre che se Dio come potè l'hauesse cosi disposto, che necessita hauerebbe haunto di comandar à Noè ch'entrassero nell'Arca tanti paia di animali, & vecelli malchi, efemine, &c. sarebbe statasenza nessuo fine questa diligenza, se hauesse disposto di fare vna secoda creatione di que-Ri viuenti dopò il diluuio, più probabile è la seconda solucione, che questi animali arrinassero all'Isole natando, e volando glivecelli, perche di alcuni di questi sappiamo, che la violenza, e forza del loro volare è tanto grande, che molte volte ha fuccesso vedersi sopra l'antenne delle naui, essendo queste discoste dalla terra gran tratto, e nauigando verso l'Indie si sono vedute le cortore d'Africa sopra le loro poppe, mille, e ducento stadii, che sono quafi ducento miglia dentro mare;e di alcune fiere pure fappiamo, che fogliono perseuerare natando giorni, e notti intiere fino ad arrivare in terra.

Queste esperienze non si possono negare, che faccino probabile, che le fiere, & vccelli, riempissero l'Isole più vicine alla terra natando per il mare, e volando per l'aria; però non prouano che potessero passare à popolare paesi tanto remoti, e discossi come sono quei dell'America, perche per passare l'immensità dell'Oceano fono necessarii moltigiorni, e non è possibile, che vi fossero stati animali, nè vecelli di tanta lena, in natare, e volare che poteffero durare tata fatica in tato tempo, che bastasse per far si lungo camino: per que. fte, & altre ragioni conchiude nel capo 21. che così gl'huomini, come gl'animali passarono da questa parte del modo all' altra dell'America ò per terra, ò per mare, in vafeelli, e viaggio di pochi giorni; perilche fuppone, che queste due parti del mondo sono contigue per qualche lato, ò punta che per quella parte de' Bacagliai, ò per lo stretto di Magaglianes sono vnite, ò discoste assai poco, in maniera che con piccioli legni che sono quelli che in quei tempi an tichi si poteuauo vsare potessero senza perdere di vista la terra passare da vna tuarre all'altra.

Quest'è il parere di quest'Autore il quale in quanto alla terra de' bacagliai non. ha sino alla presente giornata altra probabilità che quella di vn ragioneuole discorso, perche ancora non s'è scouerta. quella parte del mondo, nè fin'adesso v'è stato chi ci difinganni, e dichi la verita, e se con il tempo riesce questo, come, quel discorso di Magaglianes, che cadde in terra, perche, come habbiamo veduto asuo luogo, giasis sa, che l'America per quel lato è totalmente dinisa, e remotissimadi qualsiuoglia altra terra ferma, almeno verso il Sur, doue non s'è visto se non mare, e più mare, & aleune Isole separate in quello : vero è, che verso l'Oriente non si sa sin'adesso quan to si stenda, e corra quella terra che si vede à faccio di quella del fnoco, che cade alla parte Orientale dello stretto di San Vincenzo, che chiamano del maire; può essere, come pensano alcuo, che corra fino al capo di Buona Speranza, e che per quel lato s'aunicini tanto a quella parte dell'Africa, che potessero passare, gl'huomini in piccole barche, è parimente facile che così per questa parte, come per quella delli Bacagliai stesse più vnita ch'adesso vna punta con vn'altra, inmaniera, che fosse più facile il com mercio, e passaggio dall' vna all'altra, e che dopo col tempo habbia il mare rubbato alcuni pezzi di terra, che stauano continuate, o almeno alla vista l'una dell'altra, e poco a poco fia andato magnandole,in maniera che l'habbia diuiso, e separato, come pare che stiano hoggi, nella maniera, che parlando a suo luogo dell'Iso. la di S. Maria, dissimo s'intendeua ch'anticamente era stata continuata con laterra ferma d'Aranco, e rompendo il mare per la parte più stretta, la sece Isola: tutti sono discorsi sondati in qualche

probabilità di quel che vediamo, la veritàla sà quello che creò, e sostenta questa gente, & animali dell' America, con la providenza del quale passarono in quelle partiper gl'alti fini de'luoi occulti secreti, alli quali dobbiamo rimettere con venetatione del suo altissimo consiglio, il conoscimento di quello, perche ha permesso che tanti secoli stesse quella parte del modo tanto oscura senza commercio, nè communicatione con questo, al quale si compiacque di spargere la sua luce più per tempo; motiui sono quelti per ringratiamenti a'buoni ch' han saputo valersi di quella, e per confusione de' mali, che mezzo giorno fono tanto in tenebre, come se anche sosse adesso notte, e non sosse

fatto giorno. Pietro Bercio nella sua Geografia comeloriferilcono Gio.eTheodoro de Bry, cava l'antichità de gl' Indiani nell' Ame rica da'suoi antichissimiRe, e Signori, e dalle rouine ditanto grandi edificii, e cose memorabili, perche essendo queste co se tante; non si poterono fabricare ch' in vn lungo & immemorabile tempo, aggiuge in particolare, ch' hebbe fama vn horto d'vno de'Redell' America (che sarebbe di quelli del Perù, perche sempre furono i più ricchi, e potenti, benche in edificii, e grandezzadi corte eccedeua. Montezuma, e gl'altri Rè del Messico suoi antecessori) di quest'horto dice, che l'herbe di quello, e gl'alberi con i suoi cronchi, rami, e foglie della medesima grandezza, e proportione, di quelli che hanenano ne giardini erano d'oro massiccio, e nel Salone Regio v'èra ogni sorte di animali, frutti, di pietre pretiole, alcuni di famosa scultura, & altri di piume di varii

Aggiungono quest'autori nell' vltimo tomo che contiene la decima, vndecima, e duodecima parte dell' opera che gl' Inghi che furono i Re del Perù, furono trutti i Prencipi della terra i più ricchi, che haueuano tanta abbondanza d'oro, che non solamente erano di questo metallo tutti i piatri, e vasi nelli quali magnauano, e beueuano i bacili, brocche, tazte, piatti, barattoli, sottocoppe guancere, vasi, & altregalantarie diquest'vso

ma che le tanole, banchi, trabacche, es statue, erano d'oro sodo, e massiccio, mol. ti delli quali guadagnarono i Spagnuoli quando conquistarono questa terra però lattai più fu quello che celarono, e nascofero gl' Indiani che sin' hoggi tengono oc. culto senza volerlo scoprire, perche in. questo sono assai cupi, & incontrastabili, e non è marauiglia, che questi Re si seruissero di tant' oro, essendo Signori di terre, e Regni, che canto producono, 🐸 quando erano tanto amatida' suoi vassalli, e ranto obediti, e Signori delle loro robbe, che non haueuano questi cosa pretiola, e di llima, che non glie la presentassero, & essi tanto inchinati a tesorizzare, che simano a grand'honore, e riputatio ne isuccessori che di nuono entranano a gouernare di lasciare aumentato il tesoro che suo Padre haueua lasciato, e non su piccolo argomento di questo la granricchezza ch' Ataualpa offerle,e diede alli Spagnuoli per la sua liberta come a suo luogo vederemo

ragione gl' autori quella catena, o gomena d'oro che fece fare Guay nacapa onceno Re del Perù per le feste del primogeni= to Guafcar herede della suar orona, perche essendo questa tanto grassa, ch' ogni anello era come il pollo d'vn huomo comeriferisce Garcilasso Inga, che glie lo disse vn suo Zio Inga, al quale dimandandoglielo, li rispose alzando il braccio, e dicendo (come questo posso) era tanto lunga come due facciate della piazza del Cuzco, che facendo il conto il medelimo Autore che su natiuo di questa Città dice ch'in tutto faranno trecento cinquanta passi ordinarij, che fanno settecento piedi; & il Contatore generale Agostino di Zarate nel lib. i. c. 14. trattando del incredibiliricchezze dell' Inga dice queste parole (al tempo che li nacque vn figlio

fece fare vna canape d'oro tanto grossa)

conforme molti Indiani viui dicono, ch'

attaccatia quella ducento Indiani ore-

xòni non la alzauano così facilmente, &

in memoria di questa, sì segnalata gioia.

chiamarono al Principe nato di fresco

Tra l'altre gioie ch'hebbero questi po-

derosissimi Re, celebrano molto, e con-

nome di Inga, che era di tutti, Re comes gl'Imperatori Romani si chiamorono A-

gusti) sin qui l'Autore.

Ma perche il nome Guasca, che fi. gnifica fune non pareua tanto conueniente, nè aggiastato ad vna persona. reale gl'aggiunsero la R, chiamandolo Guafcar; col quale legandofi al nome. la significatione difune, e restando solo col suono di Guasca, si providde alla memoriache pretesero restasse di tanta gran gioia, e si prouidde alla decenza. Reale, alla quale parena disdicesse il suo fignificato: il motiuo più vicino & immediato ch'hebbe il Re, per far fare questa catena su, perche i balliche si co. stumauano fare nelle feste, e s'apparecchiauano per queste del Prencipe, riuscissero più degne della sua persona reale, perche il modo di ballare de gl'Indiani è concorrendo moltivniti; e piglia ti per le mani fare vna gran rota, e così dando due salti, o passi innanzi, & vno in dietro vanno poco a poco au uicinandosi al Re, per farli riuerenza, hor perche non s'vnissero con le mani gl'vni con gl'altri, ma tutti alla catena, fece fare l'Inga quella ch'habbiamo detto. Parimente è gran proua dell'antichità diquest'im perio quelle due famolissime strade, che riferisce Ant. de Herrera, delle quali fecimo mentione a suo luogo, perche essendo di tanti miglia, e lauorate con tanta. magnificenza, & eccellenza, con tante commodicà, e ricreationi per i viandantidi ogni forte non poterono fabricarsi se non in gran spatio di tempo, e con grandissima spesa, la quale essendo impossibile farsitutra insieme sù necessario che si facesse con una continuatione assai lunga. Questo è quello, che trouo ne gl'autori dell'antichità de gl'habitatori dell'America, nella quale è compresaquella de gl' Indiani del Regno del Cile, per estere vna delle sue parti più principali.

# CAPITOLO II.

Del grand'animo, e valore de gl'In-

Anfama gl'Indiani del Cite per la bocca di tutti quei che li conoscono, & hanno scritto di quelli de'più valorosi, e più forti guerrieri di quel tanto dilatato mondo; piacesse a. Dio, che non hauessimo hauuto tanta. esperienza di questo, che quel Regno hoggi sarebbe de' più fioriti, e ricchi dell' Indie di che non è piccola proua lo stato, nel quale hoggi fi troua, benche vi fia stato quel perpetuo, e continuo contrasto, ch' hà hauuto di guerre, essendo più di ceto anni che si cominciò à combattere. sez'hauer puto lasciato l'armi dalle mani, che è cosa marauigliosa, e degna di ponderatione, ch'hauendo i Spagauoli foggettato in tanto breue spatio Imperii tan to potenti, come furono quelli di Monte Zuma, nel Messico, e dell'Inga nel Perù, mai habbia potuto finire di loggettare questi valorosi guerrieri del Cile figli di quella Cordigliera, che par communichi a quelli la crudezza incontrastabile delle sue inespugnabilirupi, & asprezze.

Se pur non è la causa che sopra accennassimo di fra Gregorio di Leone, ch'attri buisce questa viuacità, e valore alla fertilità della terra, che come lui dice, & è cosi(non ha necessità di cosa alcuna di fuori, al che aggiunge il nascere, e viuere questa gente calpestrando co' piedi tant'oro, che si genera quiui, e beue continuamente dell'acque, che passano per le miniere di quello, partecipando delle sue buone, e generose qualità)come quelli, che viuono nella villa di Potosi, e si alleuano vicino à quel prodigioso monte dell'argento, hano certi cuori tanto intrepidi, e solleuati, come s'ha esperimentato nell'inquietudini, e renolutioni che quini sono state; e sono tanto generosi, ch'hò inteso raccontare ad alcuni mercadanti di quelluogo, che le succede fallire vno di loro, o trouarsi con debiti vscendo la mattina di casa, e vedendo quel monte par che se gli allarghi il cuore, e fifanno superiori alla loro fortuna, e pigliano nuoue speranze di miglio-

Nasca questo valore, e superiorità di animo de' Cileni, da questi principij, ò da qualche particolare influsso del Cieloò constellationi di stelle, come dice il medesimo Autore, quel che l'esperienza ha mostrato, e mostra è, che nell' America so. no essi à niuno inferiori, comesso dicono Eutti gl' Autoriche trattano qualche cola di quelta materia, benche tuttiparlano assai dipassaggio, e quasi volando, per non esseruisio' adesso nessuno ch'habbia scritto di proposito l'Historia del Cileradesso ve ne sono due, che stanno per imprimersi, che daranno credito, & accresceranno: quato sin qui s'hà inteso in brevità di questagente, e souerchio dice D. Alfonso d'Ercilla nella fua famosa Arancana, la quale, benche per ester in verso si legga con minor sodisfattione della verità, però non y'è dubio, che astraendo dall' Hiperboli, & esaggerationi proprii dell'arte poetica quel che appartiene all'Historia, è assai conforme alla verità, e l'Autore per essere vn Caualiere di tanta sorte, & hauer vedu. to con i fuoi occhi quasi tutto quello che scrisse, e degno di ogni credenza; perche hanendo scritto, no ne gl'angoli, nè delle cole vdite in partiremote, e discoste, ma nel medelimo luogo, doue successe quel cheracconta, se s'hauesse dilungato dal vero, hauerebbe cotro di se tanti, che gl hauerebbono dato la mentita, quanti erano quei che lo sapeuano, per estersi rouati con lui presenti in ogni cola:

Oltre che hauendo dedicato l'operaal Cattolico Resuo Signore, e con lesue mani presentatogliela, quando dal Cile zornò a Spagna, non hauerebbe hauuto ardire di mancare alla verità dell Hiltoria sotto pena di esponersi al castigo, & po co credenza alla sua persona, in luogo di premio che per quella ottenne. Veggali il prologo, nel quale con buonstile, e profa dice à baltanza del valore di questi Indiani, per più sicurezza della verità, con la quale tratta di quello, conchiude il suo prologo, dicendo queste parole (tutzo questo ho voluto portare per proua, e ficuttà del valor di queste geti, degno del ha maggiorlode ch' io potrei a quelli dare

co' mieiversi; perehe come dissi sopra. vi sono hoggi in Spagna quantità di persone, che si trouarono in molte cose, di quelle ch'io qui scriuo, rimetto a loro la difesa dell'opera mia in questa parte) sin qui quest' Autore degno della memoria. immortale, che gl' ha dato questo libro, il quale con esser più di 50. anni, che si stampò in Spagna, Fiandra, & altre parti sono le librarie piene di esti per la diligenza che viano in ristamparlo, perche nonmanchi, che è buon fegno di quanto sia stato accetto; e benche in lui si faccia mentione in particolare de gl'Araucani, e la medesima ragione di tutti gl'altri Giudei del Cile, come vederemo a suo luogo quando trattaremo della guerra ch' han fatto a'Spagnuoli.

Però anche prima, che questi arriualsero al loro paese haueuano già dato sufficiente mostra de loro animi inuitti, hauendoli hauuto di acciaio contro i Re-Inghi, perche con tutto, la gran potenza loro, non fu mai sufficiente di conquistarli, e vincerli, benche molto lo desiderassero, e procurassero, per essere assai affettionati a conquiste, & essersitatti padroni, e Signori di tutto il restance di quelli Regni, e per la sama del Cile vollero pure conquistarlo, e per questo spedirono un grosso esercito, & al principio guadagnarono alcuni popoli, i quali loggettarono attributi imifurati; però profeguendo la loro conquista, & arriuando a'Promocai di Maule gl'vicirono i Cileni che habitauano più dentro, e li fecero ritirare assai in fretta; riferendo quelto più in particolare Garcilaffo dice, che l'Inga Ypangue decimo Redel Perù, col desiderio di conquistare quello Regno. Si pole ne' confini, & vitimi termini delsno che su in Atacama, e di là mandò le ssue armate, hauendo prima mandato le sue spie, & inuestigatori per i quattro cento miglia che vi fono di disabitato, accioche ogni dieci miglia tornassero indietro, dandoli auuiso diquel che andauano scoprendo, come fecero, succedendo gl'vnia gl'alrri, e lasciando iloro segni nelle strade, che seruissero di guida a quelliche di nuo juo veniuano: mandò prima dieci mila

hao-

huomini fotto il generale Sinciruca, e. due Maeftei di campo del suo legnaggio, perche non volle fidare ad altri imprela tanto grande : arriuò questagente alla vista di Copiapò, che è la prima valle di quelle ch' hanno popolate i Cileni, con i quali cominciarono i Peruani a contrastare, per non hauer ammesso l'Ambasciace che da parte dell' Inga loro Re le feceto, perche lo riconoscessero per suo Signore, al quale dando aunifo della refistenza ch'haueuano trouato, li spedi altri dieci mila huomini con nuoue ambasciate , cheil fine, & intention fua non era di leuarle le loro terre, nè le loro robbe. ma che solamente lo riconoscessero per figlio del Sole, e Signore di quel che questo con i suoi raggi scaldaua: vedendo i Copiapoenfi il foccorfo ch' era venuto à Peruani, e sapendo che non haueua da effere l'vitimo, perche l'Inga Yupangue restaux mettendo in ordine nuoui esercizi per soccorrere isuoi, conuinti, che que. sto riconoscimento che loro dimandaua meno importaua ch'il molto fangue, che loro hauena da costare la resistenza, vennero ne' concertamenti che loro offeriuano. Di questa maniera dice Garcilasso ch'andarono entrando i Peruani fino a Maule, che è vno de'fiumi del Cile, che a suo luogo si riferirono: si ritrouaua già qui assai potente l'esercito dell' Inga, perche era di cinquanta mila huomini, per i gran foccorfi, co' quali ogni giorno l'andauz rinforzando, e volendo proleguire la conquista mandarono le sue ambasciaze a gl' Indiani Promocai, che habitano quelle valli, i quali hauendo presentitaj la venuta, & entrata dell' esercito Peruano per le terre de' suoi vicini s'erano posti in arme per difesa delle sue; arriuarono gl' Ambasciatori dell'Inga, e fecero l'ambasciata solita, protestandosi da parre del loro Re, che non pretendeua altro ch' il riconoscimento, che se li doueua per figlio del Sole, e che per tale lo tenessero, e rispetrassero come a loro Signore: Promocai ch'erano risoluti di morire, ò viuere, risposero all'ambasciata, che quelli che vincessero sarebbono Signori, e co questo fenza aspettar altro s'vnirono formando yn potente esercito che al terzo, o quar-l

Ito giorno víci forgincontro, e li pofe a vista di quelli: gran pensiero potè dare a Capitani Inghi la molutione tanto animosade' Cileni; e così remendo la riuscita li mandarono nuoni Ambasciatori ricercando la pace, & amicitia, facendo nuoue proteste, chiamado il Sole, e la Luna, che non andauano a togliertoro niere, fe non che riconoscesscro al Sole per loro Dio, & a suo figlio, l'Inga per loro Signore, al che risposero breuemente, che veniuano risoluti a non perder il rempo in vani ragionamenti, ma a menare le mani; e combattere fino a morire, o vincere, e per ciò non li mandassero più ambasciatori, e che s'apparecchiassero alla battaglia per il giorno seguente come si fece, nella quale si mostrarono i Promocaitanto valorofi, che, benche l'esercito dell'Ingafosse tanto poderoso, lo vinsero, e fecero passare la voglia a' Peruani d'assecondare, e tentare vn' altra volta la fortuna, tenendo per bene, e per cosa più sichra il ritirarfi, difingannati, che combatteuano con forze superiori; e cosi li lasciarono in pace, nella sicura possessione di quello che tanto valorosamente defendeuano.

Antonio de Herrera nel 3. Tomo Dec. 5. fol. 76. assegna la ragione del non essersi soggettatia questi Monarchi, edice, che è per la souranità, con la quale voleuano effer trattati,e che i suoi vassallili tenesse ro per Dei, e si portassero con essi come se fossero di va' altra specie; il che giamai poterono i Cileni soffrire, perche al loro generoso cuore, & animo valoroso erainsopportabile questa sorte di tirannia, e cosi resisterono sempre alle armi diquelli, dital maniera, c'hauedo con quelle foggettato tanta gran parte dell'America che no riconoscenano altro Sig.che l'Inga, solamente questidi Cile surono stabili in op porsi à quelli. se bene i più vicini a' confini del Perù, come sono quei del Guasco, Copiapo e Coquimbo doueuano haueres qualche forte disoggettione, perche lidauano contributione dell'oro, che cauauano dalle sue miniere, ecosi in nessuna parte del Cile, se non in queste si parla la llingua generale del Perù, che è legno affai chiaro di quel che dico.

Per

Per questa medesima ragione non solot refisterono alla Signoria dell'Inga pero non vollero mai ammettere Rè della ppria natione, nè della forastiera, perche l'amore, e la stima della propria libertà pre nalsero sempre contro tutte le ragioni di stato, con le quali potena la politica persuadere il contrario; ne meno vsarono il gouerno à modo di Republica, perche il loro animo impatiente, e guerriero non potè accommodarsi col tempo, & attentioni necessarie per l'accordo, & vnione di molti pareri; per questo ciascuno ò per meglio dire ogni famiglia, e parentela tra tutri elessero vno che li gouernasse, l'ordine del quale gl'altri obediuano, e di qua hebbero origine i Caciqui, che sono i Pren cipi, e Signori di vassalli che dopò andorno hereditando, esuccedendosi di Padri in figli, trà quali il primogenito succede à suo Padre nel diritto della Signoria, e Ca-

zigazio.

Però, benche ciascuno gouerni la sua giurisdittione senza nessuna dependenza nè subordinatione ad altro, nulladimeno quando s'offerilce qualche occasione dalla quale depende la coservatione di tutti e delle loro terre, si vniscono i Caciqui, e persone più principali, gl'anziani, & huomini di esperienza, connocandosi per questo al loro costume per mezo d'ambasciatori, e fanno le loro ragunanze risoluendo in quelle quel che più li par migliore, e se è punto di guerra defensiua, dosfensiua, eleggono vn Capitan generale, e capo dell'esercito non al Cacique, ò al più potente, ò più nobile per esser tale, ma al più valoroso, e che meglio di tutti nelle battaglie, e combattimenti contro l'inimico, hal prouato il suo parere e questo eleggono, & aquesto tutti gl'altri obediscono, & in questa maniera si sono conseruati tanti anni, seza che nessuna forza habbia potuto prenalere contro essi: per far queste ragunanze, eleggono yna campagna. la più amena, e piaceuole, done portano grande abbondanza di Cicia, che è il loro vino, che sempre hanno vsato: essendo già tutti vniti, & essendosi rinfrescati, o per dir meglio scaldati, animando col caldo del vino il furore militare, e spiriti vitali, s'alza nel mezzo di

tutti quello à chi ò per anzianità, è per aftro titolo li toeca far il ragionamento,e propone il fine della ragunanza, e congrande eloquenza (in che sono assai segnalati) lo propone adducendo tutte le raggioni, e motivi, che lo persuadono. Tutti sono obligati a seguitare la maggior parte de' voti, & essendo d'accordo; quel che s'ha da fare si publica a. suon ditamburri, e trembette con gran rumore se li da tre giorni di termine per pensare, e consultare la cosa propolta, e determinata, e non ritrouandosi inconuenienti, è infallibile l'esecutione, per la quale confermano il decreto, & agiustano i mezzi che paiono più esticaci per il fine.

### CAPITOLO III.

Seguita la medesima materia, e si tratta della nobiltà de gl'. Indiani del Cile.

Ntonio d'Herrera nel luogo citato nel capo precedente parlando de gl'Indiani in commune dice, che tra essi ve ne sono alcuni di miglior conditione del volgo, come cavalieri, e lubito loggiunge queste parole fol. 76 (di questa maniera sono stati, e sono gli Indiani del Cile) e dice bene, perche se, lo splendore, e valore nell'armi, e princis pio di nobiltà, come si può vedere in D. Andrea Tiraquello nel primo Tomo delle iue opere chetratta de Nobilitate, & iure primogeniorum, e molte nobilissime case, non conoscono, ne si preggiano hoggi d'altr' origine della loro chiara. nobiltà ch'il descendere daqualche gran Capitano o soldato, ch' in tale, o tale, battaglia fu segnalato, di maniera, che meritò ester premiato dal suo Re; estendo gli Indiani del Cile tanto infigni, e legnalati nell'esercitio dell'armi, come tutti publicano, e lo mostra l'esperienza, con ragione se li da tra gl'altri Indiani il titolo di nobili, e caualieri; finalmente sono i valorosi cantabri dell'America, che nell'istessa maniera che quelli di Europa meritano il titolo di nobili, per il valore, col quale si difesero da' loro inimici, quando

tutto il resto di Spagna si vidde sotto la loro potenza. Cofi i Cileni meritano questo medesimo titolo, perche essendosi l'Inga impadronito di tutti i Regni del Perù sino a' confini di Cile non li lasciò passare innanzi l'animoso valore de'suoi habitatori.

Vna circonstanza trono qui degna di riflessione, & è ch' in Cantabrica potè effere gran parte della fua difesa l'incontrastabile forza de'suoi monti, & il poco guadagno che da quella conquista si pos teua promettere, per esfere paese, la terra del quale noedifua natura di tato profit to quanto da altri non così nel Cile, doue fu sempre tanto conosciuta la ricchezza delle sue miniere, e la terra si montuosa, non tanto, che non habbia in molte part i dilatate valli, e campagne assai aperte,e fgombrate, e tanto fertili, & abbondanti come habbiamo veduto: solamente il va. lore, eforza de'suoi habitatori, fu la dilesa, e conferuatione diquella terra, senzaaltri ripari, nè fortezze, essi da se soli furono le mura, e case forti, che resistero. no alla potenza contraria, perche non hauendo ne pur yn castello, ne vna muraglia in tutta la sua terra, nè vna boccas disuoco per opporsi, li secero fermare il passo, el'obligarono a tornare in dietro co l'esperienza, per non tentare più innanzi quel che tanto malamete gl'era riuscito. Veramente è questa cosa degna di marauiglia, benche non tanto per chi saquato quest' Indiani si preggiano di esfer soldati, e l'esercitio di armi ch' hano anche da che sono fanciulli, di che sarebbe bene dare qualche notitia.

Subito ch'il bambino comincia ad hauere forze li fanno salire corredo v na salita alpestre, dando a chi meglio corre vn. premio, con che si fanno assai snelli, e leggieri, ecosì l'ho veduto io nelle loro feste, allegrezze, e giuochi mettersi a correre di due in due con gran leggierezza; li giouanili fanno esercitare nell'arme, quei che fanno poco profitto, e moltrano minor talentoin questo esercitio l'applicano all'agricoltura, e quei che sono dedicatialla guerra, non li lasciano diuerrire, nè occuparsi in altra cosa, e cosi sono obligatia mantenere armi, e caualli, & ef-

sere asiai destri nel loro esercitio, e star pronti, & apparecchiati per l'occasione, nella quale danno a ciascuno il posto, & officio secondo il talento ch'ha mostrato in quelle che se gli sono rappresentate; nè vale per questo intercessione, nobiltà, nè altro titolo, che quello delle prodezze, con le quali ciascuno s'è accredicato nelle occasioni ch' ha hauuto nelle batta-

glie, & incontri di guerra.

L'armi che vsano sono picche, labarde, lance, accette, martelli, mazze inchiodate; dardi, faette, arco, fleccia, es bastoni; lacci di nerui, e forci vinchi, tiri che buttano di pietre, la caualleria guerreggia con lancia, e targa, l'vso delle quali lo deuono a' Spagnuoli, da' quali l'hanno appreso, & hauuto i caualli che hoggi hanno, che prima della venuta loro in quel paele, non haueuano questa specie, nè il ferro, del quale hoggi hanno alcune armi, però suppliuano quelto mancamento con vna certa forte di legno duro, e dital qualità, che nella cenere calda del fuoco s'intolta, & indurisce, e ferue quasi come se fosse acciajo; vsauo forti, e duri corfaletti, petto, spalle, e falde, & aleune a modo di cafacche, bracciali, armature di capo, morrioni, e celate di dinerse fatture, tutte queste fatte di cuoio crudo di Toro, che dopò secche restano quasi tanto impenetrabili, come se fossero acciaio, e fono migliori, e di miglior maneggio, perche essendo più leggiere, dan meno fastidio, e lasciano il corpo libero per combattere: non può chi porta la picca, portar la fleccia, nè chi vfa la mazza hauer altr'arme, e ciascuno mena le mani con quel che vsa, & in quello nel quale mostrò più habilità da giouane. Formano isuoisquadroni, e ciascuna fila

di più di cento foldati, tra vna picca, e l'altra, i saettatori che sono difesi delle picche de' foldati, che stanno spalle co spalle; se il primo squadrone è superato, e sbaragliato, soccorre subito il secondo contanta prestezza, che par non habbia mancato dal suo posto il primo, e l'istesso fa il terzo, e quarto, succedendo gl'vni a gl'altri come onde del mare, senza che s'interrompa l'affistenza de' soldati nel posto che loro tocca, dal quale a niuno è lecito

muonere il piede, se non per la morte; procurano hauer sicura, & nella minor distanza possibile la ritirata in Pantani, elacune, doue sono più difesi, che in qualfiuoglia forte castello: isoldati venturieri vanno innanzi dell'esercito strascinando per vna parte le picche; sono questi tanto superbi, che sfidano come vn'altro Golias l'inimico, perche eschi in campo da solo a solo, & anche hoggi fanno l'i-Resso con i Spagnuolt, come si vederà 2 suo luogo: Marciano con grande orgoglio, e bizzaria ambitioli di honore, al snono de'suoi tamburi, e trombette con l'arme dipinte di vistosi colori, e con pennacchi di piume assai galanti, e belle.

Fanno isuoiforti quando loro importa, di grandi, e grossi alberi, de' quali pur fannoi steccati, lasciado nel mezzo la piazza d'armi, & anticamente folenano fare dentro questo forte va'altro di tauoloni posti di passo in passo alcuni grandi tronconi; all'intorno di questo forte fanno vna fossa couerta, e seminata di herbe, e siori però sotto quella ficcati acuti pali, espine per stroppiare i caualli dell'inimico, & altre ne fanno più profonde perche restino conficcati. Alcuni in queste ragunanze di guerre, e condotra d'esercitifanno gran. ristessione a'segni, & augurii, che precedono, o l'accopagnano, de' quali fogliono estere puntuali osferuatori; altri si ridono diquelli, dicedo che nó v'è augurio come menar le mani bene nell'occasione senza timore del ferro, e del fuoco, nè della morte, e così nel primo incontro inuestono con tal furia, e coraggio come se non temessero nessun pericolo.

Per questo essendo già il tutto nel punto della battaglia si sa silentio, & alzando la voce il Generale sa tutto il campo vn ragionamento tanto ardente, & essece, e contal energia di ragioni, e parole, e viuacità di attione, ch'al più pauroso li mette animo di Tigre, e Leone cotro l'inimico. mette loro innanzi l'honore della vittoria, el'ignominia di esser superati, e cattini in potere del contrario, mirate li dice, che siere trà i consini di questi duce estremi, considerate quel che importa l'uso, e l'altro: non siete voialtri sigli, e descendenti di quei valoresi Capitani, e sol-

dati che vinsero tante battaglie, rischiando, e dispreggiando le loro vite per difesa. della propria patria, elibertà che difendiamo? Habbiamo da confessare che furono superiori al nostro valore, ò che siano tali i nostri inimici presenti à quei ch' essi vinsero? Hebbero maggiori interessi essi che noi, o speriamo minor glorianoi di quella ch'essi ottennero co'suoi trionsi? tutti habbiamo da morire, e con questa eugualtà di fortuna non si riconosce altro vataggio, che quello d'vna morte gloriosa per la stimata libertà della patria, de'nostri figli, e descendenti : ricordateni ch'il voltro cuore è mantenuto, e le vostre wene sono occupate dal sangue hereditato da quelli, che mai consentirono l'infame giogo della servitu sopra liloro colli, non consentite che si rendano adesso, alla pusillanimita, e codardia; animo va= lorosi soldati i più guerrieri, e rincorati ch' ha veduto il Sole, animo ch'in quello stala vittoria,

Con queste, & altre parole riferendo alcune delle loro vittorie, si riempiono tutti di vn tanto gran furore, che alzando tutti vnitamente la voce per mandar fuori da loro il timore, come dicono, cominciano a battere co'piedi il pauimento, & ad infuriarsi contro l'inimico, & ad inuestirlo con tal fisolutione, che è vna granproua del campo, ch'al primo impeto & incontro loro resiste, e non vacilla; trattaremo di questo quando diremo qualche cosa delle battaglie fatte con i Spagnuoli, il valore de quali ha fatto fisplendere il loro, obligandoli a far dimostrationi di quello assai degne d'historia, seguitiamo adessola narratione delle loro naturali proprietà independenti dalla resistenza ch'han fatto all'arme dell' esercito Cattolico, per non confondere vna cosa con l'altra, e schiuare la confusione che suol sare noiosa la lettione.

Lo spirito bellicoso di questa gente haprincipio dal suo naturale, perche sono
colerici, impatienti, poco sossernti, suriosi, e nelle vendette sono notabilmente crudeli, sacendo in pezzi inhumanamente l'inimico quando l'hanno nelle,
mani, e solleuandolo con le picche, strappandoli il cuore, sacendolo in pezzi, e

riuoltadosi come siere nel sangue di queilo: più innanzisi contarà vn caso, nel quale più in particolare si vederà qualche cosadi questo, sono generalmente robusti
di corpo, di buona sorma, di spalle grandi,
petto alto, di membra sorti, e ben disposti, agili, snelli, di gran lena, neruosi, animosi, valorosi, audaci, sorti nel
trauaglio, se assai sosterenti di same,
seeddo, acqua, e caldo, sono dispreggiatori delle proprie commodità; e della medessma vita, quando è necessario rischiarla per l'honore, elibertà, senza desonstanza incredibile.

Sono gra madezgiatori di caualli,e con vna femplice fulto vanno più ficuri ch' altri in buone fusto oue s'espongono correndo peralcune rupi scoscese, o salta penosa come daine, col corpo tanto ditto, e fisso sopra il canallo, come le fosse in chiodato in quello , ne s'imbarazzano con le vesti disopra, perche è assai poca quella che portano, quantunque quando marciano ciascuno poret seco il suo magnare; & cosi non hanno necessità di pensare al bagaglio che è vn. granvantaggio nella guerra con vn po co di farina di Maiz vi pezzetto difale, ed alcuni pepironi, che chiamano in Spa gna pinietos, & in alcune parti dell'Indie fi chiamano Cili; fanno il faccherro, & questo di basta non poco tempo ne hanno necessitàdialtra cucina che di vna Zuc ca, che chiamano nell'Indie Mare, nella quale arrivando à qualche Ruscello, ò son tana disfanno la farina con vn poco di acqua che li serue di beuanda, facendola li quida (& chiamano vipo) e di cibo quando e più densa) & chiamano Rubul)mettendo dentro il peperon, & li pezzetto di fale no lambendo quando magnano la farina secca.

Il gran numero di gente, che quel paese ha prodotto, & sostentato sempre si
potra facilmente cauare da quello, che i
Spagnuoli trouarono quando entrarono
in quello, che riferiscono gli Autori citati cento, e duecento mila poco più, o meno, conforme alla grandezza, & circuito
delle giurisdittioni, & habitationi, le
quali mai surono in forma di Città, per-

che tutto quello, che haueua qualche specie di suggettione, ò di stringimento non li piaceua, volendo lo ssogo, & libertà, & cosi viueuano nelle campagne qualfiaoglia Cacique con i suoi vassalli, & partialità ripartiti, conforme la qualità di ciasseuno, questi in quella valle, quelli alla salda di quel Monte, questi altri alla riviera di vn fiume, alcuni all'entrata di vn bosco, altri dentro di vna Montagna, & alla spiaggia del mare, senza altro gouerno, nèconsiglio, che la volontà del Cacique, al quale tutti gi'altri stanno soggetti, &

pronti per obedirlo.

Le loro case sono di ordinario di paglia cosi senza mezzalini, nè stanze lee, nè fenestre nè sono assai grandi, nè stano vnice, nè continuate l'vne con l'altre, ma ciascuna da per se, di maniera che quando loro viene capriccio di mutar sito, pigliano la casa, & se la caricano in dosto, portando ciascuna stanza, o camera da per fe, la quale secondo la maggiore, e minore grandezza di quella la portano dodici, o venti huomini, & quetto noncon altra opera fi fa, che con canare dalla terra i principali legni, & pali, ne i qualiffa fondata; & fubito eutti infieme cialcuno stringendo il suo, fanno forza ad vna voce, e la seipano, & subito co grande fracasso metrendo mano a qualsiuoglia di quelli come pilastri, su'i quali fi formano gli archi cominciano a caminare fino al luogo deputato, fermadosi di quando in quando per riposarsi; le porte sono della medesima materia, che le case, ne mettono in quelle cancheni, serrature, nè chiodi, nè congiuntione, nè dentro di quelle tengono casse, nè studioli, nè altra cosa serrata con chia. ue, perche quella che afficura ciò che ogn'vno tiene non è altra, che la fedeltà, la quale come cosa Sacra osfernano gli vni con gl'altri.

I loro adobbi sono di pochisimo valore, perche veramente è gente dispregiatrice delle commodtà, & superfluità, nel trattamento delle proprie persone, & quel che in essi è connaturale costume, sarebbe penitenza assai grande nell'altre Nationi, perche primieramente nessuno si sesue di materazzi, assai meno di





Jenzuoli, ne guanciali, & già che non sil curano di questo, ben si vede quanto po co si curaranno dell' accomodamento di cortinaggi, padiglioni, trabacche, ornate, la dura terra è il suo letto, sopra del quale stendono alcune pouere pelli, e per capezzale, e guanciali pongono yn mattone, o vn pezzo di legno, e sopra di quello che è la maggior delitia, radoppiata la couerta che digiorno li serue per mantello, se coprono con vna, ò due couerte affai groffe, e sozze, che tessono d'vn filo grosso quanto vn deto; quei che si contentano di tanto poco in quelle cose che immediatamente appartengono a'loro corpi, ben si vede quanto meno si curarano di coprire le muradi tapezzarie, ò apparati, non hanno mai hauuto ne pur specie di queste cose: mai si sono serviti di cosa d'oro, o argento, con calpestrarne tanto nella loro terra, le loro largentarie, e credenze sono quattro piatti, & vn cucchiaro di legno, o vna cochiglia di mare, di che si seruono per il medesimo effecto; vn maire, o Zucca, nella quale beuono, vna foglia d'albero, o di Maiz per faliera, & in questo si contiene rutto l'apparato della tanola; la quale è il medesimo suolo, ò al sommo vn piccolo banco, nè s'vsa stendere sopra quello altre topaglie, nè saluiette fuori d'vna scopata, che al sommo danno sopra quello per nertezza no sa po como obodo le v

Il loro magnare è più semplice, e di minor arrificio, & îngredienti, di quelle ch'ha inventatorla gola in altre nationi, con tutto ciò non sono mali, nè sciapiti, e tali che facilmente s'accommodano a quelli gl'Europei , e li piacciono; magnano pocacarne, perche prima, ch' entrassero i Spagnuoli; non haucuano vacche, pecore, capre, nè anche galline, e quelte non seruono se non ne' banchetti, e feste; e benche hauestero la specie di pecore, come cameli, de'quali parlassimo a suo luogo, non era il loro ordinario, & costumato sostentamento la carne di quelli, se non della farina di Maiz, e varij frutti, & herbe, e verdure, & il più commune, ifascioli, che chiamiamo per altro nome fricoles, & i zappali, che diciamo in Spagna zucche, magnauano pesci di mare, e discogli, e la carne, che caeciauano nelle campagne, particolarmente i coniglietti, che chiamano Degus; e dopò ch'entrarono i Spagnuoli magnano la carne di vacca, e castrato, delle quali v'è grande abbondanza, come habbiamo detto.

In luogo del pane di grano del quale ne meno hebbero notitia, fino all'entrata, e commercio de Spagnuoli, magnauano quello, che chiamano mote, che è il loro Maiz cotto con acqua semplice, come il riso nell' Indie Orientali: questo Maiz, e stato sempre, & èil sostentamento più vniuersale de gl'Indiani, perchenon solamente li serue di cibo, ma anche di benanda, la quale fanno della farina tosta, o distatta semplicemente in acqua, come habbiamo detto, è cocendola, facendo la cicia che è il suo ordinario vino, quale fanno parimente d'altri frutti d'alberi: il modo difare la farina non è l'istesso come noi facciamo ne molini, ma a mano; induriscono primieramente il Maiz ne'loro lenpes che sono come alcuni grandi barattoli di creta, quali mercono al fuoco con arena dentro, dopo che è ben calda l'arena mettono dentro a quelli il Maiz Igranato, e mescolandolo assai presto con vn mazzerto dilegnetti come scopa, con gran breuita s'indurisce de cauandolo poi mettono dell'altro crudo, e di questa maniera inassaipoco tempo dispongono vna gran. partita per far la farina, questa la macinano, fissando in terra vna pietra grande come mezzo, ò vn foglio di carta, incauata a proportione, per poter voltare fopra quella vn'altra della grandeze za d'vn pane, di figura ouata; l'Indiana. piglia questa pietra con due mani, e postain ginocchione, la volta sopra l'altra, mettendo con la mano finistra a tempo suo il Maiz era le due pietre, in tal dispofitione, che sempre và applicandosi dentro quelle quanto balta, perche non si fermi la macina; la farina và cadendo dinanzi denero qualche cassa, quasi tanto presto come in quelle de' nostri molini, benche non in tanta quantità, perche le forze d'una donna non possono comparassi con quella d'una corrente, e canale d'vn molino, ma macina quanto bafta per il sostentamento della sua casa per far la cicia per le loro ricreationi, e per pronedere il marito, ò il figlio che va allagnerra, ò sa altro viaggio; e quest' vsficio è proprio delle donne, e sarebbevna grande ignominia, che vn' huomo s'occupasse in quello, nè in altri ministerij di quelle, come sono sar la cucina, silare, scopare, & altre cose somiglianti.

### CAPITOLO IV.

Si continuala medesima materia.

L'Indiani poco, o quasi nessuna T delitia aggiungono nelle loro infermità, almeno non migliorano il letto: il modo di cauarsi sangue è più sicuro ch'il nostro, perche non è con le lancetta, ch'ha il pericolo che si sa di stroppiare, ò appostemare il braccio quando il barbiero è poco prattico dell'arte, ma con ynapunta di pietra focale affai acuta; mettono questa nella punta di vn legnetto lungo vn palmo, e li la legano strettamente, lasciando fuori quanto basta per tagliar la vena, la quale dispongono al modo ordinario viato nell'altre parti difar gonfiare la vena, la qual'essen. do già ben disposta, gl'applica il barbiero la punta della pietra, tenendo il legnetto con la finistra, & efferido ben' aggiustata da sopra quella vn gran colpo con la dritra, con che il sangue esce sicuro, e certo, e communemente è più copioso ch'il nostro. Non passa più innanzi di questo la sfera dell'esercitio di barbiero tra quelta gente, perche non hanno barba da fare, per esfer di loro naturale senza tanta barba, &ci pochi peli che li crescono ciascuno ha pésiero di pelarseli, perche s'affrontano di tenerli in faccia : e così fanno alcune come mollette di cochiglie di mare, quali portano sempre seco, & a certi tempi le cauano; & in buona conversatione stanno strappando i peli, ch'altri con tanta. diligenza fogliono coltinare, e petrinare. honorandofi con effi; il che è buon argomento di quel che sa l'apprensione de gl'huomini, perche vna medelima cola si tenga per honore, e per il contrario, ne

meno hanno necessità di barbiero per tagliarsi i capelli, perche di loto naturale
costume, & vsanza, li pot tano sempre lunghi sino sotto l'orecchie, e non più, e per
tagliarli perche stanno sempre con la medesima misura facilmente si seruono gl'vni con gl'akri.

il modo di vestirse se bene galante, e di vistosi colori, co quali coloriscono la lana . della quale fanno le loro vestimenta)è tanto semplice, e leggiero che possono direquel dell'Apostolo , Quibus tegamur contenti sumus, Perche nè meno vsano fodere in nessuna cosa del vestiro, nè metrono vna cofa fotto l'altra: i calzoni arriuano fino al ginocchio, ò poco più, aperti, esciolti come calzoni di tela, e sono immediati alla carne, perche non viano camicia, il corpo lo veltono con quella. che chiamiamo camiciola sed effi macun che pure è immediata, e non è altra cosa che sei palmi di lanetta aperta nel mezzo alla lunga, tanto grande quanto basta per entrare in quella la testa, e cinta dopò con yn funicello senza che habbit. alera fattura, nè artificio, come nè meno l'hala couerra, che corrisponde al mantello, che chiamano Ciogni, che viano quando van fuor di casa, e questa è come vna fopra tanola, ò couerta di letto : portano il braccio, e gambe nude, il piede catzato con quella che chiamano oxofa. & è al modo delle scarpe di corde sil capo lo portano pore scouerro, legato convna cinta di lana di varij colori, con la fua fracia, circondandolo à modo di fettuccia, la quale alzano vò leuano del tutto dalla testa, in segno di cortesta, come noi altri facciamo con i cappelli con es in interp

Nelle loro feste, balli, & allegre zze, benche no aggiunghino più vestiti, migliorano la qualità di quelli, perche conservano per queste occasioni i vestiti di miglior colore, e liste variate, e delle più fine lane, e tessiture di prezzo, si mettono al collo alcune co me catene di quelle che chiamano gliacas che cauano da certi pesci del mare, e sono sta di loro di gran stima; altri si mettono silze di lumache, & altre cose vistose, e quei dello stretto le portano di gioie pretiose, lauorate con gran bizzarria, & ammirabile artissico, come lo riseriscono

gli









gl' Autori, ch'altre volte hò citato, in quefle occasioni, si mettono sul capo alcune
come ghirlande non di fiori, ma di lane
di dinersi colori assai fini, nella quale di
quando in quando mettono belli vecelli,
& altre curiosità di stima appresso di loro,
& all'vno, el'altro lato alzano belli pennacchi alti più di due palmi di piume bian
che, rosse, azzurre, gialle, & di altri colori.

che, rosse, azzurre, gialle, & diastri colori, Il modo di ballare, è a salti moderati. alzandosi assai poco dal pauimento, e senza nessun artificio de passi rotti capriole,e rigiri che vsano i Spagnuoli, ballano tutti insieme,facendo vnarota,e girando gl'vni con gl'altri intorno ad vn stendardo che nel mezzo di tutti tiene l'Alfiere che eleggono per quello, e vicino a lui si mettono le brocche del vino, e cicia donde van benendo menere ballano, facendofi brindifigl'vni con gl'altri, perche è costame era questi Indiani mai bere vno folo cià che vien loro dato, ma hauendo prima beuuto vn poco chifa il brindisi; beue subito l'inuitato, esenza finire questo, da il vaso all'altro, e qualche volta beuono in vo medesimo vaso quattro, e più conforme s'offerice l'occasione; el nonper questo tocca meno ad vno che all'altro, perche quel che fa questo con quello, faquello con questo, e cosi vengono tutti ad eller pagati alla fine della festa, e tanto vguali, che restano tutti vguali nel panimento, perche non lasciano di bere sino che cadono; & è cosa da marauigliare il vedere l'ostinatione, con la quale seguitano in vna di queste imbriacherie, passando assai d'ordinario cutta la notte intiera, oltre quello che han pigliato del giorno, senza punto cesfare diballare, e cantare il che fanno insieme a suono del loro tamburro, e flauti : le donne come più vergognose, non si mescolano in questi balli, se non vna, o due dopo che si sono scaldate col vino, & alihora non entrano nella rota de gli huomini, nè arrivano a perdere tanto il giuditio come quelli, ecofi fogliono stare più sopra di loro per attendere alla loro case, e guardare i mariti, che non li faccino male; i flauti che sonano in questi balli, li fanno di ossa, e cannelle d'animali (gl'Indiani di guerra, li fanno delle)

cannelle de'Spagnuoli, & altri inimici ch' hanno vinto, & ammazzato nelle loro battaglie, in segno di trionfo, e gloria della vittoria) il modo di cantare, è tutti insieme alzando la voce ad vn tono, al modo di canto piano, senza nesiuna difserenza di bassi, soprani, o contratti, e finendo la stanza, sonano subito i loro sauri, & alcune trombette, che è quel che corrisponde al passacaglio della chicarra, nella musica de Spagnnoli; e subito tornano a riperere la flanza. & a sonare i flauti, e son ano tanto questi, e cantano gridando ranto alto, e sono tanti quei che s'vniscono in questi balli, e feste, che sifanno sentire d'assai lontano; quei che non ballano s'vniscono in varii circoli per parlare di cose passate, & andandosi scaldando, e rallegrandosi col vino, vanno manifestando ciascuno, o l'ingintia che lifece l'altro, o la passione ch'ha contro quello, rinfrescando la memoria di cotrasti, & antiche inimicitie, non vendicate, che suol esser causa di brighe, e di vecidersi facilmente gl' vni con gl'altri.

Le donne portano come gl'huomini le braccia scouerte, e non altra parte, e benche ne piedi non viino scarpe, il mantello, che portano in dosso glie li copre, perche è lungo, e li piglia dal collo fino in terra. benche in alcune partilo portino più corto, questo è pure semplice, elo portano limmediato al corpo senza camicia, nè altra cola di fotto, l'attaccano su le spalle con punte di argento (che le chiamano Topos) o d'altra materia, donde lasciandolo cadere fino a'piedi per raccoglierlo, & applicarlo al corpo si fasciano dalla. cinta fino al petto con vna fascia dilana. assai forte, e galante larga quattro dita, e tanto lunga, che con le molte volte che con quella fi dà al corpo, lo stringono, rafferrano, e scaldano più che un ben aggiustato giubbone, ne vsano altr'habito che questo quando sono in casa

Le più bizzarre che s'alleuano nelle Cit tà de' Spagnuoli han pigliato l'vso di calzarsi, della camicia, e di portare sotto il manto la faldiglia; però nessun'altra cosa, nè se li potrebbe fare maggior dishono re ad vn' Indiana, che mettergli il velo sul capo, ò manto, ò giubbone, collare, guante, ò altri o'rnamenti, e galantarie, che vsano le Spagnuole; & assai più se l'obligasfero, ad acconciarsi la faccia con solimato, ò rossetto, nessuna cosa di questo han preso, nè anche quelle che nascono, e s'alleuano trà le Spagnuole, e trattar loro diquesto anche à quelle, che si preggiano d'esser più galanti, e composte, sarebbe l'istesso che farle comparire con vn fregio in faccia, tanto abborriscono il mutare illoro stile naturale, e costume de'loro antenati, che è di portare il capo con i suoi capelli naturali intrecciati alle spalle, e dinanzitagliati fino sopra le ciglia, e le ciocche che coprono fino alle guancie; fi che resta la faccia decentemente coperta senza altro ornamento, ne artificioso abellimento: quando escono di casa aggiungono al manto, che le cuopre, quella che chiamano gliquiglia, che è vn'altra mezza camiciola quadrata, che metrono sopra le spalle, e l'attaccano dinanzi al petto col terzo Topo, ò punta corrispondente à quei del manto, e così escono fuori con gran modestia con gl'occhi fissi in terra, perche naturalmente sono assai vergognose, & honeste.

Quelto modo di vestire tanto semplice, e di tanta poca fattura, così de gli houomini, come delle donne, & il poco fausto, che vsano nelleloro case, è vn grande auanzo di officiali, & artefici; si che non occupandosi la gente in questi ministeri, vi sono più soldati per la guerra, che è quello in che quella gente mette l'honor suo, e sua riputatione, comealtrenationi la mettono nella grandezza, e sontuosità di edificij, ò in tesorizzare, ofarsi eminenti in lettere, e varie arti; maihebbero notitia, & assai meno la prattica di quelle ch'in Europa s'esercitano; però facilmente l'apprendono, e con Eminenza quando le sono insegna te, non hanno l'vso di leggere, e scrinere ; però suppliscono a questo mancamento con i suoi Quipi, che sono alcune funicelle più, ò meno grossi, ne quali tanno varij nodi, con i quali fi sentono, per ricordarsi delle cose, delle quali hanno da dar conto.

Questi Quipisono i loro libri di memo-

Iquantità di bestiami, con distintione di quelle che sono morte di infermità, o di qualfinoglia altro accidente, di quelli, che si sono dati, o consumati nel sostentamento della casa, e de'pastori; con questi danno conto de successi in tale, e tale occasione, e tempo, e di quel che secero parlarono, e pensarono; e quando si confessano serue loro di nota per ricordarsi meglio de peccati, e dirli con tutta la diftintione, e chiarezza; l'aggiuta assai per quelto effetto la felicità della loro memoria, & hanno tanta recentiua, che si ricordano di cose assaiantiche, come se l'hauessero presenti, e quando essi palesano le cose interne, che è in tempo che cominciano a scaldarsi col vino, è cosa. marauigliosa l'antichità che riferiscono, allhora non resta aggravio, ò ingiuria, che lia stata a suoi antenati fatta, che non la ripetano; rinfrescando la memoria di cose che parenano già scordate. Per proua, & argomento della retentiua chevniuerlalmente hanno gl'Indiani, per hauere presenti le cose passate ; riferiro voa fingolare eruditione che vdij raccontare al Padre Diego de Torres Bollo, huomo insigne in virtu, e gouerno, del quale dopò parlaremo a suo luogo.

Tornando questo grand'huomo da Roma, doue eravenuto per Procuratore del Perù, andò a fondare la Prouincia di Quito in vna croce di strada, doue erano quattro strade reali; vidde vn' Indiano ch'al suono di vn tamburro staua solo cantando nella sua lingua varie cose; chiamò il P. vno che la sentiua, e dimandandoli che significaua quell'actione, li rispose dicendo, che quell' Indiano era quello ch'haueua cura dell'Archino, o per dir meglio l'Archino di quella terra, e che per conservare la memoria delle cose in quella succedute sin dal dilunio, era obligato ripeterle tutte i giorni difetta al suono di tamburto, e cantando come faceua in quel luogo: e perche quelta memoria non mancasse mai, era obligato d'andare industriando altri che dopò la sua morte succedessero in quest'ossicio, quel che adesso, soggiunse l'interprete, stà cantando è, ch'in tal' anno arrivò qui vn

huomo bianco, chiamato Tomaso, che

f2-

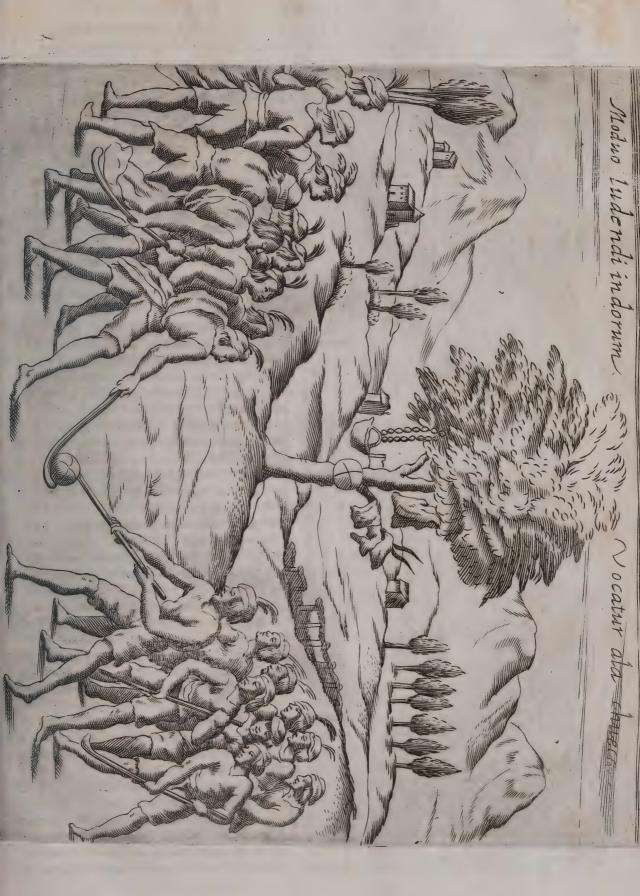



faceua gran marauiglie, e predicò vna legge, che col tempo si perdette, &c.con questo si vede il modo, col quale questi In diani suppliscono al mancamento delle scritture, con la felicità della loro me-

Sono le donne Cilene tanto virili, che taluolta, quando importa, e v'è manca mento d'huomini pigliano l'arme come se sossero huomini, e giocano alla Ciue-l ca, che è il gioco, nel quale gl' Indiani fanno maggiori demonstrationi d'agilità, eleggierezza, per la competenza, emularione, e perfidia, con la quale ciascuna. parte che suol'essere di trenta, o cinquanta persone procura portare al suo termine stabilito la palla, o aggiuntandofi gi'vnidi vna fartione contro quelli dell'altra, ripartendosi per questo effetto in differenti posti per hauer miglior sorte d'auanzar la loro parte, dando a tempo il colpo, e cacciando al termine prefisso la palla senza impedimento del contrario, e quando suc cede concorrere tutti due insieme allhora corrono dietro quella, come daine questa per auanzarla con vn'altro colpo, e quella per impedirla col fuo, e drizzarla alla parte contraria, che è quella dalla banda loro: è cosa degna di vedere osto giuoco, e concorre gran geme a quello, e fogliono stare cutta la mezza giornata per guadagnarei premij, che si mettono per ivincitori, & alcune volte non si finisce, & è necessario tornar vn'altro giorno a concluderlo. without and

La fortezza, e valore delle donne, nasce da'poco vezzi, e carezze, con le qua: li s'alleuano, senza haner risguardo di Sole, freddo, nè altre inclemenze del tempo; nel maggior rigore dell'inuerno quando gelano l'acque; si lauano il capo conquella fredda, e non foiugano i capelli, ma li lasciano cosi bagnati all'aria, & isuoi figliolini li bagnano nel fiume da che fono piccolini, e subito ch' hanno partorito s'alzano dal letto in assai poco tempo, & attendono alli seruitij della casaloro, come se altre, e non esse hauessero passato i

pericoli, e dolori del parto.

Se le donne fan quelto, che faranno gli huomini de cosa notabile quanto poco temono l'acqua, benche sia ne' mag-l lgiori rigori del freddo; & è da marauigliarsi vedere vn'Indiano in vna strada senza. altro ripaco, nè altra ditesa, che quel semplice ch'habbiamo detto; porta ordinaria. mente il caposconerto senza difesa dall' inclemenze del cielo; l'ho molte volte veduto, che fortemente piouendo entr aua l'acqua per il collo, & vsciua allipiedi fatti come anitre tutti bagnati, e penetrati dal freddo starsene ridendo senza far caso del loro tranaglio, che per altri

larebbe intollerabile.

Miricordo a questo proposito d'vna gratia detta d'vn Caualiere di bell'humore ad vno de'nostri, che nouellamente venuto di Europa co il suo buo zelo, e carità del prof simo, si cruciana, vedendo quest'Indiani tanto poco difesi l'inverno (che li è assai rigoroso)senza nessun riparo per difendersi dall'acqua, cominciò il Padre ad effliggerfidiquesto, parlando con questo Caualiere, il quale gli fece quelta domanda. Vostra Paternita che riparo porta nella. faccia per difendersi dal freddo ? rispose il Padre, nessuno Signore; replicò il Caualiere, perche?come può loffrire canto freddo portando la faccia tanto scouerta, & all'aria? rispose il Padre, perche tuttifia; mo auuezzia questo; replico il Caualie re : hor che pen!a Padre, che lono questi Indiani, tutti sono faccia, perche da bambinisono costumati a portare tutto il corpo con tanta poca difesa, come vediamo esposto al freddo, & acqua ,e cosi tutti sono faccia; ouero dicami Vostra Paternità, chi vi sarà, che habbia compassione ad vna trotta, o pesce nell'acqua nel rigore del freddo ? nessuno, perches questo è il suo naturale, e sono stati generati, & alleuati in quest'elemento: della medesima maniera possiamo dire di quest'Indiani, che sono come pesci, e fi sono alleuati per tutta la loro vita cosi questa è la loro naturalezza, e coltume, e cosi non v'e di che marauigliarsi.

Conquesto mantengono vna pelle tanto dura, & vna carne tanto di ferro, che yna ferita, ch'al più forte Spagnuolo lo farebbe mettter a letto, e la custodirebbe dal freddo per timore del male vn' Indiano se la passa in piedi senza curarsi di quella; io tho veduto con la tella aperta

da qualche colpo di maglio, che per darej alla palla si sbaglia quando giuocano alla ciueca, e diede in quello, o nella fronte della gamba, o altra parte del corpo, facédo yn mezo palmo di ferita, e se la passano senza lasciare d'attendere al loro ordinario impiego, & occupatione, e qualche volta gliel'ho veduto lauare con acqua fredda, e fra poco tempo sanano, applicando le loro herbe, e semplici, che sono di grande efficacia, e deue agiutarli la. buona complessione, perche d'ordinario escono bene, e più presto dalli loro affanni, & infermità, e con assai minor cura, e diligenza che i Spagnuoli.

#### CAPITOLO V.

Sitratta di altre proprietà, e costumi de' Cileni .

Alla gagliarda complessione di que st'Indiani, e dalla sua forte natura, auuezzi dalla fanciullezza a'rigori del tempo, con tanto dispreggio delle delicatezze, anzi con tanto maltrattamento de'corpi loro, nasce l'esser tanto patienti, e sossorenti ne'loro trauagli, & ilsentire tanto poco quel che tra noi altri si terrebbe per gran mortificatione: a quelto propolito è marauigliosoil cato che successe al Padre Luigi de Valdiuia Fondatore delle Missioni di Cile, con vn Indiano, ne' principij quando cominciarono ad esercitarsi nell' opere di pietà, e deuotione proprie di christiani: venne quest' Indiano a confessarsi col Padre, il quale li diede per penitenza de'suoi peccati, perche cominciasse ad apprenderla, che si mettesse vn Cilicio, che a questo fine li diede; era questo vna larga fascia, o camiciola di setole bentessute, etagliate, tanto aspra, che da rebbe ben fastidio a qualfiuoglia che di noi se la mettesse; l'Indiano se la pose sopra le carni come l'haueuano detto: successe che dilà ad vn anno, vscì quest' Indiano ad vna processione del Corpus Domini ballando tra gl'altri, assai galanre conforme la loro vianza innanzial santissimo Sacramento, e riconoscendo in vna Chiesa il Padre suo confessore, vscendo dal ballo s'aunicinò a lui, & alzando le braccia con grande allegrezza, e contento li disse: guarda, guarda quel che mi dasti vn'anno fa; e mostraua il Cilicio immediato al corpo: il Padre restò stupito quando vidde che portaua per galanteria il Cilicio, che egli gl'haueua dato per penireza, e dimandadoli quanto tempol'haueua portato, rilpole, mai me l'ho leuato da che me lo dasti, e con questo tornò al suo ballo assai allegro, mostrando a questi & a quelli la gala che gl' haueua dato il Padre,stando più contento con quella di quel'che potesse stare altro có vna di broccato, tanto lontano era di sentire l'asprezza di quello, che lo tenne per ornamento della sua persona per hauerglielo dato il suo confessore parendoli che gl'hauesse dato vn giubbone per sua difela, o vna galanteria che stimò per co-

sa straordinaria.

Sono quest'Indiani del Cile i più bianchi dell'America, e quei che nascononella maggiore altezza del polo, & in regioni più fredde sono più bianchi, come anche lo vediamo qui in Europa; però anche quei che stanno nella medesima altezza di Fiandra, al loro contrario, mai arriuano jad essere tanto bianchi come i Fiammenghi, nè mai viddi vno rosso, così huomini come donne, hanno i capelli negri, & assaiduri, e grossi, di maniera che ibisticci che sono i figli de'Spagnuoli, 🕶 d'vn' Indiana non hanno altro fegno per distinguerli dal puro Spagnuolo, figlio di Spagnuolo, e Spagnuola, se non il pelo, che quelto fino alla seconda, e terza generatione non si mollifica, in tutte l'altre coa se non v'è differenza nessuna, nè nelle fattezze della faccia, nè nella forma, bizzarria, nè nel modo di parlare, nè nella pronuncia, e questo non solo ne'bisticci, ma anche ne'medesimi Indiani di quella terra, quali quando s'alleuano trà noi altri, parlano tanto bene Spagnuolo, che nè nella frase, nè nel modo di pronunciare, nè nell' accento delle parole fi riconosce differenza nessuna; feci esperienzadiquesto molte volte nel confeshonario, doue per esser in tal maniera disposto, che il Confessore non può vedere la donna che entra à confessars; mi fuccisse molte volte entrare vn' Indiana. dopò hauer consessato vna Spagnuola, come io l'vdiua, e non poteua vederla, la stimaua Spagnuola, sinche essa stessa dendo che gli trattaua con la cortessa solita alle Spagnuole; mi diceua per sua hu-

miltà, ch'era Indiana.

Essendo il naturale di questa gente tanto robusto non fa in quelli il tempo la mu tatione che fà in noi altri, e così coprono affai gl'anni, non solo perche hanno poca barba, che questo è commune ad altre nationi, ma perche non incanutiscono, le non assai vecchi dicinquantacinque, e sesfanta, e più anni, che da quel tépo in dietro fempre paiono giouani, e così quando arriuano ad hauere tutto il capo bianco, ò cominciano ad esser calui, sono allhora vicino à cento anni, evi sono Indiani di ordinario assai vecchi, & assai più l'Indiane, e gl' vni, e l'altre, benche arrinino all' età decrepita, quando manca l'aggiustamento nel discorso, non li manca mai la retentina della memoria, che questo li dura sino alla morte, ricordandosi delle minutie, e primi passi della fanciullezza, e quel che in quella età viddero, ò sentirono contare. Parimente conservano lungo tempo la dentatura, e vista, e finalmente tutti gl'accidenti, & angoscie di vecchi, che sono i sbirri della morte, arriuano alle case di quelli per citarli più tardi, & à passo più lento ch'ad altre nationi.

Tutta questa gagliardia, e fortezza di quest'Indiani, che conseruano nella loro patria con tanto vigore, la perdono assai facilmente vicendo da quella; come s'espe rimenta ne gl' Indiani pigliati nella guerra, che si menano al Perù, perche come s'alleuano in terre fredde, cominciando à riconoscere il caldo del tropico, e zona torrida s'ammalano, e muoiono molti di quelli con granfacilità, che è l'istesso che fuccedeà gl'Europei, cauandoli dalloro clima, & arriuando à Portobelo, e Panamà, doue passano tanto gran pericolo della vita, come dissimo sopra, e per la medesima causa, nonsolo gl'Indiani, ല bisticci del Cile, ma anche i Spagnuoli natiquiui, vanno con gran pericolo alle terre che sono dentro de' tropici, & anticamente si tenena per assai vicino della. vita, e s'imbarcauano per là con grantimore, dopò col tempo sono andati perdendolo, come anche quello che v'era al principio d'arriuare à Portobelo, e s'hafacilitato più l'yno, e l'altro commercio; da questa esperienza ch'hanno gi' Indiani del mal che prouauano nel Perù, nasce la re pugnanza, e gran fentimento che moltrano nel cauarli dalla loro Patria per menarli fuori: non posson soffrir questo, e così fanno tanto straordinarie, & anche temerarie diligenze per fuggirlene da Lima, & altre parti del Perù, che con essere di là sino alle loro terre doue furono fatti prigioni più di due milla, e cinquecento miglia s'espongono all'impresa, e l'imprendono, e quel che più apporta meraniglia è, l'incommodità, pericoli, e trauagli à qualis'espongono perche primieramente bisogna che vadino sempre costeggiando per la spiaggia del mare, con che ben si vede quanto allungano la strada, perche le andando per mare dalle loro terre al Perànauigano più di ducento cinquanta miglia, hauendo poi dafare altrettante miglia per ritornare per terra per gl'angoli, capi, e senidel mare, vengono a far il camino tanto più lungo, quanto è il farlo dritto, ò girando da vna parte all'altra.

La seconda incommodità, che superano, è quella del magnare, perche andando fuggitiui, non possono arrivare à luogo habitato fenza pericolo che lipiglino, e così vanno per la spiaggia del mare, magnando de' pesci discogli, che quiui trouano, & effendo à piedi per così lungo tempoèvna cosadi sommo trauaglio: la terza difficoltà il passare tanti, e tanto potenti fiumi: la quarta, il mancamento dell'acqua da bere in molti luoghi, perche in tanto lungo camino non è possibile hauer sempre acqua dolce per estinguer la sete: tutte queste, & molte altredifficoltà, che tralascio alla consideratione di quei, che sanno, che cosa siano viaggi lunghi, anche quando si fanno con tutte le commodità possibili, superano questi In diani, e finalmente dopò tanto tempo arriuano alle loro terre, riscattando la loro cattiuità, non con oro, ò argento ma con yno non imitabile valore, & ardire.

Mag-

Maggior fu quella che mostrarono certiprigioni, che essendo stati presi in guerra, li menaua in yn vascello à Lima, nel medesimo tempo ch' io seci quel viaggio, yn Caualiere Portoghese dell' habito di Christo ch'andaua per soccorso, per altri negotij appartenenti allo stato di guerra : si fa quella nauigatione da Cile a Lima ordinariamente a vista della. costa, allontanandosi, ò aunicinandosi più, ò meno à quella, conforme l'aggiuto de'venti, però mai s'aunicinano inmodo che non vi sia vna buona distanza, per il pericolo d'imbattere ne' scogli: si accordarono quest'Indiani fradi loro di buttarsi nel mare per liberarsi dalla cattiuità; & vn giorno che loro parue, che la naue staua a proportionata distanzaper poter fidare le loro vite alla destrezza di natare, essendosi sciolti da'legami, con buon modo senza esser sentiti, si buttarono in mare, in maniera, chequando s'accorfero che mancauano, erano già scomparsi, e cosi su impossibile ilseguitarli.

Era tra quest' Indiani vn vecchio, il quale, ò per non hauer saputo la risolutione de'compagni, ò perche non poterono auuisarlo a tempo dell'esecutione (perche questo per la vecchiaia, lo lasciauano andare sciolto per la naue) ò perche non voleua rischiarsi a tanto come i giouani, restò in quella: cominciò a pensare al caso, ed hauere a punto d'ho nore ch'isuoicompagni hauessero hauuto più animo di lui: hor consideraua quelli in saluo, hor trasuoi, e che questi diman dauano di lui, e che tutti lo dispreggiaua no come codardo, e per huomo dipoco animo, & ingegno; perche ritrouandossi nella medesima fortuna de' suoi compagni, s'era reso à quella, quando gl'altri I haucuano superata con tanto grande animo, e gagliardia: s'imaginaua esser presente all'allegrezze, con le quali i loro parenti, & amici li riceueuano, la ben venuta, e la buon'hora che li dauano, gl'abbracci, le carezze, conle quali li trattauano, e tutte queste, & altre considerationi, erano tanti fuochi, ne' quali brugiaua d'inuidia, & emulatione, cruciandosi interiormente per impossibilistarsi ogni giorno più il suo rimedio.

Non lo lasciaua dormire, ne riposare momento questa spina, e saetta ch'haueua nel cuore, sin che vn giorno si risoluette difar vn' attione, con la quale lasciasse in dietro quella delli suoi compagni, si determino di far l'istesso, che est, però per auazare il fatto no la vuolle fare di nascosto, e come chi fugge, ma come chi vince alla vista de' suoi contrarij, & à loro dispetto, e per dar proportionato principio alla sua pretensione si risoluette d'ammazzare no di notte il suo Patrone, e seza testimonij, come poteua farlo con facilità. inuestendolo addormentato nel letto, ma nella piazza d'arme, a vista del Sole, e di tuttiquei che stanano nella naue, per acquistare con questo maggior nome, di quello ch'haueua perso, per non hauer accompagnato i suoi; così lo fece, piglia vn giorno vn cortello largo nelle mani, & alla presenza di tutti incontrail Capitano suo Patrone, & hauendolidato tre, o quattro pugnalate nella. gola, e petto, conforme con fretta potè si tuffò nel mare con tanta prestezza, e leggerezza, che come argento viuo trà le maniscappò trà tuttiquei che per vna parte, e l'altra l'assaltarono per hauerlo nelle loro.

Ben si vede come doueuano restare tuttia vista di vna risolutione tanto terribile, & inaspettata; si ferma la naue, saltano nella barca con la maggior fretta possibile, seguitano l'Indiano, che natando come vn pesce, s'affrettaua per mettersi in. saluo, però prima di questo su arrivato dalla barca, cominciano, a gridarli ches'arrenda, l'Indiano refiste, lidanno vna, le due lanciate, ma l'Indiano, che staua sopradi se preparato a questo, sugge tuffandosi nell'acqua, e risorgendo suori dopo, doue meno pensauano, li scaricano archibugi con balle, alcune delle quali lo colpiscono, comincia a mandar sangue, però ricorrendo sempre a, sommergimenti, & alla fretta che lo spronaua. a muouere le braccia, non v'era rimedio di rendersi per più che li gridassero, nè giamai l'hauerebbe fatto, se l'istessa. natura con la mancanza di tanto sangue che gill'haueua ridotto a termine dispirare non h fosse resa, dandosi per vinta; con questo lo pigliarono, e menarono al vascello già morto, ò per morire, stimando più la morte col nome di valoroso, che la vita con l'infamia di codardo, e per inferiore alli suoi compagni. Non meno mostra quel che s'ha riferito il valore di questa gente, che l'antipatia che hanno di andare in terre forastiere, canto opposte al loro naturale; e sopratutto questo, pesante stimano il giogo della soggettione, e quanto amino la loro libertà, per questo han satto quel che

dopo a suo luogo vederemo.

Diciamo adesso qualche cosa de gl'altri costumi di quest'Indiani: fanno i matrimonijall'vianza loro assai al rouescio dell'vso de gl'Europei, perche la dote non la dà la moglie, ma il marito, e dopo nessuno delli due la gode, & à nessuno d'essi resta attione di ricuperarla in. caso di morte, perche hereditano in. folidum i padri della sposa, di maniera che lo sposo ha il peso di sostentaria senza es sersi auanzato nella robba, anzi hauendo dato della fua al focero; per il che in questo paese poco pensiero, hanno i Padri di rimediare alle figlie, anzi li feruono di guadagno, & acquisto. E colaordinaria in questa gente il pigliar mo'te mogli, e la maggior difficoltà ch'hanno hauuto per abbracciar la fede, è questo vitio di Poligamia, e benche habbiano il contrapelo di dar la dote alla moglie, oper dir meglio di pagare il Padre di quella, come fe la comprasse, nulladimeno spiana questa difficoltà, l'affetto della sensualità, e l'honore, che stimano d'hauere molte mogli, perche quanto più sono queste, tanto maggior segno è che sia più potente quello che le tiene :e benche tutte si stimino per legitime, & anche i figli che da quelle nascono; contutto questo, la prima ha inognicola il primo luogo, e tutte l'altre stanno a dispositione di quella ; il primogenito heredita lo stato di Cacique, e sono sotto il suo comando gl'altri; i vasfalli obediscono il suo Signore con granpuntualità, amore, e rispetto; e per questo non costumano carceri, ne Castelli, ne quali si mettono prigioni, perche

il naturale rispetto, & amore che li portano, è la legge inuiolabile, & amoroso premio. col quale l'obediscono in tutto quello ch'intendono esser suo gusto.

Nè hà necessità un Cacique per sar guerra di apparecchiare il soldo, e paga. per il soldato, senza la quale, come è commune in altre nationi, non fi muouono gl'huomini al seruitio del loro Re convna voce che danno; vengono tutti con le loro arme, e caualli facendosi tutto l'apparecchio necessario per l'impresa, che si pretende; e questa è la causa, che si giunti tra questa gete co tata gran facilità vn potente esercito, perche tutti tengono la causa commune per propria di ciascuno, e come non arrendono al proprio interresse, maalla conservatione, e bene della patria ciascuno si tiene sodisfatto per difenderla dall'inimico anzi ogni vno si tiene per tanto principale interessato, come qualfinoglia : e cosi concorrendo tutti alla causa commune, facendola. ciascuno propria, non solo non aspettano la paga del suo Prencipe per andare doue sono chiamati; però ciascuno si tiene per quel che toccaa questo per parte tanto principale, comeil medesimo Signore proprio, chelichiama; e così il tamburro, e trombetra non serue, che per vn semplice auuiso della necessità presente, perche questa sola basta per farlisubito vscire dalle loro case, lasciar le loro mogli, e figli, conpericolo di non tornare a veder quelli più. come molte volte succede.

Nel ripartimento, e distributione, delle spoglie della guerra, e de'prigioni che pigliano in quella non v'è altra legge, ne ordine ch'il valore, e gran festa, che ciascuno vsa d'approfittarsi dello spoglio, chi arrina il primo fe lo guadagna nè ha obligo nessuno di dar niente al Cacique,ò al Capitan generale, perche in questo tuttisono eguali, e solamente quello è più che sa con più garbo menar le mani, e non v'è chi non procura farlo con tutto il valore possibile, perche non hauendo nelle loro terre ferro, stimano grandementes gl'archibugi, lancic, spade, & alabarde, che pigliano nelle vittorie, ch'ottengono. Quando tornano dalla guerra, e si trouano meno quei che furono morti, in quella,

non si può dire la confusione de pianti, el stridi ch'alzano alcielo le donne, e figli, & altri parenti de'defonti; e benche que sta passione sia commune in tutte le narioni, è tanto propria della natura humana, che per ester tanto sociabile sente il mancamento de'suoi, che faceuano loro copagnia, e più quando interuiene la congiuntione del sangue, che è fondamento dell'amore, però nell'Indie auanzano le dimostrationi del loro sentimento, perche non piangono il defonto con filentio, ma cantando a vocialte, di maniera, che a chi l'ode di lontano, prouocano più a riso, che a compassione: è assai notabile il modo di piangere i loro defonti, circonda. no il morto subito, che spira la moglie, le figlie, e li parenti & incominciando ad intonare la prima seguitano l'altre, & ad vn medefimo tono si vanno imitando abbassando l'yna all', vt, quando l'altra, sale al, la; & in questa maniera seguitano gran tempo, in modo, che prima si seccano, e mancano le lagrime, che, esse cessino da quel funesto, e malinconico cato, qual costume conservano ancor hoggi, già fatti christiani; no però quelli di aprire il corpo per sapere il male, del quale mori, metter loro nella sepoltura da magnare, cicia, vestiti, e qualche gioia, far vn. mucchio di pietre sopra la sepultura a modo di piramide, & altre cerimonie, che vsano i Gentili.

## CAPITOLO VI.

Dell'Indiani Gileni ch'habitano l'Isola di Gile.

Na delle parti, nella quale divisimo il Regno del Cile, che sono l'Isole, l'habitano l'Indiani Isolani, che sono molti, delli quali quei che viuono nell'Isole fertili, & abbondanti di seminati, e bestiami; viuono come quei di terra setma, vestendosi di lana, e magnando carne, & altri frutti che producono quelle terre; quei che viuono no nell'Isole sterili la passano con pesci di scogli; & di mare, & alcune radici, che chiaman Papas, & alcuni che non hanno lana si vestono di Corteccie.

d'arbori, & altri vanno quasi nudi, benche le loro terre siano freddissime, per esser vicine al polo, e per essersi già auuezzi all' incommodità del freddo non lo sentono troppo.

Altri vsano vn strauagante modo di vestirsi, che è di terra impastata con certe radicette per hauere qualche consistenza come lo riferisce Fra Gregorio di Leone citato nel suo Mappa:altri si vestono di piume, sono tutti grand'huomine di mare, & in alcune parti visonogiganti tanto grandi, che seriuono gl'Olandesi, che sono passati per lo stretto, che trouarono nelle sepolture teste di morti, dentro le quali capiuano le loro, ese le metteuano come celate, e tronarono insieme ossa di Desonti lughi dieci, & vndeci piedi, 1 Corpi, de i quali conforme al conto bisognaua fossero alti più di trenta piedi ch'è cosa mostruosa, quei che viddero viui d'ordinario passauano l'altezza loro dal collo in sù: tutto questo costa dalla nauigatione dell'armata di Guglelmo Sceuten; da quella del Generale Giorgio Spilbergh Sappiamo , che nello fretto arriuarono all'Isola che chiamano de'Paragoni, ò Giganti per quelli che in quella sono, & anche nella terra del fuoco viddero vno ch'era salito sopra vna rupe. per veder passare le naui, e dicono di quello, che erat immanis admodum, & borrendæ longitudinis, smisuratamente grande.

Parimente si sa dell'armata delle sei naui che surono sotto il comando di detto fra Garcia Giofre di Loanfa dell' habito di S. Giouanni che nel capo dell'vndeci mila vergini trouarono vestigie d'huomini di gran statura, & incontrarono pure due barche d'Indiani, che per esser tanto grandi, & robusti li chiamarono Giganti, & arriuarono ad abordare i vascelli, e pareua che minacciauano, s'allontanarono, e voledo quelli vascelli seguitare, non poterono, perchevogauano con calforza, che pareuano volassero; doueuano esferqueste barche fatte di coste di Balene per esseruene quiui tante, perche poco inanzine trouarono vna com'ossatura di que-

fle cofte.

In vn'altra nauigatione che fece medefi-

mamente per lo stretto Tomaso Candlx Caualiere Inglese trouarono in vn canale d'vn porto, luogo affai rapido molti Indiani affairobusti, qualibenche facesse l'horrendo freddo viueuano come Satirinelle selue, & erano huomini ditanrogran forze, che li viddero tirare in gran distanza pietre di quattro, e cinque libre: tutto questo si trouera ne gl'Autori citati Giouanni, & Theodoro de Bry, li quali lo pigliarono d'Antonio d'Herrera, & dalle relationi che queste armare fecero nel loro viaggio del primo di tutti, che fu quello di Magaglianes leggiamo pari mente che suernando nel fiume, e seno di San Giuliano arrivarono a' vascelli sei Indiani tanco grandi, che il minore di quelliera maggiore del più alto di Castiglia, e che apparecchiando loro per magnar' yna gran pignatta di biscotto inganta quantità, che sarebbe bastara per venti, se la magnarono sei soli seza lasciar niente; e diede loro Magaglianes alcunerobbe rosse, con le quali se ne andorno assai contenti, perche mai l'haueuano vi-Ro, & andauano veltiti di pelle di dante, e seppero li', che quelta gente l'està veniua ad habitare alla Costa, & l'inuerno si rigirana dentro terra. Parimente sappiamo da i medesimi Autori, che per queste coste fi trouarono moltissimi Indiani, particolarmente vicino al porto delle conchiglie, done saltando in terra arrivò gran moltitudine di questa gente con le loro mogli, e figli, de'quali comprarono margarite assai curiosamente, & artificiosamente à punte di diamanti lauorate, dando loro in cambio cortelli, forbici, & altre minu zie, & vino di Spagna, di che gustarono molto, però non comparuero piùper el sersi intimoriti da' tiri de gl'archibugi, con i quali li viddero cacciare.

Passando questa armata di Giorgio Spilbergh più innanzi incontrò moltifsimi huomini in terra dall'altro lato dello Aretto, e quando i Nodaliandorno per ordinedel'Rè driconoscere quello di S. Vincenzo, che chiamano del Maire, trouaro no in vna punta di quello molta gente, & andando altridel Perù a reconoscere la terra del fuoco, dicono Zabagli, & altri che viddero quelle Coste popolate da

molta gente, & per tutto lo stretto di Magaglianes han veduto sempre quei che sono passate per quello molri huominiin varie parti, & in altre le loro vestigie, e scendendo in vno di quei porti queidell'armatadi Giorgio Spilbergh innamorati della bellezza d'alcuni bellissimivecelliche viddero per quei amenifsimi albereti, cominciarono a cacciarli co i loro archibugi, però non finirono, perche scese sopra di essi tanta quantità d'Indiani con mazze, & altre armi dette machan, che si tenne per felice chi potè fuggire alla naue, perche altri restarono

quiui morti.

Nel seno di san Gregorio i Nodali parimente viddero molta gente, con la quale negotiarono barattando l'Oro con alcune bagattelle, che portauano i Marinari da Spagna, da tutto questo benchiaro si vede quanto popolata sia tutta quella terra, & quell'Isole, che per quel verso si sono scouerte, l'ottanta che scopri Pietro Sarmento non sappiamo da qual sorte digente siano habitate per non esser sceso in quelle nessuno diquell'arma ta, & per la medefima causa ne meno lappiamo gl'habitatori dell' altre sappiamo de gl'Isolani della Moccia, che sono gente assai humana, cortese, e piacevole, com' hano esperimentato l'armate che son' arrivate a quella, parimete sono tali quei di S. Maria: i Cionisono gente pouera, però di buon naturale, e quei ch'hanno dato maggiori dimostrationi di questo sono i Ciloensi;per esser più conosciuti, & hauer hauuto con questo più occasione di mostrarela loro piaceuolezza, e buoni intendimenti.

Nell' Isole che scopti il Drache da cinquantacinque gradi in su' delle quali a suo luogo secimo mentione) vidde che nauigauano in barche dette Canoe huomini, e donne nude, che è cosa da far reflessione per li grandi, & eccessiui freddi, che quiui in canta alcezza sono, e do. ue erano Isole, nelle quali la notte si continuaua senza veruna interruttione di gior no, quando il Sole fa la nostra Estate, arriuando al Tropico di Cancro, & al cotrario accostandosi a quel di Capricorno, faceua il giorno perpetuo senza ombra-

del-

della notte, & saltando in terra in vn. porto di quell'Isole negotiò con gli habitatori di quelle: adesso vitimamente l'anno del 43, essendo passata per lo stretto l'armata Olandese del Generale Henrico Brun, che era Gouernatore di Pernabuco in compagnia del Prencipe d' Oranges con animo di popolare Valdiuia e de fatto lo tentarono, come à suo luogo si riferi, essendo arrivata a più di settanta gradi d'altezza, e dato fondo nell'Isola che chiamarono Bernauelte, & essendosi trattenuti lì quattordici giorni viddero in quella molti fiumi, e vestigie di huomini grandi, ch'habitano in quel paese, quantunque sia tanto freddo, ch' essendo questo nel mese d'Aprile, che quiviè l'Autunno, con tutto ciò il giorno era di tre hore, non poterono gl'Olandesi soffrire il rigore del freddo, gragnuole è neue, e suggirono lasciando quel posto, e pigliando il camino verso Cile, che fu nel mese di Giugno, e Luglio, quando non si vede il Sole, nè pure vn hora, essendo vna perpetua notte per la forza dell'inuerno, come la passano quell'Isolani con tanto freddo, e nelle tenebre tanto temposenza hauere con che coprire le carni, perche per il mancamento del commercio con Cile, & con Europa nonhanno pecore, nè capre, e consequentemente ne lana per vestirsi: veramente sono gl'homini per assai più, di quel che l'amor proprio della gente efeminata e diliciola, si finge, & imagina, & il costume si couerte in natura, & il corpo humano, si accomoda a quello, nel quale s'auuezza, in maniera, che no lo cabiarebbe per qualsiuoglia altra commodità, e così haueranno questi Indiani tanta repugnanza di lasciare le loro terre, & vscire da quelle ch'a noi pare tanto estrema mile ria, come ho visto in altri, che l'hanno di lasciare il luogo, nel quale nacquero, & s'alleuarono, benche sia assai miserabile, se vogliono passarli ad altri più delitiofi, & accommodati, perche non visono delitie, nè dolcezza maggiore per

Eiascuno, come la patria e proprio suolo. E voce, e sama comune, ch'in queste par Ei dello stretto vi sano Pigmei, però non sò có che sondamento, perche tutti gl'Autori che riferiscono le nauigationi, che si sono fatte per quello, veggo che parlano sempre di giganti, o almeno di huomini di quella forma robusti, e che s'auanzano nelle forze, e grandezza, & scendendo vna voltain terra la gente d'vna dell'armate riferite raccontano che cominciando a. combattere con l'Indiani fradicauano questi groffi arbori, & si caricauano di quelli per trincerarfi, & difenderfi dalle. balle come si vedono stapate nei rami de i libri di Gio. & Theodoro de Bry, e cost non sò che fondamento habbia haunto questa fama de'Pigmei, se non che si sia, ciò detto per ironia, e che tra i giganti, & huomini di gran corpo, nascano alcuni nani, che si siano veduti in quelle parti.

Quel che vidde l' Almirante dell'armata del generale Gorgio Spilberghnell'Ifola, che chiamano grande, & è vicina alla Testacea, & all'altra de i giganti nella seconda bocca dello stretto sù vn corpomorto di due piedi, e mezzo alto, che era sepolto con vn'altro di proportionata, & ordinaria statura, all' vsanza che habbiamo detto de gl'Indiani, in vna fossa non profonda, couerta di pietre a modo di piramide; può esser, che come si vidde questo huomo morto, si siano veduti altri viui di quella statura, donde sia vicita questa vocede i Pigmei, questa è la notitia, che breuemente posso dare de gl' habitatori de istretti, & Isole, che visono dentro diquesti, e nelliloro contorni, a l'altre che sono nella costa del Cile, le cose più particolari; di questagente le scoprirà il tempo quando si faccia. più facile, e più comune il tratto, e commercio conquelle, & all'hora non mancherà che li scriua.

#### CAPITOLO VII.

Dell'In diani di Cuio che stanno dall'astra parte della Cordigliera all'Oriente del Gile.

L'Indiani della Provincia di Cuio, benche per la vicinanza, & communicatione con quei del Cile, si rassomiglino loro in molte cose, in molte nò, perche primieramente non sono tanto bianchi, anzi sono di colore bruno. E de-

me effere la cagione di questo il gran caldo; che sa nelle loro terre l'està: secondaria. mente non sono tanto limpidi, nè puliti, ne si curano tanto di frabicar case per habitare, e quelli che fanno sono alcuni tugurijassai miserabili, & quei che viuono nelle lacune fanno alcune grotte nell'arena, doue entrano come fiere; terzo non sono tanto curiosi, & applicatia coltinar la terra, e così non hanno quell'abbondanza di vitto uaglie. & delitie de Cileni, quarto non sono soldati, nè si esercitano nell'armi, nè hanno quel valore, & animo guerriero che habbiamo detto di quei dell Cile; parimente si differentiano nella lingua, che parlano, in maniera, che non sò, che habbiano nè pur vna parola, che sia commune agl'vni, & a gl'akri, ciascun. paese parla la sua, però come quella del Cile è tanto vniuersale, che non ve n'è più d'vna in tutto il contenuto trà la Cor digliera, & il mare; la parlano pure molti di quei di Cuio che l'apprendono, & con perfettione, quei che passano la Cordigliera, & dimorano qualche tempo in-Cile, & ben si vede quanto auanza questa quella; perche non mi ricordo hauer mai inteso yn' Indiano di Cile, che parlila lingua di Cuio, & al contrario hò veduto molti di Cuio che hanno assai familiare quella del Cile.

In contracambio di questi vantaggi che l'Indiani del Cile hanno sopra quelli di Cuio auanzano questi à quelli primieramete nell'altezza de'corpi, perche quei di Cuio sono d'ordinario di quattro palmi beche non fiano tanti robusti, nè forti come quei di Cile, perche sono assai delicati & asciutti, & hanno assai poca carne, ne viddi giamai ne'pur' vno grasso tra tanti ch'hò visto, parimente l'ananzano inalcune opere di mano che richiedono gran tempo, & flemma, come il far ceste, & canestrelli di varij modi, & figure, tut. tidi paglia, però tessuti tanto forti, & stretti, che, benche li riempiano d'acqua non esce, & cosifanno di questa materia i vasi, & tazze, nelle quali beuono, e come non si rompono, benche cadano interra, durano molto, e sono di stima particolarmente le curiosità che di questa lotte fanno per varij vsi, tessute con dilucrficolori.

Fanno parimente affai morbide, & soa ni Pelliccie di varijanimali, che cacciano nelle Campagne, che sono assai calde, & ottime perl'inuerno. Cacciano parimente li struzzi, dalle piume, de i quali fanno certe filze, con le quali si vestono nelle loro feste, e seruono per molti buoni effetti: fanno parimente pennacchi di varij vecelli, e cacciano i montoni, & Cerui, & cosi sono i Padroni delle pietre belzuuarri, che vendono alli Spagnuoli, & con la stima che han veduto fare di quelle sono cresciute tanto nella loro, che non guadagnarebbe niente chi le comprasse da quelli, per venderle in Europa, perche l'ho veduto io vedere qui al medesimo & anche a minor prezzo, che nell'Indie, generalmente sono più pelosi, & barbati diqueidel Cile; però come non lasciano nè meno crescere la barba, ma sela. pelano come quelli, hanno più trauaglio, & mai arrivano a lisciarla con tanta perfettione: sono quasi tutti di buona forma, disposti, & galanti di corpo, di buon aspetto, di buoni ingegni, i& habilita;le donne sono delicate: & assai alte, & in. nessuna natione l'hò mai veduto cosi alte; s'accommodano le faccie con vn color verde inseparabile dalla pelle, per esser penetrato in essa. l'ordinario, e colorirsi il naso solamente, alcune dipingono parimente la barba, e le labbra, altri tuttala. faccia; si vestono decentemente, cosi le donne, come gl'huomini; e quelle lasciano crescere i capelli quanto possono, & questi solamente sino al collo, tutto il resto come quei del Cile.

Son assaismelli, & leggieri, e cosi grandi caminatori, che vanno a piediassai alungo senza molto straccarsi, & ho veduto alcune volte salire, & scendere gl'asprissimi monti della Cordigliera, come Daine, & non sono gl'huomini, ma anche le donne & isanciulli, & quel che più importa le donne cariche de i loro sigli nelle cune, le quali attaccate ad vna larga fascia, che attrauersano per la fronte, & le lasciano cadere per le spalle, & con tutto quel peso, che viene scendendo dalla testa sopra il corpo che per questo, & per miglior commodità del fanciullo lo porta-

no. Caminano . & seguitano il passo de i loro mariti con tanta franchezza, & agilità, che apporta marauiglia; ben proua questa leggerezza, e lena, che ha questa gente nell'andare. quel che mi contò vn corregitore, & Capitano generale, che fu di quella Prouincia circa il modo, che tengono nel cacciare i Cerui, che è benfingolare, & raro, dice, che subito, che li riconoscono se gl'aunicinano, & li seguitano a piedi con vn mezo trotto, sempre tenendogli inanzi gl'occhi, senza lasciarli fermare, nè magnare sinche nello spatio di vno, ò due giorni vengono d straccarsi, & rendersi, in maniera che con facilità l'arriuano, & li pigliano, & tornano Carichi con la presa à casa loro, doue fan festa con le loro famiglie sino à finirla, perche questi Indiani sono di lor natura tanto voraci, che vnendofi pochi si magnano vna vitella, ò vna vacca inpoco tempo, & non si può credere quelche trangugiano in vna magnata, però quando non hanno che mangiare sanno pure digiunare, & la passano molti giorni con vn poco di Maiz solamente, & alcune radici d'herbe che nascono nelle campagne, sono parimente gran cacciatori d'Arco, & fleccia, ne i quali sono assai destri.

Non lasciarò di dire vna singularissima gratia che Dio à questi Indiani concesse, & è vn particolarissimo instinto per inuestigare le cose perdute, à rubbate; conte rò due cole, che successero nella Città di San Giacomo à vista di molti: haueua il nostro Seminario vna carretta alla porta d'vn Horto, doue vanno à ricrearsiise. minaristi, vna notte la rubbarono, & non trouandola vn fratello de' nostri la matina andò subito à trouare yn Guarpe (che cosi si chiamano questi Indiani) perche glie la trouasse; pigliò quello la traccia, & fuleguitado la menando in sua copagnia il medefimo fratello fino ad arriuare ad vn fiume, doue la perdè non però la confidanza di trauar la presa; passail fiume, & ritorna à passarlo vna, & due volte per questo, & per quell'altro passo (altre tante volte l'haueua passato la carretta, per meglio ingannare chi seguitasse la trac-"cia, come dopò lo confessò chi l'haue. ua rubbata) & seguita il suo camino. & al capo di venti miglia trouò la presa, quando quello che la menaua staua più securo di non esser scouerto.

Altre volte viddiche hauendo mancato a certa persona alcuni melangoli del suo Horto, chiamò vn'altro Guarpe, il quale lo menò da vna parte all'altra per questa, & per quell'altra strada, voltando questa cantonata, e ritornando à passare per quella, sinche vltimamente arriuò in vna casa, e trouando la porta serrata li disse; picchia, & entra, che qui sono i tuoi melangoli; cosi sece, e litrouò. molte cose di queste di grande ammiratione sanno ogni giorno, seguitando con gran sicurezza la traccia, ò trà pietre liscie, ò trà herbe, ò per acqua, sono parimente gran trauagliatori dibuone sorze, & di gran.

lena nel trauaglio.

Questi Indiani di Cuio sono immediati a gl'Indiani Pampe, così chiamati per habitare quell' immense pianure, che si stendono per più di mille e cinquecento, o due mila miglia verso l'Oriente, è mar del Norte, e quei della Punta de i Cerui, doue è l'vltima Città di Cuio appartenente al Regno del Cile, sono più vicini a loro. e quasi sono tuttisimilissimi ne i costumi e modo di viuere: non hanno questi Pampe casa, nè focolaro, nel che si differentiano quasi da tutto il resto de gl'huomini, quali la prima cosa che fanno per passar la vita, sono le case per difendersi da i rigori, & inclemenze del tempo, & questo stesso è quello à che questi Pampe poco pesano, e lo dispreggiano: deue loro parere che sia ingiuria dell'Autor della natura il cercare altra casa fuori di quella che diede all'huomo nel ripartimento delles cose che creò, ch'è la terra, nè che possono migliorar di tetto, ò volta, hauendo quella del Cielo stellato, e che per ripararsi dall'acqua, & altre inclemenze di tempo, supposto che non siano queste perpetue, bastaua sare alcuni ripari di poca fattura, che si potessero leuare, e mettere facilmente, e trasportate d'una parte all'altra, conforme alli loro gusti.

Cosi fanno giudicando certa sorte di prigione, e cattiuità il legarsiad vn luogo; e per questo non vogliono tenere case, nè

hor-

horri, ne giardini, ne robbe, che sianol come ceppe, che no li lasciano cauar loro fuori il piede, & impediscono la loro liberta per andare doue li piaccia, perches giudicano per la maggior cosa di tuttil'assoluto, & inciero vso del loro libero arbitrio, vinere hoggi in questo luogo, dimane in quell'altro, adesso mi gusta godere della riniera, e freschezza di questo fiume, e stufandomi di quello passo all'altro, voglio viuere vn poco nei boschi, e soli-Eudini, non dandomi gusto l'ombre di quelli esco à i prati, e valli allegre : qui mi trartiene la caccia, li la pescaggione; qui godo dei fruttiche questa terra produce, e vanendo à fine palso all'altra doue cominciano d maturare quei che quella produce; vò doue voglio senza lasciare in nelluna parre cola alcuna, che mi tiri, che suel essere spina, che dilontano tormenta; non temo, male nuoue, perche non lascioin dietro cosa che possa perdere; meco porto ogni cosa, e con mia moglie, & imjeifigli che mi seguitano doue vò, non mi manca cofa nessuna.

Questo è il conto che questa gente fa, e con menano vita allegra, hoggiqui, dimane la facendo in vn'istante con quattro pali vn mezzo tugurio, mal couerto con alcune rame, & herbe, o qualche cuoio di vacca, o cauallo, o altri animali che cacciano: l'entrate, e danari per la spesa, e sostentamento delle loro persone, e case, sono l'arco, e la freccia, co i quali le prouedono di carne; ifrutti, che magnano sono quei, che il cielo coltiua; il vino è quello che Dio creonelle fontane, e fiumi, se però qualche volta non fanno la cicia difrutti d'arbori come quei del Cile; il loro vestito è va pezzetto di panno che chiamano pampaniglia, che portano per decenza, & vna pelliccia che li serue di cappalunga; tutto il resto del corpo nudo, sogliono portare le labra forate, e da quelle pendente yna barbuta d'alchimia, o argento, i capelli lunghi sino alle spalle, le donne sin done arrivano.

Vna cosa par che manchi a questa natione, che è tanto commune, & ordinaria in tutte l'altre, come è il pane, che alcune fanno di grano, altri di Maiz, & altre di riso, e come questi Indiani non

hanno nessuna cosa di queste, pare che manchino di questo ordinario sostentamento, e non è cosi, perche, benche non habbiano queste semente lo sanno di guainelle doue le trouano, e perche queste non durano tutto l'anno perche non manchi vna cosa che, è tanto propria, e comune tra gl' huomini, sanno questi vna sorte di pane raro, e mai inteso, ch'è di loguste, e parimente ho inteso dire di Zanzare, sogliono esser queste tanto in quelle pampe, che viaggiando per quelle viddi molte volte couerta l'aria, & il sole come vna densa nuuola.

La traccia poi che tengono gl'Indiani per pigliarle, e aspettar quelle al luogo del loro sonno è come in quelle pampe, vi sono tanto grandi, e cresciute herbaccie, maisi fermano in parte doue non visiano, anzipar che cera hino fempre le più alte, e folte, che è quello che gl'Indiani pretendono, perche arrivano di notte, quando esse stanno più quiere, & arraccando fuoco all'herbaccie con i venti impetuoli che quiui ordinariamente sono, si accende la fiamma, e senza che ne scappi vna restano li morte infinite (delle quali fanno gran mucchi), e come vnitamente restano arrostite, non han da far altro che por starle, e della farina fanno il loro pane, che serue per il loro sostentamento, per il quale parimente siseruono d'vn'herba, che chiamano il Cibil, quale ò sia per patto col demonio, ò per naturale virtuche habbia, dicono che li sostenta molti giorni, solo con portarla in bocca, doue fa vna sorre di spiuma bianca, ch'esce per le labra, e cagiona vna brutta vista, & à me mi cagionò gran nausea quando la viddi.

Benche questa gente non sia tanto guerriera come quella del Cile, non la scia assolutamente d'esser rale, come l'ha mostrato in alcuni occasioni, & oltre l'arco, e sleccia che sono l'armi più communide gl'Indiani, nelle quali sono tato destri, che sansio colpi incredibili à quei che non li veggono, & à quei che li veggono di grande ammiratione; vsano questi Indiani vn'altra sorte d'arme straordinaria, la quale, si compone di due palle come melangoli mezzani, l'vna è maggiore, & è di pietra persettissimamente lauorata, e pulita, l'al-

tra è di yna vessica, ò cuoio à modo di palla, che riempiono di qualche materia di minor peso che la pietra: stanno queste due palle fortemente legate all'estremità di vn funicello sorte, che tessono di nerui di toro, e posto l'Indiano in vn sito alto pigliando nella mano la palla minore, e di minor peso, lasciando l'altra nell'aria, comincia a voltarla à modo di sionda sopra la testa, mentre stà pigliando la mira, per abbattere il contrario.

Hauendo afficurato il colpo, tirano quella come catena con le palle, la quale arriuando come vogliono alle colcie, ò gambe dell'Inimico con vna, ò due volte che dà la palla di pierra con il grand'impezo, che porta, lo lega di maniera, ch'invn batter d'occhio lo stringe, e l'abbatte in terra come vn pulcino, allora scedono lubito dall'alto doue stauano co tata fretta, che non dandoli tempo di suoltarsi lo fanno in pezzi trà le mani, & è tanto potenrequesto instromento, che basta non solamente per allacciare, & abbattere vn. huomo, ma anche vn polledro, vn canallo, & vn toro delli molti che si alleuano in quei campi, doppò, che i Spagnuoli conquistarosso quelle terre come viddimo nel capo 29. del primo libro.

Non guerreggiano hoggiquesti connessuno, perche, benche non riconoschino foggettione alcuna si portano con i Spagnuoli come amici;a che ainta il vedere, che sono le Cirtà tanto popolate, & difese, che non si può trattare fra di loro nessun sollenamento, o alteratione contro essi, anzi entrano, & escono come vogliono, e quando si sono affettionati a qualche Spagnuolo, e si trouano obligati per il buon trattamento fatto loro, e buona corrispondenza, al tempo delle raccolte, vengono molti di loro per alutare a raccoglierle, e subito ritornano all'ampiezze della loro libera, & vagahabitatione, vi sogliono essere alcuni, che vnendosi in truppe escono nelle strade contro i Spagnuoli, che vanno nelle sue carrette; per la qual cofa sogliono portare in quelle buona municione, & archibugi, e non partono fe non molti vniti di conserua, perche alcune volte sono successe alcune disgratie; però ordinariamen te si contentano che li diano qualche cola, & per quelto arrivano alle carrette & la dimandano con gran libertà, come le follero padroni d'ognicosa, e dando loro qualche biscotto, ò vino, ò qualche altra cosa, se ne vanno con Dio; se però li viandanti sono scarsi, non vanno molto scuri, benche sempre si facciano rispettare con le bocche di fuoco.

# LIBRO QVARTO

# Dell'entrata de'Spagnuoli nel Regno del CILE.

CAPITOLO I.

Introduttione a questo libro.



AVENDOSI parlato fin qui delle tre parti, nelle quali dinifimo al principio, questo Regno del suo suolo, e cielo, e della sua conditione, e natura, e proprietà de

fuoi habitatori, desta sua antichità, nobil-

tà, e costumi; il buon ordine dell' istoria ci chiamaper trattare dell' entrata delli Spagnuoli in quello, perche con quella mutò lo stato, migliorandosi in tante cose, come vederemo breuemente nel discorso di questo libro; e benche non sono
di poca stima quelle che sin qui habbiamo
vedutò delle bestiami, frutti, pane, vino,
oglio, e quello che habbiamo detto distesamente a suo luogo, delle quali cose
non haueuano notitia gl' Indiani, sin che
entrassero li Spagnuoli, però alla fine tut-



106.



co questo è viente, rispetto, al beneficio; dellasede, e luce dell' Euangelio, che per mezzo di quelli si communicò lora, per questa sono degni di dissimularsi alcuni eccessi che il surore militare, e disordinata cupidigia suegliò in alcuni di quei primi soldati, che come tale, e come chi ha sempre affnefatto l'orecchio alla confufione, eftrepito della militia, e la vifta ad infanguinare le mani in tutto quello che fa refittenza, e s'attrauerla at fuor impetuofo orgoglio, evolere: poco curarono dell'equità, e giustitia con gl'Indiani, quanthig le cedole reali, nelle quali strettissima. mente diffesero ifori di quelli da i suoi prin cipij, le cattoliche Maestà incaricando ai fuoi reali ministri Gouernatori, Capitani, & conquistatori che portassero sempre manzi gl'orchi nella conquista di quel nuovo mondo, non tanto la dilatatione della sua reale Monarchia, quanto la propagatione dell' Euangelio , con la consernatione, e buon trattamento de gl'Indiani, per effer questo il fine principale, che haucuano in quella impresa, come si vedera a fuo luogo.

Però come non è possibile (moralmenze parlando)che nell'attioni humane, benche siano comandate da assai alti, & superiori moriui, e fini manchino del tutto gl'inconuenienti, che suole mescolare la passione non domata, e meno soggettu alla ragione, non è marauiglia che nei principij di quel scoprimento si vedessero alcuni disordini, benche non siano stati tanto grandi come alcuni Autori l'esagerano, e nel Cile furono affai minori, perche gl'habitatori suoi fecero sentire il valor loro alle porte della loro conquista, trouandole i suoi competitori più serrate di quel che pensauano come vederemo innanzi ; e già che questo regno è vna del-Te parei dell' America, bisognerà parimente dire qualche cofa di questa, per miglior intelligenza di quel che habbiamo da dire della prima entrata de i Spagnuoli in quello, perche come questa è l'yltima parte, nella quale per la banda del Sur viene a terminarsi quel nuouo mondo, su necessario penetrar tutto quello perarri uare à scuoptirla, & conquistarla, e cosi benche non fia mia incentione far rela!

tione d'altra cosa che del Regno del Cile, toccarò de gl'altri, ch'è tanto prima di quello. quel che pare habbi d'esser di maggior gusto, & insieme seruirà per entrare come per suoi gradini, seguendo i passi de i primi conquistatori, consorme all'ordine, e consorme à quello che portano l'Historie che trattano di questo; si che meglio s'intenderà, e più dalla sua radice. l'argumento di questo libro, e saputo di passaggio l'ordine de i tempi ne i qualisti scouerta l'America, dando à ciascun Regno l'antichità che li tocca.

## CAPITOLO II.

Dell'America in commune, e che notitia si trou i di quella negl'antichi Filosofi.

America, che nuouamente scouerra chiamarono nuouo mondo, è hoggi tanto conosciuta, quanto fu occulta in tanti secoli addietro, nonsolo alla gente incolta, & ordinaria, ma a gl'ingegni più sottili, à gli Aristoteli, Parmenidi, & Plinij; etrai Filosofi Christia. ni à Sant'Agostino, Lattantio, & altri, che giudicarono inhabitabile, & impenetrabile quel canto che dal Tropico del Cancroinanzi poterono contemplare; perche supponendo la loro buona filosofia che il temperamento dell'animali vuole per la fua conservatione la misura, e buona proportione delle prime quattro qualità supponeua insieme, che non poteua conseruarsi fotto la, zona che chiamarono Torrida, per la forza con la quale il Sole senza partirsi da quella tutto l'anno con i suoi raggi l'abbrugia; e come mostra l'esperienza, che solamente aunicinandosi à poinell'està, anche senza passare it Tropico, nè hauerlo mai, per zenir opera tali effetti che dissecca la terra, le fontanegeruscelli, & in molte parti la fà crepa. re, & aprire come vn melo granato, e per non distruggerla del tutto,è necessario oltre le cotinue tregue delle notti, che passi all'altro Tropico la metà dell'anno per dar luogo all'inuerno, che comle sue pioggie, e ruggiade l'inumidischi, e sertilizzi; non. è maranighia che fi persuadessero che la. continua affistenza di quello dentro de 0 2

108

Tropici facesse questo spatio totalmente opposto, e contrario alla vita humana.

Però l'esperienza che il Norte è calamita del discorso filosofico l'ha corretto. e difingannato, co mostrarliche non solamente viè passaggio franco ben si penoso dall'vno all'altro polo, ma che le regioni contenute sotto il Zodiaco sono state, e sono habitate da innumerabili nationi,e che sotto la medesima linea equinorriale vi sono alcune terre come è quella di Qui to, altre tanto temperate, & faluteuolich'apertamente soprauanzano alcune di quelle ch'habitano nella zona temperata; si diede à questo nuovo mondo il nome d'America (ch'è già il commune, con il quale tutti lo nominiamo)ingiustamente, come la notò Antonio di Herrera nellibro 1. della quinta decada, nel cap. 5. per esfersi appropiato con artificio que sto scoprimento. Americo vespucio, prinando di quella gloria il vero, e primo ri conoscitore, che su il primo Almirante dell'Indie Don Christoforo Colon; come

à suo luogo si vedrà anti lingiage

Che notitia si sia haunta ne'secoli passati di questo nuovo mondo non è facile accertarlo Marineo siculo nella sua Cronica di Spagna pretende che i Romani fossero arrivati ad hauerla, & anche entrato in quello; si mosse a questo, per dirfi che si fosse ritrouata in vna delle miniere d'oro di quello vna moneta antica con la figura; & Imagine di Cesare Augusto, la quale dice, che per maggior testimonio della verità Don Giouanni Ru fo Arciuescono di Cosenza lo mandò al Sommo Pontesice ; però Pietro Bercio nella sua Geografia tiene quella opinione per ridicola, perche non par cosa posfibile, che solamente quella moneta, nessun'altra si sia trouata in tanto tempo che si stanno lauorando le Miniere dell' Indie. In oltre che se una volta fossero arrivati ad entrare in quei Regni, non sarebbe tanto facile l'effersi perso il commercio, e communicatione con eff, perche la gran ricchezza loro l'hauereb. be continuata, chiamandofi gli vni congli altri, come è successo dopò che i Catholici Reil conquistorno, & posseggono, passando tutti gl'anni tanta gente

d'Europa come ha passato, & ogni gior-

no pasta.

La solutione che si può dare a quel della moneta Romana è, ch'alcuno di quei che passarono d'Europa con i conquistatori dell'Indie la porrò seco, e per vendere nouita (che, benche vagliano poco, fogliono esfere applause dal vulgo ) finse hauerla rouata nelle miniere; se pure senza volere non le cadesse andando a vedere come si trauagliaua in quelle, & vn'altro la trouasse, le la portasse come cofa rara al Vescouo che dicono la mandò al Papa; sò che vi sono molte congetture, & argumenti non disprezzabili di alcune notitie che par hauessero hauuto gl'Antichidi quella parte tanto principale del mondo, li quali riferiscono diligentemente Abramo Hortelio nel suo Mappa del nuovo Mondo, Gorofio, il Padre Ginseppe d'Acosta della nostra Compagnia nel libro primo dell' Historia dell' Indie al capitolo 11. 12. & 13. Thomaso Bozio libro 20. capitolo terzo Maluenda; Fra Gregorio Garcia lib. 1. de origine Indorum, pigliando da Platone, Seneca, Luciano, Arriano, Clemente Romano, Origene, San Geronimo, e da altri, che pare hauesseto haunto notitia, e fanno mentione di quel nuovo Mondo, veggansi nel nostro Pineda nellib. 4. delle cose di Salomone, cap. 16. le parole. d'Abramo Ortelio, che sono assai a prodi ane l'estrirraco il violiod

### CAPITOLO III.

Che notitia si troui nella sacra Scrittura di questa nuoua. May Trans Regione

7 N'altra questione v'è ch'ha più fondamento della precedente, & è del lume che la diuina Scrittura ci dà di queste remotissime regioni, perche visono molti Autori, che sopra quelle parole del Paralipomenon cap. 9. Serui Hiran cum feruis Salomonis attulerunt aurum Ophin, &c. Sentono, che qui las sacra Scrittura parli dell'Indie Occidentali, interpretando per quella parola Ophir il Perù, e generalmente tutta l'Ame-

rica, e così come il famofissimo Colon I fu il primo che la scopri, e diede a conoscere, par che pure fu quello che disse questo, prima di tutti gl'altri, perche raccontano ch'effendo arrivato all' Isola Spagnuola diceua molte volte che già era arriuato alla desiderata terra Ophira, come lo riferisce Pietro Martire lib. 1. della sua decada Oceana; però il primo che più formatamente disse, escrisse quest'opinione su Francesco Vatablo, il quale nel terzo de i Re nel cap g. e più manzi constituisce Ophir nell'Isola Spagnuola e dentro terra nel Perù e Messico: dopò questo Autore posero innanzi questa sentenza, Postelo, Goropio, Ariasmontano, Genebrardo, Marino, Brilciano, Antonio Posseuino, Rodrigo Lepes, Bosio, Manuel De sa, & altri Autori che riferisce il Padre Pineda della nostra Com pagnia: De rebus Salomonis lib. 4. cap. 16. fol. 212. Donde il Padre, Martino del Rio della medesima compagnia caua la censura che da à questa opinione, dicedo, che nonsi appoggia in mali fondamenti, però chi la difende à spada tratta, & il padre frà Gregorio Garcia del facrato ordine de i predicatori nel lib. 4. De indorum occidentalium origine, Facendo gran ftudio in confermaria, e difenderla da gl'argumenti contrarij. direct and all present

Non sono di poco fundamento quelli, che questi Autori apportano per appoggiare la loro opinione, benche quelli, che fondano nell'Etimologia del nome Peru per la simiglianza che ha con la parola Pharuin, che vsano i Settanta interpretinel secondo del Paral, cap. 3. (done parlando dell'oro col quale Salamone orno il suo Tepio dicono ch stù de Auro, quod de Pharuin, à chi corrisponde nella volgata, Aurum probati (simum) hanno contro di loro en forte contrario, & è, Garcilasso della Vega, che dice, che il nome Peru non è quello della terra, ma che gliel'imposero, i primi Spagnuoli, con l'occasione di questo equiuoco quando passarono questi d quelle parti del Perù, dice, che pigliando lingua per informarsi della terra pigliorno vn Indiano chiamato Berù, e che dimandandoli che terra susse quella; pensando quello che li idimandauano ilsuo nome, rispose Berù, c come li Spagnuoli non sentinano bene la sua lingua pensarono che hauesse detto Perù, e che questo era il nome della terra, e così cominciarono à chiamarla Perù: quel che à mio parere da maggior fondamento alla probabilità è quel che fappiamo del Rè Salamone, perche primieramente parlando dice nella sapienza al 7. che sebbe: Dispositionem Orbis ternarum, Con che pare che non potè stare l'ignoranza, e mancamento del conoscimento di quella tanto grande, e tanto principale parte del mondo, e cosi pare ch'habbiamo da confessare, che almeno arrivò ad hauere di quello la notitia che basto per inuiare, colà le sue armate, es valersi per questo mezzo della gran richezza di quello; & anche questo hà maggior fondamento se consideriamo l'ap. plicatione, e pensiero che pose in vnire da varie parti del mondo le cose più pretiole, el'oto purpurificato per l'adornamento del Tempio, e gosa di Dio che haueua per le mani; perche essendo di tanto alti carati quello di Valdinia, e Carabaia, che si caua nel Cile, e nel Perù; & hauendola cognitione, chesuppongo di quello, ò per congetture, ò per argomenti della sua gran scienza, è medesimamente de i legni pretiosissimi, che vi sono inquei Regni, e nel Paraguai, e Brafile, par cosa difficile, che non facesse diligenza, particolarmente potendola fare, per non perdere tanto gran Tesoto, e che tanto faceua al proposito del suo intento.

Non par che si habbia da dubitare, che potesse farla, perche sappiamo, che parimente hebbe vna grossa, e potente armata, co la quale potè, vnire tante, e tanto varie cose per accrescere l'ammiratione dell'opera, che fabricaua al mondo, e se questa armata spendeua sempre tre anni di tempo da che vscina dal suo porto, che era nel mar rosso sino al ritorno, come afferma la commune opinione de i sacri Espositori, in che occupaua tanto tempo, come dice Genebrardo, e Bosio, non penetrana l'altime, e remotissime parti dell'Oriente, & Occidente? & anche voltaua il mondo come lo fece in questo medesimo spatio di tempo la naue

ittoria, nella quale il gran Capitano Magaglianes scopri, e passò lo stretto del Ino nome Egia, che sappiamo che l'Armate del Rè Cattolico in questi tempi penetrano fino alle parti più remote, e Iontane dell'Oriente & Occidente in meno d'un anno, perche non poteuano fare il medesimo quelle di vn Rè tanto potente e fauro come Salomone, hauendo l'auantaggio dell'atte, e scienza dinamigare, con la quale instruinaisuoi Capitani, & piloti, per maggiormente accertare la loro nanigatione pe maggiormente non essendo improbabile che insieme sapesse la prattica dell'uso della pietra calamita, e Buffola di nanigare, come dicono alcuni Autori che riferifcono quelli che citerò al principio del capo seguente ... a zinak de antique d'à

Fa anco più probabile questo quelche dopra notamnio circa le notitie, e congetture che par habbiano hauuto alcuni de gl'antichi di questo nuouo mondo; le qualinon solo doueuano esser ben noto a Salamone, ma hauerle più migliorate, efsendo tanto perfetto, e confumato nelle scienze della Cosmografia, Geografia, & Hidografia, le quali, chi dubita le fossero Rate infuse da Dio con l'altre scienze, melle quali lo fece tranto Eminente, per monocadere in alcun'errore ne i quali furono alcuni Antichi filosofi, che credettero non visossero Antipodi, che non era penetrabile nè meno habitabile la terra che stà sotto la Zona corrida; e che Il mondo nonera sferico, & altri à que fto modo. In a diameter

Finalmente sappismo che l'Armate di Salamone arrivaropord Siria, call'Afia minore, a Fenicia, a Africa, & Europa, & per arrivare là, e certo che partendo dal mar rosso era necessario nauigare al Sur per montare il capo di Buona Speranza, e di la voltare al Norte, e passare la seconda volta la linea equinottiale, ch'è il viaggio ordinario che fanno le naui dell'Indie à Portogallor hor supponendo con la commune de i dottori che questo sia così, e che Salomone hauesse la notitia che habbiamo derro dell'America de probabile che parimente l'hauesse del passaggio che vi e dal Mare di Norce à quello del Sur, o per lo stretto di Magaglianes, d per questo di San Vincenzo; perche efsendo Salomone tanto potente in terra, & in mare, & hauendo tanta comprensina d'ogni cofa, potè essere che facesse da proposito voltar quella terra per scoprire per quella la communicatione dell'vit mare con l'altro , come lo fecero dopò due huominitanto in ogni cosa inferiore d quello, come furono Magaglianes; es Giacomo del Maire, ò che casualment le seoprissero alcune Naui sbattute da. qualche remporale in quelle parti, come dicono successe abprimo scopritore dell' America come si diffe à suo luogo.

Supposto questo fando molto bene quei, che hanno nauigato, e s'intendono di marinaresca, e cose del mare, quanto più facile era, che posta l'armata nel capo di Buona Speranza, che è in trentafei gradi, filasciafie andar al Sur fino al cinquanta quattro, nei quali, sbocca al mare del Cile lo stretto di Magaglianes, che non nauigare al Norte più di settatadue gradi che vi sono del medesimo capo di Buona Speranzafino ad Europa, che sono trenta sei alla linea oquinottiale, & altre tanti, e pin di la ad Europa; donde si caua quel che dico, che se è verità che l'armata ve niua in Africa, & in Europa, & entraua nel mare Mediterraneo era affai piùf cile arriuare al Cile; & al Perù, perche dallo firetto poteua lasciarsiandare in poppa per tutta quella costa, & hauendo raccolto l'oro, argento, e legna, che da quelle terre pretendeuas potena ritornariene per il medefimo stretto, come lo fece Pietro Sarmento, & altri al mar del Noste, & dilà per il medefimo capo di Buona Speranza alsuo porto del mar rosso

Se non fosseche postagià l'armata nel mardel Sur piglialle il camino di Ponente, & andasse alla volta delle Filippine, e dilà costeggiando i porti che facessero al proposito di quelle parti, che chiamiamo dell'Oriente caricassero in quelli le cole pretiose di quei paesi, e di questa manie, ra liauendo circondato il mondo tornaffellarmata carica delle ricchezze dell'O. viente, & Occidence, e dilacon le perle diamanti , rubini , & altre pietre fine, Muschio, Ambre, Auorio, & altre cole

di

di Lima che si trouano in quelle terre, & mare, e dall'Occidente con la gran somma d'oro, & argento che li nasce, e con le legaz, perle, margarite, e smeraldi, e colori fini, lane preciose di vicugna, pecore della terra, Ambra, & altre costitraordinarie, e peregrine che si fanno in quelle regioni, sper supplire con quelle a quaro mancana alla richezza e felicità di

Salomone nel súo paese, and a contrata

Ne deue cio parere impossibile, o solamête per detto a i poco prattici delle cole del mare, perche costa da quel, che sopra si è detto la facilità, con la quale si può nauigate da Gile alle Filippine, perche, benche vi sia tanta distanza si può fare questo viaggio in due, ò tre meli, el'vtilità, el commodità di quello si sono dette nel cap. 4. del libro 2. de fatto fappiamo, che la naue Victolia volto per questi camini il isiondo, & altre dopo quella han fatto î mçdesimi viaggi, perilche almeno si connince la possibilità di questo viaggio dell'Armate di Salamone, e se gli da proportionato impiego a i tre anni che spendeua sino a cornare nel porto del mar roffo, donde partinano, che a non allargarsi tanto come pretendono gl' Autori di quelta opinione, non pare che hauena. d'occupar tanto tempo, non vicendo da quelle coste dell'Oriente, per queste, & al rre molte ragioni il nostro dottissimo Pineda nel libro delle cole di Salamone ritratta l'opinione contraria che tenne ne i commentaril di Giob, perche quando Ictific quello, non hauena fatto fludio fopraifondamenti, che dopò l'obligarono a non dispreggiare questa opinione, mastimarla come appoggiata con l'autorità di tanti Autori, e con tanto probabili congetture, e raggioni, el'iltesso giudico deuefare qualsiuoglia huomo prudente, & dotto, il quale, benche tenghi per più probabile la negatiua, deue trattenersi, & non rischiarsi à condennare quello, che dicono, & approuano con tanti fondamentitanti Autori degni d'esser inteli.

Benche veramete per dire quel che fen to sepre mi stimola quella ragione che so pra notal contraquei che pensarono che i Romani hebbero notitia di questo mondo, & entrarono in quello, fondandos:

nella moneta di Cesare Augusto, che si croud nelle miniere, perche pare incredibile, che hauendolo vna volta scouerto si perdesse dopo del tutto la communicatione, & anche la memoria di quello, e par che militila medesima ragione contro quello ch' habbiamo detro dell'armata di Salomone; perchese questa vna volta spianò, e vinse le difficoltà della nauigatione, qual causa pore interrompere, questo commercio; in maniera che ne i tempi futuri fi berdeffe del tutto anche la memoria di quello: Ben è vero che par sciolgaquesta instanza l'antico costume degli Hebrei di no dividersi in nuovi Paesi, e regioni, ne habitare i porti, e matine, perche non voleua Dio, che con la communicatione con genti straniere se gl'attaccastero i costumi gentileschi di quelle, e cosi non si sa che delli Re d' Israelle tentassero queste nauigationi a regionistraniere se non tre soli, che suro no Salomone, che su l'inuentore, Giolafat, & Ocozias, la pretensione del quale non hebbe effetto, donde si può cauare, che morendo Salomone, essendo già finita la fabrica del Tempio, si lasciasse perdere quel commercio, che poco a poco s'andò scordando, finche con il corso di tanti secoli mancasse del tutto questa memoria; oltre che come in quel tempo si stimaua tanto pocol'oro, & l'argento come costa dal Paralipomenon, & altri luoghi della facra ferittura, e la cupidigia de gli huomini non era tanto cresciuta quanto in questi tempi, e viueua. no con minor spesa ch' adesso, non giudicanano la ricchezza degna di lasciare la propria cafa, & quiete per otteneria, & esporsi a tanti pericoli a quanti (anche adesso che è assai samiliare, e saputo il camino dell'Indie) s'espongono quei che vanno in quello, per questo non viera. all' hora l'appetito, e voglia che adesso si esperimenta ne gl' Europeidi passare all' Indie, e quei che passauano nell'armata non haueuano gusto di restare in terrecosiricche, tanto remote dalle sue case; e se alcuni restauano, si perdeua con il rempo la loro memoria; veggasi il Padre Pineda citato nella sess. 5, del cap. 16. doque risponde a gli argumenti dell'opinione

ne.

negatiua, dando atutti affai buona, competente solutione particolarmente a quelli, che pretendino prouare, che l'armata di Salomone non haueua, che portare dall' Indie Occidentali, se non, che argento, & oro, come se dicessero arena, d ghiaia, e non fosse questo motiuo sufficiente per inuiare là le sue armate, particolarmente hauendo questo sauio, e petente Rè necessità di tanta abbondanza di questo per tantivsi; & ornamento del Tempio, che non pare fosse stato posfibile giuntare nell' Oriente tutta la massa necessaria, se non si valeua dell'Occidente, doue v'era tanta gran quantità diquesti metalli, come lo proua quel, che habbiamo detto delle ricchezze delle miniere del Cile, e de i tesori dell'Inga, e degl' alberi, herbe, e fruttid'oro, e statue del medesimo, de i suoi giardini, e palazzi, come pure a suo luogo si è detto, e di quelle, che chiamano Guacas, douc hoggi tengono nalcoste tantericchezze, e di quelle ch'offeri l'Inga a i Spagnuoli per la sua libertà, oltre che fuori dell'ar gento, & oro vi sono altre cose assai preriose, veggas quel, che di tutto questo habbiamo riferito ne i caricoli precedenti. the state of the

### CAPITOLO IV.

Dello scoprimento dell'America, e per quali mezzi si consegui.

Ragl'occulti, & admirabili facramenti della natura, possiamo contare la secreta, e singolar virtù della pietra Calamita, operatrice di talimerauiglie, che più sono per oggetto della vista de gl'occhi, & ammiratione dell'intelletto, che dell'humana fede; perche chi, se non la vedesse, potrebbe crederel'esperienze, che ognigiorno si fanno di questa rara, e singolarissima virtù quali veramente sono tali, che l'intendimento, e l'imaginatione più ardita, non ardirà pensarle, nè imaginarle, se non si vedessero: veggasi il curioso, & assaidotto libro intitolato, de Arte magnetica del P. Atanasio Kirquen della nostra compagnia, ch'in quello trouera l'ingegno più ambitio so di sapere i prodigi

della natura tutto quello, che potrà desiderare circa questa materia, cosi l'antico,
come il moderno trattato, con tanta
grande comprehensione, eruditione, chiarezza, che resterà non meno adottrinato, e sodissatto dello studio, e lettione
di quello; parimente tratta il medesimo
argumento non con minor certezza, co
credito della sua dottrina il P. Nicolò Cabeo della medesima Compagnia nella sua
silososia magnetica, doue potrà vederlo
il curioso lettore.

Però tra tutte le virtudi questa rara, e potente pietra, giudico, che non ètanto ammirabile quella del dominio, e forza c'hasopra dei ferro per alzarlo da terra, e tenerlo sospeso nell'aria, quanto quella, che ha hauto per tirar in Europa la gran quantità d'argento, che per mezzo, & efficacia sua s'ha portato dall'Indie, ch'è tanta, che facendo il conto alcuni curiosi, e pratticidella materia con la proportione del computo de i milioni, che hanno portato i Galeoni, e flotte da che si scopri quel nuouo mondo, con la distanza. che viè da quello sino à Spagna, hanno trouato, che dall'vno estremo all'altro si sarebbe fatto vn ponte di pali d'argento longhi noue palmi, che se tutte giunte si potessero hoggi trouare in vna parte farebbono vn monte, che potrebbe quasi competere con quel di Potosi, donde si è cauata la maggior quatità, che per questo si vede vacno, e era passato per tante parti; siche potressimo dire di que sta pietra, che in certo modo gl'haueua Dio dato vna come virti della fede per passare i montinonsolo da vn luogo ad vn altro, ma dall'vno all'altro mondo, lasciando nel mezzo l'immenza distanza d'entrambi i mari, che la dinidono.

Chisiastato il primo, che si sia valuto di questa virtù persacilitare, come è hoggil'vso della nauigatione, non è facile a cercarlo ne gl'Autori, perche, benche la cosa più certa in questa materia è che questa pietra su conosciuta dal principio del mondo, e che di quella hebbero notitia gl'Hebrei, e gl'Egittij, come si pottà vedere ne gl'Autori citati; però chi sia stato il primo, che cominciò l'vso della carta, di nauigare, è difficile a sapere, al-

cuni

da i Cinefi, altri che da gli habitatori del ca po di Buona Speranza; doue Vasco Gama andando à scopiire questo promontorio si imbatte con alcune naui di questa gente, che si serujuano di questo instrumento, altri danno questa gloria a i Spagnuoli, e Portoghesi, altri ad un Napolitano Giouanni Goyas Amalsitano, che douette esser questo, che come tanto esperimentato nell'arte di nauigare riduste a miglior metodo, e prattica questo esercitio, e lo sece più similiare.

Però in quello fenta ciafeuno ciò che li pare più probabile cha me non tocca verificarle i folamente dico à proposito affio, che à quella mai bastantemen. faudata virtu della pietra calamita, dopò Dio che glie la diede, si dene lo scoprime. to dell'America, perche, benche come dicono alcuni Autori l'armara di Salomone si gonernasse per il conoscimento delle stelle, de i venti, & vecelli, & per aleri segni, & esperienze, con le quali supplinano il beneficio di quelta pierra, l'vso della quale non era all'hora pratticato nè conosciuto, conforme la comune opinione, benche non sia del tutto improbabile la contraria ) però alla fine la prattica della carta di nauigare è stata. quella che ha facilitato la nanigatione di maniera, che fidati in quella poterono animarfi, & innestire quel golfo i primi scopritori di quel sconosciuto, e remotisfimo mondo, fino ad arrivar'à vederlo, e calpellarlo, che fù vn attione degna dell'immortal memoria ch'ottenne per quellachi l'operò.

Fù questo il samossimo Capitano Genouele Don Christosoro Colombo, che per magior commodità, e propietà della pronuntia Spagnuola dicono ordinariamente Colon, il quale, benche non sosse di tato sangue nobile, da se no solo potrebbe dar nobiltà, e splendore alla sua chiara descendenza, però à tutta la sua assai nobile, & illustre patria, perche quando questa Serenissima Republica non hauesse dato altro siglio al mondo, si potrebbe honorare con questo solo quanto altre con migliara de migliori che li illustraro no, perche il suo generoso, & animoso

coraggio, su potente à spianare tante. difficulta, come fupero hell acquisto, e victoria di questa impresa; tanto maggiore, edi più ffima quanto e hato più vhiueriale il bene che da quella ha confeguito l'vno, el'altro mondos quelto per la somma ricchezza d'oro. & argento, con che ha nobilitato, che battanti tettimonii sono gl'ornamenti di argento, & oro, con i quali fi vedono dioggi couerti gli altari, e piene le facrittie di Europa, e le credenze, Palazzi, e case de i Prencipi, e Signori: l'altro mondo per ellersi la fatto grorno con la luce dell' Euangelio, e bandite le tenebre del gentilesmo, e ridotrosi alla politica, culto, e perfettione, con la quale hoggi si vede tanto migliorato: Ne ofcura la gloria di quelto gran Capitano quelche riferisce Garcilassodella Vega. & altri Autori, dicendo, che l'esterfi messo à questa impresa, su per le notitie che hebbe di vir suo hospite che mori in casa-sua, come dopò vederemo, perche la lode che questa sua gran prodezza meri o non fu per quel che seppe, & intese di questo nuono mondo prima che si trattasse della conquista diquello, ma per l'animo generolo, e constanza. che hebbe in scuoprirlo, questa su la sua gloria, è questa è tutta sua, questa è quella che le pose sopra la testa l'immortale alloro, del quale gode, esempre godera la sua Buona memoria, à disperto del tempo, e dell'inuidia, benche non è possibile, che nessuno l'habbia ad vn tanto vniuersale benefattore d'entrambi i mondi.

Quel che raccontano gli Autori citati circa quella Historia è, ch' yn Piloto naturale della villa di Guelua nel Contato di Niebla, ch'è nell' Andalutia, chiamaro Alonso Sances di Guelna, altri dicono Buxula, negotiana in yn piccolo vascello da Spagna alle Canarie, dalle quali pigliana i frutti portandoli all'Isola della Madera, e di la tornaua à Spagna caricodi Zuecari, e conserne che in quell'Isola si fanno, e che vna volta tra l'altre facendo questo viaggio ritornando à Spagna se gliattrauerso vn fiero leuante, tanto furioso, ch'in venti giotni diede in vna dell'Isole dell'Occidente, che chiamiamo de Barlouento, che è la Spagnuola, donde per timore di non perire per mancamento di vertquaglie tornòall' liola della Madera , hanendo patito tanto, che morirano in questa tempesta quafi tutti i fuoi compagni, & egli arriud a sale, che, benche il Capitano Colombo rche quini dimorana per l'inclinatione che hauena à quei di questa professione la riceue in casa sua, elo fece curare, & acearezzare con grandiligenza; finalmente mort, e che prima di morire grato del beneficio che gl'haueua fatto, lo chiamà, & li diede come per heredita l'ossernatione che hape na facto de i venti, e camini per doue era andato, etomato con tutte l'altre notirie che hauena offernate del viaggio,

luogo doue pigliò porto; Riferiscono questo il già citato Garcilasso, &il Padre Gipleppe da Costadella nostra Compagnia dice l'illesso nel libro primo de nat. noui orbis caparin. Benche suppone che nonsi sà il nome diquesto Piloto, dal quale hereditò questo animoso Capitano queste notitie, attribuendo questo à parricolar prouidenza del Signore, che non volle si mettesse questa. gloria i conto di nessuna humana induftria, ma che si desse immediata, & totalmente à sua divina Maestà, alla particolare dispositione della quale, e diuino consigliol dobbiamo attribuire quello che pote parere casuale in esfersi smarrita quelta nane, e perso is suo viaggio, & sbattendola la forza della tempesta done meno pensana, el'esser ritornata à questa Isola della Madara, e l'esser stato alloggiato il padrone diquella, e morto in casa di quello che Dio Signor nostro haueua eletto per cau fa seconda, e principale stromento di questa gloria, il quale come tanto gran-Cosmagrofo, comparando queste sperienze, e notitie che hereditò dal suo buonhospite, con le speculationi, che haueua fatte nella medesima materia si risoluette di imprendere quel che parimente li riusciper questo hauendo publicaro il suo penfiero, e comunicatolo à chi à lui parue che hauerebbono abbracciato, & si sarebbana indotti à promouerlo sino all'esecutione; nel primo luogo alla sua patria, che non accerto l'impresa perche la tenne per sogno; dopò al Rè di Portogallo, al Rè di

Fracia, & Inghilterra; vltimamente rotalò questa palla d'argento, e d'oro sino à metterfinelle manide'ReCatholiciper iqua; li l'haueua creaco, chi haueua disposto dalla sua eternità l'amplificare, e stendere per questo mezzo la monarchia diquelli, & aggiungere, alla loro corona reale i merliditanti, & tanto potenti Regni, & Imperio come quelli ch'in questo nuouo mondo gli ha dato, e cosi subito che inresero i Rè Catholici Don Ferdinando, & Donna Isabella degni per quelto d'immortale memoria, e riconoscimento i buonifondamenti del Colombo, e la gloria che poteua conseguire la Croce di Christo, e la predicatione dell'Euange, lio se vscina à luce questo parto, hauendouiben pensaro, e considerato otto anni mandorono ad apparecchiare tutto quello che sarebbe necessario, non perdonando a spese, nè curarsi della contingenza d'vn' impresa tanto nuoua, tanto difficultosa, & senza esempio. - ifter 144 gingen en en erste

# CAPITOLO V.

Parte Don Christoforo Colombo da Spagna per trouare il nuouo Mondo

was a second second 'anno 1442, alli 3, d'Agosto mez' hora prima d'vscire il Sole, giorno il più felice che fin all'hora comparue a i postri antipodi , per esfer stato il principio della sua maggior fortuna; fece vela, partendo da Spagna il primo, & a niuno inferiore famolo Genouese Don Christoforo Colombo con il titolo, che li diedero i Re d'Almirante del mare, e Vicere della terra, che egliscoprisse, e conquistaffe, e lasciando alle spalle i mari Herculei, come chi schernisce, e fa poco conco del non plus virfa delle sue Colonne, si pose in mezzodel vasto golfo di quell' Oceano, e cominciò la nauigatione con non minor confidanza, & animo che maraniglia di quelli che dalla terra lo vedeuano da quella allontanarsi per camini tanto nuovi, e mai frno all'hora intesi; & hauendo scouerto, & arrivato alla gran Canaria, parti di là al primo di Settembre con nouante compagni, & vettua-

glia per vn anno; cominciò dopo qualches tempo della nauigatione a riconoscere la vicinanza al Tropico di cancro, & ana uigare sotto la Zona Torrida, con chè i foldati che mai haueuano esperimentato rigori di quella, per esser stati allenati nella temperata d'Europa, impatienti dil ranto caldo come patinano in quel difufato Clima, è firacchi già di tanto mate senza veder terra, cominciando ad intra re in difidenza discoprire quella che desiderauano, è parlando al principio trail denti, è dopò affai chiaro arriuorno al Capitano Colombo, è procurarono con il ognisforzo diffuaderlo dall'incominciata intentione, come vana, è senza speranza di frutto persuadendolo a ritornarsene a Spagna; ma egli con animo generoso, facendoli fordo à tutto questo seguitaua co-Rantemente il suo viaggio, vedendo i soldati quato si allargana è che loro macana la viltaltracchi già di mirare per la prora e l'huomo dipena dalla gabbia fenza scopri re terranè pure vn minimo segno di quella, lifecero nuone instanze, stringendolo conforte ragioni, è tanto più, quanto che era ognigiorno maggiore il mancamento che sperimentauano dell'acqua, e del magnare; già questo passa li diceuano il termine dell'animo, e coraggio, già entra nella temerità quel che sin qui potrebbe parere costaza: la vettouaglia manca; il tepo fi dilunga; ilvento và macando, le calme erminacciano; la terra non comparisce; la lontananza di quella non si sa, il pericolo è certo, & il perire qui, sarà senza remedio se più aspettiamo; assicuriamo le vite, le non vogliamo farci fauola, è scherno del mondo, & esser humicidia di noistessi.

Veramente non si può negare ch'eraquesto vo grade assanno & anche maggio re diquello che potrano persuadersi quei che non si sono trouati in somigliati occassioni, perche doue no và meno che la vita pare gigare qualsuoglia pericolo nel mare per piccolo che sia, oltre che i proposti erano in se di gran consideratione, & hauerebbono satto perder d'animo, etitubare la maggior costanza, e valore; però quello del gran Colombo, su tanto singolare, che hor dismulando, hor sin-

gendo di non sentire quel che vdiua parlando hor a questo, è dopo a quello, consolando tutti è trattenendoli con i ben fondati discorsi della sua elucubrata speculatione, l'andò solleuando, & animando con la speranza (nella quale non mostraua puto di fiacchezza d'ariuare all' intento che pretendeua. Seguitavano di questa maniera il loro viaggio cruciati da tante incommodità, è dal vehemente caldo che l'affogana, quando in Aspettatamente esce vna voce (terra, terra) saltano tutti alla prora, & ai bordidel vascello come fuori di sè, per il co éto, & allegrezza, è fatti, arghi seza mouer le palpebre fif sano gli occhinell'Orizote, per doue cominciaua a scoprirsi la terta, come vna. collina, il defiderio d'arrivare a filla face ua dubitare ad alcuni s'era terra, ò nuola quella che vedeuano; dicono questi che si quelli che nò, questi ch'è terra bassa, quelliche no, ma alti monti: quello si immagina vedere vna Rupe scoscesa dicel'altroche vede distese spiaggie, & tutte queste opinioni sono cagionate dalla gran distaza, nella qual si trouauano dalla terra e di quel che a foro parena, perche veramente non eras però fu inuentione dell' Almirante, che vedendo tanto, e sasperati, e quasi sollenati isuoi contro di lui, per liberarsi dalla persecutione, che da quelli patina, vsò quell'artificio di far vicir quella voce, per cagionare quella allegrezza, fingendo, ch'erano terra alcuni vapori,e nuuole che di lontano compariuano,

Li riusci per allora questo inganno, nauigò alla volta della terra finta, fino alla notte, è lasciando riposare la sua gente voltò la prora all'Occidente in busca della vera che cercaua; quando ina bò la mattina, e si trouarono tutti burlati per esfersi disfatte le nuouole, ch'erano state cagione delloro inganno, come ordinariamen. te succede in lunghe navigationi cominciorno di nuouo ad afligersi, è voltarsi contro l'Almirante dicendoli ciascuno in faccia, ò doue potesse sentirlo il suo sentimento, e non mi marauiglio, perche oltre al gran pericolo, nel quale stauano di perire; si trouauano in vn Clima tanto caldo, & ardente, che la, terza voltache ltornò l'Almirante da Spagna a scoprire la

ter-

terra ferma, cessando otto giorni iventi in questo luogo, su tale la forza del caldo, che dicono hauesse hauuto timore,
che non se gli brugiassero i vascelli, e perisse la gente, perche crepauano sotto couerta le botti, rompendosi i cerchi come
segli attaccassero suoco, brugiaua il grano, & le carni salate, che portauano, si
ricuoceuano in maniera, che era necessario buttarle in mare, perche non infestassero le naui.

Di questa maniera seguitaua l'Almiranse il suo viaggio, hauendo necessità dimag gior patienza per soffrire la persecutione domestica de i suoische i rigori del tempo, e pericolo, nel quale fi trouaua quando giquedì 11. d'Ottobre del medefimo anno fu Dio nostro Signore servito di coronare la sua inuincibile toleranza, e confidanza; cominciando ad hauere manifestifegni di terra che sogliono essere in somiglianti occasioni il termine de i disgutti, & afflittioni, & il principio dell' allegrezza, e contento, con il quale si scorda. guanto s'è patito, quei di questo vascollo diceuano ch'haueuano veduto natando nel mare yn ramo frescamente tagliato con i suoi frutti, che benche di spino su peressi come quello dell'Oliuo per queiche stauano serrati nell'Arca di Noè quello dell'altro c'haueuano veduto pesci werdi, gl'altri dell'altra naue pezzidi legno, & altre cofe, che sono chiarisegni diterra, come sono per noi che veniamo dall'Indie certe herbe dette correguela, e la ceiua, & altre conosciute, che vengonoa riceuercicinquanta miglia in mare prima d'arrinare a Spagna.

L'allegrezze, è feste che con la vista di questi segni di terra sogliono sari naui-ganti, isalti che danno dipiacere abbracciadosi gli vni con gli altri, dando la buon hora al Piloto, il buon prò al generale, è ciascuno a sè stesso; le gratie al cielo. la tenerezza dal cuore, & anche le lagrime a gli occhi, riconoscendo dalla mano di Dio & della sua Santissima Madre questo benessirio, non è materia della penna, ma della vista, perche mai si dira tanto quanto si vedesin questo giorno siniscono i ran cori, qui si terminano l'inimicitie, & icon trasti; quei che veniuano più stizzati, è

per veciders, magnano in vn medesimo piatto, si scordano dell'ingiurie, non viè memorie delle querele, perche l'allegrezza di ciascuno facendosi padrona del cuore discaccia da quello ogni altro affetto di turbatione, è malinconia. Così successe a quei di questa armata dell'Almirante Colombo, alli quali con il contento idivedersi già all'odore della terra non solo si scordarono della stizza, è rabbia che contro lui haueuano; però correndo gli vni dietro gl'altri arriuauano ad abbracciarlo, gettandosi a' suoi piedi, dandoli la buon'hora della sua fortezza, e constanza e domandandogli perdono dell'occasione, che gl' haueuano dato, di giusto sentimento con la loro impacienza, è parole inconsiderate: Egli rispondeua abbracciando con gran benignità; & afficurando tutti, che prima del giorno sarrebono a vistadi terra, andò egli nella parte. più alta della poppa per seorgeria col desiderio ch'haueuad'esser il primo a dare la buona nuour. Era determinata yoa gra mancia per cla fosse stato il primo ascuoprire la terra cieè diecimila Marauedis di entrataje per questo progunando ciascuno guadagnarla, stauano alla veglia, fissando questo gl' occhi à questa parte, è quello all' alera, fin che due hore prima della mezza notte scuopri l'Almirante Colom. boyna luce, e chiamando due Capitani gli la mostrò, e dopò vidde che la luce si muranad'yn luogo all'altro, & era così che la portaua vno da vna casa all'altra. come dopo si seppe, andorno nauigando verso la luce, e due hore dopò la mezza notte scuoprirno la terra, la quale viddero da turte le naui, e pretendendo ciascuno esfer stato il primo che l'hauena veduto, vltimamente si risoluette che la mancia toccaua all' Almirante per esser stato il primo che vidde la luce; e così ordinarono i Re se li pagasse, e dopò la riscuotè tutti gl' anni ne i Mauli di Siniglia.

Fa reflessione sopra questa suce il Cronista Herrera, e dice moralizando sopra quella, che significana la spirituale, della quale quelle incognite nationi haucuano bisogno, e la portanano da Europa a quelle quei che la scoprinano per gratia, e benesicio de i Cattolici Re, li quali hauen-

Lo suerreggiato fin' allhora per spatio dif 240, anni con i mori agena era finita. quella guerra quando posero le spalle a questa nuoua conquista per dilatare per mezzo di quella la gloria dell' Euangelio, e che la sua voce penetrasse sino all' vitime parti della terra, pronando con que-Roquanto ferme Colonne siano della fede, perche senza amettere interruttione fi occupano sempre in propagarla: sin qui Herrera a che io aggiungerei, che quella luce che vidde Colombo nell' oscurità della notte, era la Sinderesi della ragione, che ardendo mezo morta tra la cenere, scintillando nella prosonda notte de gl'errori, e cecità di quei barbari, gridaua al Cielo per il soffio dello Spirito Diuino che la scoprisse, & per il mezo del cono. scimento di Christo l'accendesse, & aupinasse per illuminare quel Gentilesmo, che per tanti secoli adietro era caduto, e couerto dalle tenebre, & ombre della

Cosi fu: e per dar principio scoprendo! chiaramente col giorno la terra sal arono in quella, portando l'Almirante nella sua barca bene armata inalberatolo stendatdo reale; & gl'altri Capitani nelle loro ftese le bandiere della coquista, che per inse gna teneuano tutte una croce verde coronara, e perfregio i nomi de i Catrolici Re Don Ferdinando, e Don Isabella, per fignificare la speranza che questi Monarchi hebbero di soggettare per mezzo di questa impresa è mertere a i piedi del Cro citiso le corone, & i scettri de inotenti Re, e Signoridi quel nuouo mondo, come esti haueuono posti, & reso i suoi, e che innanzi la sua Croce non vi fosse altra carona, ne altro comando, nè dominio, che quella della fua Esaltatione.

Per questo subito che l'Almirante scese in terra metrendosi inginocchioni contutti gl'altri suoi compagni, la baciò due volte; & alzando gl'occhial cielo pieni dilagrime, adorò il commun signore che quinil'haueua condotto; e rendendoli le gratie per il benesitio riceunto li rese obedienza come a supremo Re in luogo di quella, che tutti quei di quelle nuoue regioni gl'haueuano da dare per mezzo del suo conoscimento; & in segno della pos-

fesione che nel suo santo nome pigliaua, pose a quella prima Isola quello del Saluatore, & inalberò una bella Croce, che su come un'intimare le proussioni Reali del supremo Re digloria all'inferno tutto, perche partisse da quella terra che per tantissecoli haueua tiranneggiata.

Rizzossi da terra l'Almirante, & arriuando tutti a jui con replicate allegrezzo l'abbracciauano per forza, e lo portauano in braccio come vn trionfo per la maggior prodezza ch'hauesse giamai huomo nessuno tentato, non che conseguito, & dopò pigliò possessione di quella terra in. nome dei Catholici Re, è si sece riceuere come loro Vicere, e come rale cominciarouo in ogni cosa a riconoscerlo, & obedirlo: era quest'Isola che chiamaremo di san Saluatore disettanța cinque miglia di lunghezza, tutra piana, e con molti Albereri; e buone acque con yna lacuna d'acqua do lce nel mezzo, habitata da molti Indiani, li qualila chiamanano Guanani, & è vna diquelle, che dopò chiamorno de T. loicas discosta dalle Canarie quattro mila, e sette cento cinquanta miglia.

## CAPITOLO YL

Si marauigliano l'Indiani, vedendo i Spagnuoli, & l'Almirante seguita a scoprire nuoue terre.

Vando gl' Indiani viddero tanto grandi vascellinel mezzo del mare, e con vele, & ogni colaranto dissomigliante alle 1000 Canoe, e chese gl'andauano auicinando in terra, restorno fuori di sè, perche, benche loro pareuano animali per vedere che si moueuano, però come mai l'haueuan veduto tanto grande, giudicauano ch' erano alcuni moitri marini mai veduto in quelle coste; diedero fondo vicino terra, e crebbe più la marauiglia di quello, quando viddero yscire da quelli huomini bianchi, e co barbe, con vestici, e ben composti, nondimenonon fuggirono, nè temerono, anzi si accostauano con amorenolezza aloro particolarmente quando i Spagnuoli cominciorno a presentarli sonagli, achi, spille, & altre cosed'Europa che essi riceuenano con gran gusto, perche mai l'haneuano veduto, in contracambio dauano oro, cibi, & altre cose del loro paese; arrinayano natando, è nelle sue Canoe a i vascelli doue non si può dire quanto stimauano qualfiuoglia cofa di quelle che vedeuano d'Europa, anche i pezzi de i piatti vitriati, che erano li diquelli che fi rompeuano per le naui, li pigliauano custodinano come gioie, per non hauerli giamai veduti. E veramente la maggior parte della stima delle cofe è l'esser rare; e mai vedute, e per questo non stimanano l'oro, nè le perle per esser cose tanto ordinarie tra di loro, e cabianano le filze delle perle, & alcune come ceci, e nocchie per quattro bagatelle, per sonagli, & achicome succede in altre Mole, & in quella della Margarita: tanto importa esfer voa cosa ordinaria, e comune, o singulare, Araordinaria,

Con le notitie che qui hebbe l' Almirante d'altre Isole vsci a scoprirle e la seconda che trouò; la chiamò fanta Maria della Concettione, dedicandola alla Regina del Cielo. La terza la chiamò Fernandina, a contemplatione del suo Re-Don Fernando. E la quarra la Isabella in nome della sua Regina Donna Isabella, & in ciascuna andò pigliando possessione in nome delle maesta loro inalberando lo stendardo Reale, & ognicosa, allapresenza dello scriuano, co le sollennità,e cerimonie, che si fecero nella prima Isolal Sabbato 29. d'Otrobre scoprirono la famosa Isola di Cuba ch'e la medesima che la Hauana, doue gl' Indiani spauentati di vedere i Spagnuoli, pensando che era gente scesa dal Cielo, andauano baciando ad vno ad vno i piedi, e le mani, vlrimamente scopri l'Isola che chiamarono Spagnuola, doue troud molto oro, & alcuni vecelli, e pesci similia queidi Castiglia, qui lo receue il Cacique Guacanagar con molta humanità, e nelle sue terre fece la prima habitatione di Castigliani, che chiamò la villa della natiuità, è generalmente furono i Spagnyoli riceuuti in queste, & altre Isole di Barlouento, & in tutte le coste diterraferma con molto amore e cortesia e turono affai rare, quei che si posero in. arme; anzi gustanano tutti ch'arrinasse. to, & intrassero nelle loro terre, è daux no loro ogni forte di cibi, di caccia, è della domestiche, pappagalli, oro, e perle in grande abbondanza, contentandosi d'vu corraçambio che valena assai poco. Delle cose che habbiamo detto d' Europa, si marauigliarono degl' achi, perche nonpotenano indoninare a che potessero leruire; lo dimandarono, erispondendo loro, che seruiuano per cucire, replicarono, ch'est non haueuano che cucire; e. che cosi non haueuano necessirà di quelli, però con tutto questo li custodinano, perche mai han enano veduto cosa di ferro, ne di acciaio: si marauigliarono grandemente dell' vso delle spade, e particolarmente quando viddero come tagliauano perche al principio prima di far l'esperienzanon sapendo che cosa si tossero, le pigliauano per il taglio con gran femplicità, sin che viddero che si feriuano con quelle, e si cauauano l'angue.

Cominciò a gouernare l'Almirante come Vicere di quei nuoui regni, che andana scoprendo, e per maggiormente acertare il suo gouerno, e consultare a bocca con la Maestà del Re le difficoltà, e dubij che nelle conquiste, e nuoue fundationis' andauano offerendo, torno due volte a Spagna, e nel ritorno andaua. scuoprendo nuove Isole, amplificando ogni giorno più, e più quella nuoua Mo= narchia, come più distesamente, riferiscono l'Historie dell' Indie, alli quali mi rimetro, per non intrigarmi in materie, che sono fuori del mio intento, per il quale mi basta notare le cose più precise per testere il filo della mia narratione se bene non posso lasciar di fare qualche pausa, marauigliandomidi quel che successe à questo prodigioso Capitano. chi non hauerebbe detto, vedendo la prosperità, con la quale eseguiua quanto pretendeua in materie tanto ardue, tanto difficili, ch'andaua Eternizando il suo nome, e sessicità, e mettendosi coi piedi lopra la maggior fortuna, che giamai fi vidde? però accioche nessuno si apo poggi conquelta, e tutti si dissingannino, e conoschino quanta certa è la volubilità, e perpetuo monimento della rota, di quella, e che non vi è stella, nè huma.

mon voltare, e metter sotto quello che hebbe sopra di se, marauigliandos il mondo, nella maggiore altezza de i suoi ascendenti, racconterò breuemente quel che li successe per nostro insegnamento.

Dissingannisi chi gouerna, & sappia vna volta, che il sedere sul trono, e pigliar possessione del suo gouerno è l'istes. soche mettersi come per bersaglio, escopo sal quale si drizzano le censure, e giudicii de i buoni, e mali; e l'istesso che metzersi nelle mani non di vn medico, ò chirurgo, ma d'altri tanti notomili; quanti sono quei che da loro dipendino, e tie ne fotto di se, per fare anotomia delle sue ossa, e non lasciarli arteria, nè congiun cura che non scoprano, o inuestighino, si mettano inordine gl'humori, che sono le passioni, egl'afferti del suo cuore, perche li guardano con occhi lincei, che penetrano con la vista; & almeno arrivano per indicije congetture, come chi tocca il pollo, quei che sonosuperflui, e predominano; e voglia Iddio che fifermi qui la loro imaginatione, e che no si intrometta l'inuidia, e passione del mal contento, è poco sodisfatto per singer delitti, anteporre aggrauij; e scomponere la maggior innocenza: nonè luogo questo d'esami. par quella dell'Almirante Colombo, solamente sò, ch'andorno contro di lui alla corte tante querele, e che l'accusarono (saranno stati i suoi emuli, che mai mancano) contanta ponderatione, che non somentana nel Battesmo l'Indiani, che voleua più tosto fossero quelli schiaui, che Christiani, facendo tranagliare quelli fouerchiamente in cauar oro, non curandosi della commodisà, e sostentamento diquelli, & altre cose; e tali colpe, ch'i Re surono obligati a mandare il Com mendatore Francesco de Bobadiglia driconoscere la verità diquel che passaua, & amministrar giusticia in quel che fusse stato necessario, scrivendo all' Almirante vna lettera assai amorenole, perche lasciasse operare il Commendatore conformeall'istruccione datali.

Però eccedendo questo a quel che inquella si contenena, & alle intentioni delle leso Maestà impressionato dell'informa-

tione che li si fecero contro l'Almirante. e suoi fratelli cominciò senza sentieli ad vsare il ferro : fi fece ricenere per giudice è si nominò Gouernatore; e dando franchezza a quelti, & a quelli, & a tutti in. generale, e publicando che veniua a leuare gl'aggrauij, che si pagassero i soldi, & ogni cosa si componesse, si accostorno a lui gl' Emuli dell' Almirante, e dietro a questigl'altri del volgo, entrò nella cafa di quello, li confiscò i beni senza lasciar e ne pure vna scristura, d'ogni cosa si feces padrone, e pote farlo più a suo gusto; e senza resistenza, per esser l'Almirance suo. ri della Cierà, mandò a prender lui, & i suoifratelli, caricandoli di ferri a'piedi, e di questa maniera posti in vna Carauelali mandò a Spagna prigioni, perche dessero conto di loro di guando arrinorno as mettere i ferri all' Almirance, nè vi fu chi hauesse ardire d'eseguirlo, per il rispetto che tutti gli portauano, ne l'hauerebbono trouato, se non vi fosse stato in casa sua vn huomo tanto vicuperoso come il suo cuoco, il quale arriuò, e glie li pose; quando il Colombo si vidde legare per mano del suo seruidore, dicono, che mouendo il capo disse queste risentite parole [cosi pagail mondo chi lo serue Aquesto è il premio che danno gl' huomini a chi da quelli lo spera? a questo si sono terminate le diligenze de i miei seruitij? non meritano altro le mie attioni, i miei pericoli, i miei desiderij? sepellischinomi quando io moja con questi ceppi, perche siano testimonij, che solamente Iddio è quello, che fa gratie senza pentirsi, nè disfarle; il mondo compisce con parole, e promesse, & alla fine mente, & inganua.

Con questo secero vela, & arriuando a Spagnasubito che le Maestà sue seppero la prigionia dell'Almirante la sentirno mol to, perche in nessuna maniera era questa stata la loro intentione: lo secero chiamare, e comparire alla loro presenza, però surono tante le sue lagrime, & singhiozzi, che per vn gran pezzo non potè formar parola: vitimamente diede conto di se, assicurando il buon zelo del suo leal seruicio, col quale sempre era proceduto, e che se in qualche cosa hauesse mancato non erastato à posta, e malitiosamente,

ma per non arrivar più : lo confolarono i Re, e particolarmente la Regina, ch' era quella, la quale più lo fauorina, e dopo qualche tempo, nel quale si chiari la verità d'ogni cola, ordinarono che si restituisse all'Almirante, & a i suoi fratelli quanto dal Comendatore gl'era stato confiscaro, e che sossero offernatililoro prinilegij, & esentioni; & honorato con quelta mercede, tornò l'Almirante la quarta volta all' Indie per lo scoprimento dinuoue terre, & allique di Nouembre del 1502, arrivò in terra ferma, e colleg. giando per cubija arrivo al gorto che per effer tanto buono, e parer la terra tanto piaceuoletutta piena di cafe a tiro di pietra, e tanto lauorata, che pareua vn giardino, lo chiamò Portobelo, hauendo sconerco nel camino altre I fole, e patito gran compeste, vicimamente dando vna voltaper alcune delle terre che prima haueud scouerto, come chi s'andana da quelle, licentiando per no tornare a vederle più, tornando a Spagna per dare miglior ricapito, & stabilimento alle cose del servitio difua Maesta, e della sua propria conuenienza, mori in Vagliadolid, done era la corte, come vero Cattolico, e Christiano con non piccole dimostrationi della sua predistinatione.

# CAPITOLO VII.

Dopo la morte dell' Almirante Colombo · seguitano altri Castigliani lo scoprimento, & conquista del nuquo mondo: si tratta della Hauana, e della Pietà dell' Indiani gentili verso la Vergine N. Signora.

Rai Compagni, che l'Amirante Codombo hebbe nel primo scoprimentodella sua conquista vno su Vinconzo Yanez Pinzon, che come huoand potente l'accompagnò con quattro vafcelli armatia sue spele, essendo pari mente questo tornato a Spagna vici la seconda volta dal medesimo porto de Palos per scoprire nuoun terre, & arrivando all' Hola di san Giacomo, ch'è vna di quelle di capo verde, vscidi là a 13. di Genparo del 1500, è fu il primo; che per la l

corona di Castiglia passò la linea Equinotiale per il mare del Norte, e scuopri il Capo di Santo Agoltino, che chiamò capo di consolatione, del quale pigliò posfesso per la corona di Castiglia, di qua arriuò alla bocca del fiame Maragnon ch'è mille cinque cento miglia largo, ( altri dicono più, e tronò, che l'acqua dolce entrana nel mare settecento miglia, di qua, caminando alla volta di Paria incontrò vn altro fiume affai porente,benche non tanto come il Maragnon, e pigilarono acqua dolee di quello centoventi cinque miglia dentro mare, e scopri tre mila miglia di terra sino a Para hauendo perso due vascelli in vna fiera, e terribil tempelta.

Già viddimo nel Capitolo passato che l'Almirante Colombo anch' egliscuopti l'Isola di Cuba, benche impedico dalle grandi tempeste ch'hebbe nelle spiaggie di quella non potè circondarla, e morì senza disingannarsi, ch'era Isola, perche giudicaua che fosse qualche capo di terra ferma : è questa Isola assai grande, e bella di buoni porti, e spesse Montagne di preciose legna di Cedro, Ebano, & altri: assai abbondanti di Zuccaro, e d'altri frutti, vi sono hoggi in questa molte Città di Spagnuoli, e li famo fi Castelli, e forze della Hauana, che sono all'entrara del porto, il quale serve di scala ai galeoni dell'argento, & alle flotte che vengono dall' Indie foat queste forcezze delle mi. gliori che hasua Maesta nella sua Monacchia, è la Città dell'Hauana vna delle più splendide dell' Indie; però a mio parerequel che piùfa parere di maggior stima. quest' Isola, è il buon naturale, docilità, è nobiltà di quei che nascono, e crescono in quella, ch'è frutto di quel suolo anche prima ch'i Spagnuoli la calpettassero, cost lo mostrarono con l'Almirante Colombo, e con quei che dopò di lui arriuarono in quella, mostrando a tutti molea cortesia, e buon trattamento racconterò vn calo, che seruità per edificatione, e sarà buona proua diquel che dico.

Fra gl'altri ch'arrivarono a quest' Isola furono alcuni Castigliani, ch in vn porto che è alla costa del Sur settantacinque, o lottanta miglia lontano da quel di san Gia-

como, furono accolci dall' Indiani con grande amore, e parcendosi dilà furonol sorzati di lasciare vn marinaro, che per estersi ammalato grauemente non potè seguitare; il quale con quel poco che sapeua hauendo imparato qualche co la della lingua dell' Indiani cominciò à dichiarare qualche cosa della nostra Santa fede, & in particolare procurò indurli al. la deuotione, epietà verso la Regina de il cieli, mottrando vn' Imagine di carra che seco portaua, dicendo loro che quella Signora era Madre di Dio, per mezzo della quale sua Divina Maeita faceua gran bene agli huomini, ch'era Madre di piera, e di milericordia, & altre cose che a suo modo esplicaua; & insegnaua a quelli l'oratione deliºAue Maria, della quale per all'hora non restò joro a memoria se non queste due sole parole, Aue Maria, e persuadette loro, che edificassero a questigran Signora vna cala, e Chiefa. era Ca+ ciche di questa gente vn' Indiano assai buono, che a contemplatione del com mendatore maggiore, che gouernaua la Spagnuola, fi volle chiamare commendatore, e si presume che all'hora già era christiano, perche con i primi, o secondi Spagnuoli che qui arrivarono, vi era vaclerico, il quale è probabile lo facesse christiano, almeno lo desi deraua: Questo con tutta la sua gente acquistò vn' amore tanto tenero verso la Soprana Vergine, che gli edificarono vna casa, e Tempio, doue yi poneuano molti piatti pieni di cibi, e vasida bere parendo loro, che di notte, o digiorno hauendo fame magna-

Tutti i giorni mattina, e sera attendena il Caciche Commendatore con tutta la sua gentea corteggiare questa Soprana Regina, e posti inginocchionicon le mani giunte, con il capo, & occhi bassi l'adorauano, dicendo, Aue Maria, Aue Maria; e le repeteuano molte volte; li composero molte stanze, e varie Canzoni, & andauano a ballare, & a sesteggiarla innamorati ogni giorno più, e tirati dalla sensibile consolatione ch'interiormente sentiuano; il che è cosa rara, per esser tragentis, che senza commandamento di messano, e con vn conoscimento tanto su

perficiale come quello che haueuano po tuto hauere da vn foldato senza hauere predicatore che li mouesse, nè esempio che imitare s'applicassero spontaneamente ad yn esercitio di tanta pietà, con tanta. grande costanza, e perseueranza. Chi dubita che quella liberalissima Regina non sti sarebbe sasciara vincere da questi barbari, contracambiando loro per questa devotione co molte misericordie: riferi il Gouernatore Enciso, che moltividdero, che quella Signora operò co quelli India ni assai grandi, e manifesti miracoli. E di qua douettero hereditare dopò tutti la dinotione grande che gli hanno in quell' Isola, e parimente si può attribuire a que Ro la facilità, e l'inclinatione, che viddi in quelliche sono nati in quelle, alle cose di dinotione, e pietà ch'è cosa, che mi fece maranigliare quando passai per là il vedere quanto sia docile la natura de i băbini, è giouani per imprimersi in quelli la virtu, & esercicij di deuotione : non è questo luogo di grattenero; in questo, benche vi sia molto che dire, e così passiamo inanzi nello (coprimento ch'habbiamo: nelle mani fino alle parti più interne, e remote della nostra America

Per auanzare quel che lasciò cominciato, è tanto inanzi l'Almirante già morto Don Christoforo Colombo, piglio Dio per istrumento Vasco Nugnez di Balboa, vno de primi conquistatori di quel nuouo mondo huomo di buon'intendimento, & industria; come lo mostrò nelle occasione che dirò; andaua questo Capitano con altri in compagnia del Gouernatore, e Tenente Generale Enciso conquistando, le scuoprendo nuove terre, arriuarono per mare ad vna che si chiamana Vraba, e nell'entrare, per il porto, per trascuragine del Timoniere diede la naue del Gouernatore in vno scoglio, doue si apri,e si perdè senza dar tempo di scampa refuor che gl'huomini nelle barche, nelle quali per dinina misericordia entrarono ratti ignudi, estando per perire per mancamento di magnare disse Basco Nugnez che egli si ricordaua che li vicino vi cra vn fiume habitato da molta gete, & a quella volta guidò le barche, et hauédolo trouato come egli certificaua, acquistò appresso,

ntti gran reputatio ne, arrivarono a quella terra, & trouarono gl' Indiani in arme contro i Cassigliani, il nome de iquali già cominciava ad essere tra quelle genti te muto: secero voto alla Beatiss. Vergine di dedicarli la prima habitatione; e chiesa in honore della S. Imagine di santa Maria l'Antica, che con tanta grandivotione si venera in Sivig'ia, e di mandarli moltidonativi d'argento, & oro, che porterebbe vn Pellegrino in nome di turti, & animati con questo voto l'investirono, & ottennero vittoria, e restarono Padronidella.

campagna.

Subito fecero li vna villa che la dedicarono alla Vergine santissima, e cosi la chiamarono S. Maria l'antica del Dairen, per chiamarsi cosi questo siume, e complendo col loro voto inuiarono i presenti promessi alla sua denotissima Imagine. Crescena ogni giorno più; e più la buona opinione, e credito di Vasco Nugnez di Balboa, & hauendo disposto con buona inventione, & industria, che il Gouernadore Enciso finisse il suo gouerno glie la diedero a Vasco Nugnez nel principio con vn'altro compagno, però non mancò modo, con il quale finalmente restasse solo nel gouerno, come restò, e conucniua per superare le difficoltà ch'ad ogni passo s'offeriuano nella conquista, perche veramente sifaceua temere, amare, e rispettare, & haueua assai gran talento di go-Berno : comincià a moltrarlo, e col suo valore, scuoprendo nuone terre arriuda quella del Caciche Ponca, & non trouandolo in quella, glie la distrusse; passò a quella del Caciche Careta, il quale non volle guerra, malo riceuette come amico, e Iopresentò; hauena questo Caciche Careta un parente ch'era un Signore che staua più innanzi, chiamato luran, il quale persuade ad vn Re suo vicino chiamato Camagre, l'amicitia con i Castigliani. haueua questo un bellissimo palazzo, che loro fece marauigliare, quando entrarono inquello, & affai più quando viddero in vno come oratorio, posti molti corpi morti couerti con ricchi drappi, e molte gioie d'oro, e perle, e dimandando che cor pi erano quelli; dissero che de i lor'antepati, e che per conseruar quelli lenza cor-

ruttione lisseccauano al fuoco: Fece il Rea i Castegliani grande accoglienza, e diede loro ricebi presenti: haueua questo
sette figli, & vno di questi, giouane liberale, e prudente; fece loro vn presente di
poco men che quattro mila pesi di ricco
oro, esatture, & opere assai curiose, la
pesarono, e cauando la quinta parte per
il Re cominciarono à ripartire l'altre partitra tutti.

Successe che nel tempo di questo ripartimento contrastarono due soldati. perche ciascuno voleua per se il migliore: il figlio del Caciche ch' haueua fatto il presente, & vdl il rumore, non potè suffrirlo, & arrivando a quelli diede con il pugno vn gran colpo nella bilancia, doue. stauano pesando l'oro, e lo buttò tutto per terra, dicendo a quelli: è possibile che stimiate tanto vna cola che vale tanto poco? e che per ottenerla lasciate il riposo, e quiete delle vostre case ? e passiate tanti mari, esposti à tanti pericoli ? e vepiate ad inquietare quei che stanno pacifici nelle loro terre? vergognateui Christiani, & non fate caso di questo ; però già che la stimate tanto, io vi mostrerò alcune terre doue potrete satiare il vostro appetito; dicendoquesto accennava con il dito verso il mezo giorno, dicendo loro, che li vederebbono vn altro mare passate alcune altre Montagne, doue vedereb. bono altre genti, che parimente nanigauano come essi a vela, & a remi, e chepassate quel mare trouerebbono gran. ricchezzad'oro, del quale quella gente. faceua i vafi, & i piatti, ne i quali magna. uano, e beueuano, e che egli l'hauerebbe guidato, & accompagnato con les genti difuo Fadre; ma che era necessario che essi fossero in più numero, perche nel passaggio vi erano Re assaipotenti, che hauerebbono impedito, dando ad intendere con questo la notitia che haucuano del Peru & delle sue ricchezze .

Questa su la prima luce che i Spagnuoli hebbero del mare del Sur, e dell' oro, e ricchezze delle sue coste, con che si rallegrarono tutti in maniera, che mille anni pareua loro d'attrauersare, & vscirela vedere quel mare mai inteso, e godere de i suoi tesori: subito si dispose con que-

fto

fto Valco Nugnez esce del Daira al principio d' Settembre 1513. & andando per mare sino all'habitatione del Caciche amico Careca, piglia il camino de i monti alla volta della terra del Caciche Ponca, il quale, benche al principio volle loro impedire il passo, consigliato dopo dalla gente che il Caciche Careca haueua dato a i Caltigliani perche fossero in loro compagnia, non lo fece, anzi mandò loro presenti d'oro vettuaglie, & gente che lil guidassero loro, e questi diedero loro in contracambio specchi, spille, cortelli, & altre cose, delle quali gl'Indiani mostrarono fare granstima: con questo cominciarono ad intrare nella ferra per le terre d'vn Caciche chiamato Quareca, il quale si pose in arme, & vsci contro i Spagnuoli: andaua questo vestito di couerte di bambagia, & tutti i soldati ignudi, cominciarono questia brauare, e mostrarsi animosi per impedire il passo ai Castigliani; però subito ch' intesero lo strepito, & gl'effetti degli archibugi, e che qui cadeua questo, là vn altro, voltarono le spalle, e cominciarono a fuggire come Daine, attoniti, e stupesatti di vedere il suoco, & vdire le risposte degl' archibugi che pareuano tuoni, giudicando ch' erano saette quelle, che quella géte tiraua, o che erano Demonij, che veniuano vomitando fiamme; ecosi lasciarono il passofranco per salire gli altri monti, donde haueuano da vedere il mare.

Haueuano detto gl'Indiani di Careca, che dalle sue rerre, sino alla cima vi erano Teifoli di camino(che secodo lo stile gene rale de gl' Indiani, è la frale, con la quale si. gnificano i giorni) però i sentieri erano tato aspri, che per arriuare alla Cima spesero venticinque giorni poco prima d'arriuare à quella, comandò Vasco Nugnez, che si fermasse la gence, perche voleua per se la gloria d'esser il primo che hauesse visto il mar del Sur, e così fù: arriua folo, scuopre quel pelago, & ampij seni del mar pacifico, epoto inginocchione con il cuore pieno di tenerezza, & allegrezza alza gli occhi al cielo, erendendo gratie al Creatordeltutto per la bellezza di quella sua ammirabile Creatura, e per hauerlo tirato da paesi tato lontani à vedere quello

che niuno de'suoi maggiori hauea veduto fece segno di compagni che salissero, a vedere; corrono tutti à gara, non volendo restar in dietro nesiuno, arrivano attrauersan dosi gl'vnicon gl'altri: quando si viddero nell'alto, donde siscuopriua il mare non si pud dire il contento, che tutti hebbero di vedere quel terfo, e piano specchio, e quel cristallo bello, che per non esser animato non saltò di contento per dar la ben venuta a quei, ch'andauano a liberarlo dal la tirannia, con la quale il demonio lo possedeua, infestandolo con isuoi turbini, e rempeste, appestando l'aria con il fiato dell' Idolatria, che tutte quelle coste dall'Oriente a Ponente, e da Settentrio-

ne a mezzo giorno spirauano.

O se le creature tutte di quel mondo fossero arriuate a vedere il bene, che per loro entraua dalle sue porte per mezzo dell' Euangelio, che saliua già per quelle Montagne; ò se i predestinati diquel nuouo mondo hauessero potuto scorgere, e conoscere dalle sue capanne, & habitationi, o per dir meglio dalla profonda notte delli suoi errori, epeccati, il Soles che cominciaua a risplendere per quelle sommità per illuminar loro, l'efficacia, es virtù della gratia che di la spuntaua per riconciliarli con il suo Dio, & il sangue di Christo, che come crepuscoli di quel dinino Sole comparina già per quell'Orizonte,ò come fiume abbondante si precipitaua per quelle balze fino ad inondare l'vitime partidella terra a dar vita à quei che cadute, e couerti con l'ombra nera della morte, non solo non speranano la vita, mane anche la conosceuano, chefeste, che allegrezze hauerebbono tutti fatto, come hauerebbono saltato dalle cune i bambini, che per entrare nel paradiso non aspectauano se non l'acqua del battesimo, come à tanti hà successo, che finiti di battezzare hanno spirato : & i vecchi che aspettanano solo la noticia. dell' Euangelio, per ferrare gl'occhi, & ricociliati con Diovolare, alla gloria co. me l'hauerebbono aperto, e strisciandoss per il solo hauerebbono volato con lo spirito, già che non poteuano con il corpo a riceuere i predicatori dell'Euangelio, che loro portauano la pace, e perdono

9 2

ge.

generale delle colpe? tutti gl'altri predefinati ciascuno conforme il suo stato, che per questo mezzo si sono saluati (che sono moltissimi) come si sarebbono inteneriti, come hauerebbono pianto di piacere, e di contento con questa nuoua, che per essi era non meno allegra di quella che su la nuoua della venuta di Christo a i santi Padri del simbo, che con tanta ansial'aspettauano.

#### CAPITOLO IX.

Seguita Vasco Nugnez de Balboa, lo scoprimento del marz, del Sur.

Auendo Vasco Nugnez di Balboa sodisfatto alla sua dinotione, & ringratiato il Signore con tutti i suoi compagni per tanto gran benefitio che haueua loro fatto, conducendoli sino a quel luogo, confalute, & anche per ibeneficijche voleua fare a quel nuouo mondo per mezzo de i predicatori dell' Euangelio, a i quali andò aprendo la strada, perche entrassero a predicarlo; attese alla seconda obligatione, ch' era quella, ch'haueua al luo Re, conforme alla quale pigliò possesso in nome di quello per le co-l rone di Castiglia, e di Leone di gl luogo, e del mare che di là scoprinano, tagliando per questo molti alberi, e formando da quelli croci, e scriuendo in altri con la punta d'vn cortello i nomi delle Regie Maestà, e con questo cominciarno a scendere il monte, stando sempre su l'auuiso, apparecchiati, & disposti per qualsiuoglia resistenza che volessero far loro i Cacichi, per iluoghi, e terre de i quali bisognaua passare; e cosi, benche il Caciche Ciapes le gli opponesse con la sua gente, ch'era molta, & valorosa; scatenando i cani, e cominciado la falua degl' Archibugi, vedendo che cadeuano con gran fretra i luoi compagni, voltauano le spalle, procurando ciascuno saluarsi; siche attaccandossa miglior consiglio il Caciche offeri la pace, riceuè, & accolle nella sua Città i Castigliani, presentando loro alcuni donatiui d'oro, e fu dopò tanto amico, che per mezzo suo si pacificarono altri Cacichi, che parimente stauano in arme per impedire il passo, e parimente, diedero à i me desimi varij presenti d'oro.

Dalla Città di Ciapes mandò Vasco Nugnez à riconoscere la costa del Sur per diuerse parti, i Capitani, Francesco Pizarro, Giouanni di Escaraj, & Alonso Martino quest' vltimo trouò, due Canoc in secco, & il mare più di due miglia. e mezo di là restò marauigliato di vedere questilegni tanto lontani dall'acqua, e poco dopo, mentre staua ciò considerando, vidde ch'il mare veniua auuicinandosi con gran fretta, & non tardò molto ad arriuare sino a solleuare le Canoe all'altezza d'vn huomo; entrò in yna di quelle facendosi testimonij come egli era il primo, che d' Europa era entrato in quel mare. Cresce questo, e manca in quellacosta ogni sei hore all'altezza di due, o tre huomini; di maniera che restano in secco anche naui d'alto bordo, e fugge l'acqua, ritirandosi tanto dentro ch'apporta meraniglia a chi non l'ha visto altra volta, quando vede coprirsi d'acqua tanto prestamente quello che giudicaua impossibile potersi sare seza vscire il mare da isuoi confini.

L'auisato Vasco Nugnez scese parimete alla spiaggia, & entrando nel mare sino alle coscie con vna spada sfoderata disse, che pigliana possesso di quello, e di tutte quelle spiaggie, e coste in nome del suo Re, per le corone di Castiglia, e di Leone, che era disposto di mantenerlo con quella spada sempre che fosse necessario contro qualfiuoglia che li contradicesse,e volessi farli resistenza; di che restarono marauigliati gl'Indiani Ciapesi, vedendo vna cerimonia tanta nuoua, & vna bizarria, e valore tanto straodinario, e crebbe maggiormente la loro marauiglia, quando có la contradittione del Caciche & degli altri Indiani che l'auuisarono del pericolo, si espose ad un golfo, che chiamano delle perle per scuoprire la ricchezza che di quelle troud in quello, benche l'hauesse hauuto da cottare caro, perche passando quel braccio di mare su quasi per perdersi. Vediamo adesso perdisinganno di quelli, che leggeranno questo, quanto poco serui a questo gran Capita-

no, & animolo conquistatore del nuouo mondo il suo sforzo, e valore, e le grandi prodezze de sin li li guadagnarono il suo animo inuincibile, & ardire: quanto poco l'importò la sua prudenza militare, & la sua industriosa astutia, con la quale si fece temere, e rispettare da genti non conosciute, domando la loro fierezza con il 'sno buon modo, e facendo con lasua. buona industria, e valore, amici tributarij quei che come inimici se gli opponeuano, & vsciuano alla difesa delle loro terre, & robbe? quanto poco s'hada\_ fidare della fortuna volubile; anzi quanto più si deue temere la prosperità, con la quale suole inalzare,a chi Iddio vuole,

alla parte più alta della suarota? Quanto grand' argumento è di tutto quelto, il tragico, e mai pensato successo, col quale questo sin qui fortunato; e do pò infelicissimo Caualiero, perdè, o per meglio dire gli tolsero la vita; perche trouando nel Dairen doue era ritornato il Gouernatore Pedrarias, ch'era venuto p succederli, con tutto che il Re gli hauesse raccomandato molto la persona di quello, commandandoli che facesse sempre gran conto del configlio di lui, come di chi l'haueva accreditato con tante heroiche attioni; ( per le quali li faceua sua Maesta gratia del gouerno delle prouincie di Panamà, e Coiba, e dell' Almirantato del mare del Sur ch'egli scopri). Hauendo già fabricato quattro naui; postiin ordine trecento huomini per andare a scuoprire il Perù; il sudetto Pedrarias lo chiamò dalle nauich'eglistaua finendo d'apparecchiare, e lo prese; e finalmente lo fece publicamente come traditore decollare, come lo riferiscono gli Autori citati: vsci il banditore innanzi, publicando ciò per le strade come si costuma, e subito che Vasco Nugnez Intele il banditore (ilche senti più che la istessa morte) dicono ch'alzando la voce disse, ch' era falsità, perche nessuno hauenaseruito il Recon più zelo, con più sedeltà, & defiderato amplificare la sua Monarchia di lui; però furono le sue querele come voci nel deserto, che non li valseroquando gl'haueuano fatta già la causa l'Emulatione, & inuidia de' suoi contrarij, quali mai possono mancare a chi gouerna: si intese quando la sua morte, dispiacque molto in Spagna, perche veramente il Re perdè vno de' maggiori Capitani ch'hebbe in quella conquista, & che hauerebbe scouerto il Perù con più facilità, & senza i rumori, & solle uamenti, che dopo si sperimentarono, perche la suaprudenza, valore, & zelo erano assai auantaggiati.

Nonfipuò negare, che secundum allegata, & probata potè esser giustificata la sentenza; però veramente su essicacisfimo argomento della fua innocenza quello che fece a bocca a Pedrarias, dicendoli, che se egli hauesse hauuto nel cuore quello che gli opponeuano di folleuarsi con la Città, non hauerebbe vscito come subito vsci alla sua voce; dalle naui, obedendo senza niun sospetto alla sua chiamata, perche si trouaua con trecento soldati che l'adorauano, e con quattro vascelli, nei quali poteua metrersi in sicuro, e nauigare per lo scuoprimento di nuoue terre, se la conscienza fosse stata da qualche rimorfo punta: aggiungono qui l'Historie, ch' vn Astrologo gli haueua prognosticato, che l'anno che vedesse certo segno in cielo, si guardasse di vna grandifgratia che lo minacciaua, e chese scampana da quella, sarebbe il più potente, e felice huomo dell' Indie; & che cosi successe, perche vidde quell'anno della sua morte il segno, ma che se ne rise, vedendosi in tanto grand'altezza, es posto lolleuato.

#### CAPITOLO X.

Si continua lo scoprimento del mare del Sur, e dell'Isole, e cosse di quello.

Passione commune di quei che gouernano, o opporsi all' intentioni, & traccie de' suoi antecessori, o almeno non eseguirle per i suoi mezzi, nè per le sue creature, perche la cooperatione di quelli non diminuischi la gloria cheper loro stessi pretendono, facendosi autori, e padroni dell' imprese, & opere, che nel loro tempo si imprendono. Suc-

cede come habbiamo veduto Pedrarias nel gouerno di Vasco Nugnez di Balboa, in tempo che quello finiua di scoprire il mare del Sur; e benche hauesse ordine dal Re d'hauere per raccomandata la perso na, e buon cofiglio di Vasco Nugnez, con tutto ciò non vi fu remedio, per molto che lo pregasse il Vescouo del Dairen, che le concedesse di proseguire lo scoprimento, al quale haueua dato principio, essendo tanto a proposito per quello, volena questo buon boccone per vn parente suo, che su il Capitano Gaspare de Morales, al quale diede per compagno il Capitano Francesco Pizzatro, perche con. l'esperienza che già haueua del camino, per esser stato vno di quei ch' erano andati in quello, hauesse miglior Esito questo secondo, & a Vasco Nugnez diede il pagamento che habbiamo veduto: partirono dal Dairen, arrivarono al mare del Sur, & imbarcandosi si in ascune Ca noe, arriuarono all' Isole delle perle, che gl' Indiani chiamauano di Tarargui, cominciarono questi ad impedite l'entrata nelle sue terre digente straniera, però non poterono, perche le forze loro erano afsai inferiori a quelle de i Castigliani; passarono questi davn' Isola all' altra, finche vitimamente arrivarono alla maggiore, doue staua il Re di quasi tutte l'altre, il quale si pose in arme con la sua gente, che era allai splendida. & valorosa, e forte, però come non erano affuefatti a vedete arme di fuoco, cominciando a sentire la rugiada de gli archibugi, l'animo, & valore, col quale i Castigliani la spar geuano, amainarono le vele, & cominciò a mancare loro l'animo e confidanza.

Non aggiutò poco a questo vn famoso cane che il nostro campo menaua, il quale si auuentaua cotro gl'Indiani com'vn leone, e come questi non haueuano mai veduto tal sorte d'animali suggiuano da quello come vn demonio, per la granstrage, che in quelli faceua, perchessendo ignudi, poteua con più sicurezza, e senza impedimento sare la presa; si fraposero subito gl'Indiani Ciapesi, che veniuano con il nostro esercito, e parlando bene dei Spagnuoli al Re, dandoli ad intendere che non li staua bene hauer quelli

per inimici, e diquanta importanza era la loro amicitia, per esfer gente inunicibile; eglil'ammesse, & li riceuè nella sua terra con pace: arrivarono nel suo palazzo, il quale era lauorato co tale bizzaria, & artificio che li fece maranigliare, egindicarono, ch'era il migliore che fino all'hora haueuano veduto: li riceuette il Reinquello condimostrationi d'humanità, & heneuolenza, & insegno dell' amicitia fece pigliare per presentare quelli vna canestra di verghe curiosamente lauorata tutta piena di perle affai hne,e grosse, che pesarono quattrocento libre: tra l'altre ve n'era vna, della quale poche compagne ve ne saranno state nel mondo, era di venti sei carati, e della grossezza di vna piccola noce, & vn altra come vna pera molcarola assai Urientale, e perfetta di bel colore, & lustro, e di buon peso: la prima arriuò di mano in mano fino a quella dell'Imperatrice, che la stimò come meritaua il suo valore, come lo riferisce Antonio d'Herrera, & gl' altri autori citati; diedero al Re, & a gl' altri Indiani il contracambio di achi, spille, fonagli, filze di vetro, accette di ferro, cortelli, & altre bagatelle d'Europa, che stimarono assaissimo, e non potendo i Castigliani tenere le risa, vedendo la stima che gl'Indiani faceuano diquel che tanto poco valeua, disse loro il Resdi che ridete, & hauedo intesa la causa del loro riso, disle, con maggior ragione possiamo ridere noi di voi altri, che fate tata stima di quello che serue tanto poco alla vita humana, come sono le perle, per le quali passate i mari, e tanti pericoli in quelli, che quelti cortelli; & accette che ci hauete dato leruono per cose assai vtili, & profitteuol a gl'huomini.

Non su il cambio principale ch'hebbe questo Re per le perle, che presentò quello ch' habbiamo detto, ma la pretiosa Margarita della sede, che innamorato de i Spagnuoli, e del buon modo; e bene informato della loro religione riceuette egli, & tutta la sua casa, facendosi christiani, ch'era il sine principale, al quale i nostri Castigliani indrizzauano i loro camini: su il battesimo assai solenne, & il Re per sesteggiare i suoi padri spirituali.

che l'haueuano generato all' Euangelio, li menò a veder come si pescauano le perle: l'imbarcarono nelle canoe, arrivarono al luogo della pescaggione doue si pigliano, e con gran gusto di tutti viddero il modo, col quale gl'Indiani le pescano, & è, ch'entrando nel mare con vna borfagrande piena di pierre legata al collo per arrinar più presto al fondo, & serue loro di ghiaia, perche l'acqua non lifolleui, menere staccano le conchiglie,nelle quali si generano le perle: sono i maggioridi queste nel fondo nello spatio di dieci altezze d'huomini, perche mentre non efcono a procurarsi di mangiare, se ne stan no nel più basto, & si arraccano tanto forcemente a'scogli, & gl'vni con gli altri, che è necessario fare gran forza per staccarli, & alcune volte le costa tanto gran trauaglio a' pescatori, e gliè necessario star tanto tempo fotto acqua per staccarle, che mancando loro la respiratione s'affogano, e sono magnati i pesci detti Tiboroni ? d'ordinario però non pericolano, perche pescando le conchiglie le và mettendo nel facco, alleggerendolo delle pietre, e prima che machiloro la respiratione, escono suo ri con la pescaggione, aprono le cochiglie, canano le perle, che fogliono effer molte; fe sono piccole, e se sono grandi poche, e era quelle che qui presentarono a' Castigliani, dicono che ve ne erano come ceci, & nocchie, & cosi ritornarono in terra affai allegri d'hauer scouerto questo tesoro, per dare a isuoi compagni le nuoue di quello, e del più pretiolo ce nascosto che perloro mezo haueuano trouato, il Re & la sua gente facendosi christiani,

# CAPITOLO XI.

Dello scoprimento del fiume dell'argento e delle coste del Cile per lo stretto di Mayaglianes.

Norte, sino all'entrare per terraferma, nel mare del sur, con desiderio d'arrivare con lo scoprimento di
quelto nuovo mondo, sino all' vitimo suo
termine, e confine, ch'è il regno di Cile,
done si drizza tutta questa narratione;

feguitiamo quell'ordine, e flile, per arriuare a scuoprirlo per i medesimi passi, e camini, con i qualia questo fine andorovo i suoi primi conquistatori, però mentre queste si sbrigano, e dispongono per impresa tanto grande, e difficultosa, e che richiede tanto tempo, come è lo scoprimento, e conquista del Perù che ci ha da guidare a quella del Cile, per essertanto immediato a quello, fara bene, che lasciando per adesso il mare del Sur, seguitiamo a quei che per quello del Norte. centarono scuoprire, e riconoscere le coste del Cile ; e nel primo luogo non perdiamo di vista il Capitano Giouanni Dias de Solis, che partendo da Spagna all'otto d'Ottobre del 1515 scorse per le cofte del Brasile sino a scuoprire il famoso finme dell'argento, al quale diede il suo nome, non quello ch'in esso nelle sue riuiere si genera; ma alcune piastre di questo metallo che diedero gl'Indiani di quel Paese a i Spagnuoli, le quali haucuano portato dalle terre circonuicine a Potofi, col quale haueuano communicatione per mezzo dell'Indiani di Tucuman, che sono i più immediati da quella parte al Perù, Entro Solisper quel spauenteuole fiume che è, se mal non mi ricordo, largo trecento seffanta; o quattrocento miglia: di maniera che quando in quello arriuano le naui, non hanno altro fegno per conoscerlo, se non per l'acqua dolce, fin che entrando detro al fiume, o aunicinandofi ad alcuna delle sue coste, siriconoscano i monti, e terre delle sue sponde , & riviere; è questo fiume vno delli piùfamofi del mondo, di affai fuaui, e delicate acque, & affai efficaci, in particolare per schiarire, e purificare la voce, e. nettare la gola, e petto dalle distillattioni, & humori che sogliono farla roca, e cosi tutti quei di Paraguai che beueno, queste acque, hanno eccellentissime voci, che paiono organi quando cantano: non ho visto fino adesso terra nel mondo, che auanzi in quello il Paraguai, ne che li sia simileie cosi sono naturalmete Musici quei che nascono, & si alleuano in quel paele; e non solo questi, ma anche queiche vengono di fuori si migliorano nella voce, dimorando qualche tempo in questo luogo

io conobbi vna persona nata nel Cile di maranigliosa voce, la quale per essersi trat tenuta qualche tempo nel Paraguai, chia ramente si miglioro in quella in molti gradi, però vicendo dilli, e venendo in. Tucuman ( doue egli medesimo me lo contò ) tornò allo stato di prima. ha questo fiume vn' altra proprietà, & è,che converte in pietre li rami de gl' Alberi, che dentro di quello cadono: il Gouernatore Hernando Darias naturale del Para guai Caualiere di gran pard, e singolar talento di gouerno haueua nella fua cafal en albero intiero tutto impetrito, checauarono da questo fiume; parimente si formano dall'arena, che in questo fiume vi è naturalmete alcuni vasi rustici di vagie figure, che hanno proprietà di raffreddare l'acqua; cosi parimente sono stimate icocchi della terra, e le pietre che si generano dentro di quella nelle riuiere di questo fiume, le quali arrivando a certo rempo, e dispositione crepano, facendo vn gran rumore, e con questo si scoprono le punte de gl'amatisti de i quali si com-

pongono dalla parte di dentro.

Si creano vistosistimi vecelli, di varie specie, e colori ne iboschi, & albereti, che spaoalle sponde di questo fiume, nel quale parimente si pigliano pesci di molte forti affai buoni, si nauiga per tutto quello con Canoe, benche non si può questo fare con le medesime, per attraversarsi nel mezzo il salto mostruoso, che per la diffugualed della terra fa tutto il fiume, precipitandosi in vna gran profondita, donde corre molte miglia fino allo sboccare nel mare. lo strepito che questo salto fa, la spiuma ch'alza, il gorgoghare, col quale sfoga il suo furioso im peto, le bocche ch' aprono le girandole della sua acqua, el'incontro, con il quale ascune acque combattono con l'altre non è imaginabile, benche sia facile congerturarlo, considerando la caduta di vn tanto gran colpo d'acqua, tutta ynita in vna profondità tanto grande, le terrechesono dall' vna, e l'altra parte di questo fiume sono generalmente affai fertili, e piaceuoli. le Occidentali che corrispondono alla Città di Bonaire correndo al Norte, sono quelle di Tucuman,

done sono fondate le Città di san Giaca. mo dell'Estero, quella di Cordona, di San Michele, la Rioxa, & Esteco, Giuzui, e Salta, che confinano già con il Perù, non sono queste Città assai popolate, per esser nel mezo della terra separate dal commercio d'entrambi i mari, però con tutto ciò si vanno aumentando, e crescendo molto, in particolare la Città di Cordoua, alla quale oltre l'altre buone qualità ap+ porta splendore il concorso di grandi ingegni che li nascono, & concorrono di aitri porti all' vniuersità, e studij generali della Compagnia di Giesti, i suoi segnalati maestri, e scolari possono vgguagliarsi co i più auantaggiati di qualsinoglia altra parte, come ho io esperimentato; vi sono in tutto questo gouerno molte case di Caualieri assai qualificati, e di gran qualira: similmence nelle terre Occidentali, che sono sopra quelto fiume sono fondate les Cirrà dell'Affuntione di santa sede, delle correnti, di Guayra, & altri; la principalé è quella dell' Assuntione, la quale su habitata da Spagnuoli de i più qualificati che passarono all' Indie nel principio si è augumençata affaissimo, benche in ricchezza non sia cresciuta ranto, per la difficoltà ch'ha per esser tanto ritirata dentro terra di smaltire i suoi frutti, che sono zuccari, e cose dolci assai buonide i quali y'è tanta abbondanza, che non si stimano; e per vn melo, oaltro frutto d' Europa de qualifi v'è minor abbondanza. cambiaranno la meglior cosa dolce che hanno; sono assai celebri quei che chiamano mattoni, perche fono di quella forma, e si fanno di cetro trito, e zuccaro. e viè tanto abbondanza di questi, che viene ad effer cibo affai viuale, e commune: vi sono in tutte queste terre tre gouerni, & tre Vesconatidel Paraguai del fiume dell'argento, & Tucuman,

Salendo più sopra vi sono dalla parte dell'Oriente molte prouincie di gentili, alle quali corrispondono altre all'Occidente, & in quelle sono ripartire le resideze delle segnalate missioni, ch'hanno li fondator i padri della nostra Compagnia; già mi penco d'hauer salito tanto, meglio era che non fosse arrivato qui perche non spotrò senza confusione vscire perhauer

cominciato a dire quello che non saprol esplicare con la bocca,nè darlo ad intendere con la penna: non vorrei che paresse esageratione quello che nessuno potrà sufficientemente dar adintendere; non è que sto luogo di Panegirici, nè il filo dell'historia permette lunghe digressioni, così lo confesio, però arriuando a questo punto non posso contenermi senza fermarmi vn poco a dare vna vista con la considerarione a quei che possiamo chiamare miracolidella gratia, che fi veggono in quei deservi, e posso io testisicarli, per esfermi trattenuto alcuni anni in quella santa Provincia alla quale deuo quanto ho. Ma chi potrà dire quello che meritano innanzi a Dio quegli huomini apostolici, che pare non habbiano altra cosa d'huomini suori di quello ch'è necessario, per far più ammirabile la loro vita essendo tanto angelica, e spirituale in corpi hu-

Chi non si marauiglia vedendo tra quei monti, e solitudini maltrattatitra. uagliati, perseguitati, scordati, disfatti, ignudi, sudati, & angustiati per la salute dell' anime, quei che potrebbono saluare le loro senza tanto trauaglio della vita allegra, chesenzo peccato; & taluolta, anche con il merito potrebbono nelle loro patrie gustare, tra i fuoi, & a vista del miglior del mondo che si vede in Europa ? chi non si marauiglia divedere, che volontariamente si bandiscono tanti giouani, che troncando le loro speranze, & auanzamenti, abbandonano loro stessi, per viuere infin'alia morte in quelle solitudini soloper amor di Dio,e zelo dell'anime? E opera questa della natura? arrivano qui da per loro le forze hu manete può esferui più esficace argumento della nostra fede?non vorrei ippegnarmi in poderare quel che in ofto sento; fuggiamo presto di qui, come chi fugge timo. rofo, che gsta pietra calamita no lo tratteghie no lo lasci seguitare lo scuoprimeto, e narratione cominciata; beche per molro che fugga non possono lasciare, il cuore doue sempre l'ha trattenuto il desiderio di morire in questo impiego. Chi desidera sapere le cose particolari del frutto che la compagnia ha fatto in queste gloriosissime missioni, i Gentili, che ha cauato da se sola da i monti, persondare tante habitationi, & terre come quelle che hoggifostenta, e tiene a suo carico, i gran progressi di quella nuoua christianità, i marcirche col loro fangue han confacrato a Dio quella terra; fertilizando la peri nuo. ui; e copiosi frutti ch'ogni giorno produce;vegga il libro che di tutto questo compose l'huomo Apostolico Antonio Ruiz di Montoia, ch'in quello vederà vn historia di grande edificatione, e consolatione, & apporterà maraniglia, non meno l'opera che l'autore, che senza poter dimeno, si disegnò in quella, e ci diede certe lontananze che spero in Dio scoprirà il tempo per gloria di quello, che è tanto marauiglioso ne i suoi predistinati, e con questo torno a seguitare il filo della mia historia.

In questo famoso siume dell'Argento saltò in terra Giouanni Diaz de Solis, esenza resistenza de gl' Indiani per non essere tanto crudi, e guerrieri come inaltri porti, pigliò possessione di tutta quella innome del suo Rè per le corone
di Castiglia, e'di Leone, come lo secero sempre i primi conquistatori dell'America; & egli per conto suo, de isette
palmi di terra, che sono quei coni quali
paga la morte il più ambitioso, al quale
mentre viue, non pare basti vn mondo intiero, e con questo restando li sepolto, si
dissecero i disegni di nuoui scoprimenti.

In questo medesimo tempo si trouzuano nella corte del Cattolico Rèidue, famosi Capitani Hernando de Magaglianes, e Ruiz Falero, offerendo a sua Maestàle loro persone, sapere, valore, & induffria per cerçare per la parte del Sur, & dell'Occidente fino all' America, ò qualche canale, o bocca per doue vnendost, e fra di loro comunicandosi entrambi i mari, si trouasse modo di scoprire il sondo della terra, nauigando da Europa nelle. medesime naui, sinche fossero necessitati a lasciarle sino ad hauer voltato tutte le sue coste, discorrevano assai bene sopra la materia, e l'Ambasciatore di Portogallo, procuraua che non si desse intesa a Magaglianes; perche essendo stato disgratiato dal suo Rè per conto di questo scoprimento non volega lo facesse per la coro-

กล

na di castiglia: perche voleua questa glo-1 ria per la Corona di Portogallo, però vltimamente hauendo intelo il Rè alla prefenza del configlio di Saragofa le ragioni, e sondamenti di Magaglianes, e Falero; accettò le loro offerte, & l'honorò dando loro habiti di San Giacomo, & titoli di Capitani: & aggiustate le capitolationi come meglio parue per entrambe le parti: comando sua Maesta s'apparechiassel'armata, & si nominassero i Capirani, & officiali diquella, e per hauer inteso la differenza, che si era attrauersata tra Magaglianes, e Falero sopra chi haneua da portare lo stendardo reale, & il fanale, comandò, che già che Falero non si trouaua con buona salute, restasse a reeuperarla, e tra tanto s'apparechiasse vn' altra armata, con la quale il detto Falero feguitasse dopo il suo compagno Maga-

glianes .

Cosi si eseguì, e stando già il tutto inordine; sua Maestà comandò all'asistenti di Siuiglia, che confegnasse al detto Capirano Magaglianes lo stendardo reale nella Chiesa di santa Maria della vittoria di Triana pigliando il giuramento di fedelta, fecondo il foro, e costume di Castiglia, ché farebbe il viaggio con tutta la fedelta, con buono, e leale vafallaggio di sua Maesta, & il medesimo giuramento fece fo l'Capitani d'obedire in ogni cosa al detto Hernando di Magaglianes; il quale dopò hauer fatte molte preghiere, e racco mädatoil viaggio a nostro Sig.si imbarcò nella Capitana nominara la Trinita, & il Teforiero della armata nella victoria (tanta celebrata nel mondo per hauerlo circondato contanta felicità) & gl'altri of-Reiali, e Capitani nell' altre della Concettione, disan Giacomo, disant' Antonio, &c. spiegorno le vele alli dieci d'Agosto del 1519. Pigliando l'Isola di Tenerite ar. rinarono alla costa di Guinea, & al flume Geneiro, donde vicirono il giorno di S. Stefano, & hauendo patito vna gran rempesta entrarono nel fiume dell'Argento: qui dimorarono sette giorni, & seseguitando il loro viaggio patirono nell' altezza di quaranta gradi vn'altra terribile tempesta che tosse loro i Castelli della prora, esurono necessitati a tagliare, e.

lleuare quelli di poppa, e facendo voto alle sante Imagini di nostra Signora di Gua dalupe, & Monsserrato, & a san Giacomo di Galicia; si compiacque Dio Signor nostro liberarli, e che entrassero a pigliar porto nel fiume di fan Giuliano, però non tutte le naui; perche l'vna si perdè, benche si saluasse la gente, e come erano tanto lontani dal porto, prima, che arriuarono a quello, suffrirono tanta fame, venendo per terra, che quando si vnirono con i suoi, pareuano morti.

Suernando in questo fiume con l'occasione, o dell'otio, ò de trauagli passati, e di quelli che temeuano, si ammutinarono contro Hernando di Magaglianes alcune delle naui; & hauendolo inteso non con minor valore, che industria; si impadroni di quelle, leuado la vita ad alcu ni-de' colpeuoli, e perdonado ad altri, & a Giouanni di Cartagena, & ad vn'altro, che fu luo compagno nel delitto che parimente meritauano la morte, benche non glie la desse tanto violenta, & accelerata, no restarono senza suo gastigo perche li lasciò in terra, quando vsci da quel Porto per seguitare il suo viaggio; se bene comadò che fosse loro lasciata abbodanza dipane, e vino; non si sa se con questo poterono sostentarsi sin tanto che si incontrassero con alcuni giganti di quelli che arrivarono li; la prima volta, e furono ben trattatida Magaglianes (come fi disse nel suo luogo quando trattassimo di questa gente ) i quali, ò altri dell' Indiani, diquelle coste può essere che l'hauessero albergati. Parendo a Magaglianes chegidera passato l'inuerno alli sette di Nouembre, diedero le vele al vento, quando in quelle regioni comincia l'elta, & hauendo riconosciuto per terra quelche poterono dello stretto, lo passarono congran felicità in venti giorni; e caminando verso Norte, andarono costeggiando. qualche parte del Cile, benche non hauendo all' hora nessun conoscimento, ne luce di quel che fosse quella terra, ne meno era scouerto il Perù passarono alla larga, e drizzarono la prora all' Isole Filippine, in vna delle quali, come habbiamo riferito nel c. 3. dell'li. 2. di questa Histofria morì per le mani de gl' Indiani, ò per dir meglio della fua temerità, & ardire questo animoso Capirano, e famoso Por-

rughese Magaglianesassogo, socia o col

Alcuni anni dopo che fu quello dell 1534. Simone dal Alcazoua Caualiere Portoghese dell' habito di S. Giacomo, é gentil huomo della casa del Re, gran Cosmografo, e deltro nelle nauigationi il e che per molt'anni era andato in serui gio diquelta Corona, concertò con il Re di scoprire & habitare mille miglia donde finisse il gouerno di Almagro, ch' erain Cile, fecero le capitulationi secondo paruero conuenienti ad entrambe le patti, e spedito vsci da S. Luca a 21. di Settembre del 1534, con cinque buone nauis & ducento cinquanta huomini, & non hauedo riconosciuto terra dalla Gomera fino allo stretto Magaglianes, fuori del capo d'apre gl'occhi, e del fiume di Ga gliego, centouenticinque miglia lontano dallo firetto, doue arrivorono a 17. di Gen naro del 35. patirono tanta gran sete, che a cani, e le gatte arrivarono a bere vino puro, e la gente periua per esser stata molti giorni senza berevna goccia d'acqua. Vitimamente entrarono nella liret to, doue trouarono rizzata vua gran Groce che lasciò Magaglianes, e la naue che li si perdè. Comparuero in quel porto venti Indianiche mostrarono grande alle grezza per la vista de' Spagnuoli, seguitandoil loro viaggio, tenendosi sempre a man destra, per esfer più sicura, furono sopragiuntid'vna tempesta con alcuni venti tanto vnosi che strappò loro la merà delle vele, e pareua che volesse porcar'i vascelliper l'aria, si ritirareno ad va porto, doue parédo a' Capitani, e soldati loro, che il tépo fosserroppo innanzi, persuasero ad Alcazanache vleiffe dallo stretto, come fece, tornando al porto de i leoni, e de ilupi ch' eraassakhuonoos ilbiv iralovaa isbaha

Questo inverno fi risoluettero entrare di là dentro terra, per scoprir le ricchezze chell Indiani da loro trouati dissero che vi erano pigliarono queiper guida, & hauendo facto celebrate la messa, fecero benedire i stendardi, fecero i Capitani i giuramentidi fedelta, & obedienza, e con quelto partirono fino a ducento venticinque huomini per terra, cinquanta archifougi, fettanta balestre, quattro Cannoni con poluere, e palle, che ciascuno portana nel facchezto del pane, che arrivaua al peso di venti librer di quella maniera ca minarono due cento quaranta miglia, & pereffer Alcazoua huomo ripieno, no pote passare inanzi (nelche fu la sua ruina) nominò vu tenente, contro del quale si sollenarono i soldari, perche macado loro il magnare, al capo delli duceto cinquara miglia, cominciarono a dire di volersene ritornare, come lo fecero, benche fi fosser' incontrati in vn fiume, & in quello hauefsero trouato molta piscaggione, e dir loro le guide ch'vn poco più sopra arriuarebbo no ad vna gran Città, doue v'era molto oro, del quale l'Indiani portauano Piastre nelle braccia; e nell' orecchie; non fi mosfero punto per esfer già impegnati nellatoro temerita; e perchevn male chiama l'altro, determinarono subito, che fossero arrivaci alle nami, impadronirsi di quelle, ammazzando quei, che volessero far loro resistenza. e cosi l'esequirono; però Dio Signor nostro subito mandò loro il castigo, perche vscendo dal porto, perderono la Capitana, fiche trouandofi convn foto vafcello, sconfidati di passare innanzi nel loro viaggio tornarono all'Ifola Spagnuola, doue il doctor Sarauia, ch' era presidente diquell'Audienza, castigò i col peuoli di quel solleuamento, e con questo si turbo lo scoprimento del Cile per quella parce, perche Dio Signor nostro voleua dare ad altro questa gloria, disa

### CAPITOLOXII prima adorango. Fanno 1418

Dello scoprimento d'altre terne dell' Amevica, prima di quella del Cile

al chille de coper donc è patfaca Entre s'apparecchiano le naui per andare allo scoprimeto del Perù, non sarà suor di proposito toccar qualche cosa di passaggio dello scoprimento d'altre parti dell'America, perche almeno si intenda l'ordine de tempi ne i qualigituni furono prima deglialtri,e con questa meglio s'intenderà quel che habbiamo da diredopo dello scoprimeto de Cile, doue si drizza questa narratione. Già s'è visto à suo luogo come il primo Al-

mirante Don Christoforo Colombo scoprì la terra ferma deil'America nella quarta nauigatione che fece da Spagna all' Indie, costeggiando per Cubixa a Portobelo, doue arriuò alli due di Nouebre 1502. qual porto habitarono poi i Castigliani l'anno 1510. Parimente s'è visto, che Vasco Nugnez de Balboa dopò esser fondata la Villa di santa Maria l'antica dell Dairen, scopri eutta quella terra sino al mardel Sur, douearriud, e pigliò possesfione per la corona di Castiglia, e di Leone nel mese di Settembre, & Ottobre del 1513, e parimente nell'anno 1515. scopri, & entrò nel fiume dell' Argento Giouan Dias de Solis, chefu il primo che

do (copri. Adesso aggiungere mo quel che si sa dello scoprimento d'altre terre; tra le quali fu la prima ( dopò le riferite) quella di Tucatan, ch'andò a scoprirla il Capitan Francesco Hernadez de Cordona l'anno 1518. della quale è Adelantato D. Christoforo Suares de Solis Caualiere di Salamança, che con la fua illustre persona, e descendenza hoggi honora quella nobil Città. Questo medesimo anno altri Castigliani scoprirono la terra de Campece, doue in wn' oratorio, nel quale l'Indiani teneuano molti Ideli, trovarono Croci dipinte, di che restarono non meno allegri che marauigliati, vedendo la luce tra le tenebre, & allato di Beliali trofei di Christo, che con l'arrivo de i Spagnuoli, mediante la predicatione dell' Euangelio furono conosciuti da quei Barbari, e cacciatida quel luogo, exerra i simulacri del demonio che prima adorauano. l'anno 1518. il licentiato Espinosa ichiarato Tenente del Gouernatore Pedrarias sondò la Città di Panamà ch'e la gola per doue è passata, e passa a Spagna turra la ricchezza del Perù, che tutti gl'anni portano i Galeoni. Non ha oresciuto questa Città canto come l'altre dell' Indie perche la temperiel del suo Clima, per esser vicino alla linea Equipottiale, non tratta tanto bene quei che sono nati in Europa, che non sono auezzi a tanto caldo, però con tutto ciò ve ne sono molti che se la passano bene, perche il mancamento del fresco si supplisee con l'abbondanza dell' argento, il quale per quei che lo cercano, è aura affai suaue, è in questo luogo gente assai nobile, e cicca, e potente, viè Vescouo, Audienza Reale, e tribunale d'vfficiali Realice Capitolo Ecclesiastico, e secolare.

Quello ch'a mio parere ingrandisce più d'ogni altra cola questa Città, è la pieta, misericordia, e liberalità de i suoi Cittadini : quest'anno ho riceuuto lettere, con la quali mi auisano, che per vna disgratia, & inaduertenza di vna! schiaua, si bruggio gran parte della Città, perche essendo le cale dilegno, atraccandosi in vna il fuoco, difficil cosa è il smorzarlo: si perdè con quest'incedio gran robba, e gran parre ne coccò alla Catedrale, però dimadan. dosi vn altro giorno elemosina per la riparatione di quella, essendo quali a tutti toccata questa perdita, e trouarsi per questa causa con minor commodità di far Elemolina, essendo alcuni rimasti più per accertarla, che per darla, subito diedero per questo effecto più di ventimila peli , & dopò hauerebbono dato più. Questa su cofastraordinaria, che l'ordinario, in che Imostrano perpetuamente la loro Carità, e liberalità, e con i passaggieri, e foraltieri che passano da Spagna all' Indie, a cercare come dicono, di passare la vita, perche mentre no trouano trattenimento, e s'incontrano con qualche parente, amico,ò paetano, che l'agginti, patirebbono affai gran necessità, se quella terra non foste come vn hospitio di questa pouera gente; solamente nella Compagnia con viuere quel Colleggio di Elemofina, per non hauere sino adesso fundacione, viddi quando passai per la, che si metteua un refettorio alla portaria, doue ogni giorno dauano da magnare a più di cinquanta, à sessanta. forastieri, pane, e carne con abbondanza, e l'istesso faranno altre Religioni, e nelle case de i Secolari viddi che soccorreuano quelli, con denari e quello che loro faceuz bisogno, questo in quanto alla Città di Panamáche fi fodò l'ano del diciotto, il qual anno fu in quello, nel quale passarono dall' Isola Spagnuola i Religiosi di S. Domenico, e.S. Francesco, e cominciarono a fondar Conventiin terraferma, è nelle coste delle perle, donde segnitarono dopo quelite due fagrace religioni a stendersi perstue. della loro dottrina, e fanto esempio, mediante il quale han fatto tanto gran frutto in quella nuova Christianità, piantando la sede con la loro predicatione. Apostolica, e mettendo in tanta gran perfettione, come hoggistà il culto divino per fomentare con quello la deuotione de i fedeli, & aggintare la salute di quell'anime.

on L' anno 1519. Hernandodi Magaglianes scopri le coste di Cile peril suo stretto come s'è detto; e questo medesimo anno parti il Generale Hernando Corres della punta di santo Antonio de la Hauana Leite, o Eite, per Catoce ch'è la prima punta di lucatan, per cominciare la conquiita del grad Imperio del Messico, del quale, & delle segnalare imprese di questo gran Capitano meglio filmo non dir nicato, che toccarle di passo, come sarebbe necessario, per non esser questo il suo luogo; perche chi potrà abbracciare con poche parole la grandezza di quel gran Monarca Montezuma, isuoi vassalli, Correje Palazzi, e la souranità, con la quale si faceua obedire in tante, & tante dilatate Prouincie, che, come ad vnico loro Sienore rendeuano tributo pod ferniuano coni suoi tesori, e ricchezze? chi ardira comprendere in poco, ciò che in tanti libri si troua scritto dell'imprese, & vittorie dell'inuitto Cortes Pla sua fortuna, e selicità in quante cose metteua la mano? & lifauori, che Iddio li fece nell' Efequutione dicole, che solamente dopo esser tatte poterono parere possibili come erano ardue, e difficultole, e poteuano parere macessibili alla più ardita, & animosa audacia ? veramente non si può negare se non che hebbe l'assistenza del Cielo, per hauerlo eletto per instruméto per piatare la fede in quel gentilelmo, e per la somma riuerenza, che per insegnameto de'nuoui christiani, mostrò sin dat principio a isacerdoti; virtù che appresso Dio e gl' huomimiaccredita in questa maniera quei che gouernano. Affai meno posso con poche parole trattare decentemente della grandezza nella quale hoggi si troua quel Regno, della fua ricchezza, politica, e nobiltà, di cante, e canto famose città, Go-

ucrni, Chiese, e Vescouati, delle loro entrate, & autorità; solamente la gran Città del Messico meritarebbe valibro intiero per trattare del suo sito, fabriche, & opere publiche, della nobiltà di tanti, tanto illustri Canalieri, che son venuti ad habitar in quella, tirati dal fuo bon temperamento, e qualità naturale, delle quali pochi luoghi sono nell' Indie che in quetto l'uguaglino;a che si aggiunge lo stare tanto alla vista di Spagna, perche vi è inmediato commercio dall'una all'altra parte, e le sue gran ricchezze l'han fatto crescere in maniera, che assai poche Città vi sarrannonel mondo che in tanto brene tempo siano arrivate a tanta grandezza: tutto questo ricerca assai stese, e copiole relationi; e molto più il progresso spirituale che ha farto quella nuoua Christianità, la quale si vede non solo nelle Città, doue il culto divino, la pietà, e deuotione christiana vanno al paricon la sua ricchezza, splendore, & nobilta, però anche nelle montagne, & desertiche la voce dell'Euangelio ha conuertito in paradilo per mezzo degl'huomini Apoltolici che l'han predicato; solamente la nostra Compagnia di Gicsu ha hoggi oltre i loggetti che sono ripartiti per le case & Colleggi, sessanta sacerdoti impiegati inquelle gloriosissime, & apostoliche milsion i d'Indiani, con l'esempio, è frutto che il mondo sa, e non posso io, ne è bene di passaggio riferirlo: veggasi il libro che adeflo nouamente ha stampato il padre Andrea Perez della nostra Copagnia, che in quello ammirerà il pietoso Lettore. non meno l'effetti della divina gratia ne i progressi ch' ha fatto, e sa quella nuoua Christianità, che lo spirito, e zelo dell'Autore in riferirli, non come chil'ha vdito da altri, ma come testimoni di vista, per hauer impiegato apostolicamente il miglior tempo della sua vita nella conversione di quelli infedeli, & nel coltinamento spirituale di quella nuoua Christianità, e gouernato quella santa prouincia, essendo provinciale, e to ecato con le mani turro quello che per nostro insegnameto, & edificatione riferifce in questa sua opera, alla quale mi rimerto, e cosi passo inanzinegl'altriscoprimeti nel mar di Norte,

L'anno 1528. comandò il Reche si popolaffe il fiume dell' argento, e che ciò fi trattasse con i mercanti di Siniglia per le grandi conuenienze, che per questo vi erano, di che a suo luogo trattassimo. la Citràche si popolò su quella di buon Aire ch'è sopra il medefimo fiume in quella parte, che venendo a ltringerfi dalla bocca del mare (che farà trecento, e più miglia) non ha se non quaranta cinque miglia di largo. Dopò andarono fondado altre Città piu sopra, di che qualche cosatoccassimo nel capitolo passato. L'annol del 32 vici da Spagna Don Pietro di Heredia naturale di Madrid a fondare la Citradi Carragena (ch'è il primo gradino, che fanno in terra ferma i Galeoni che vano da Spagna all' Indie perl'argento, chiamosti di quelto nome, per hauere il suo porto nella forma, e dispositione, che è quello di Cartagena di Spagna, che il nome antico de gl' Indiani era Calamari; saltandos in terra combatte con quelli questo Capaliere, e benche al principio si mostrassero affai braui, e valorofi, alla fine furono superati, e fondò la Città che hoggie del. le migliori dell' Indie : e nessuna tanto force, perche e tutta fabricata di pierre in maniera che possiamo dire che tutta quella non è altra cofa che vna ben difefa, & inespugnabile fortezza.

Il sito diquetta Città è va' Isola, che divide dalla terra ferma yn braccio di mare, il quale cresce, & manca, & arriva sino allo stagno di Canapote, si passa. per un ponte ch'attrauersa dall'Isola ater ra ferma. Il porto è affai buono, e ficuro entrano in quello le nani per due bocche vnafgrande, & l'altra piccola la grande è arenosa e l'anno ch'io passai per là sentij dire, che si andaua serrando in fretta per l'arena, che butta in quella parte l'impeto d'vn fiame vicino, e cosi vscirono i galeoni, passando prima il Canale & adesso mi scriuono che si è già serrato del tutto in maniera, che non si può già entrare se non per la bocca piccola con che è più ficuro e difeso per qualsiuogiia accidente; oltre che la Città è tanto ben munità d'artigliaria, & apparecchiata, & in vn'isoletta che fa it medesimo porto v'è vn castello, ranto ben armato, e forte, che non teme nessuna inuasione. La pianta della Città è assai bella, con assai buona proportione, e dispositione di strade, le case di pietra bianca alte, edibuon garbo, buone chiefe e conuenti, & il Collegio della compagnia che ha la prospettiua al mare beilifsimo, & allegro. V'è la dogana reale, casa direggimento, & altre fabriche publiche: è assai popolata, & è di molto traffico per l'entrata, & vicita de' galeoni, & altrenaui mercantili, che entrano, & escono da Spagna, donde si prouede di vino, oglio, & il pane glie lo portano da luoghi vicini del suo contorno. V'è gente assai potente, nobile, e ricca, Vescouo, e tribunale della S. inquistione, e Gouernatore a chi tocca il gouerno ciuile, e della militia, & ogni giorno si và aumentando, e crescendo, come anche altre Città dell'Indie, in ricchezza, ornamenti, & altri addobbi di cafe . e gente;e questa ha più occasione dell' altre pen esser in fito doue partecipa di tutto il bene del Perù, Messico, e Spagna, L'anno del 40. scoprì il gran fiume dell' Amazone il Capitan Francesco di Oregliana ( quale per questo ordinariamente chiamano il fiume d'Oregliana, & altri per errore commune, il fiume del Maragnon) e sboccando per quello al mar di Norte passò a Spagna, e per la relatione, che diede delle sue grandezze commandol'Imperatore Carlo V. le li dessero tre naui con gente, e tucto il necessario perche ritornaffe a quello; & in nome suo reale lo popolasse; peròqueito non sorti, perche, benche partifle perquest' effetto da Spagna l'anno del 49, hebbe tanto poca fortuna, che essendofeli moreinelle canarielametà de'foldati, arriuò vitimamente alla bocca di questo fiume con tanto macamento di gente, che benche cominciasse ad entrare per quello in due buone lancie sinche fi ridusse vitimamente. riconoclendo ch' erano assai inferiori le sueforze all'impresa, tornò a sboccare per il fiume, est ritirò per le coste di caraca alla Margarita, doue dicono che mori con ipochi compagniche gl'erano rimasti, venti anni dopò, che su l'anno 1560. mandò il Vicerè del Perù il Generale Pietro d'Orsua con vna buona armata per il medefimo fine, però parimente suanì

mi per la morte che diede a questo Caualiere à tradiméto il Tirano Lope de Aguir re solleuandosi con l'armata; però non. accertando daesto la bocca principale di questo sume venne ad vieire a faccio del-Hola della Trinica in cerra ferma, doue page la penitenza defluo peccato, facendolo morire perordine di Sua Maesta. Alcuni anni dopo pretefero far questo sco primento Il Sergente maggiore Vincenzo delli Re Villalobos Gouernatore delli Quixi, Alono de Miranda, & il Genera. le Gioleppe de Villa maggiore Maldonato che hebbe a suo carico assai prima. che i due quello gouerno, ma la morte turbo tette le loro intentioni, si che allora lasciarond quella parte del Perù, e Quito: però correndo l'opinione, e fama diquesto gram sume, tentarono lo scoprimeto di quello per la parte opposta sobrail fiume, Benedetto Maciel, Capitano Maggiore del Para, e Gouernatore pure del Maragnon, e Para, e benche hauels sero per questo effetto ordine di sua mae Ha comandanglielo con le realisue cedo le; non poterono éléguirlo per gli acci denti, che loro s'attrauersarono. Tenta rond pure quello scoprimento col motitro, e fine della salute dell' anime i padri della Comp. di Giesù l'anno 7. e comin ciando per i Cofani non poterono anda re innanzi, per la morte crudele, che questi diedero al padre Raffaele Fernandez, che stava predicando, & hauena già cominciato ad instruirli nella fede strent anni dopò sul principio del trentasette vscirono da Quito Religiosi di san Francesco, che per ordine de i suoi superiori col loro ordinario zelo di amplificare la gloria dell' Euangelio in compagnia del Capitano Giouani di Palazzo, & altri foldati cominciarono a nauigare questo fiume, & arrivarono alla Provincia di quei che portano la capelliera, però non trouando marura la messe se ne ritornaro. no al loro conuento di Quito, meno; due Religiosi laici, chiamati fra Domenico de Brieua, e fra Andrea de Toledo, li quali conscisoldari nauigarono a basso nel fiumeffino alla Cirtadi Para, habita zione de Pottoghesi, che è situata due ceto miglia donde sbocca quelto fiume

mell'Oceano. Passarono alla Città di San Luigi del Maragnon, donde il Gouerna. zore ch' all' hora era Giacomo Raimondo di Noragna con le notitie, che questi Religiofi lidiedero del loro viaggio, fece apparecchiare quarantasette canoe, e le spedi con settanta Spagnuoli, e mille, e ducento Indiani trasoldati, e remiganti, a carico del Capitan Pietro di Texeira, il quale hauendo speso quasi vn'anno nel viaggio, vitimamente arriuò alla Cittàdi Quito, hauendo scouerto, e nauigato tucto il fiume dell'Amazone, dalla sua bocca fino al fuo principio: hauendo dato parte al Vicerè del Perù, ch' allhoralera il Conte di Cincion del viaggio del Capitano Pietro di Texeira, si risoluette che tornassero in compagnia loro due persone per la corona di Castiglia, a'quali si potesse prestar sede di quanto s'era sconerto, e di tutte l'altre cose, che nel ritorno del viaggio s'andasse norando, e scoprendo.

Gouernaua in quel tempo. La Città di Quito come Regitore di quella cosi per i Spagnuoli, come per gl'Indiani della sua giurisdittione. Don Giouanni Vasquez de Acugna, Caualiere dell'habito di Calatrana, Tenente del Capitano Generale del Vicerè del Periich'al presente è Gubernatore di Potofi, il quale per l'heredirario zelo del suo sangue illustre, offerì per l'impresa la sua robba, e persona, arrollando gente à sue spese, & apparecchiandole con tutte le cose necessarie per il viaggio; però facendo riflessione l'audienza Reale al gran danno, che apportarebbe al suo vshcio la sua gran prudenza, esperienza, e zelo, non volle darli licenza per far quelto viaggio, benche per non prinar del tutto il suo illustre sangue di questa gloria: elesse vn suo fratello professo della Compagnia di Giesù, che su il Padre Christoforo d'Acugna, che era Rettore del Colleggio di Conca, dandoli per compagnoil Padre Andrea de Arfienda. della medesima compagnia, ch' era Lettore di Teologia nel medesimo Colleggio & ottenuta la licenza da' superiori con le prouisioni necessarie del Re per l'intento, partirono da Quito l'anno 1639. & hajuendo navigato tutto il fiume (che con-

for-

fainte al loto conto è lungo sei mila setrecento otranta miglia, e lecondo Oregliana noue mila nuglia) e notata minurameore l'origine di questo gran fiume, il suosito, e circonterenza che le sannodi ventimila miglia) il luo corso, larghezza, e profondità, l'Isole che sa, i bracci ne' qualifidinide, gl'altri fiumiche entrano in queilo, la ricehezza, qualità, clima, etemperamentidelle terre per done paffa ji sostumi, e proprità della moltitudime delle gentiche l'habitano, in particolare dell' Amazone tanto nominate nel mondo, & mille altre curioficà che potrà vedere il Lettore nel trattato che sece il medefimo Padre Christoforo d'Acugna. ftampato in Madrid, nel quale con assai buona dispositione, chiarezza, e comprehensione sa relatione di quanto s'è detto come lo vidde con gl'occhi suoi, e l'ydi da varie nationi che esaminò, è degno d'ogni fede per la persona che è, e

per la sua gran virtù.

Eurono affai ben riceuute in Spagna quethe notitie; però le riuolution, che succedettero inquei Regni di Spagna in tempo che s'haucuano d'acquistare permezo de' Predicatorienangelici ch'il suddetto Padre Christoloro dimandana a sua Maesta pre ritornare conquelli a conquistare per Dio quella rato gran parte dell'America, turbarono ogni cosa, & imbarazarono i suoi santi disegni; si che quella santa Provincia del nuovo Regnovenne ad efser priua della gran gloria, ch'hauerebbe aftenuto aumentando con questi nuoui impieghi, e missionil'antiche, nelle quali ranto apostolicamente, e gloriosamente. s'occupanol sooi soggetti, in tante residenze, dottrine, habitationi di Indiani, e laoghi, come sono quelli, ne'quali sono ripartiti in quasi quindeci mila miglia di cir coito, che conprende la circonferenza di rutta questa dilatatistima Prouincia, non mettendo in questo conto li sei mila settecento ottanta miglia della larghezza. del fiume, ch'habbiamo detto dell' Amazone, l'Isole che sono tanto dentro di quello, nè le terre per doue passa, doue vi sono affaissime habitationi, & vna di quelle dicono che è di cinque miglia lunga: noue questo luogo di distondermi nella

parratione di tante, tanto legnalate, e poés tenti Città che ha quelto Regno; done i Colleggi, e case della nostra Compagnia. come anche d'altre sacre religioni fioriscono in catedre, pulpiti, e proprijimpieghi della loro professione; non mancarà, chi tutto ciò in breue descriuerà; lasciando altri scoprimenti, che sifecero, quasi nel medesimo tempo cominciamo quello del Perù. san si mas del

### CAPITOLO XIII.

Si dà lo scoprimento del Perù d D. Francesco Pizarro. D. Diego de Almagro, & Hernando de Luque, e quel che si pati in quello.

Capitani Don Francesco Pizarro, e Don Diego d'Almagro in compagnia del maestro di scola della Chiesa del Dairen Hernando de Luque arrivarono al Gouernatore Pedrarias come amici suoi, dimandandoli lo scoprimento, e conquista di quelle coste, e terre, che scorrono da Panamà al Sur, doue cadeua il potente Regno del Perù, benche alloranon vi erano più che alcuni barlumi, & alcune notitie assai lontane; proposero per questo le loro ragioni, e non su di minorpeso l'esperienza ch'haueuano hauuto, accompagnando ne' suoi scoprimenti Vasco Nugnez di Balboa, e l'hanere da lui sapuro i suoi fini, peressere statisuoi amici. Non vi fu molto, che superare inquelto, perche non rischiandosi patrimonio reale, masolo quelle di questi particolari, ele loro vite, si diede loro la licenza che dimandauano: comprarono subito vno de' vascelli che Balboa hauena tatto per questo fine, & hauendo vnito da selsanta huomini, e quattro caualli, perche allhora ve n'erano affai pochi, & apparecchiato le cose necessarie per il viaggio; dilse messa Hernando de Luque, e volendosi communicaresparti l'hostia sacrata in tre parti, vna per se, e con le due communicò li due suoi compagni, offerendosi a Dio in vnione di vna medesima volontà per fat quel viaggio di proposito, e desiderio di farlo conoscere a quelle genti. E piantare in quelle regioni la fede per mezzo del-

la predicatione del suo santo Vangelo. Pjangeuano icirconstanti per deuotione, e dall'altra parte haueuano compassione a questi, tenendo per pazzia questa loro im prefa. Partirono nondimeno confidati in Dio amezzo Nouembre del 1524 restan. do in Panama Don Diego de Almagro per seguitare dopo il suo compagno con più gente che restaua facendo. Arriuò Don Francesco Pizarro all'Isole delle perle, fino al porto de Pignaz, che fu l'vltimo, che scopriBalboa, e dopo quello Pasquale Andagoja; sall il fiume del Caciche Biru, o Biruquete, fino alla terra di Ciocama doue si fermò per aspertare il fuo compagno Almagro: itrauagliche sin qui patirono i Castigliani: combattendo continuamente, la fame, & scommo dità che soffrirono, non sono per riferirle di passaggio; veti di quelli morirono di fame, gl'altri infermi, perche non haueuano altro, con che sostentarii, che germogli di palma amari, che l'yccideuano; però il Capitano Pizarro senza, mostrare punto di fiacchezza seruiua quelli come infermiero, facendofi amaro da turri per la capità, & amore co che affifteua lo rn: arriud in questa occasione D. Diego d'Almagro, nominato Capitano, e compagno nella nuova conquifta di Don Fran cesco Pizarro. furiceunto come vn' Angelo per il soccorso che portò loro, ben che egli venisse con vn'occhio meno per hauerlo perso in vua battaglia, de gl'In diani nel camino con vna saetta. Seguitarono i due compagnila conquista, però mancò loro il magnare, e trouandoli gial, foldati nudi, feriti, dalle Zanzare (che.! erano infiniti in quella terra) trattausno di lasciare l'impresa ritornarsene a Panama, a che non moltrava poca inclinatione il medesimo Capitano Pizarro; ma il Capitano Almagro l'esortò alla perseueranza fino a morite, e s'offerse di tornare a Panama per nuovo soccorso, lasciando il luo compagno nell' Isola del Gallo; l'effetto che quelto hebbe fu trouando in-Panama mutato il gouerno, perche a Pedrarias era successo Pietro delos Rios; arrivando questo a sentire i travagli che patiuano i Castigliani, non consentì, che cornasse il Capitano Almagro, perche vo Libro IV.

leua, che si ritirassero, e lasciassero quell' impresa, che pareua impossibile: mando per quelto yn Caualiere di Cordona, chiamato Giouanni Tafur, persona di gran. parti, e talenti, vguali alla sua nobiltà, con commissione di menar seco quella gente, perche non perisse. Arrivo il Capitano Gionanni Tafur, & intimò al Capitan Pizarro l'ordine che portana, il quale lo senti in modo che non potè conteners, vedendo che perdeua quanto sin là haueuatrauagliato confiderando questo Giouanni Tafur, e dall'altra parte l'affittione de' soldati, pigliò vn mezzo prudente per sodisfare turti, e su, ch'il Capitano Pizarro si mettesse da parte con tutta la sua gente, e lui si pose afaccio di lui, e. fattovna linea nel mezzio de' due, disse r'foldati, che tutti quei che volessero tornare a Panama passassero la linea, e venisfero a lui, e quei che nò, restassero col-Capitano Pizarro: supposta la determinatione, ch' haueua di non lasciare se non con la morte l'impresa cominciata; detto questo cominciarono tutti a passare la linea fuori-che tredeci, & vn moro bianco che distero, che volenano morire con Pizarro ; e conquesto se ne ritorno Giouanni Tafur con tutta l'altra gente so Panama bechange a coloir ten con a cost of

Resto il Capitano Pizarro con i suoi tredici compagni in vn Isola, che per maggior proua del loro valore, e constanza hebbe da esfer la Gorgona, che chiamano hitratto dell'inferno per i suoi folti boschi & aspre montagne, infinite zanzare, stemperamento d'aria, done quasi mai si vede il sole, perche semore pione se pur non han dato il nome d'inferno a questo luogo per esfer in quel seno che chiamano Gorgona doue entrado i vascelli si dicono ingorgonarsi, che è l'istesso che dire che è rantofacile l'entrata in quello, come difficile d' vscica come succede miserabilmente a quei che cadono nel lago, & abifso di disperatione, per non vscire giamai dalle sue tenebre, quando arrivo a Panamà Giouanni Tafur, e seppero il Capitano Almagro, e suo compagno il Maestro di scola, che era restato il loro buon amico Pizarro con tanta poda gente, non si può direil sentimento ch'hebbero, sollecitarono il Gouernatore, perche inuiasse loro voi altro vascello, nel quale tornasse, ro, se per sorte li trouassero vini, e dopo molte dissicoltà, che si superarono, si mandò loro, con ordine che tra sei mesi ritornassero in Panamà: partì il vascello, e nauigando confelicità, arrinò alla vilta, dell' Isole, doue era restato Pizarro con isuoi compagni: chi dirà ciò che secero quei poueri esiliati quando arriuarono a scorgere di lontano le vele del vascello erano molte l'ansietà. Finalmente arrinò, e satto padrone di quello il Capitan Pizarro con i suoi non potè contenersi senza tentare nuoni scoprimenti.

Nauigarono fino alla terra di Tumbez, che è affairicea, benche gl'Indiani Tumbesi diceuano, che quello, che vedeuano; era niente respettiue à quello che vederebbonopiù innanzi, essendo fatto consapeuole il Signore di Tumbez della venuta de' Castigliani, mandò subito a visitarli alle naui con dodeci piatti di magnare, e moltipresenti, e tra gl'altri vn'agnello (sard stato di quelli, che chiamano pecore della terra, perche non ve n'erano dell' altre, come a suo luogo dis simo) quale presentauanoloro le Vergini del tempio, come ad huomini, che pare vano scesi dal cielo, e mandati da Dio perqualche gran cofa. Arrivarono gl'ambasciatori, e marauigliati di vedere il vascello, e gente bianca, e con barbe dimandanano loro chi fossero? donde venissero? e che pretendessero? risposero ch' crano Castigliani vassalli di vi poten te Monarca, che, benche tanto grande riconosceua vn'altro superiore, che è Re ditutti i Re, e sta ne' Cieli, Giest Chriito; il nome del quale veniua a difingannare, e leuar l'errore ch' haueuano d'adorare i loro Dei di pietra, e di legno, non essendoui più ch'vn sol Dio, creatoredeg!'huomini, e di tutte l'altre cofe, quale doueuamo tutti adorare, esplica. rono loro, che v'era inferno, e gloria, l'immortalità dell'anima, e gl'altri mi sterijdella nostra santa sede.

Restauano gl' Indiani con le bocche aperte, vdendo cose tanto nuove, e mai sentite in quella terra, perche essi pensauano, che non v'era altro Re nel mondo ch' il loro Guaynacapa, nè altra Deita, che quella de'loro idolistra l'altre cofe che apportarono loro più marauiglia furono due, l'vnafu'vn nero, perche mai l'haueuano veduto, e pesauano che quella nerezza era tinta, e così leuauauo à quello la faccia afsai fortemente per leuargliela; però quado vedeuano che restaua il nero più fino, es che tra la nerezza della faccia viciuano i denti bianchi, perche rideua assai, vedendo la semplicità di lauarli la faccia, nonpoteua tenere le risa, marauigliato di vedere talsorte di huomini. La seconda fu il canto d'un gallo ch'il Capitano mandò loro a presentare con vna gallina di Gastiglia, e marauigliati dimandauano che cosa dicena? perche parne loro ch'articolasse la voce come se sosse humana (che è argomento che questa gente non haueua questa force di vecelli, prima che i Spagnuoli entrassero nelle loro terre, come lo dice Garcilasso, e scioglie l'argomento, che par hauesse contro questo pigliato del nome, Atagualpa, col quale gl'Indiani chiamano la gallina, perche dice che questo nome glie lo posero gl'Indiani dopò che entrarono, i Spagnuoli. essendosi ricreati i soldati in questa terra, e gustati delle dilitie di quella cominciarono a far instanza al Capitano Pizarro, che ritornasse a Panamà, per ritornare dopò con più forza, perche quellach' haueua eraassai sproportionata all'impresa, e così si lasciò persuadere dalle loro persuasioni, e preghiere, & essendo arrivato questa volra colsuo scoprimento sino a Santa, che è assai vicina alla Linea Equinotiale, & hauendo hauuto più, nuone certe del Cuzco, della sua ricchezza e potente Imperio; e portando seco alcuni Indiani, e gioie d'oro per mostra di quel che andaua scoprendo, se ne ricornò a Panamà.

### CAPITOLO XIV.

Torna il Capitano D. Francesco Pizarro d Panamà, passa à Spagna, e seguita la sua conquista.

Rrivato a Panamà il Capitano Pizarro andò vnito con i due compagni a proporre al Gouernatore

Pia

Pietro delos Rios le convenienze di seguitare quella conquista per la gran ricchezza, che da quella fil speraua, e perche piantando la fede in quella terra ch' era capo di quella Monarchia, sarebbe facile lo stenderla per tutto il restante di quella; non consenti il Gouernatore e cosi concertarono, ch'il Capitano Pizarro andasse in persona a Spagna a proporto al Re, come si sece: portando seco alcune cose della terra scouerta, come furono pezzid'argento, & oro, e le pecore, che habbiamo dettodell'Indie, & alcuni de' medesimi Indiani ch'habbiamo detto vefliti alla loro vsanza, di che hebbero gran gusto a Spagna, particolarmente il Rè, alla presenza del quale comparue questo illustre Capitano con gl'Indiani, e presenti, che portaua, e facendo il debito riconoscimento, e commissione, cominciò a proporre il fine della sua venuta, rappresentando i gran trauagli ch' haueua con i fuoi compagni patito, andando nudi, scalzi, e per l'asprezza de'sentieri mandando langue da' piedi, morti di fame, espolti a mille pericoli, ferite, per tre anni di rempo per l'amplificatione dell' Euangelio, edella fua corona Reale.

Il Resenti con gran gusto questo suo fedele vassallo, mostrando gran compassione de i trauagli, che gli raccontaua, honorando co molte parole quei che l'haueuano patito con tanta gran constanza, e concedendo gratie in particolare a lui,& a i su oi due compagni, Almagro, e Luce, & a centotredici, che li seguitarono esposti a qualsiuoglia fortuna, riceuette il memoriale, e comandò, che subito fosfero spediti, conforme al loro gusto, aggiustate prima le capitulationi assai conformi a'meriti del loro gran valore. Non credenano in Spagna (che è assai antico questo trauaglio) quel che il Capitano Pizarro contaua della ricchezza del Perù, e de i Palazzi, & Edifitij di pietra, che haueua veduto, sin che mostrasse i pezzettid'argento, & oro, che portaua con che cominciò a diuolgarsi la sama di quella nuoua terra, e crescere la cupidigia d'andare a godere quei gran telori; e tutti incolpauano il Gouernatore di Panamà che non haueua dato aiuto, per Libro IV.

sfeguitarsi quello scoprimento. Vltimamente spedito questo animoso Capitano con sua sodisfattione con la gratia d'essere Adelantato nei primi mille miglia, che egli conquistasse, & hauendole ancheconceduto nuoue armi, & altri privilegij accompagnato da quattro suoi valorosi fratelli con altri centouenticinque Castigliani s'imbarcò per l'Indie, e parti da san Lucar nel mese de Gennaro del 1530. & arriuò a Portobelo, doue su riceuuto da suoiamici, & compagni, con molto gusto, & consolatione di tutti per le mer-

cedi, che portana loro dal Re,

Solamente Don Diego de Almagro non restò molto sodisfatto, e si querelò di Pizarro, perche essendo suo compagno & hauendo egli tanta gran parte nella. conquista, no l'hauesse vguagliato nel premio, hauendo negotiato più per se stesso, che per lui, volleper questo appartarsi dalla sua compagnia, e conquistare per se solo per altro camino; però hauendolo assicurato, che conquistati i mille miglia della sua giurisdittione hauerebbe negotiato coil Re, perche entrasse egli prima di ognialtro de i suoifratelli per adelatato, e Gouernatore d'altri mille miglia, & lasciandosi persuadere dalle preghiere di quello, e ditutti gl'altri amici, e compagni, conuenne con quello in certe conditioni, e con questo cominciò ad apparecchiare le cose necessarie per seguitare la conquista, e l'impresa cominciata, e restando in Panama per seguitar dopò con auono soccorsoil suo compagno Pizarro, il quale parti subito da Panamà con i suoi fratelli, & astra gente di sua compagnia.

Abreniando le cole che fece questo gran conquistatore in questo secondo viaggio, le ricchezze che scoprì, e tra le altre vn smeraldo come vn'ouo dipalomba, che secondo riferiscono gli istorici citati, presentarono loro, & altre cose, che non fanno a mio propolito; supponiamolo già arriuato all'Isola del Purà, la quale faceua guerra con i Tombezzini, doue si informò con più chiarezza delle ricchezze del Cuzcol, e dello stato, nel quale si trouaua allhora quella monarchia; eperche haueua inteso, che il mezzo più effi-

1 2

cace per li buoni successi della conquista, che pretendeua era la diligenza, che si piantasse la fede in quella nuoua terra, co me glie l'haueua comandato il Rè, e li veniua raccommandato nelle instruttioni che li diede: il primo impiego, nel quale applicò l'animo arrivando in terra fermal del Perù, su edificare un tempio a Dio, perche si desse principio alla spirituale conquista dell'anime, per questo cominciò la nuoua popolatione di Purà, doue si edificò la prima Chiesa di quelle, che hoggi sono in quei Regni; e mentre affisteua a quelto, mandò la sua gente a scoprire nuoue terre, e sapere i secreti di quelle, e lo stato, nel quale sitrouauano: e tral'altre cose, che arriuò a sentire, fu la diuisione di quella Monarchia in due fratelli, Guaschar, & Atagualpa, la quale venne cagionata per la morte del loro padre Guainacaua, il quale fu Rè assai potente, e tra gli altri figli che lasciò surono questi due, che stauano in guerra, e parte de' vassalli seguiuano l'vno, e parte l'altro: era Guascar il legitimo Rè, però non tanto valoroso, e guerriero; quanto Atagualpa, il quale, benche bastardo, per hauere accompagnato dalla fanciullezza, suo padre nella guerra, essendo per questo gran soldato, e manieroso, trasse dietro a se, morendo suo padre, tanta gran parte del Regno, con che ardi far guerra a suo fratello, e pretese preualere contro di lui.

L'Adelantato Pizarro determinò abboccarsi con Atagualpa, che era più vicino al luogo done eglistana, e confidato in Dio, vsci con il suo esercito più grande, e potente nel valore, e nell' animo, che nel numero de i soldati; andaua facendosi temere, e rispettare per doue passaua, in maniera che, in breue si senti la fama per tutta la terra, arriuò vicino al luogo doue Atagualpa haucua piantato il suo campo, che era più di cinquanta mila huomini; e li mandò i suoi Ambasciatori a cauallo (che su circonstanza particolare, per esser cosa nuoua in quella terra) a ragguagliarlo della sua venuta che era il desiderio, che sua Maesta, e i suoi vassalli conoscesse. ro, e dessero l'obedienza al vero Re della gloria, dal quale viene a quei della terra la potesta, dominio, e comando del qua-

ile godono;riceuette Atagualpa gli Ambasciatori in vn maestoso padiglione mostrando nella sua compositione, e sembiante sourana Maesta, & autorità di Rè, e benche la Corre si marauigliasse di vedere i caualli, che mai haueua veduto; egli si diportò con tanta grauità, dissimulando l'affetto della nouità, che potè cagionarli quella vista, mirandoli con gusto si, però come vna cosa, che per lui non era nuoua: e perche cominciando i caualli a far cornetti, fuggirono alcuni Indiani (temendo quei salti, per esser per loro tanto nuoui, è dubitando, che saltassero adosso a loro) fece subito ammazare quelli, perche alla fua presenza Reale haueuano mostrato codardia; rispose a gli Ambascia tori con piaceuolezza, mostrando il gusto che hauerebbe hauuto di vedere, & vdire il loro Gouernatore, per il quale determinò il giorno, auisandoli che non paresse loro cosa nuoua, nè mettesse timore il trouare per all ora la sua gente armata, perche in ciò non viera altro milterio, che l'esser questo il loro costume, 💸 vlanza.

Arriud il giorno determinato, e marciando con il suo esercito in ordine verso il luogo doue stauano i Spagnuoli, manifestò a' suoi l'animo, che haueua di prendere quella gente straniera, che haucua hauuto ardiredientrar nelle sue terre, oz auuicinarsi tanto, senza temere le sue armi Reali, benchel'auuisò, che nonl'vccidessero, ma che solamente li facessero prigioni, perche voleua seruirsi di quelli, come di schiaui, & i cani, e caualli, che portauano, li voleua offerire in sacrificio a i suoi Dei: i Castigliani, che erano contapeuoli della falsa pace, che fingeua, & haueua loro offerta Atagualpa, benche fossero tati pochi, che ciascheduno corrilpondeua a quattrocento Indiani, non si perdettero dianimo; anzicon nuouo animo, e confidanza in Dio si accinsero alla battaglia, disponendo tutte le cose necelsarie per quella, ripartendosi nelli podi conforme il sito, & occasione richiedeua, se bene dissimulando perche nons'intendesse che essi dauano occasion di rottura; per questo essendo già vicino Atagualpa, aspettandolo pacificamente

l'Adelantato Pizarro, solamente conquindeci rotelle, che l'affisheuano (perchel'altri Castigliani stanano ritirati, enascosti) limandò vna imbasciata per vn Religioso che li portò il santo Enangelio, dicendo, che in quello si contenena la legge, che da parte di Dio li portanano, perche egli, & i suoi si saluassero.

Vdi il Re il Reglioso, e pigliando nella mano il missale (cosa che mai haueua veduto) cominciò a voltar carte, e come non sapeua leggere, giudicado che quella era fintione, e burla, lo butto in alto, e scopri il mal'animo, che haueua, e con questo facendo segno, alli suoi, inuestirono controi nostri, el'Adelantato alzò vna touaglia (che era il segno che haucua dato a i suoisoldati, i quali cominciando 2. scaricare gli archibugi da vna parte, & vscendo i cani, e caualiaria dall'altra, e sopra tutto perche Dio par che hauesse voluto terminare la Monarchia dell'Inghi, e togliere quell'impedimento allapredicatione delsuo Euangelia, & haueua nella sua eternità disposto metter quella Terra nelle mani di chi dilatasse in quella con il zelo che hanno fatto i Rè Cattolici, la gloria, e propagatione della sua sede; cominciò subito a mostrarsi la vittoria per i Castigliani, che posero in. fuga i loro nemici, e presero il medesimo Rè Atagualpa, trattandolo con la cortesia dounta alla sua persona. Reale, come lo riferiscono più distesamente i Cronisti che trattano di questa conquista. Mentre succedeua questo, che fu vn Venerdì, giorno della Croce di Maggio, del 1533. la parte dell' esercito di Atagualpa, che staua combattendo nel Cuzco contro suo fratello Guascar lo superò, e prese, e così preso lo conduceuano i Capitanidiquellosenza sapere gl'vni dell'altro ciò che passaua ne'loro eserciti: arriad nel camino la nuoua della presa d'Atagualpad suo fratello inimico, & a quelto essendo già prigioniero de' Spagnuoli glic la diedero della vittoria che il suo esercito haucua hauuto contro suo fratello, & Aragualpa sentendo ciò disse mouendo la relta ofortuna, che cosaè quelta? ch'hog gimi troud viacitore, & infieme vinto ]? Guiscar temperò il dolore della sua presa

con quella afflitta, e sfortunata del Tiranno suo fratello, parendoli ch' i Castigliani prenderebbono vendetta della tirannia, con la quale haueua preteso precipitarlo, e leuarli lossettro dalle mani, essendo egli il Re legitimo, al quale per ragione toccaua, e così gridana al Cielo dimandandoli che castigasse la tirannica ambitione del suo persecutore.

Atagualpa accufato dalla propria conscienza serraua la bocca sapendo che non era suo quello, che pretendeua; però con tutto ciò non si rendette, cominciò a discorrere seco stesso in questa maniera; se fo ammazzare mio fratello, che sò io come la pigliarano i Calliglianise se per que stomi toglieranno la vita, e resteranno Signori della terra? se lo lascio venire, & egli parla a quelli; parlerà a suo fauore la giustitia, & io, che non l'ho, bisogna che perischi, perche non ho da chi sperare misericordia, che remedio? trouollo a. suo parere la sua astutia, e finse gran, fentimento, e dolore in maniera, che lo conoscessero i Pizarrische continuamentelo visitauano) per vscire dalla peruerfird, & angustie; dimandauanti, che cosa hauesse? e che cagione haueua di tantagran malinconia come era quella che mostraua? rispose fintamente dicendo; ch' haueua inteso, ch' isuoi Capitani haueuano ammazzato il suo fratello Guascar, di che sentiua estremo dolore; perche, benche guerreggiassero per punti del diritto, che ciascuno pretendeua alla, Corona, alla fine erasuo fratello, e nonpoteua lasciare di non sentire la morte di quello. Fingeua questo sentimeto per vedere, che moto faceuano i opagnuoli, ... vedendo che questi non mostrauano disgusto del caso, mandò subito ordine che ammazzassero suo fratello nel camino, che veniua preso, come lo fecero, e vergognosamente, affocandolo in vn fiumes (che tra di loro era morte infame) senza che li giouassero le esclamationi, che fece al Cielo dimandando vendetta della fua ingiulta morte.

Nessuno vecida altro per assicurare sa sua vita, perche non vi e camino più brene, ne più certo di perdersa, ne si appoggi nell'artificio della politica, che detta l'ini-

142 quità, & ordifce l'ambitiosa passione, per-s che, benche habbia apparenza di stabilità, sono finalmente tele di ragno, che con vn soffio disfà la diuina giustitia, che in bre ue, o lungo tempo non lascia delitto alcunosenza castigo. Bastante argumento di questo su l'istesso Atagualpa, al quale tutte queste traccie, & inventioni nonser-

nirono d'altro che di corde, con le quali tessè la cauezza che posenelle mani de i fuoicontrarij, percheli togliessero la vita

come fecero.

Haueua promesso questo prigioniero Reperlasua libertà empire la stanza doue egli staua prigione, che era assai grande, digioie, d'argento, & orofuori d'altri dieci mila alberi d'oro, e molte altre gioie, e mancie, e benche fosseaccettata questa offerta, & egli hauesse compito come haueua promesso, non ottennes quel che pretendeua, perche, in luogo della libertà li diedero la morte giustamente meritata, per quella che diedea suo fratello, & haueua dato a molti altri rirannizando quel che non era suo, e per le nuoue che ognigiorno veniuano dall' Esercito, che si conuocaua d'ordine luo per inuestire i Spagnuoli; il che s'era così e se fosse stato libero Atagualpa, si poteuano con gran fondamento remere dalle sue astutie, & animo doppio inremediabili inconvenienti, quali non gindicarono poter d'altro modo impedire che con toglier a quello la vita, benche con speranza dell' eterna; s'è verità, che prima di morire, riceuette la fede. & il santo battesimo, come alcuni affermano.

In questo tempo che sul'anno del 33. arriuò da Panamà a Tumbez il Marescal D. Diego di Almagro con buon soccorso di gente, & armi, e di lapassò subito per agiutare, ad acquistare al suo buono amico, & compagno Pizarro la gran victoria ch' haueua ottenuto, non confentendo, che i suoi soldatifacessero nessuno aggrauio agl' Indiani: si diedero alla sua gente cento mila pesi, perche benche non si trouarono alla battaglia, hebbero gran parte nella maggior ficurezza, e conservatione dalla vittoria, e prigionia di Atagualpa; il resto che su più di vn milione si riparti fra i soldari di Pizarro, che per esser pochi re-

starono tutti ricchi, & animati a maggiori imprese nello scoprimeto di nuoue terre, Mandò Pizarro a fuo fratello Hernado in Castiglia, con le nuoue di tanto selice successo, & de progressi che andaua facendo la fede nella conuersione de gl'Indiani, e giuntamente fiin caricò della pretenfione di Don Diego d'Almagro, di Adelantato d'altri mille miglia di terra più inanzi di qua di suo fratello; il che negotiò Hernando Pizarro con sodisfatione di tutti, & l'anno 1534. si fece la gratia in Toledo a Don Diego d'Almagro del gouerno che chiamarono nuouo Regno di Toleto, che cominciaua dalli cinci, doue terminaua quello di Pizarro verso lo stretto di Magaglianes.

# CAPITOLO XV.

Arriuala noua del Gouerno del Marescal Don Diego de Almagro, & esce allo scoprimento di Cile, & si tratta della Gittà di Lima.

Aueua fatto procura l'Adelantato Pizarro al Marefcial Almagro per pigliar possesso del Cuzco, quando arriuò la nuoua della gratia ch'il Regl' haueua fatto del gouerno di mille miglia di terra, cominciando da i cinci innanzi. Cagionò questo auiso gran disturbo, perche si pensaua, che il Cuzco se conteneua nello stretto delle mille miglia d'Almagro, e giudicando gli amici di Pizarroil gran danno, che ne seguirebbe, che la mercede fatta al suo compagno lo trouasse in possesso del Cuzco in virtù della procura fattagli, lo configliarono che glie la riuocasse subito, come lo fece e fuquesta la prima origine de isolleuamentidel Peru, che fecero tanto strepito sino a perdere entrambi la vita, come se potrà vedere nell'historie, che di ciò trattano, & a suo Juogo l'accenneremo con la solita breuità, perche non fo historia del Perù, ma folamente accenno quello che basta perdar qualche luce, per continuare la conquista l'vltima del Cile della quale trattiamo. Saputa questanuoua in Truxillo, si parti subito Diego d'Aguero per darla a Don Diego d'Alma-

gro .

gro, che andana a pigliare la possessione, che disse del Cuzco arrivollo nel ponte d'Agammai, & hauendola riceuuto congran dimostratione d'animo assai superiore a quella prosperità, li diede di mancia circa venti mila scudi, e con questa nuova mutò proposito, ch'hauena della conquista de'Ciriguanai, e trattò subito di quella del Cile, perche il gouerno ch'aspettana, cadena in quella parte, e per le grandinuoue (aggiunge Herrera, & altri) che v'erano delle molte ricchezze di quel Respo

Per far questo viaggio ch'era di tanta; spesa fu necessario nel Cuzco fondere grad'argento per cauare la quinta parte per il Re, esu canto abbondante che apportò marauiglia, tra l'altre cofe che si fusero, fu vna gran quantità d'anelli d'oro, & effendo desideroso Gio. Lopez d'hauer vn' anello di quelli lo dimandò al Marescial Almagro, il quale fu ranto liberale Caualiere, che prontamente li rispose, che non solamente quello, ma ch' aprisse entrambe le mani, e pigliaffe quanto in quelle capiffero, come lo fece; e sapendo ch'haueua moglie, comandò li fossero dati quattrocento pest per sua moglie, vn'altra liberalità fece con Barcolomeo Perez, che fu Alcaide della carcere di fan Domenico, perche li presentò vno scudo, lo sece contracambiare con quattrocento pesi, & vn vaso d'argento dicento libre in circa, che ha. ueua per manichi due leonid'oro che pesauano trecencoquaranta pesi: si raccontano infinire liberalità di questo generolo Capitano, che con gran diligenza dispose le cose necessarie per il viaggio, e scoprimento del Cile, per il quale comandò si publicasse vn bando che tutti quei che n el Cuzco non hauessero particolare occupationes'apparecchiassero aquel viaggio confar vscire dalla sua casa cento ottanta carichi d'argento, ciascuno de'qualiera per quanto poreua portare an'huomo foprale spalle, & altri venti d'oro ripartendolirra tutti facendo quei che vollero vn' obligatione di pagarglielo di quello che guadagnassero nella conquista della terra doue andanano: che di questa maniera. guadagnarono al Re quei fedeli vaffalli, e primi conquistatoriquel nuouo mondo, lnon hauendo altra paga, che la perdita, oguadagno, che poteuano sperare dalle conquiste. Era succeduto a due fratelli Guascar, & Atagualpa, l'Inga Mango, che pure era fratello loro, e tutti tre con altri, che ancor viueuano, erano figli del grande Guainacaua. Quest' Inga Mango s'eraaffectionato affai al Marescial Almagro, e così lidiede per compagni in quelta. impresa vn suo fratello Inga Paulo Topo, & il sommo Sacerdote Villacumu (i Spagnuoli dicono Villaoma, o Vilehoma) perche nessuno de'suoi vassalli con la sua autorità contro di lui si solleuasse ma che tutti l'accarezzassero, e presentassero come la sua medesima persona. Supplicò il Mariscial questi due personaggi ch'in com pagnia di tre Castigliani si compiacessero andar innanzi, e comandare si popolasse dopò mille miglia vn luogo parti l'altra gente capo della quale fu Giouanni Saauedra, per vn' altro camino, è seicento cinquanta miglia nel Cuzco fondarono il lugo di Parià, doue arriuò all'Almirante la nuoua certa, che sua Maesta li faceu la merce del titolo d'Adelantato col gouerno del nuono Regno di Toledo, che cominciana da confini di Castiglia la nuoua, che cosi si chiamaua quello della Giurisdittione dell' Adelantato Pizarro.

L'auuisarono i suoi amici, che subito ritornasse in qualfinoglia parte che questo aunisoli fosse arrivato, perche era arriva to alla Città de Lima vn personaggio con commissione del Re, che dividesse, & assignasse a'due Adelatati la Giurisdittione, e termini de'loro gouerni; ma il nuouo Adelantato era tanto imbeunto dell' ambitione di soggettare vn tanto grande, ricco Regno come diceuano ch' era quello del Cile, e tanto desideroso d'hauer molto che dare a'suoi amici, & a tanti Caualieri, che lo seguitauano, che non stimò la terra che conosceua, come dice Herrera,per arrivare alla nuoua che speraua, e così seguitò il suo viaggio, doue sarabe, ne, che lo lasciamo vn poco contrastando con i mali passi, neui, e freddi della. Cordigliera, mentre diamo vna vista alla gran Città di Lima, che chiamano de'Re, perche essendo capo di questi Regni non mi par possiamo lasciarla senza farli la

Sal-

salua. Fundò questa l'Adelantato Don 1 Francesco Pizarro l'anno 1535. in vn posto piano, & assai allegro dieci migliadiscosto dal mare, alla riniera d'vn piaceuo le fiume, che diuidendosi per varij ruscelli, e lacune, che sono come altre tante vene, nelle qualifi communica alla terra, la feconda con vn inaffiamento tanto copioso, & opportuno, che tutta quella si vede seminata di varie sementa, piantata di vigne, horti, herbe, e cannamele delle quali v'è tanta abbondanza in tutta quella terra che possiamo in certa maniera dire di quella con proprietà, quello che con bugia dicono le fauole de' ruscelli di miele in altre, e non folamente di miele però potressimo soggiungere di ogni sorte di ricreatione, e delitie, perche se qualche cola li manca gl'e la portano di fuori tanto opportunamente ch'ordinariamente tutte quelle piazze sono piene di tutto quello che l'appetito può desiderare.

Per questo e molte altre dilitie di questa città, è cosa maravigliosa quanto fi affetionano queich'vna volta han cominciato a gustarle. Quando io passai per la, e viddi il gusto col quale rutti dimorananol in quella, e la gran difficoltà con la quale dila si partiuano per altre parti, non solamente isnoi cittadini, ma anche queì che per qualche tempo erano dimorati in quella; mi parue vn'altra Gorgonamon di pene, come quella che tiene in proprie ta questo nome, ma di piaceri, doue e tanto facile l'entrata , come difficile l'vscita non si può dire quelche in questo passa. perche pare vn'incatesimo degl'huomini come tornano innamorati di quelluogo quei che sono stati in quello, benche di passo, i mercadanti di Sapagna passarono quell'anno da Spagnaa Lima con la loro robba (che non fogliono venderla se non in Portobelo) e con esfer stati li tanto poco tempo, in tutta la nauigatione sempre. haueuano in bocca quelta città in modo che apportauano marauiglia l'efageratio: ni con le qualituttila lodauano, come se fosse patria di ciascuno, trouandosi inquella l'aggregato di tutte le grandezze, delitie; è numerosa di gente solamente. di neri, mi diffe vn Padre della Compagnia, ch' haueva cura di loro che ve era-l

Ino più di sessanta mila, che si confessaluano come costana da'Padroni.

Ha sontuosi edificij, benche non habbiano di fuori tanta buona vista come di dentro per non vlarsi regole, perche non pioue in tutto l'anno, gl'addobbi apparati, quadri, & ornamenti didentro all' vsanza della Corte, gran numero di carrozze, gran nobiltà, gente affai potente e ricca, mercadantiassai ricchi, affai numero diartiftid'ognisorte.quel che toc. ca al culto Dinino è affai au ataggiato, perche la Catedrale, e parocchie sono assai sontuose nel materiale, e nel formale afsai illustri essendo servite d'huomini let terati. Che dirò delle facrate religioni? non miricordo che ve ne sia alcuna che non habbia due, e tre conventinella Città di grandi edificij, alcuni antichi tutti dorati, come sono quelli di sant'Agostino, e san Domenico, altri moderni con assai curiose, e ben lauorate volte, come è queilo della nostra Compagnia, e quello di nostra Signora della Mercè, vi sono otto mo: nasteridi Monache, & in alcuni vi sono più di duccento religiole, molti oratorii, hospedali, confraternite, e congregationi, solamente nel nostro Colleggio ve ne sono otto di varie sorti di persone, e la maggiore poche faranno nel mondo, che l'vguaglino nel materiale del vaso (cheè assaigrande, & è tutta couerta d'oro, seta, e quadri bellissi mi, & haaltri assai cu riosi ornamenti (nel formale, e di grande edificatione esponendosi ogni meses il Santissimo Sacramento con grande apparato, e follennità; e tra l'altre opere di pieta, è di molto esempio il solenne banchetto che sa ogn' anno ad vn hospedale con gran splendore, e l'istesso fanno conproportione l'altre congregationi.

Honorano questa Cittàvn Vicerè (che è come vn Re mella grandezza, & autorità, e nelle gratie che sa d'officij, e posti di grand'honore, e prositto) vn'Arciuesco-uo di non minor autorità, e seruitio, Tre audienze Reali, vn Tribunale della santa Inquistione, vn'altro de contatori maggiori che e d'assai grande autorità, & vn'a altro che è l'ordinario d'officiali Reali; v'e vn consolato che riconosce le liti, e materie toccanti alla mercantia e contratti. E

Tegralate l'vniuerlità, done risplendono, gran maestri, & huominidilettere, tre collegij, lidueregij, e quello di S. Martino del quale ha cura la Compania, ha ordinariamente cento trenta Collegiali d'ogni scienza, bacillieri, maestri, e dottori. Vi sono opere pie segnalate, & ognigiorno van crescendo, esi sondano altre per orfani, e donne ritirate, sono segualati gl' hospedali de lant' Andrea di Spagnuoli, el difant' Anna d'Indiani, e di san Pietro che è di Sacerdoti, la grandezza de quali, ren dite, aggiultamento, politica, e la puntua. lità con la quale sono seruiti, richiederebbono relatione particolare, come di molre altre cose degne di Itima, e lode. Que sto è quello, chem 'ha parso di dire, benche di passaggio di questa gran Cirtà ch'è cano del Regno del Perù, e se crescerà à proportione, come è cresciuta nel primo secolo, sarà paregiabile con le migliori Città del mondo. e l'istesso possiamo dire proportionalmente dell'altre Città del Cuzco, Arechipa, Ciuchizaca, e la gran villa di Potofi, & altri luoghi dell' Indie che vanno crescendo ognigiorno, ela ragione è, perche le miniere d'oro, & d'argento che sono la calamita de' cuori humani & han chiamato tante genti di fuori per popolare l'Indie mai mancano.

# CAPITOLO XVI.

Entra l'Adelantato in Cile hauendo patito nel camino gran trauagli

Asciassimo l'Adelantato Don Diego , d'Almagro nel luogo di Paria, donde hauena da seguitare il suo viag gio per Cile, come lo fece sul principio dell'anno 1535. auuanzandosi da Paria, e lasciando ordine a Giouanni di Saauedra, the profeguisse il viaggio con dodeci cahalli per il camino reale verfo la prouincia de' Cicas, capo della quale era Topila done lo stanano aspettando l'Inga Paulo, & il: sommo Sacerdore Villacymu conl'autorità de quali, e per loro rispetto in qualfinoglia parte ch'arrinaua l'Adelanrato, tuttili faceuano il ponte d'argento, elo riceneuano con grandi accoglienze particolarmente i Signori di Paria, che 10 visitarono, e presentarono, arrinò sinalmente a Topica doue tronò i suoi precursori Paulo, e Villacumu, che li secero
vn presente di nouantamila pesi d'oro sinissimo, che li tronarono, che lo mandauano dal Cile a presentare conforme a solito all' Inga, senza sapere le tragedie, che
erano succedute, e di là spedì molti Signori della terra, che lasciana in dietro
quali erano venuti sin si ad accompagnarso.

gnarlo. I tre Spagnuoli, che dissimo, hauer accompagnato l'Inga, & il Sacerdot con altri due, che fi accompagnarono loro, si separarono, e col desiderio di scoprire nuoue terre per ottenere maggiore honore, e far quell' adulatione al Marescial s'auanzarono sino ad arriuare a Iujuy, che è vn luogo, a Prouincia di gente affai guerriera, & ingorda di carne humana, quali sempre furono temuti da gl' Inghi. il loro ardire costò loro la vita, benche la vendessero bene, combattendo sin che non potendo più si rendettero alla. morte, volendo l'Adelantato vendicarla quando arriuò a questo porto mandò il Capitano Salcedo con sessanta caualli, e pedoni; perche castigassero l'Indiani, che gl'e la diedero, però temendo questi del successo s'armarono, e conuocando i cit. tadini fecero vn forte per loro difesa, e. molte fosse nel campo con acuti legni, perche cadessero in quelle i caualli, e restassero conficcati, & hauendo di più fatee molte preghiere, e sacrificij a'loro Dei asperrauano gl'inimici. Di questa maniera difesi li trouò il Capitano Salcedo, il quale conoscendosi inseriore alle loro forze mando per aiuto, esoccorso all' Adelantato, il quale subito gl'e lo mandò, maarrivando con quello Don Francesco di Ciaues non volsero l'Indiani venire al je mani, ne aspertarli più nel forte, e così si risoluettero abbandonarlo. benche per non perdere del tutto il loro trauaglio, & apparecchio, si risoluettero dar prim 2. vn'assalto al quartiero, & alloggiamenti, di Don Francesco de Ciaues, doue ammazzarono molti particolarmente de, Ianaconi, e pigliandosi le spoglie, e bagaglio si posero in sicuro, si che i Spagnuolli ritornorno ad vnirsi con l'esercito. 🗻

perche dissimo Ianaconi mi par benedicciamo quel che significa questo nome; perche s'intenda meglio quel che d'essi si dirà.

Erano i Ianaconi tra gl' Indiani certa forte digente loggetta a perpetua feruitù, come sono adesso i schiaui, e per ester conoscutitra gl'altri portanano vna sorte di vestito, & andare assai differente de gl'altri co l'arrivo de Spagnuoli all'Indie, vededo il valore col quale si faceuano temere, e rispettare da tutti, e le vittorie ch'otteneuano, andarono insuperbendosi, e solleuandosi contro i Padroni per scuatersi del entro il giogo della feruità, andorno acco-Randosi a Spagnuoli pigliando la parte loro contro gl'altri Indiani, de quali furono dopa crudelissimi inimici. Quel che adel fo in Cile significa il nome Ianacona non ealtrochegl'Indiani che no fono fotto li Spagnoli, che chiamano encomenderos e questa è la differeza che v'è tra gl'vni, e gl' altri ch'inquanto alla libertà non v'è differeza, perche il Re ha dato a tuttiliberta,

Da Iuxuys'ananzòl'Adelantato con la vanguardia seguitando il suo viaggio, lasciando la retroguardia a Noguerol de Vlloa. Arriuò a Ciaquena doue trouò la gente in armi, perche, benche al principiosisspauentarono della leggerezza de' caualli, lasciarono dopo la paura, in modo che vnendofi tutti in vn corpo giurarono per l'alto Sole ch'haueuano da morire, oammazzarlitutti, incontrò quelli l'Adelantato esponendossi a gran pericoto, perche gl' veciféro il cauallo nella zussa. ma persistendo in combattere vitimamente determinarono ritirarli, perche non poterono resistere alla forza el valore de Spagnuoli. con questo seguitò a marciare l'esercito ch' era di duecento huomini a cauallo, e più di trecento fanti con molti Indiani così Ianaconi, comede gl'altrich' andauano accompagnando l'Inga Paulo & essendo tanta. la gente venne a mancare la vettouaglia, e quel che era peggio la speranza di tronarla, perche si trouauano in yn deserto. che durò ferte giorni, vitimamente vicendo da vn precipitio quando penfarono trouare alla vicita qualche remedio s'imbatterono ne' monti neuosi della Cordigliera, che su vna vista, che solamente, vn' animo d'acciaio potè resistere a quella

per i rizori, che minacciaua.

Dice Herrera arrivando a questo punto in Iode de' Spagnuoli, e della loro constanzane trauagli, quel che io non rife. rirei per non parere che lodo i miei; benche non si può del tutto tacere quel che egli dopo aggiunge dicendo, che non porerono non rendersi a questa somma difficoltà, ma che quei, che erano auuezzi ad entrare senza timore della same, della sete, e di qualsiuoglia altro pericolo senza sapere i camini per timorose densità, e difficoltosiffime terre combattendo ad vn medefimo tempo con gl'inimici, con gl' elementi, con la fame, e necessità mostrando i cuori inuitti caminando molte volte di notte, e di giorno per il freddo, e caldo, col peso dell' armi, e della vetto. naglia facendo tutti gl' vfficij; perchequando conueniua erano soldati, guasta: ori, falegnami, & il più nobile era il primo, che metteua mano all'accetta quanldo era necessario fare qualche barca, o ponte, e tagliaua l'albero, lo strascinaua, & accommodaua, e cosi fu questa milicia dell'Indie in tutte le cose affai valorosa & esercitata per conseguire grandi imprese ] fin qui quest' autore quedendo l'Adelantato la nuoua, & insup rabile difficoltà, che s'offeriua non mostrò fiacchezza, anzi con vn grande coraggio per animare i suoi soldati sece vn raggionamento dicendo loro, ch'i crauagli erano proprij della militia, e che in quelli risplendeua il valore d'vn huomo, e che senza quelli non fi guadagnò la gloria, e ricchezza, che effi pretendeuano, che confidassero in Dio, che haueua da fauorirli, & aggintarli in quella necessità; perchedel liberarfi da quello dipendeua-la conquilta di quel Regno, e piantare in quello la fede, tutti risposero allegramente chi erano pronti a seguitarlo sino alla morte. e perche l'esempio n'i superiori, e più potente a persuadere, che la maggior rettorica, & eloquenza cominciò l'adelantato ad inuestire la Cordigliera, e passarla auanzandosi con vna buona truppa di caualli per soccorrere con quei l'esercito ldi vettouaglia subito che la trouasse; per-

che

the andaua tuttavia mancando,& infiac-1

chendosila gente.

Penetrando per quelle asprezze non incontravano altra cosa, che neui altissi. me con vn freddo, e vento, che penetrauano loro le viscere, & ogni volta pareua, che più se più si serrasse il passo, e la speranza di vscire da quel pericolo: sin che fu Dio Signor Nostro, seruito che da vna altezza scoprirono la valle di Copia: pò, che da principio al Regno del Cil douegl' Indianiper l'autorità, e rispetto "dell'Inga li riceuerono con molto amorefacendoloro molte accoglienze, e con presenti con gran liberalità, in modo, che non folo si rinfrescarono assai a loro sodisfattione, ma anche potetono mandare affaibnon rinfresco, e soccorso all' esercito che veniua dietro, non si può dire quanto veniuano maltrattati di fame, efredo così i Spagnuoli, come gl' Indiani per l'asprezza di quelle monta. gne. qui s'affondana, restana questo nella neue, e prima di morire restaua sepolto in quella; l'altro s'appoggiaua ad vna rupe, e restana ridendo difreddo ficcato in quella come se fosse di legno; se quello si fermana a pigliar fiato, in vn'instante il freddo lo palfaua da parte, a parte come se fosse vna palla, e lo lasciana interizito fenza potersi mouere più, si che bisognaua caminare sempre, perche fermandosi vo poco era certa la morte, pero venendo tanto fiacchi, & affamati, e non tutti ha ticuano tanto fiato, e lena per caminare restauano ad ognipasso morti, restando per quei monti seminati non pochi morti, Diecimila Indiani, e Neri dice Garcilasso, che questi surono; perche di quindicimila, che andauano con l'Inga Paulo, sola. mente scapparono i cinque mila; perche portando pocarobba conforme alla loro vsanza,& essendo nati, & alleuati nel Pemi doue per essere in minor altezza, dentro del tropico a pena si sa in alcune delle loro terre, che cosa sia freddo, patirono tanto di quello di quel paele, che dice Herrera, che piangeuano quando cominciarono a passare la Cordigliera, benche dopò nell' altezze restauano ridendo senza voglia gelati, e dritti, & inflessibili come legni. I Spagnuoli pa-Libro IV.

tirono meno, perche andauano più coc uerti, benche pure dice Garcilasso, ch restarono morti più di centocinquanta e trenta caualli (che fu vna gran perdita) e che ad altri li caddero le dita de' piedi senza sentirsene, fin tanto, che li vedeuano in terra. Era l'aria tanto fredda, e sottile, che perdeuano la respiratione, e di notre patiuano più per non hauer legna. da far fuoco, e la fame obligaua gl' Indiani a magnare de corpi morti; & i Spagnuoli hauerebbono anai volentieri magnato la carne de caualli morti, se si fossero potuti trattenere a scorticadi. arr. uò in questo tempo il soccorso del mai gnare, che venne loro da Copiapò, conche poterono meglio passare il resto del camino fino ad arrivare alla valle, done. furono assaiben riceuuti, & accolti da gl' Indiani di quella terra, doue per adesso lasciaremo l'esercito sin che vediamo come passarono altri questa Cordigliera, che vennero dopo seguitando l'Adelantato Almagro polivil

### CAPITOLO XVII

Passano altri la Cordigliera, e quel che successe all' Adelantato in Copiapò il suo ritorno da Cile, e morte disgratiata.

Y On trouo chiarezza di tempo nel quale questo esercito passò la Cordigliera, il certo è che non fu nella forte stagione della state, perche non hauerebbono patito tanto, ne in quelladell'inuerno; perche sarebbono tutti morti, & il primo temporale l'hauerebbe sepelliti viui; sarà stato nell'entrata, o vicita dell'inuerno; & il più certo è, che fu nell'entrata, perche le fosse stato all' vscita non hauerebbono tanto pericolato quei che seguitarono il primo de' quali fu Rodrigo Orgonez, ch'erastato lasciato dall' Adelantato nel Cuzco, per far gente; perche con quella lo seguitasse, come sfece; benche perdesse nella Cordigliera l'vnghie tenendo il legno mentre fistauz armando, & hancrebbe anche perso le dita se subiro non hauesse ritirato la mano, ad altri costò più, che furono gl'occhi, &

ad altri le vite, e tra quellia tutti quelli l che stauano dentro d'va padiglione una notte, che fioccò va temporale fiero di neue comparuero la mattina morti tutti, esepoltidiquella perdettero ynitamente venticioque canalli (che per estere in quoi tempi, & occasione tanto necessarij lu perdita affai considerabile, di secondo di che passò dopo Roderico Orgonez du Giouanni di Arrada, e suoi compagni, che furono con le spedicioni, aprovisioni reali del gouerno dell' Adelantaro Almagron che lasciassi moin Copiano de sarà hene parlare di quel che li enella terra più den tro li succedette prima di riceuere le patenti, e vederli con quelli fuoi compagai.

Laprima cofa, che tegeria, questa valle fu yn opera di carità e sindicia a fauore del Signore di quella terra, che non la god uernaua per esfer rimasto fanciullo socco la tutela d'un suo Zio morendo suo Padre, e difficil cola lasoiate il bastone, ch' è aunezzo a comandare; s'attacca alle manipiù, chese sosse di vischio, e così il rutor: diquesto Prencipe non solo nontrattaga di metterlo in possesso di quel che erasuo, mali machinava la morte, e gl'el'hauerebbe data le l'hauesse hauuto nelle mani, ma i vassalli più sedeli, l'haueuano posto in saluo, e l'haueuano nascotto per difenderlo, Arrivando in quest' occasione l'Adelantato, informato della verità, e piegatosi alle preghiere diquelle, lo restitui, e pose in possesso del suo gouerno, priuando di vita il Tiranno, che glie l'haueua vsurpato, ello pretendeua per se. prima di quest'actione, subico ch'arrivaro noa Copiapò, procurò l'Inga Paulo, che si cercasse oro per presenvare l'Adelantato, & hauendo voito quel medelimo giorno più di duecento mila ducati di assai fino metailoin mattonigl'elo prefentò inno me del luo fratello il Re Mango Inga di che rellò maravigliato, e contentissimo l'Adelantato vedendo, che folo in vna Città s'era ragunato tato presto tato oro; perche cauana da questo come dice Garcilallo la gran ricchezza della terra, e così teneua per ben impiegati, i tranaglis che haueua passato per arrivare a quellan. Vedendo Paulo la stima chichavena fatto l'Adelantato del presentencol desiderio,

ich' haueua di darli gusto, fece ragunare da questi contorni altri trecento mila scudi d'ora, che gl'e li presentà con che l'Ade. lantaro neltò tanto contento che ringratiando Dio della buona forte ch' haueu? hauuto in to cearli vna terra tanto ricca, della quale già fi teneua Signore, e Padrone fece chiamare tutta la fua gente e cauando le cedule dell'obligo che gl'haue uano fatto nel Cuzco per l'argêto, & oro che haneua loro prestato, le stracciò tutte rimettendo loro il denaro, e dicedo che li dispiaceua, che nonfosse assai più Non contento diquesto aprili i suoisacchi di oro e cominció a mostrare gran liberalis tacon gl'uni e con gl'aitris di cherefta. rono tutti tanto contenti pche non fi ricordauano più de' pericolio e delle mos lestic de' camini; stimando ogni cosa per ben impiegata per godere di tanta ricchezzacome quella, che si prometteua ciascuno in quella terra. Dice Francesco Lopez de Gomara, arrivando nella sua historia a riferire questo fatto, che fu liberalità, vpiù di Prencipe, che di soldato. però soggiunge per disinganno della poca stabilità del mondo, e delle sue prospericà. che quando morinon vi fu chi mettesse vn panno nel fuo palco.

Nondiamo noia tanto presto al lettore con la memoria di quelta infelicissima tragedia; seguitiamo questo capitano nella sua buona fortuna sin che vediamo doue termini. andò entrando dentro terra accolto, servito, e presentato come l'istesso Inga per tutti i luoghi, che nel Cile stauano sotto la sua denotione; però arriuando a Promocai, che fu il termine, che maipoterono passare i Re del Perù trouò la medesima resistenza ch'essi haueuano trouato; il che riconosciuto dall' Adelantato, dimandò soccorso all' Inga Paulo, che gl'e lo diede di molti soldari, che li tece cauare, e venire da' loro presidij con che si diede principio alla guerra. Qui tronarono i Spagnuoli forma delle loro scarpe qui cominciarono ad esperimentare, che la conquista di questa parse dell'America era altro, che l'entrar con iloro canalli, cani, bocche di fuoco, soggetare la terra, prendere vn Re, metter in fuga i suor eserciti, & restare

8

affoluti Padroni della campagna, perche s'incontrarono con gente, che se bene si maranigliarono delli soro canalli, & artchibugi, il soro gran valore, & ianimo superò la maraniglia, e così uscinono all'intendo dall' vna, e l'altra parte mosta gente, e cominciando il sangue. Spagnuolo, che sin'allora esa temuto, e rispettato ad irrigar i campi, cominciarono pure a seminarsi d'allora le soro ossa sin che sin ad hoggi habbia giamai cestato la strage, che dall' vna, all'altra parte s'èsatta.

Beche il valore dell'Adelatato, e di quei primi conquitatori, & il vantaggio coll quale superauano gl' Indiani nell' armi di fuoco, e caualli, fosse tanto grande, che quantung con tanto danno de fuois fi prometteuano tra due anni conquistata gran parte della terra, come l'hauerebbono fatto fe la discordia, e punti di Giulidit. tione tra gl'Adelantato Almagro, e Pizar ro, e suoitratelli non hauesse troncaro il filo a questa impresa, come anche croncos quellidelle loro vite morendo gl'avnimel le mani de gl'altri come sipotra otedere distalamente no gl'autoriscitati, & his storie, chetrattano di questo. In questo tempo stando l'Adelantato Almagro con l'arminalle manie polto tutto nelle guerrg, e contele con gl'Andiani, arriuò Rodrigo Orgognez con il soccorso de' Spagauoli ch' habbiamo derto, e Giouanni d'Arrada con le provisioni reali, e spedirionidella mercè del gouetnoi di cinque. cento miglia di cerra, chelifacena il Re, che fur l'iftello ch'arrivare von diluvio di acqua per spegnere come fece il fuoco della guerra cominciata, condi Bromocai, Cauqueni, e Penchi, ch'erang queich'haneuano fatto fronte all'esercico Spagnuolo,e su come vna ripresa, che grattenne la corrente, e furore d'entrambe le parti, de gl' Indiani, perche esti non pretendeual no se non difendere la loro libertà, e l'ontrata digente straniera nelle loro terre, el de' Spagnuoli perche, chiamati da' loro proprij interessi senza gliasfanni, e pericoli della guerra che hauenano loro da costare quei che di quel Regno si prometteuano; lasciarono l'armi, e voltarono la prora per altro camino. No mancarono pareri

corrarij foprail cafo ch'alcuni giudicaua) no ch'era meglio fondare in quella terra, giache il suolo, el'aria di quella era miglio. re di quanti haueuano scouerro, la sua ricohezza tanto certa come hauenano veduto; diceuano altri ch'era meglio godere di quelche s'era conquistato senza esporsi a nuoui pericoli, e cotingeze della guerra: Spingeuano quei ch'haueuano por rato le provisioni reali chiandasse l'Adelantato a godere della mercè ch'il Re per quelle li faceua, e sopra tutto l'emulatione di vedere i Pizzarri assolutamere Padroni del Perù se si restana nel Cile l'Adelantato Almagro, a che s'aggungeua, che non andando a pigliar la possessione del Cuzco, e non ottenendo il titolo della sua mercè sino a Cile (come pare che non otteneua) si metteua in dubio di restare senza niete. Inquesto intrico, e confusioni di pareri. s' appigliò l'Adelantato aquello che non doueua diritornarsene al Cuzco, che licostò tanto caro, e non fu meno che la vita. Hanenaalla fine arrinato all'vitimo, e su. cemo grado della sua fortuna, hauena già posto il piede nel più alto luogo della. sua rota, e come che questa mai sta ferma l'illesso e lasciar d'accendere che cominciare a scendere, & abbassò tanto che non si fermò sino a metterlo invoposcuoro carcere, e la testa spiccata dal busto.

Malamente compifee il mondo con le sue promesse, che liberale, e l'ambitione ne suoi disegni? che franca nelle sue offerte? e che misera, e meschioa (se pur non e hugiarda e traditora)nel compimento della sua parola? chi haueste detto a questo tanto liberale, & animolo Capitano, ch'hanenada cadere nelle mani di quei medesimi, che si posero in piedi, dando egli a quellila fua? non hauerebbono acceso tato i Pizzarri, se la frachigia & amicitia de'Almagro non hauesse loro dato affistenza da suoi principij animado, c soccorrendolico il sug consiglio, con la sua persona, e robba, eniéte di questo li bastò per liberarsi dalla morte che li diedero. Arrivarono le differenze tra questi amici, e compagni, a crescere in maniera ch'hebbero da azzustarsi come inimici, vinse Hernando Pizarro; e sece decollare Almagro seza che l'antiea amicitia lo trattenes

10

#### BREVERELATIONE 170

e, ne to mouesse più, che se sosse di brôzo. M alamente fece Almagro, nessuno lo nieghi, in lasciare l'impresa cominciata della Conquista del Gile (doue senza inuidia di nessuno poteua hauer vguagliaro la fortuna d'ogn' altro ) e ritornare al Cuzco a gouernare come dice Gomara per forza, se di buona voglia non heueste vo-

luto i Pizzari; ma malamente fecero que-

sti in no accomodarsi colloro atico com

article on school

pagno, e peggio nella crudeltà d'hauerli leuato la vita; con che la prosperità, che fin allora haueuano hauuto ciascuno dalla sua parte si converti in compassione uole tragedia di tutti, moredo gl'vni per mano degl'altri come si potrà vederel più distesamente ne gl'autoricitati che a me non mi tocca se non seguitare con lo scoprimento e Conquista di Cile della qualco trattiamo. In the community is regard be

er rinarlita allocule loco out flu che che che con

Littlife on the care of the tell.

onoddsiensd" danes ......

# ic Virus in the Table LIBRO

#### the case of the following grander cae a , but i obotation ex-Della conquista, e sondatione del Regno di Cile.

# nquelle intriculations and interior CAPITOLO Lidge

Entra nel Cile il Gouernatore Pietro di Valdinia, conquista, e fonda quel Regno, & entra il primo sino à Mapocio.



Vanto piu m'auuicino alla fondatione del Regno di Cile, per trattare della conquista, del primo Gouernatore, de primi Capitani, e conquistatori, che lo fondarono, e riduflero

al conoscimento di Dio, & alla sua obcdienza, & a quella del nostro Cattolico Re; tanto più mi mancano le scritture, e notitie necessarie per trouarmi tanto lontano, donde potria hauerle, perscriuere le cose particulari de'successi (che surono assai memorabili quei ch'auuennero in. quella prima entrata de Spagnuoli, e quei che dopo fi sono continuati in tanto lunga guerra, come quella, che tanti anni sono estara matenuta da quelli Indiani) mi valerò di quel che trouo sparso in varie parti dell'historie generali di quei tempi, e di quelle del Perù, & altri autori, che trattado li varij argomementi, toccano qualche cosa dique! ch' ha succeduto in quel Regnosper contenere successi assai segna tati, e degni d'historia; e quest' istesso sue

gliara la memoria delle cose ch'io ho veduto, o faputo, con che m'anderò agiutando pperdar qualche notitia di questa mareria, benche sempre sarà assai scar sa ce breue, ve che non ardiria stampar la se non facendo questa protesta al letrore, pregandolo che per adesso si contenti di questo abbozzo, sin tanto ch'eschino l'historie di quel Regno, nelle quali erano impiegati quando io parti da quello, due huomini dotti, & eminenti ne gl'impieghi della lo ro professione. Sell nos s

Essendo ritornato l'Adelantato almagrodal Cile a Cuzco l'anno 1537. dimandò il Maestro di Campo Pietro di Valdiuia all'Adelantato Don Francesco Pizarro, che già che haueua ordine del Redi proleguire la conquilta del Cile, egli s'of. riua a quella con animo di non ritrarre il piede in dietro, fino a suggettare quel Regno, e metterlo sotto l'obedienza di Dio e del suo Re; l'Adelantato che per molto tempo era stato con sollecitudine di que-Ita conquista per la convenienza ch'inquella vedeua, e per le ricchezze d'oro ch'in quella terra s'erano scouerte, mettendo gl'ochi in questo caualiere (che fu de più segnalati Capitani che passarono all'Indie Je nel valore col quale s'offeriua a quest' impresa, e nel buon saggio che della sua persona haueua dato, e di quel che a suo carico haueua hauuto, così

nelle guerre de Italia, come in quelle del Perù, doue era stato suo Maestro di Campo, l'elesse per quest'impresa l'anno 1539, comandandoli che s'andasse disponendo, e tenesse ogni cosa apparecchiata per y-scire l'anno seguente 1540, come lo sece.

Non dico niente in particolare del suo viaggio, della gente che conduste, del rempo che spese in farla sino ad arriuare con quella a Cile, perche non fono in luogo done possa informarmidi questo minutamente, solamente dico quello in che tutti conuengono, & è che con la fama,& opinione ch'già haueua della ricchezza di quel Regno, e con quello che gl' Indiani del Perù contauano del grantesoro, che portauano sempre all'Inga della parte nella quale lo riconosceuano; si mossero molti a conseguire quest'impresa, e conla buona industria che vsò il Gouernatore Pietro de Valdinia, giuntò un ouon esercito, così di Spagnuoli come d'Indianiamici, co'l quale si parti dal Perù, e se bene stetero per perire nel viaggio difreddo, e difame, finalmente arrivarono, e cominciarono la conquilta di quello, al principio con minor difficoltà: però mentre più entrauano detro terra, era sepre maggiore. Arrivarono primieramete alla valle di Copiapo che fignfica semezaio ditorchi ne, per vn mote, che quiui è, doue dice An tonio d'Herrera che ve ne sono tante che l'abbondanza lia tolto a quelli la stima... Sono queste pietre di colore azzurro, e di assai buona vista, secondo riferscono quei che scriuono di quelle, e gia che entriamo in questo Regno con diuerso piede dell' Adelantato Almagro; perche questa volta l'habbiamo da vedere conquistato, fondato; sarà assai a proposito che andiamo trouando iluoghi propri delle valli, e posti doue si vanno sondando le Città, & habitationich'hoggi si vedonosper nontrouarci poi obligati, a ritornare in dietro e parlare di quelche potrebbe parere noiosa ripetitione.

E dunque la valle di Copiapò la primadi quelle che hoggi ha popolate il Regno del Cile, benche l'habitatione sia d'Indiani con pochi Spagnuoli, vno delli quali e il corregitore e questo come tutti gl'altri lo prouede il presidente, e Gouerna-

tore del Cile. La terra da se e fertilissima a che l'agiuta vo'allegro fiume, il quale prima di sboccare al mare in vn seno che li serue di porto; l'inaffia per spatio di cento miglia, che visaranno dalla costa del mare alla Cordigliera, e per questo vi sono qui ognisorte di frutti, legumi, e semente cosi del paese, come di Europa in grande abbondanza, & il maiz rende più trecento stai per vno, lescanne del quale crescono assai alte, e visono pannocchie di due palmi, come lo riferiscono Herrera, e gl' Autori citati. Arrivando qui il Gouernatore Valdinia, benche non habbia noticia del particolare che li successe, e del modo come lo riceuerono l'Indiani suppongo, che sia stato con minor contraditione, eresistenza diquella, che più innanzi trouò, perche questa gete, era già assuefatta a portare il giogo dell'Inga, & haueuano già veduco Spagnuoli, e riceuntili bene, per rispetto dell'Inga Paulò ch'accompagnò nella sua entrata l'Adelantato Almagro, il quale restitui loro il suo Precipe come vediddimo a suo luogo. il medesimo si può dire della valle del Gualco (che è ceto veticinque, o treta discosto da quella di Copiapò) e da quella di Cochimbo, limari, & aftre fino a Quillota doue cominciarono i Castigliani a sentire più resistenza negl' Indianiche se gl'opposero, e Pigliarono l'arme difendendo a tut. to potere l'entrata nelle loro terre a quei che veniuano difuori per conquistarle; veniuano ogni giorno alle mani, e-benche con gran rischio, e perdita d'huomini, il Gouernatore penetrò fino alla valle di Mapociò, che ritrouò popolata digente infinita per esfertanto ampia, capace, e piaceuole, & inaffiarsi quasi tutta quella col siume del suo nome, tanto liberale; e prodigo con la terra, che per varie parti communicandosi per inassiarla, e fertilizarla, si suiscera, e disfa di maniera. che per spatio di pochi miglia sparisce, non perche sisprofondi del tutto, ma per rifarsi & vscir poi con più forza e più pieno, come esce dieci, o quindici migliapiù innanzi, e migliorato nell'acque, perche ordinariamente pigliandole torbide dalla sua origine, nel suo rinascimento esce chia, ro, e puro come vn cristallo. CA-

# CAPITOLO II.

Si fonda la Città di san Giacomo in...
Mapociò, si tratta del suo sito,
e pianta...

Vesta feracissima valle e rerminata dalla parte dell'Oriente dalla Cordigliera neuata (che l'inuerno si vede tutta bianca per la neue, e la state. macchiata) al Ponente della costa, & aspre montagne di Poangue, Caren, e Lampa (il piede del quale possiamo dire che calca oro fino per essere di tanto alti caratiquello che si troua nelle ricche miniere, che vi sono in tutto quello; del qua le se ne cauò assai quando si lanoranano) ne è senza muraglia da'lati perche per le parti di Norte, e Sur la circondano altre montagne, quali, benche non siano ranto solleuate, come la Cordigliera; sono quanto bastano per la corrispondenza, che per rutte le parti circoda questa valle, la quale produce in varie parti de' suoi precipitis frequétiminiere d'oro. Ha di diametro co tanto da Leuante a Ponente. Che, e dalla Cordigliera alla costa di Poangue, e Caren venti cinque, o treta buoni miglia, e da settentrionea mezzo giorno, che è dal fiume di Colinalino a quel di Maipo, altri rrenta cinque o quaranta miglia, fi che la fua circoferenza verrà ad effere da cento rrenta in quaranta e più miglia, se noilasciamo scendere sino a S. Francesco del monte che e luogo, didenfissimi & ame: nissimi boschi, doue si tagliano le legna per la fabrica delle case.

In questa valle, dieci miglia dalla Cordigliera, alla spiaggia del siume Mapociò,
creò Dio yn monte di vistosa proportione
e fattura, che serue come di Torre donde
con yna vista si vede tutto il piano come
la palma della mano il tutto abellito con
allegri, e vistosi prati in alcune parti, &
in altre di spessi monti di spineti, doue si
tagliano le legna per l'yso commune della vita humana. Al piede di questo monte (che è di moderata altezza, & hauerà
di circuito poco più, o meno di due miglia)
trouarono i Castigliani gra quantità d'Indiani, che secondo riferiscono alcuni degl'

Autori ch'ho citati, arrivauano ad ottanta mila, e parendo al Gouernatore Pietro di Valdinia supposto, ch'i naturali della terra haucuano habitato in questo luogo che sarebbe senza dubio il migliore di tutta la valle, s'elesse per sódare, come se ce la Città di S. Giacomo a 24. di Febraro del 1541, la quale e in trenta quattro gradi d'altezza, e li danno di lunghezza settanta sette discosta dal meridiano di Toledo i nouanta otto mille miglia.

La pianta di questa Città non riconofce ch'altra l'auanzi, & essa auanza molte delle Città antiche, che ho veduto in Europa, perche è fatta col compasso, e co regola informa giuoco de icacchi, e quel che in questo chiamiamo case, che sono i quadrati bianchi, e negri, quiui chiamiamo, quadras, che corrisponde all'istesso, che in Europa dicciamo Isole; con questa differenza, che queste sono alcune maggiori dell'altre, alcune triangolari, altre ouate, o rotonde, pero le quadres sono tutte d'yna medesima fattura, e grandezza, di sorte, che non ve ne è vna maggiore d'vn' altra, e sono persettamente quadrate; donde ne fiegue, che da qualsiuoglia parte l'huomo si mette; vede quattro strade, vna all'Oriente. l'altra all' Occidente, e l'altre due a Settentrione, & a mezzo giorno; e per qualfiuoglia di quelle ha la vista libera senza impedimento fino ad arrivare alla campagna. Ciascuna di queste, quadras, si diuide inquatro solari eguali de quali si ilpartirono a ciascun de primi habitatori vno, & ad alcunigl'e ne toccarono due; ma col tempo, e con la successione de g' heredi, si sono andati dividendo, inminori, e minori, in maniera, che fiveggonogià hoggi in ciascuna quadra molte cale, & ogni giorno si fanno nuove divisioni, Per la parte del Norte è questa Città bagnata da vn'allegro, e piacenole fiume, che tale è, mentre non fi stizza, come sa alcuni anni, quando l'inuerno è assairigoroso, e pioue come suole seguitamente quartro, otto, e taluolta dieci, e tredici giornisenza cessare; ch'in queste occasioni, ha successo vscire per la Città, e fare in quella assai gran danno, leirando seco molte case, delle quali anche hoggi si vedono le rouine in alcunparti, per questo han fabricato per quella parte vn forte muro, di pietra done il fiume rompendo la sua furia, passa per vn' altro lato, e lascia libera la Città.

Da questo fiume si parte per l'altra parre dell'Oriente vn braccio, o ruscello, il quale diviso in altri tanti, quante sono l'Isole, che si contano da Norte, a Sur, entra per tutte quelle di manier, che a ciascun' Isola corrisponde vn riuolo la quale entrando per ciascuna dell'Oriente va scorrendo per tutze quelle, che seguizano alla fila, e conseguentemente per tutte le strade transuersali, es. sendoui in queste i suoi ponti, perchepossino entrare, & vscire le carrette, che portano la provisione alla Città; si che non viene adesterui in tutta quella, quadra, ne casa per done non passi vn braccio d'acqua affai copiolo, che scopa, el leua tutte le bruttezze, & imonditie del luogo, lasciandolo assai vsapedo; da che nasce parimente una gran facilità per adacquare le ltrade quando è necessario senza che fiano necessarij icarri, & altri instromenti, che s'vsano in altre parti, perche non han da far altro, che aprire l'vecello della fontana per la strada; il che basta: perche eschi vn riuoletto, che l'adacqui, e rallegra nella state con gran commodità, senza nessuna spesa. Tutti questi rinoli scorrono a Ponente, & escono ad irrigare gran quantità d'horti. e vigne, che sono prantate per quella parte. el'acqua ch' auanza passa ad irrigare i seminati, o torna al fiume, che è vna gran commodità per tutti; non beuono di quest' acqua, che passaper le case, se non i caualli, & altri animali domeffici ; perche, benche di sua natura sia assai buona, passando per tante parti, non è buona per la gente, e così la pigliano per questo dal fiume, o da' pozzi, che l'hanno assai buona, & assai fresca, e quei che vogliono beuerla migliore si prouedono da'ruscelli, e fontane, delle qualive ne sono molte delicatissime, e soauissime nel territorio, e contorno.

Le ttrade di quelta Città fono tutte di vna medetima grandezza, e milura, e tanto larghe, che capono in quelle tre car-Libro VI. rozze giunte assai comode: tutte hanno dall' vna, e l'altra parte li suoi scalini di pietra, e lo spatio intermedio resta libero per le carrette. vna strada sola v'è assailarga, ch' hauerà tantospatio quanto n'hanno quattro, o cinque altre strade ordinarie, e potranno capire in quelladodeci, o quindeci carrozze vnice. Questarestò al lato del Sur, e si stende dall'Oriente a Ponente dal principio fino alla fine della Città, di maniera, che entrambi i termini escono alle campagne, e così è assai lunga; si chiama questa la cagnada, e benche al principio non passasse di la la Città, ne si stendesse più innanzi; è andata crescendo questa in maniera, che si vedehoggi quelta cagnada circondara. d'horti, & edificij dall' vna, e l'altra parte; e la Chiesa di san Lazzaro, che è inquella, & io am ricordo quando si vedena fuori della Città; la tengono hoggi dentro molte quadre, che si sono sabrica te più innanzi. è questa cagnada. il meglio lito della Città, doue sempre spira vn vento tanto fresco, e piaceuole, che nella maggior forza della state, elcono, quei, che li vicino habitano, a pigliar il vento alle fenestre, e porte della strada: a che s'aggiunge l'allegra vista, che di là si gode, così per il gran trafico, e gente, che perpetuamente passa, come per l'vscite, che visono all' vna, & all'altra parce, & vna bellissima strada di sambuchi, con vn ruscello, che corre al piede de gl'alberi, dal principio fino al fine della itrada, & il famolo conuento di san-Francesco, che sta illustrando, e santificando quel fito con vna famosa Chiesa di pietra bianca lauorata da conci, & vnz torread vn lato del medefimo tanto alta che d'assai lontano si fa vedere da quei, che vengono di fuori; e di tre ordini con i fuoi corridori, & alla fine si termina informadi piramide: è assai ariosa, e dalla parte più alta di quella, d'ogni parte fi vedono bellissime viste, che sono di grandissimariereatione, & allegrezza.

# CAPITOLO III

Delle piazze, edificij, e Chiese della.
Gittà di san Giacomo.

TA questa Città oltre questa strada (che chiamiamo la cagnada, che per esfer tanto spatiola, possiamo chiamarla piazza, o piazze; perche si potrebbono da quella fare molte, assai larghe) vn'altra parimente assaigrande insan Saturnino, che da vn lato viene ad essere continua con quella. parimente ha quella di S. Anna (doue s'è fabricata poco fa la Chiefa del fuo nome, dedicata a questa gloriosa santa) & vn' altra, che chiamano la piazzetta della Compagnia di Giesù, doue esce la porta principale della Chiesa, e serue per la processione del corpus; ciascuna Religione parimenre ha al modo suo la piazzetta proportionata innanzi le porte delle sue Chiese; peròsopra tutte, v'è la piazza principale doue è il maggior commercio de' negotianti, mercadanti, e litigant . Le due tirate, che cadono all' Oriente, & al Sur, fono anche hoggi al modo antico, benche si siano di nuouo fatti in quelle buoni balconi, e tutte l'altezze con buon vantaggio per vedere i ginochi de' tori, & altrefeste, che quiui si fanno, la tirata che cade al Norte tutto pieno diportici, & archi di mattoni, sotto de' quali sono gl' officij di scrivani, e secretarie dell'audienza, e capitolo e nelle parti più alte che sono al principio le case Reali concorridori alla piazza, e le sale del capitolo, e regimento; e nel mezzo vi fono le sale della cancellaria Reale con altreappartenentia quella, con i suoi corridori, parimente alla piazza, e per termine, le case reali doue viuono i ministri del Re, e vi sono le sale della contatoria e teforeria Reale & i suoi officiali.

La tiratache cade all'Occidente è occupata nel primo luogo della catedrale. (che è ditre naui, oltre le cappelle, che hadall'una, e l'altra parte; è tutta di pietra bianca, la naue principale di mezzo è fondata sopra belli archi, e pilastri parimente di pietra assai bella, e vistosa archi-

tettura) nel restante diquesta tirata sino alla cantonata, & anche voltando la strada fino-alla metà da la strada, si sono lavorate poco fa le famose case vesconali con vn. curioso giardino, & assai allegrestanze, & appartati, alti, e bassi, e portici di mattoni, con corridori alla piazza, quali si come s'vniscono con la tirata Settentrionale, hauessero eguale proportione con la parte del Sur, e dell'Oriete, sarebbe vna delle più gasanti, e vistose piazze, che vi fossero; perche è assai grande, e petfettamente quadra, come ricerca la proportione della pianta, conforme alla quale ne potè essere più lunga ne più larga di quello, che comprende il fito dell' Isola intiera con le sue quattro strade; non dubito, che col tempo s'habbiano da mandar a terra le due tirate vecchie, & edificarle alla moderna, con i suoi portici, e corridori a proportione dell'altre due, benche non sia necessario mandar a terra l'Ofrientale, perche e ben fondato solamente con aggiungerei i portici, e corridori hauera corrispondenza con l'altre.

Gl'edificij, faori de fondamenti che fono di pietra rozza, ma durissima, che si caua dal monte di S. Lucia (che è quello, che sopra dissimo, che è già dentro della Città) e suori d'alcune sacciate, e senestre che visono con cornici di pietra bianca,o mattoni (che'd'ordinario sono di legno) il resto e di mattoni crudi de'quali si fanno le case tanto sorti, e di tanta durezza, ch' ho veduto aprire buchiassai grandi, per commettere in quelli altrefacciate alla moderna, e non risentirsi niente il muro benche assai alto, e quasi tanto antico come la medesima Città, perche la creta. della quale si fanno, s'indurisce di maniera con la paglia che si mescola, che suol cade re vn' matton crudo d'alto assai, e non. spezzarsi, con estere astai grandi, e di rănto peso, che non può vo huomo portarne più d'voo:si fabricano adesso case migliori più alte, e più maestole, e splendide ch'a principij, perche gl'antichi. e primi conquistatori, attendenano più a cauar oto,e spenderlo in banchetti superbi, in liberalità, e spese superflue ch'in edificare, come po tenanofare allora palazzi, e cale conmolte habitationi, e stanze di moltastiuna

per

per hauere la commodità della pietra tacto vicina, & hauere allora tanta gente. In questamateria d'edificij può questa Città come anche l'altre dell' Indie gloriarsi d'vna cosa degna di ponderatione, & d'hauer imitato in questo a Salomone, il quale cominciò dal Tempio e casa di Dio, prima che trateasse d'edificare i suoi palaz zi reali, cusì han fatto i Spagnuoli in quel nuouo mondo, hereditando questo costume da'loro autenati, che popolarono, o riedificarono i luoghi, e Cietà di Spagna i quali non solamente atteset o ad edificare prima la casa di Dio, che le sue, pero pare ch'in alcune parti attesero solamente al primos E cosa marauigliosa quella ch' io ponderai in questa parte, andando qua fi per tutta Castiglia, & altri luoghi di quei Regni, & è che non ve n'è nessuno per piccolo che sia, che almeno non habbia buona chiesa; ne viddi alcune, che pareuano le case de palombari, & arriuato alla chiesala vedeua ch'era di pietra co la sua torre affai ben lauorata, che m'apportò gran contento & edificatione, confiderando la pietà de'fedeli ch'in questo risplen-

In questo modo i Spagnuoli conquistatoridell' Indie, poco curandosi delle loro case, & habitationi cominciarono subito dal principio le fabriche delle chiese, con tanta grande applicatione, e pensiero, che quelle ch'hoggi si vedono, non paiono edificij fatti, come in realta sono di cento anni a questa parte, ma hereditati come in altre parti da'gentili, o fabricati d'affai più tempo adjetro; essendo che non v'e nessuna chiesa, che no l'habbiano cominciata da fondamenti, e i conquistatori di quella terra,e parlando diquelle di S.Giacomo oltre la Catedrale (della quale habbiamo detto qualche cosa,e si potrebbe dire affai più, della fua fortezza, bellezza, & ornamento de'suoi alteri, e sacristia) sono parimente l'altre assai buone. Quella di S. Domenico, beche no fia di pietra, e fo data sopra archi di mattoni, che fanno la facciata alle molte, & affar curiofe cappelle che sono a'lati dell' vna, e l'altra parte: e sopra tutte quella di nostra Sig. del Rosario, che è tutta dipinta, e dorata, & è vn fantuario di molta denotione,e pietà,e no

ve nè nessun' altro più frequentato per l'aggiustamento, e pun ualità con la quale quei Padri si studiano ripulirla auanzandon in questo, e nelle feste di questa gran Signora, il tetto della chiefa, e di legno d'affai curiosa fattura, e quello del coro,e più eccellente, che è dipinto, edorato e con beili intrecci, e lauori. Ha la sacristia ricchi ornamenti di brocato, tele d'oro, &z argento ricamati dell' istesso, molto argento per il seruitio degl' altari, e nell'altar maggiore si vede vn sacrario, e tabernac olo dorato di marauigliosa emineza, & artificio. Però tutto questo, benche tanto grande, non si potrà comparare col chioftro, che farà adesso finito d'alto a basso di pilastri, & archi di mattoni, d'assai vistosa architettura, e nel più basso, per doue va la processione, si vedono bellissime imagini di pictura in quattro altari che fono. ne'quattro angoli, ch' hanno per sopra cielo le volte de corridori che corrisponde a quelli, e sono tutte dorate, accompagna a questo la porteria che è assai maestosa dipinta con samosi quadri de' santi dell'ordine.

Possiamo dire ch'il conuento di san Fracesco sia vna Città per la sua grandezza hadue chiostri per le processioni, il minore che è il primo d'archi di mattoni, il secondo che è assai capace, d'assai deuote pitture della vita del glorioso santo accompagnate con i misterij del suo maestro Christo Signor nostro, vi sono sopra questo historia tutti i santi del suo ordine; e quattro quadri gradi negl'angoli, che feruono per altari per le feste. l'habitatione assai religiosa, & accomodata con allegrissime viste, ch'hanno le celle alte. La porteria ch'han fatto di nuouo maestosa, la facrestia tutta dipinta, & assai luminosa, e con ricchi ornamenti. La chiesa cheè dipieere affai ben lauorate, si va empiendo per tutte le parti di gran quadri dorati, e les cappelle sono delle migliori, e più ornate della Città però tutto questo non arriua. alli sedelidel coro, che è vna delle migliori cose ch' habbia visto, e tutta di cipresso, che sempre da buon odore, & il primo ordine delle fedieche è appoggiato al muro arriua co le cornice vicino al terto ogni cofa di marauigliofo lauoro di vistosc

Libro V.

2. COT-

cornici, e galante proportione la Chiefadi nostra Signora della Mercè è pure sondatasopra archi di mattoni, che dinidono vna cappella dall'altra;la maggiore, e cofa infigne, cosi per la fortezza delle sue mura per esfer parimente di mattoni, & assai grosse, come per la bellezza del tetto, che è tutto di cipresso, al modo di mezzo melangolo di amirabile lauoro, & artificio, nel quale risaltano in buona proportione le soffitte de quali si copone, il chiostro di dentro per done passa la processione, si cominciò con i suoi pilastri, & archi di tanta grande eccellenza, & maestria che sarebbe ben necessario che l'animo, e buon talento di quei ch'al presente gouernano quella casa la finissero. Il sito di questo couento è il migliore, e più grande di tutte l'altre religioni fuoridi san Fracesco, gode delle prime acque, &è tanta quella, che entra nel conuento, e con tanta buona corrente, ch'hanno potuto fare due famosi molini dentro il suo circuito, che macinano quato basta per il sostentamézo de' religiosi, & auanza per la limosina. Il conuento di S. Agostino poco ha, che cominciò, e così hoggista in principio, però la Chiesa (che sarà adesso finira, e tutta dipietra bianca, e lauorata. e rozza di tre naui) sarà delle migliori della Città e non ve ne è nessuna che sia piu nel mezzo dell' habitato.

La facra Religione del Beato Gionanni de Dio pochi anni sono venne in. quel Regno; però in poco tempo han. farto affai i suoi religiosi perche essendo loro consegnati gl'hospedali reali, l'han. riformato, & aggiustato non folonel formale, della diligenza, limpidezza, & rafsettamento con che seruono, & assistono agl'infermi, ma anche nel materiale delle fabriche, & edificij, & agginta affai, cofi a questo come al buon credito della reli giosa carità, e santo esempio la deuotione, che tutti hanno al loro gran Patriarca, al quale il popolo con gran frequezza e fede ricorre a dimandar aggiuto nelli suoi trauali, e necessità, e non riesce loro vana la confidanza, perche riceuono 'assai particolari sauori per la sua interces fione.

Il Collegio della Compagnia di Giesul

non ha potuto fabricare la cafa di dentro, perche da che si fundò non ha acreso ad altro che alla fabrica della famolachiefa, ch'è già finita, e fuori della catedrale è senza comparatione da migliore. di tutte l'altre. è tutta di pietra bianca, e la facciata della porta principale, assaisplendida, e vistosa con i suoi pilastri cornici, e piramidi, e nel mezzo vn Giesti di rilieuo sopra la cornice principale, tutto di marauigliosa architettura, come anche è la croce dell'altare maggiore con la sua cupola, e lanterna, ogni cosa fatta di curiose, e ben lauorati festoni, e concaui di due sorti di legno bianco, e rosso, che fanno assai allegra vista le capelle dell'altare maggiore, e collaterali sono pure d'intagli però tutte di differente lanoro, l'vniforme varietà della quale fa vna assai grata, e proportionata harmonia.

Il tetto del corpo della chiesa, e couerto di legno di cipresso a schiso da cinque angoli, e benche i quattro collaterali siano bellissimi però il quinto, che sta nel mezzo, e tanto curiosamente lauorato con tanti lauori, tanta varietà di triangoli punte, cantoni, quadrati, e diuersità di figure, che pare a chi lo mira. di abbasso, vn'intricato laberinto, stanno di quando in quando pedenti belle pigne il che, vnito col cornicione, che correper il muro fa voa vistosa, e grata prospe-

tiua.

La tribuna dell'altare maggiore & il tabernacolo del santissimo Sacramento, e prezzato gran somma di danari per la suà architettura, grandezza, e proportione, sale sin al terto, e perche benche tant'alto non potè conforme all'arre effere tanto largo che arrivasse da va muro all'altro;per empire il vacuo delli due lari, si secero quattro superbi reliquari, due per banda, tanto belli, e grandi che rizzandofi sopra i loro piedi dal suolo, viene a pareggiare. con l'ultima cornice co la cochiglia chefa il tetto all'altare maggiore, con che viene ad essere tutta la parte dinanzi tanto couerta, e piena ch'alla prima vista, quando s'entra per la porta della chiefa pare tutta quella vna la mina d'oro.

## CAPITOLO IV.

Del Governo Civile, ecclesiastico, e Secolare della Città di san Giacomo e delle proprietà de suoi Cittadini.

L gouerno è l'anima della Republica, re cofisibito, che fi fundò la Città di san Gicomo; si formà il Capitolo, el regimento per amministrare la giusticia senza la quale, nessuna si può conseruare costa questo capitolo di due Alcaidi ordinarij l'Alfiere Reale, vo Algolzino maggiore, vn depositario generale, sei regizori, che s'eleggono ogn'anno, e sono lameta cômedatari, e lameta cirtadini, e gli altri proprietarij ch'han coprato l'vfficio perse e suoi descendenti de i due Alcaidi ha il primo voto e luogo il comendatario & il secodo il cittadino e gl'altri ripartono fra diloro i mesi dell'anno, presiede al capitolo il Corregitore, che è insieme tenente del Capitan generale, & è vn officio affai honoreuole, e benche sia di più spesal che profitto, per lo splendore nel quale si deue mantenere in questo posto; mai li manca padrone, per estere di molta autovorità, credito, e stima s'eleggono ogn' anno insieme con i due alcaldi ordinarii, altri due della santa fratellanza per suori i termini della Città come in altreparti,

Sono più di 30. anni che si fundò in. questa Città la Cancellaria reale che costa d'vn presidente quattro auditori, e du fiscali, vno che è l'ordinario, e l'altro che s'aggiutò da 4. anni a questa parte pure co toga esedia sotto il Baldacchino al quale tocca la protettione de gl'Indiani, e le materie della santa Cruciata, dopo i quali siegue l'Algolzino maggiore della corte, che parimete hailluogo sotto il Baldacchi no dopo li rogati il cacelliere, secretario relatore; & altri ministri come nell'astre partit non v'è appellatione della sentenza di reuisione, che si da in questo accordo reale, se non al consiglio Reale dell' Indie e questo non in tutte le liti, se non in quelle nelle quali a litiga dicerta quantità cosiderabile, che è già determinata. Non fi può negare che la maestà di que lo Tri-

bunale ha dato affai gran splendore a que sta Città, se bene non manca chi pianga che l'habbia fatto restare in dietro nella. ricchezza, alla quale sarcbbe arriuara, se isuoi Cittadini, hauessero seguitato ad andare con la semplicirà che prima costumauano, vestendosi de'panni che si ressenano nella terra, e sparmiando tante liuree, e galantarie superflue, come quelle ch'hoggi vsano, perche quei che vsciuano in piazza i assai honorati con la. pianezza ch'vsauano i più principali, e la gente più nobile; non possono hoggi comparire in publico se non con vestici di lera, o pano di Castiglia, che anche suole costar più, perche quatro palmi vagliono dodeci in vener pezzi d'octo. Ne può decentemente comparire, chi ha concetto di qualche ricchezza, se non con seruiuitori vestiti di liurea più, a meno conforme la possibiltà, che ciascuno ha, e di alcuni anni a questa parte han cominciato ad vsare ombrelle di molto prezzo, e se bene al principio cominciarono le persone di prima classe, hoggilascia di vsarle solo, chi non può, e benche paiano conuenienti, e siano di molta autorità, e maggior commodità, e profitto per la salute; alla fine sono di più peso, e spela, & aumentano i sforfi, che secotira il viuer , in corte.

Per questa, & altre cause han giudicato alcuni, che sarebbe stato assai meglio per questa Città, e Regno il gouernarsi senza l'audienza reale, come anticamente facena, però veramente non hanno ragione, perche primieramente vi sono mol te Città nell' Indie, doue senza quest'occassione di corte ho veduto così stabilita, la vanirà de gl'ornamenti, e vanirà superflue come in qualsivuoglia altra parte: fecondariamente, perche astraendo da'particolari affetti, di passioni, e proprij interessi, a'quali sono communemente esposti gl'huomini, e sono quelli che possono corrompere l'integrità, e fincerità della giustitia, e ragione; non si può negare che la somma autorità di questo tribunale, e di gran momento, per conservare in pace vn Regno amministrando giustitia, e leuando gli aggrauij, e protegendo i poueri; non permettendo la souerchia potenza, e liscenza ch'alcuni si pigliano, o per ragioni

de"

de' suoi officij, e posti, o per le sue ricchezze, e potere, affoghi la ragione, opprima l'innocenza, e vogli leuarsi di nanzi, quei che meno s'intromettono, che non professono l'adulatione & attranersando la ragione della loro giusticia. Di questa maniera vna Reale Audieza in vn Regno, e freno de virij, premio della virth protettione de poueri, e fedele bilancia della ragione, e giustitia di ciascuno, questa è l'intentione del nostro Cattolico Monarca, e per questo fine fondò questa. reale audienza in questo Regno; la quale anche li viene ad essere più necessaria, per essertanto remoto, e discosto dalla vista. sua Reale, per la qual cosa, e tanto disficultoso, ch' arriuino alle sue orecchie Reali, le voci de poueri, le querele, ingiurie, & aggrauij de'suoi veri, e sedeli vassalli, e se tal volta arriuano son si stracchi, ch'a pena si lasciano sentire; e per questa. medefima ragione, corre affai più stretta obligatione a quei ch'interuengono nel pronedere, & eleggere i Reali ministri; che si mandano in parti tanto remote, e discoste di mettere gliocchi sopra persone christiane, edi buona intentione (che è il principale) e che siano dotte, & inchinati alla pietà christiana, come sono state, e sono in quel Regno, & è ne cessario per dilatare, e confermare quella nuoua christianita.

Serue parimente la Reale audienza, perche passi a Cile con i ministri di quella molta nobiltà, e come che vanno succedendofigl'ynicongl'altri, e vano aumentandoù in quella terra aggiutano alla popolatione, & aumento diquello. Con che si continua l'unione, e corrispondenza con Spagna, il ch'a gl'vni, & a'gl'altri torna affaiconto, e non si può negare, che, benche accessorio, e di molto splendore, per la Città l'autorità, che da alle feste, & arti publici, l'assistenza d'vo tribunale di tanta veneratione, & respecto, col quale oltre a quelto s'honorano gl' attilerterarij, e si proteggono le lettere, e quei che si danno aquesto tanto vtile, & honesto esercitio, s'animano a tranagliare con la speranzadel premio, cot quale veggono laureate le sollecitudini di quei che per il medefimo camino arriuarono a'polti di l Auuocati, Relatori, Fiscali, & Auditori. che nell' India sono tutte queste piazze d'assai grande honore, & vtile, e quelle del Cile auanzano a molte altre; perche oltre all'essere maggiore il salario di quello, che si da in alcune altre parti, e la terra tanto pia ceuole, e simile a quella di Spagna, come habbiamo veduto, e tanto mercato il magnare, che si può auanzare buona parte della rendita per altri essetti. Oltre questi tribunali ve ne è vn' altro, che è l'ordinario, che è in altre parti di contatori, e tesorieri, per il maneggio, & amministratione del patrimonio, e cafse reale; tocca a questi ministri la visita de' vascelli, ch' entrano, & escono das Valpardiso, e sono officij di grande honore, estima, e non di poca vtilità, & è merce, che fa il Re, come quella di tutti gl'altri ministri, & officiali dell' audienza Reale: a questa tocca amministrare giustitia solamente nelle materie spettanti alla Republica, che quelle della guerra, e gratia appartengono al Gouernatore, & a'suoi ministri de' quali parlaremo a suo luogo. Del gouerno ecclasiastico, e assoluto Padrone Monfignor Vescouo, e benche il vescouato di san Giacomo, non è de' più ricchi dell' Indie per esser di tanto poco prezzo i frurti della terra, e confeguentemente le decime, le supplisce la bonta del Paese, & anche questa medesima abbondanza, e poco prezzo dellecose di magnare viene ad essere parte diricchezze; perche con minor spesa si può sostentare la famiglia, e casa più numerosa, che in altre parti: si che sparmiandosi buona parte dell' entrata viene a pareggiare, & anche ad avanzare moltialtri vescouati, quali per molto, che vaglino, e quasi tutto necessario per mantenere l'autorità Vescouale con la debita decenza, quella di questo Vescouato può compararsi con le maggiori dell' Indie; perche il clero, è assai riguardeuole, e numerolo; e così fogliono effere el accopagnamentico' quali esce dicasa il Vescouo alcuni giorni più segnalati, e quello che li fanno quando si riceue nella sua Chiesa, è assai celebre; perche esce parte dell' Audienza, i capiton, la caualleria, & il refto del popolo, e suol'effere vin giora

no di molto splendore. Il capitolo ecclefiastico e assai grane & autorenole, quale nessun'altro ha cura di prouederlo che il Re, il quale in virtù del lus patronato Reale, e concessione de'sommi Pontesici pronede tutte le vacanze, e non solamente quelle delle dignità, e prebende, ma anche de curati; benche differentemente, perche quelle le prouede immediatamente da seda Sspagna per consulta ch'ill configlio Reale fa a Sua Maestà de benemeriti, e più degni, ma la provisione de' curati, e dottrine lafa per mezzo del suo Gouernatore, e Presidente, attaccandosi prima gli Editti/perche concorrano i pretendenti all'esame, de'quali il Vescouo ne presentatre al Gouernatore, perche in. nome del Rè elegga quello che più conniene, conforme al grado, nel qual'è proposto. Il santo Tribunale dell' Inquisitione, che è nella Corte di Lima serue per tutti i Regni, e Prouincie dell'Austral-America, e così non v'è nel Cile se non vn Commissario, co i suoi officiali, e familia ri, che ne gl'atti publici l'accompagnano, e fanno forma di Tribunale, moltrando grande autorità: vn' altro Cômissario parimente v'è della fanta Cruciata, che è pa rimente vn posto d'assai gran veneratione, & il giorno che si publica, e si fa lu processione della Bolla, concorrono per obligo tutti i Cittadini à cauallo, e dopò tutte le Religions, che sono giorni di gran splendore,e cosi l'officio è di molta stima, e grande autorità.

Concludiamo questo Capitolo, con dir qualche cosa de'Cittadini che nascono in questa Città, già che sono la principal par te di quella. Sono questi naturalmente di buoni ingegni, & habilità, così per le lettere, nelle quali riescono segnalati quei che attendono à quelle, come per altri impieghi: sono naturalmente più inchinatialla guerra, ch'ad altro, e così vi sono assaipochiche s'applicano alla mercantra, e quei che da fanciulli non s'applicarono a'studij, ò applicandoli iloro padrià quelli, non s'inchinarono, e cominciarono con negligenza, o poca voglia quest'e fercitio, facilmente lo lalciano; e toccandost ramburro, o trombetta, s'inquietano in modo, che non si fermano sin'ad arrol

larsi per soldati, perche più li piace la libertà della militia, che la soggettione, & disciplina delle scuole.

Sono notabilmente inclinati ad andar' à cauallo, & ho molte volte veduto, che per far tacere vn bambino ch'appena comincia à caminare, non v'è mezzo più efficace che metterlo à cauallo; e così rie-leono famofi caualcatori di giannetti, & affai deliri, forti, e sciolti in entrambe le selle: & commune opinione & afrarie-

assai destri, forti, e sciolti in entrambe le selle; & è commune opinione, & esperienza conosciuta, che nella guerra vale più per la caualleria vn paesano, che quattro, che venghino di suori: hanno ciò ben prouato, nel decorso di tanti anni nella guerra che ha durato in quel Regno, come si vederà ne satti particolari, & imprese che riferiranno, quando viciranno à lu-

Sono naturalmente liberali, compassioneuoli, & amici di far bene à tutti, e quei, chesi sanno obligare, honotandoli, e trattandoli con corresia, e rispetto debito, sono padroni delle loro volontà, & ifanciulli pigliati per bene sono assai docili, e facili à persuadere, ma se vogliono pigliarli per male resistanto maggiormete sostinamo, e fanno molto peggio, e così habbiamo fatta esperienza ne' nostri studij, e scuole, che s'obliganc più à studiare, prouocando si a studiare per motiui di honore, e suauità, che per via di rigore, & asprezza.

#### CAPITOLO V.

Della ricchezza, militia . studij generali, & accrescimenti della Città di S. Giacomo.

Questa Città, alla quale il Rè diede titolo di assai nobile, e leale, il capo del Regno, & vna delle migliori del l'Indie, eccettuata quella di Lima, e Messico, che sono più ricche, di più sontuosi edificij, e tempij, di più gente, e di maggior commercio, per essere più antiche, più vicine a Spagna, & al passaggio della gente, che và da Europa; e sopra tutto libere da' tumulti della guerra, che è tale, che inpochi anni suole dissare città assai grandi & anche Regni intieri; e non è poca pro-

na de lla forza ch'hanno quei, che sostentandole si mantengono, e conservano. sono centoquattr'anni, che si fondòque sta Città, & altretanti sono che ha sopra di se il pesante carico di vna tanto prolissa, & ostinata guerra, come quella, che gli Indiani han fatto, e fanno a' Spagnuoli, co me vederemo innanzi, affistendo à quella, con le loro facoltà, con i loro figli, e cittadini, senza che vi sia stato tempo, nel quale ò non stia con l'armi nelle mani, o soccorrendo l'Esercito Reale con denari, caualli, vettouaglie, e gente, calamità che farebbe pur stato molto l'hauergli dato luogo di conseruarsi in quei primi principij dellasua fondazione; quato più l'essersi acresciura, e postanella magnificenza, nella quale hoggistà.

Ne è di poca consideratione l'altra occasione, e commodità che hanno hauuto altre Città dell'Indie di crescere, che per essere nel passaggio dell' altre sono andati molti ad habitare in quelle, che forle haneuano la mira in altra parte, o almeno andanano indifferenti aquel luogo che riuscisse più à proposito alla loro commodità; il che è tutt'al contrario nella. Cirrà di San Giacomo; perche essendo quel Regno tanto remoto, e separato, es viene ad esfere l'vitimo dell'America, nessuno và in quello per passare in altra parte, perche quello del Sur viene ad esfere il non plus vicra del mondo, e così non và là nessuno, se non à posta, ò con intentione particolare d'interesse proprio, che quiui habbia, e diquesta maniera bisogna che siano pochi quei che da Europa passino ordinariamente in quella terra.

Però essa è di tant'abbondanza, e tant' accommodata per passarla vita, che, benche habbia queste due circostanze, e difficoltà, che hauerebbono potuto fare tanta oppositione a'suoi accrescimenti; e cre sciuta tanto ch'apporta marauiglia; e vi sono assai poche Città nell' Indie, che. l'uguaglino, ne gl'ornamenti, e splendore de' suoi habitatori particolarmente nelle donne (volesse Dio non fosse tanto che d'altra maniera starebbono, perche andandoci tutte queste cose da Enropa, vagliono là carissime, e così questo cagiona grandi interessi) chi vedesse la piazza

di S. Giacomo, e vedesse quella di Madrid, no tronarebbe differeza in quanto à questo dall'una all'alera, perche no esconovestiti più da gala i cittadini, mercadanti, e Canalieri in questa ch'in quella ; e se parliamo dell'aggiustameto, e ricchezza delle donne ne' loro ornamenti, e vestitianche è affai più e più vniuerfale; perche come le Spagnuole diordinario la non seruono, tutte vogliono esfere Signore, e talicomparire, conforme alla loro possibilità, e la competenza dell' vne con l'altre d'ananzarsi in galantarie, gioie, perle, & altre cose perilloro ornamento, e liuree delle loro ferue (che fogliono effere molte quelle, che dietro di loro menano) e tale, che per ricchi che siano i mariti, e spendono quanto posseggono, particolarmente se è gente nobile per poter sodisfare all'obligo, e decenza del loro stato conforme l'vsanza.

In quanto alla militia di quella Città v'è in quella oltre la copagnia de'cittadini commedatarij, e Capitani riformati(che è la più principale, e non v'è altro, Capitano, che il medefimo Gouernatore; o suo luogotenente generale) altre del numero, due o treà canallo, & altre tre, o quattro di fanteria Spagnuola, quest' escono frequentemente i giorni difesta vicendeuolmente per esercitarsi nell' vso dell' armi, marciando per la Città, & alcune volte. tra l'anno fanno mostra generale, nellequali escono tutte, & ogni compagnia va passando mostra registrado ciascupa le sue armi alla presenza de gi' auditori, & officiali regij, che li vanno scriuendo ne'libriper sapere, che gente, & armivisono per l'occasione, che si può offerire, e facendo pagare la penitenza à quei, che mancano, o non hanno le loro arme, es caualli con l'addobbo, e curiofità propria della loro professione. Con quest'apparecchio, e diligenza è la gente esercitata, esi trona ben disciplinata per l'occasione, e di passaggio serue quest' esercitio per una honesta ricreatione, e trattentmento, e non da poco splendore alla Cicta; perche in alcune festere processions, logliono vscire voa, e due compagnie di guardia mettendosi alla sila per done palfano, per farle la falua con gl'archi pre

gi, che scaricano, e la settimana santa, esce sempre vna compagnia di caualli, & vn'altra disanteria, occupando i capi delle stra de per doue passano le processioni de'battenti, e della passione per maggior quiete, sicurtà de'disciplinanti, e confrati, perche in questi tempi della Sertimana santa, si soleuano temere alcuni solleuameti de gl'Indiani contro i Spagnuoli, per esser questi in quei giorni occupati negli ossici dideuotione, e così perche potessero attedere con più sicurezza, e quiete a quelli, si stabili quest'ysaza, che sin'adesso dura,

I giorni più celebri, ne quali comparilce più questa militia, sono quei, ne quali si riceuono i Vescoui, & Gouernatori, perche le Compagnie de'soldati occupano granspatio, & arrivando alla piazza formano il loro squadrone, doue suol'esser'il cocorso tanto grande, che con esser le strade as failarghe, e la piazza affai capace, non cape la genre in quella; e zid che habbiamo roccato questo punto, non lasciamo di dire quel che in questa parte è di gran meraviglia in quelta Città (el'istesso deue essere nell'altre dell'Indie) & è vedere quado è cresciuta, e s'è aumétata di Spagouo li da quarant'anni à questa parte, benche perpetuamente fi cauino gete per la guer ra doue muoiono molti di quei che vanno; & affai pochi ritornano; mi ricordo hauer'intesorac cotare di quei tempi, che venendo alla nostra porteria vno de'nostri che veniua da Europa, vedendo caminare tanta poca gente per le strade, e per la piazza, disse que lle parole del Poeta:appa vent rari nantes in gurgite vasto; con le quali parole bendichiarò la sproportione della gente, col fito, nel quale era: però hog gi si vede questa strada canco frequente di gente, ch'à qualfiuoglia hora del giorno, & anche in molredella notte, se ne ritroua molte, perche si sono sabricate botteghe di mercadanti dall'yna, e l'altra parte della strada, per esfer cresciuto il commercio, e l'istesso è nell'altre di artisti, e diverse sorti di habitanti.

In assai minor disterenza di tempo io posso dire, ch'io riconobbi l'aumento di questa città, così in gente, come in Chiefe, edifici, e splendor di tutto questo; massimamente essendo mancato otto anni incirca da questo Regno, confesso che quan do ritornai in quello, non riconobbi questo luogo, conforme lo rrouai aumentato in ogni cosa. Trouai che la Città s'era allargata in modo, che essendo fabricata alla falda del monte che dissimo alla parte. Occidentale ; lo trouai circondato tutto di case, & edificij verso la parte Orientale, & ogni giorno si và più allongando; e con questo crescendo l'emulatione si fanno opere curiose, e di molto valore di oro, argento, e legno dorati, e pirture, con le qua lisi sono ornate le Chiese, e case, ch'in alcune v'è tanto, quant'era ptima in tutta la Città.

Alcuni si lamentano, che pon vi siano hoggi tanti huomini ricchi, e potenti, come al principio, & in parte è vero; però la conclusione di questo non è che la città sia sminuita, anzi è argométo del molto che và crescendo; perche le terre, e possessioni ch'hoggi sono ripartite in dieci famiglie erano anticamente di vno con la morte. del quale si divisero conforme al numero de gli heredi; e cofi quella robba ch'vn folo possedeua, e lo faceua potente, e ricco, lo farebbe hoggi quattro volte più se ricorresse al ceppo; e se anticamente v'era vno, o due più ricchi, non era la Città tanta come è adesso: e ciò è manisesto à chi considera gl'edificij, possessioni, & heredità, che si sono moltiplicate in maniera che possiamo dire, che già non cape la gete, & è tanta la cupidigia che v'è hoggi di terre, che quasi non visono altre liti nell' Audienza Reale, che del ius, e possessione di quelle.

Mon v'è in questa Città vniuersità formata, perche quella del Perù seruiua per andare à guardarsi in quella da tutte l'altre parti, e Regni circonvicini: però vedendo quanto questi andauano crescendo, eche non bastana l'vniuersità di Lima per honorar questi sì gran soggetti, com' andauanocrescendo ogni di in altre parti, e l'incommodità che patiuano di sare viaggi cosi lunghi, ch'erano di mille, e cinquecento, e di due mila miglia; s'ortennero bolle da' Sommi Pontesici à sauore delle due nobili Religioni, di S. Domenico, e della nostra Compagnia, per dare i gradi di Bace lliere, Licentiato, Maestro, e Dotto.

re

re in Arti, e Tcologia, ne' Regni del Cile, Granata, Quito, Ciuchizaca, Tucuman, e Paraguay, & ha mostrato l'effetto quanto importante è stata questa gratia, e privilegio, perche co lo stimolo dell'honore si so no applicati più in tutte le parti allo ltudio: siche i Sacerdoti, e Parochianisono già dotti, & attendono meglio all'aginto dell'anime, e quei che si fano Religiosi entrano più atti per seruire, & honorare le loro Religioni; si danno i gradi con granu pompa, apparato, e solennità, concorren do gran gente, & alle volte il Gouernato. re, il Vescouo, e nell'accompagnamento inuitano la Caualleria della Città, che lo fa comparire assaisplendido, e numeroso.

#### CAPITOLO VI.

Delculto Diuino, & Ecclesiastico della Città di san Giacomo.

CE douessimo dar giuditio di questa Città co la misura dell' ordine Ecclesiastico, del qual'è coposta, e del Cul-l to Dinino, nel quale con tanta diligenza himpiega, la giudicariamo molto maggiore di quello, ch'ella è, & poche le li potriano paragonare, perche la magnificen: za, ornamento, & esquisitezza con chesi celebrano le felte: le spese, che si fanno in musica, profumi, e cera, sono mosto grandi. Diciamo qualche cosa in particolare, donde si potrà raccogliere il rimanente. Hor cominciado dalla Catedrale, dò affie me principio à lodar la pieta di quei Sigg. L'Illustriss. Velcono, Presidente, & Vdi= tori della Regia Vdienza, & altri Vificiali, che tengono tra diloro compartira l'Or tana del Corpo di Christo, facedo ciasche duno di essi nel giorno, che li tocca tutta la spesa, ch'è molto grande, si per che la cera, che viene da Europa, e gli odori, che vengono altrefi da fuori, costano moito; come perche con pieroso gareggiamento procurano ananzarfi l'vn l'altro. Quindi è molto riguardeuole, l'ornamento, e la pompa, e le Chiese per tutti questi giorni rassembravn vaso di profumi, che gerta il suo odore molto lungi da tutte le parti. La Chiesa si prende pensiero delle Procesfioni, che si fanno per tutta l'Uttana; mai

Cittadinidicial cheduna strada, per done quella passa, le adornano con preggiare, tapezzarie, e ricchi altari. Vanno in queste processioni non solamente tutte le Religioni, ma anco le Confraternite, come si via in altre parti, e tutte le Congregationi di Artegiani con i loro Stendardi, e pendoni; onde la Processione viene ad esser mol tolunga. Finita quella della Cathedrale, sanno anche le loro processioni i Religiosono anche le loro processioni i Religiosono futte più di vn mese, procurando ciascheduno vantaggiarsi all'altra nell'apparato, e nella ricchezza della pompa.

A tutte queste processioni interuegono gl'Indiani habitanti nelli Casali vicini, ciascheduna Communità viene con il suo stendardo particolare; & è tanto il numero loro, è lo strepito che sanno colcanto, e col suono de' loro Plauti, ch'è necessario farli andare nel principio della Processione, acciò si possa godere della musica, che l'accompagna, è si possano intendere I vn

l'altro quelliche la guidano

Diquelta maniera li fanno l'alcre felte dell'altre Chrese, e delle Religioni era l'anno, perche tutti hanno li lora diuoti, che agiutano col proprio danaro alle fiele. Si celebrano tra l'altre con gran pompa le seste de Patriarchi, e Fondatori di Religionisne sono inferiori quelle delle Confraternite,e Congregationi, tanto de Spagnuoli, quanto d'Indiani, e di Negri, e si communicano in estitutti li Congregati, e li Confrati nella Meffa cantata, renendo torcie accese nelle mani, come fi fa la mat tina di Pasquanella Cathedrale: nel giorno della Concettione in S. Francesco. in quello di S. Lorenzo nella Chiefa della Mercede, nel giorno della Croce di Maggio nella Cappella della vera Croce in quello della Candelora S. Agostino; e così di mano in mano nell'altre. La Copagnia in quattrogiorni dell'anno celebra queste publiche communioni de suoi congregati con egual pompa e pietà. Ma di quanto noi trattiamo appresso, quando ragionaremo de nostri ministerij. Diciamo adesto qualche cofa della Festa, e Processione. che può dirfi effer la Regina di quante inquelta Cirri fi fanno, & e quella del passiggio di Nostra Signora, la quale cele-

- bra ogn'anno il Conuento del gloriofo Pal eriarca S. Domenico, è per dir meglio vno - de fuoi verifigliuoli, in cuigarreggiala chiarezza del sangue, con la pietà : Questi par che tutto l'anno no pensi ad altro, che in accrescerne sedelila dinotione di que Ragran Signora; & in fatti ogn' anno aumenta & accresce l'ornamento della festa dell'Assunta; nel qual giorno inalza auanti l'Altar maggiore una Castellana tanto sus blinfe, che tocca quafi con le altiere cime, il rerto della Chiefa. La sua architetturarichiederebbe vna lunga descrittione acciò si dichiarasse à pieno la proportione delle partida'qualiè composta dalla base fino all'vicimo finimento; fopra di cui fivede vna corona d'oro, alla quale sopra vola vna Colomba, simbolo dello Spirito santo, che in questo caso, rappresenta anche la Vergine, la cui coronatione nel Cielo ci addita questa maestosa machina, in cui nonfivede altro, che argento; oro, tapezzarie, & esquisite patture, allumate da rante torcie di bianca cerà, che rassembra il Mausoleo, vna continuata siamma per il rinerbero della luce nell'oro, da cui son guaraiti i trichi pilastri colonne, frontispitij, cornici, statue, e tutti gli ornamenti,e le parti di questo maestoso monumé, to. L'yrna, che sta nel mezzo, è ricouerra da vn ricco panno: tra li balaustri, che la coronano da per tutto, flanno ripartiti doppierid'argento, statue d'Angioli, & altri ornamenti, che l'abbelliscono à marauiglia. La Processione costa di tutti i mi-Reri della vita della Verg., che sono poreati da' Sacerdoti riccamente vestiti inmezo de loro Diaconi, e dopò tutti sieque il Sepolero della medesima Vergine tanto leggiadram éte ornato, e ricco, che celi solo bassacebbe per tutta la festa... Camina questa Processione sin'alla Caredrale per ftrade tutte guarnite di ricche tapezzarie, Alcari, & Archi bellissimi cra le salue della soldatesca, e di molti suochi artificiati; e si termina con vna rapprese. tatione in musica molto diuoca, che si fa nell'arrino, e ricenimento del facro tumulo. do mici

Ma benche tutti i Religiosi di questa.
Città s'ingegnino di celebrar con tanta
pompa le loro feste, sono però soprafatti
Libro V.

dall'apparato, e magnificenza, con euile celebrano altresi le Monache, che fono si numerose, che il solo Monastero di S. Ago-Aino ne ha cinquecento, cioè treceto velate e ducento feruenti, e per non capircene più, si và riserbato nel riceuere le molte, che bramano entrarui. In quello poidisanta Chiara, feine riceuono alla giornata tante, che in breue tempo wguagliarà nel numero quel di S. Agostino, come già hanno cominciato à pareggiarle nella magnificenza, & ornamenti delculto Divino. Appena si può spiegar con parole quanto queste Spose di Christo, & An gioli terreni (che talideuon dirli quelle, che tant'edificatione, & esempio di virtu servono di muro a quella Città per difenderla dallo sdegno Divino) si segnalino, e vantaggino in questo.

Perche appena possono migliorarsi, ò le ricchezze, ò la curiosità, ò la politezza de' loro Altari, & altri facri ornamenti; masche dirò de' loro odori, de gli siori artisiciali, de' vasi da' profumi, de' quali ne ho visto alcune volte nell'Altar maggiore alcuni, non meno maranigliosi per la materia ch'era di bianchissimo zucchero; che per la forma, che rappresentauz vo Castello, vu doppiere, ò vua piramide di esquisita manifattura.

Nè di questo solamente si appagano, perche hoveduto molte volte ricouerte le inferiare del Coro, e li stalli della Chiesadi curiosissimi pezzi di alcorce in sorma di Sole; di Angioli di mezo rilieuo, e di mille altre inventioni, e figure, che mai potria finire di ridirle in particolare. Dico solamente, che la liberalità, e grandezza, di quelle Signore è tale, che valendo molti ducati quello, ch'espongono de' sopradetri lauori in ciascheduna festa, non lo conservano come potrian fare di vna festa per l'altra; ma terminandosi la Messa, hò veduto ripartirsi subito ciò ch'era più alla mano di queste cose trà quelli, che si sono ritrouati in Chiesa. Anzi adornano di queste pregiate curiosità fino gli Altari, che fanno fuori della Chiefa ne'chiostri, e nella strada per ornameto delle Processioni; perche veramente, sono tant'eccellenti in fabricar varie cose colla sopradetta materia, e di più ifrutti tanto al nazurale, che paiono veramente poco fa colzi dalle loro piante. Li Congenți di Religiosi non sono rato numerosi come quelli delle Monache, quantunque ve ne habbia alcunidi cento soggetti, & altri di sessanta, esettanta. Il numero del Clero è altresi molto grande, e pieno di foggetti di molta virtui & esempio. Dopò ch'io son partito da quel luogo sarastaro fondato vn Monastero di ventiquattro, di trenta-Monache, le quali non hanerano bisogno didote, perche vn Caualiero, che iui mo. ri, chefu il Cavitano Alonso del Campo Lantadiglia, Barigello maggiore di quella Città, lasciò la sua robba per questa sondatione, la quale sarà di gran seruitio di Dio per porger rimedio alle donzelle, che non l'haueranno per altra strada.

### CAPITOLO VII.

Doue si tratta delle Processioni della Settimana Santa nella Città di S. Giacomo.

Oncludiamo questa materia di piethe dinotione christiana; con dir qualche cosa delle più riguarde uoli di questa Città in questo genere, & èlimagnificenza, co la quale celebra le processioni della Settimana Santa; nelche veramente auanza se stessa, e quanti di fuori v'arriuano restano supiti, dicendo, che no l'hauerebbero mai creduto, se non l'haues sero visto. Cominciano queste Processioni nel Martedi Santo, eli daprincipio la Confraternitade' Negri, che ftafondata nel Collegio della Compagnia, delche ragionaremo, quando arrivaremo à trattare de' suoi misterij, come anche di quell che fa la Confraternità delli Indiani la mattina di Pasqua. Siegue à questa Processione quella, ch'esce dall'insigne Conuento di S. Agostino, doue stà fondata la Confraternità de' Mulari. Vanno tutti con habiti negri, e portano molti, e molto dinoti misterij della Passione, accompagnati da molte torcie, e la musica è delle megliori della Città. Nel Mercordi si fa quella della famosa Costaternità de Nazareni, compostada'Spagnuoli Miestri,& Officiali di varie arti, e stà fo faca nel Real Convento di Nostra Sig. della Mercede, &

Rrate di quante ve ne sono. Esce questa processione, ò per dir meglio, tre processioni (perche ciascheduna delle tre truppe, in cui si divide, potrebbe da se sola fare vna giusta processione) portando la primasanta Veronica alla Catedrale, doue aspetta per vicire incontro all'alria, in cui viene il Redentore con la Croce sopra le spalle, e cadato in ginocchi per quel peso.

Quando questa seconda, chie la maggiore arriua alla piazza, li esce incontro quella, che staua aspertanto nella catedra le, & in certa distanza d vista di popolo innumerabile santa Veronica accostandosi all'Imagine di Christo, e facedoli il douuto ossequio, col piegarli il ginocchio rappresenta lo sciugargii del viso, chefece già col pannolino, qualdoppo mostra al popolo con la sembianza del volto, che Chri sto vilasciò impresso. E cominciando que ste processioni à caminare, comparisce la terza, in cui viene Sau Giouanni, mostrando alla Verg. santissima quel dolente spettacolo, oue si forma vna processione molto grande; co molte torcie portate da Confrati, che tutti vanno con i loro habiti di colore, con gran filentio, e diuotione. Ne destaminor pietà vn'altra rappresentatione, che, & in questo Conuento, & in queldi S. Francesco fi fa della licen-iata di Christo dalla sua Madre, la quale perche. molto viuamente si esprime, causa gran. mouimento d'animi, e pianto. Nel Giouedi Santo si fanno moltisontuosi Sepolcri,e si danno molte limosine. E benchenelle processioni precedent enelli V enerdi, & altri giorni della Quarefima vi fiano alcuni battenti,e si veggano varie maniere di penirenze, che ciascheduno sa, come li detta la propria diuotione; nientedimeno le processioni, che più particolarmente si chiamano di sangue son quelle di que stanotte. Vna di queste esce dalla Cappella della vera Croce del Conuento di Nostra Signora della Mercede, e costa solamente de' Commendatori, e Caualieri. che vanno eutri veitiri di habiti negri, e quello, che porta il Christo ha obligo non solamente di mandar la collatione al Predicarore,e Musici (la quale suol'esser molto grande, e di molta spesa) ma di proue-

de.

dere di rinfreschi tutti i battenti, li quali, perche alle volte eccedono co souerchio feruore, battendosi alcuni di loro non solamente con le ordinarie rosette, ma con sproni, ò cose somiglianti, è necessario, che daquelli che guidano la processione li siano tolti via dalle mani questi ordegni cosi crudeli, acciò non si vecidano.

Auanti à questa processione precedono due altre pure di sangue, delle quali vna esce da san Francesco; costa d'Indiani, & è la più numerosa di battenti di tutte l'altre. L'altra costa di Negri, & esce da S. Domenico, & entrambe queste portano liloro misteri molto diuoti, con buona musica, e con grand' ordines, e molta decenza; esono tante lunghe, che consumano molto tempo nel passar per le Chiese, donde escono le Comunità con torcie in mano, e con le musiche delle proprie case à riceuerse; & oltre la gente, che và in esse, è innumerabile quella, che l'accompagna, està dispersa per tutte le Chie

fe, e per tutte le strade.

Nel Venerdi Santo escono due altre Processioni delli Conuenti di S. Domenico, e di S. Francesco, & entrambi sono di Spagnuoli quella di S. Domenico s'intitola della Pieta, & da poco tempo in qua èstata fondata; ma ha hauuto tal' acerescimento ne' suoi principij, che si pareggia & agguaglia ad altre più antiche. In questa si cauan fuori li misteri della passione porratida Angioli, addobbati con granricchezza, & aciaschedun' Angiolo due Confrati vestiti di paonazzo fan lume co le loro torcie. L'altra processione, ch'è quella della solitudine, & esce da S. Francesco, è delle più antiche, & è stata sempre assolutamente le migliore. In questa veramence è micabile il filentio, ordine, e diuotione, con che tutti vanno, senza che si senta ne pure vna parola da quando comineia, fino che ritorna à casa. Prima di vscire si rappresenta la schiodatione di Christo dalla Croce nel cospetto di popolo innumerabile, che vi concorre in maniera, che, benche la Chiesa sia molto capace, gran parce della plebe ne resta esclusa. Quell'attione fu sempre di gran tenerezza, e dinotione, per il gran silentio, & attentione, con che il popolo vi assiste,

, senza vdirsi altro, che li colpi del martello di quelli, che rappresentano, e le percosse delli petri, con che li spettatori l'accompagnano. Escono ordinariamente li misterij, e quando la processione ritorna, si fa ne la cagnada vn'altra funtione molto tenera, per la quale si vede jui inalberata vna Croce molto alta, quale subito che è veduta dell'imagine della Vergine, questa inalza gli occhi, e come quella, che nonscorge nella sudetta Croce il sommo bene, che vi itaua pendente, dispiega vn delicato tou aglino, che porta nelle mani, fe lo mette ful viso, come suol fare chi piagne, e tosto aprendo le braccia, stringe co esse la Croce, & inginocchiandos à suoi piedi, la bacia vna, e due volte, e torna ad abbracciarla, & à fare altre dimostrationi di dolore, e sentimento, co tanta destrezza, & artificio, che paiono tutti gentidi persona viua; e perche tutti questi monimenti sono accompagnati dallam infica al miltero, che si rappresenta confaceuole,è incredibile il monimento, che cagiona ne' fedeli, che per l'angultia del luogo l'vno sopra i a tro ltanno à veder quetto dinoto miltero.

Nei Sabbato doppo la mezza notte, e nella mattina di Pasqua si fanno quattro altre Processioni: la principale esce da S. Domenico, o costa di Canalieri, e Commendatori, li quali vanuo vestiti di habiti bianchi, di seta, ò di tela d'argento, riccamente adornati di catene d'oro, e gioielli. Si rappresenta il Misterio del Risorgimento di Christo di notte nel Chiostro, done si accende per ciò tant lumi, che rassembra un giorno:esce doppe la processione molto solenne, e leggiadra, tiguardeuole per li molti fuochi, musiche, danze, & altre allegrezze, e palfando per strade riccamente. addobbate dl Tapezzarie, & Archi trionfali, si conduce fino alla Cathedrale, douc, mentre si celebra la messa, e communione de Confrati, la qual si fa con gran solennità, arriva alla piazza, & incontrati con questa l'altra processione, ch'esce dal Collegio della Compagnia di Giesti, la qual costa dalla Confraternica dell' Indiani, & è la più antica di quella Città, & in essa si porta il Bambino Giesu vestito all' India. na (il che cagiona gran deuotione.e tene.

orezza) & altri misteri, molto ricca, e cu-l , riolamente adornari, e con moltislime torcie. Nel medefimo tempo escono due altre processioni d'Indiani dalli Conuenti di S. Francesco, e della Mercede, & vn' altradi Negri dal Conuento di San Domenico entrambi molto riguardeuoli per Ale torcie, misteri, stendardi, danze, musiche, trombe, e tamburi, che con le loro , allegrezze rappresentano quella di Christorisuscitato. Quando queste processioniritornano al luogo donde vicirono, affistono alle Messe cantate, & allisermoni. e si communicano tutti li confrari, e confuore, tenendo le torcie accese nelle mani, con che danno la buona Pasqua alla Dinina Maestà, & à tutto il Cielo, à cui no può arrecare la maggiore allegrezza la terra, che con la connersione de' peccatori, e molto più di questi nouelli christiani, li cui maggiori, quafi che l'altro giorno adorarono gl'Idoli, & essi hoggi si veggono piegare le ginocchie, e riconoscere il vero Dio, & quelli, che prima erano schiani di Satanasso assis con esso alla sua mensa, sono dinenuti Grandi della. fua Corte.

## CAPITOLO VIII

Delle feste, & allegrezze della Città

7 Na delle cose, in cui più campeggia la magnificenza, e nobiltà di vna Città, sono le feste, e publiche allegrezze, che nell'occasioni si fanno. Diremo qui qualche co sa di quelle. in cui si auantaggia la Città di S. Giaco. mo: e parlando delle feste, che si celebrano con allegrezze, edimostrationi secolaresche di Tori, Canne, Quintane, Tornei, Caroselli, Giuochi di torcie, corso di canalli, & altre somiglianti, che in altre particostumanofarsi, e molto riguardenole quanto di queste cose si fa in questa. Città, particolarmente nelle feste voiuersali di Canonizatione de Santi, nascimeto, coronatione, o nozze del suo Prencipe, e Rè, din quelle, che sua Maesta comanda si faccino per qualche particolar motino, qualfu quello, in cui vent' anni fà, mostrando la suagran pieta, e Religio. ne verso la Regina dell'Angioli, & il miste ro della fia parifima Concettione, comandò, che in sutti li Regni della sua Corona, sifacessero feste vniuersali da gli Ecclesiastici ne secolari, nel che il Regno del Cile nonhebbe bisogno di spronesper il moltoaffetto, con che riuerisce questa gran Signora, da cui si riconosce estraordinariamete fauorito fino dal principio della sua fondatione, come appresso vedremo i Noi ci contentaremo solamente accennare le feste fatte in questa. occasione dalla Città di san Giacomo, e seruirà questo per dichiarare la dinotione di questa Città con la Regina del Cielo, & additare con questo esempio ciò che costuma fare in occasioni simiglianti. Lasciando dunque da parte quanto vniuersalmente secero rutte le Religioni, le quali hauendo rra diloro ripartita (dando il primoluogo alla Cathedrale) l'octauz che à quelto fine si celebrò; la festeggiarono co ognisorte di pompa, disermons, musiche, messe solenni, suochi artisiciati, & ogn'altro più sontuoso apparato. Dirò in particolare che si publicarono tre combattimenti de' Poeti, che vicirono col corteg. gio di nobiliffima caualcata di tutti gli officiali, e Nobiltà, senza mancaruene alcuno. Di queste, la prima andò attorno alla Cathedrale; la seconda passeggiò intorno del celebre Monastero della Concettione; e la terza per la Congregatione de'fludenti, fondata nel Collegio della Compagnia, A tutte trefurno proposte premij di molto valore, li quali furno ripartitia' Poeti con gran folennità, e concorlo, facendosi rappresentationi festeg. giate da varij trattenimenti, e dimostrationi di letitia, che ini costumansi .....

Ma gid che siamo discese alli particolari di queste seste, diciamo vna cosa che vi
auuenne, sorsi delle più maranigliose di
tutte. Nel giorno che toccò al nostro
Collegio sarla suasesta, predicò nella mes
sail P. Prouinciale: al sine della predica si
senti talmente mosso dalla deuotione verso la Vergine, che con estraordinario seruore conuitò il popolo per la processione,
che doppo pranzo douena vicire dalla,
inostra Chiesa, cantando per le strade au
a-





ti l'imagine quelle stanze, che surno in quel tempo canto celebri, in lode della beatissima, e purissima Vergine.

Siedineò diquesta proposta il popolo, & insieme se ne rise, parendoli cosa impossibile driuscire: nientedimeno venne-10 tutti nell'hora stabilita; e molti per curiofica di vedere la riuscica dell' impresa, Sida principio alla processione; prendono tuttiramoscelli d'ohua-nelle mani, e cominciano ad vícire ordinatamente inzonando i noltri Padri fe Itanze. Cofa marauigliosa; il medesimo Signore, che inspirò al predicatore di proporre vna cola tanto nuoua, & estraordinaria, mosse altresi il popolo, e tutta quella nobile Citta, non gia a menar danze, e carole, come Dauid in presenza dell'Arca; ma à cantare ananti l'Arca del suo thesoro : onde cantando tutti, e ripetendo à gara le sudette stanze, portarono la sacra imagine per tutte le strade fino alla Cathedrale. done essendo vscito il Clero in processione cantando i sacri hinni à riceuerla, tu tanto lo schiamazzo del popolo in cantare li sudetti versi, che surno costretti ca nonici à tralasciare il canto de loro nuni, & accompagnare le vocidel popolo; cantando turti come fancinili. Si mirauano I'vn l'altro marauighati di quel che face. uano; non credeuano appena à le Itelli, e certamete se io non l'hauesse veduto, l'haueria stimaro impossibile; perche conotoo le conditioni, e gi suità di quella gente: Ma che non può interna forza della dinotione, quando il Signore de cuori vuollerumfidiquelli, peraccreditare l'im maculara purita di fua Madre?

Durarono molti giorni le publiche allegrezze, che li fecero a questo fine. Toccò vna di queste alla Congregatione de'
Spagnuoli, fondata nel Collegio della Cò
pagoia, la qual fece vna maschera molto
ben' ordinata, e sontuosa, che rappretentaua tutte le nature del mondo con i suoi
ric, e Prencipi, essendo ciascheduno vestitto alla sua propria soggia, & accompagnato da molto corteggio. Seguina appresso à tutti questi il Papa, ai quale ciale heduna Natione col suo Rè suppliche
uolmente pregaua, che sauoriste questo
in stero. La spesa su veramente grande,

nelle liurce, dinerle foggic di vestimenti: e nel Carro trionfale di gran machina, che rappresentana la Chiesa, e nella molta cera, perche la festa si fece di notte.

Negli altri giorni, che furno ripartiti trà gl'Indiani, e Spagnuoli di tutte le arti, procurorno tutti di auuantaggiarsi conpio garreggiamento l'vn l'altro; ma auanzò tuttivo torneo, che fecero i Mercada. ti, in cui viciuano gli auuenturieri, fingendo ne'cannelle che portauano di veuire dal mare, da selue, ò da altro luogo incantato, rappresentando ciascheduno diloro molto acconciamente il personag gio, che si haueua proposto. Corsero le loro lancie, e guadagnarono i premij, che turono di molto valore. I Caualieri, e gli V fficiali posero l'vitima mano à queste feite col solito corso de' caualli, canne, e tori, contro de' quali li auentano di ordinari venti, e trenta huomini à cauallo a pungerlo, e stazzicarlo, olere quello, che con la lancia il ferisce. Arrecano di più molta gioiai giuochide carofelli, e delle torcie, che fanno alle volte di notte nell' occasioni d'allegrezza, e letitia; e questi tutti si tecero con gran pompa di liuree, e

di ogni force di magnificenza.

Sono altresi riguardeuoli le felle, & allegrezze publiche, che si fanno ogn'anno nel giorno del nascimento della Vergine, di san Giouanni, e disan Giacomo, nella cui festa in particolare il Confasoniere cava fuori nelle prime Velperi lo stendardo della conquista con l'insegne Reali, accompagnato da molta gente, perche tutti sono obligati comparirui. si aggiungono alle sudette feste generali le altre molte particolari, che si fanno nell'occasioni di nozze, o di battesimi de nobili, eticchi, nelle quali ciascheduno spende conforme le forze, & anche più, (benche essendo quelto solito appo tutte le nationi, non deue attribuirsi particolarmente aquesto Regno, e Città) in correr Tori, nel'che chi li fa correle ha obligo di dar sontuose collationi à gli vinciali Regij, & Ecclefiastici, che vi interuengono, ma le spese delle nozze sono molto maggiori, perche oltre le vesti, e liuree sontuosissime i hanno introdotro di dare ricchi presenti alle spose, & io ho veduti

alle volte presentarli schiaue, vesti, e scri-! gni pieni di gioie de oro, e perle, & altre cosedi molto valore. Dopo si fanno sontuosi banchetti, ne' quali da alcuni anni in quà si è cominciato à contrafare col zucchero (che venendo dal Perù costa. molto) tutto il sernitio de' vascellamenti delle credenze; & anche le frutta, & altri piatti di freddo, il tutto marauigiiofamete al naturale: e nel ledere, la prima attio. ne de' conuitati è distribuire à chi più gli piace questi scherzi dell' arte, e del lusso, per dar luogo al seruitio d'argento, che li fuccede, ripieno di tutti li più esquisiti doni della natura. Dopò il conuito de'sposi, costumano i loro padrini di farne vn'altro nel giorno seguenre alle nozze, non inferiore del primo. Ho vdito dire, cheanticamente in somiglianti festini si face uano le spese à tutti quelli, che correuan Lancie, dandoli fino le liuree di velluto, il quale in quei tempi valeua il doppio di quel che vale adesso. E tanto basti hauer detto della Città di S. Giacomo, nel quale argomento ci siamo molto distesi per sodisfare al desiderio, che hanno mostrato molti disapere le cose delle Città sondate da' Spagnuoli in quel nuouo mondo, e pet il medesimo fine pongo qui la penna, e la prospettiua di questa Città, dalla quale si possono argomentar l'altre, e tralasciando il resto ad altri Scrittori, che le diranno più a pieno. Sieguo nel mio argomento della conquista di questo Regno, per farmi strada alla propagatione in esso della fede.

#### CAPITOLO IX.

Il Gouerna dor Pietro di Valdinia tira auanti la sua conquista; si cominciano à lauorare le miniere d'oro; manda le mostre della loro ricchezza al Perù, donde il Generale Gio. Battista Pastene li arreca il primo soccorso.

Oppo che il Gouernador Pietro di Valdinia fondò la Città di S. Giacomo, cominciò à fortificaruisi, per difendersi dal valore de gl' Indiani, co' quali quasi ognigiorno veniua alle manis con molta strage de' nemici, e. de' suoi, i quali vedendosi in tante satighe, e perigli, poco curando delle ricchezze di quel luo go, che doueuan comprare à prezzo di fangue, e di vita, cominciarono à machinare diritornare al Perù, come hauea fatto Almagro. Ma il Valdinia, risoluto di lasciar prima la vira, che l'incominciata impresa, sece, vn forte nella Città. E benche hauesse risaputa certa congiuta dell' Indiani, nientedimeno mandò settanta sol dati à discuoprire il fiume di Cacciapoal, ma seruendosi gli Indiani dell' occasione di questa divisione delle forze Spagnuole, assalirono subito la Fortezza con granvalore, & hebbero che fare i soldati del presidio à disenderla, finche si richiamasfero gli assenti, con la venuta, & aiuto de' quali finalmente restarono vincitori, eti-

buttarono gl'Indiani.

Co questa vittoria il Gouernatore acquistò gran credito con gli Indiani, e grade auttorità co'suoi soldati. Onde quietati i loro ammutinamenti ordinò, che si cominciassero à lauorare le miniere di Chillota c'haueuano gran fama, & in etsetto riuscirono tanto ricche, e se ne cauaua tant'oro, che giudicò à proposito assicurarle con vna forcezza; ma perche si trouaua scarso di gente, hauendone perla molta nelle battaglie, mandò à domandare loccorlo al Perù; e per ottenerlo più facilmente volle darle contezza delle ricchezze del Cile, non con semplici auuisi, ma con fargliele vedere in fatti: onde mãdò à quella volta per terra trentasei huominitra Capitani, e soldati carichi d'oro, di cui portanano fabricate le staffe, i ferri, e tutti glialtri fornimenti delle loro ar mi, e caualli. Questi arrivatialla valle di Copiapò furono affaltati, & vecifi da gli Indiani; scappando appena, e malamente seriti li due Capitani Pietro de Miranda, e Monroy, che fuggirono per le montagne, li quali però tosto furono seguiti, & arrivatida vn Capitano detto Cotèo co vna compagnia di cento Arcieri, da'quali presi, e legaticon le manidietro le spalle furono presentatial Caciche principale, l quale trattò subito d'ammazzarli; malist compiacque la Divina Bota di muoue

reacopassione di questi meschini il cuore della Cacica: (era questa la legitima padrona di tutta quella valle, perche iui fi costuma hereditare per viadi madre, per hauere maggior certezza de gli heredilegitimi) la quale di sua mano sciosse i legamide' prigionieri, e comandò, chese li curastero le serite; e fatto venire da bere glie lo diede disua mano, hauendelil primatatto vn Brinziall'vlo del paele, dicendoli di vantaggior che stessero di buon animo, che non hauguano da morire; & il Capitano che li hauena presi, vedendo il tauori, che li faceua la Principessa, maggiormente li rincorò, dicendoli, che es fendo tanto fauoriti dalla loro Signora, non haueriano patito oltraggio veruno. Sci meli durò questa loro prigionia, la quale quantunque fusse molto aggiata, nientedimeno era molto graue, perche togliena la liberta; onde machinando i prigionieri difuggirla, trauiarono di farlo in questa maniera. Si avuiddero, che il Prencipe si compiaceua molto delli loro canalli, come d'animali non mai per l'addietro in quel paese veduti, li persuadono per tanto, che vogli apprender da loro l'arte del maneggiarli; cominciò à tarloil Caciche, menando lempre seco la sua solita guardia di Arcieri, & vn soldato auanti con vna Lancia in spalla, & vn'altro appresso con vna spada sguainata nelle mani, più per ostentatione di gra dezza, che per timoret. Mentre vn giornoattendono aquesto in Capagna, il Capitano Montoy, con ardire veramente m erauiglioso, assali il Caciche, & il Capitan Miranda i soldari della Guardia con tal risolutione, e franchezza d'animo, che hauendotolto la lancia, e la spada à quei due, mal menare le guardie, eferito malamente il Caciche, onde di là à quattro mesi mori, riacquistarono i caualli, co' qualicacciatisi in suga, dopò hauer superate le malageuolezze de' deserti, & al trisinistri incontri di si lungo viaggio, si condustero salui al Perù, in tempo, che lo gouernaua il Licentiato Vacca di Ca-

molta portata, come lo dimostrano le loro nobilissime famiglie; poiche quella Libro V.

de' Mirandi nel Cile è della più scelta nobiltà di quel Regno : e quella de' Monroy ètantonota in Salamanca, & in altre parti di Spagna, che non deuq impiegarmi in ingrandire quello che à cucci è da le conto, e palele. Furno adunque accolti molto benignamente da lua Eccellenza per le buone nuoue, che arrecauano di quella conquista, dell'amenicà dei Paese, e della ricchezza delle miniere Perilche si mosse il Vicere, come dice Antonio de Herrera, & altri Autori, ad attendere à quella impresa, ch'era di tanta importanza, & impiegarui li migliori, e più legnalati loggetti, che presso di se hauca conde mandò lubito vn loccorlo di gente d'armi, divettouaglie, e di vellimeti per i loldati, che stauano quasi nudi; il Capitano Gio. Battista Pastene nobilissimo Rampollo, & vnico auanzo della fua Illustre famiglia nella Republica di Genoua, doue, quantunque estinta, viuerà dempres per le memorie, che nelli Archimedi quel la Città fi lerbano, perche si incontrano molti di queita cafa, non folo annumerati tra nobili; ma nel numero de Senatori, ec Anziani, i quali in quei rempicorrispondeuano alla Real dignità di quello, che nel presente al Senato presiede. Passò quelto Caualiere alla conquitta deli nuouo mondo, colla brama di gloria, & ingrandimento di sua Casa; con che tutti gli altri vi andauano; e ritrouandosi nel Perù, il Vicere nell'occasione sopradetra volle valersi della sua persona, e ricchezze per servitio del Rè. Trasferitosi dunque questo Capitano al Cile col loccorso datolida S. E. arrecò gran consolatione, e conforto all'Esercito Regio, che iui si trouana da grandi angustie affitto, & oppresso; poiche staua quasi che assediato nel Forte di S. Giacomo, & à granfatica fi difendena da' valorosi assatti dell' inimico; Ma rinfrancati gli animi di tutti con quelto tresco rintorzo, si disposero à proseguire l'incominciata impresa, & il Gouernatore per promoueria mando il medesimo Capitano Gio. Battista Pastene con titolo di Tenente Generale, accioche col medesimo Vascello, nel quale era venuto dal Perù al Cile, scoprisse tut-Itele Riviere, e Forti di questo Regno fino allo stretto di Magaglianes, per trouarsi prevenuto in tutte l'occasioni, che si poresiero osferire per mare a Pece questo Capitano questa discouerta con mol ta diligenza; onde le Maesta di Filippo II. e III, se ne stimarono tanto ben seruiti, che gli ne diedero con Regie scritture, e Cedole publico, & autentico attestato.

In questo tempo lauorandosi le miniere de Chillota con dinitiofa raccolta fu portata al Capitano Consalo delos Rios, che vi assisteua per Gouernatore da gli In diani vna pignetta piena digranelli d'oro molto groffi per moltra del molto, che dissero hauerne incontrato in va certo luogo, done essi haucuano farta vna imboscata per toglier la vita à quei Spagnuo li, mossi dalle nuoue, e dalla vista di quel l'oro: tosto si trasterirono alla miniera da gli Indiani addi atagli; ma non v'incontrarono altrimentioro; ma il ferro delle arminemiche, che glivecise tutti, scappado appena il Capitano Gonfaluo, & vn schiauo negro, che suggirono à cauallo per vna balza, e gli Indianirimasti vittoriosi accrebbero le allegrezze del loro grionto, con dare alle fiamme fino vna tragata, che haneuano fabricata li Spagnuoli, per valersene nel commercio, e communicatione col Perù.

#### CAPITOLO X.

Si popola la Città della Serena. Il Generale Gio. Battista Pastene si trasserisce al Perù, donde porta al Cile nuono soccorso, e dopporitorna dal Cile al Ferù insieme col Souernator Valdinia, e altri Capitani, per soccorrere l'Eser cito Regio di quel Regno, contro le Ribellioni del Pizzarro

Governador Valdiusa col·soccorsovenutoli dal Perù tirò auanti la fua conquitta per la via de Promocaesi, e che discoperse vatti paesi, conoscendo in fatti esservero quanto la fama ridicea di quel Regno, e che nella Valle di Chilacura scaramucciò con molti Indiani, da quali sua sfalito: gli vinse, e sconsisse, benche con perdita di alcuni caualli, i quali

valeuano all'hora mille pesi d'oro l'vno; e che finalmente accertato delle grande popolationi di quel paese ritornò alla Cit tà di san Giacomo, Fin qui Herrera. Molto lentamente penfo, che quelto Gouernatore facesse questa seouerta, poiche la finicosi presto, senza che lasciasse sondata alcuna colonia, o fortezza. Forfe che non pretele altro per all'hora, che riconolcere il paese, e le sue forze per misurare quelle, colle quali doneua entrar. ui di nuono per conquiltarla, & impolsessarfene. Perquesto essendo ritornaco dalui il General Gio. Battista Pastene dal discoprimento fatto delle riuiere del mare; lo mandò al Peril, aneorche egli, che da quel Regno hauea portato il primo foc leorfo di genti, & armi al Cile, ne riportalse anche il secondo, per tirare auanti l'incominciata conquilta, & hauere le forze necessarie da soggettare popoli di tanto valore, qualificação cominciati ad appalesare quelli del Cile. E perche conosceua non esfer' opportuno il lasciarsi dietro le spalle luogo alcuno, che non suste molto ben fortificato, e sicuro, fondò nella valle di Cochimbo la Cirrà che com munemente ottiene il medefimo nome, benche egli la chiamò della Sirena, e s'ingegnà di tirarui il maggior numero di gente, che glifusse possibile per popolar la, come quello, che dissegnaua; che quella Città fusse vna scala, donde tragettasse la gente dat Peri al Cile, e fusse altresi vo baloardo per afficurare, e difendere gli acquilti fatti fino d quel luogo Visioni il

Fu questa Città della Sirena, che fu la seconda sabricata da' Spagnuoli nel Cile, fondata l'anno del 1544, in vna valle mol to amena, e piaceuole, la quale maffiata da vo fiume non molto grande, ma molto bello; è talmente dalle sue limpide acque fecondata, che prouede tanto basteuolmente à tutto quel contado, di tutto il necessario per l'humano sostegno, che non necessita di alcuna merce stranie ra, in quanto si appartiene à vertouaglie, delle quali è più ricca della medefima Cittàdi S. Giacomo, perche oltre i frutti proprij del Cile, de' qualiè abbondantissima, e di quelli di Europa, che molto delicemente vi allignano, ha due generi

difrutti, che non nascono in altre parti, e sono molto buoni . Il primo è vn genere di cetriuuoli moltodolci, a'quali non fa bisogno toglier via la corteccia, quando si magnano, perche quella è molto suttile, liscia, e delicata al gusto, & altresi alla vista gradita, poiche è dipinta di color tra bianço, e giallo, intarfiato tutto da alcune linie di fino, e carico paonazzo. L'altro frutto, il quale io hòveduto anche nel Perù è detto Lucuma, il quale è moltu sano, e saporoso, & hal'olso, ela semenza molto liseia di color panonazzo, Produce questo luogo il mis glior'oglio di tutto il Regno, & in tanta ab bondanza, che souerchiando all' vso di questa Città, se ne caua molta quantità per vio de glialtri luoghi, done fi stima tanto, che si adopera solamente, in occasioni estraordinarie. Sono quiui le raccolte molto abbondeuoli, e. vi è molta copia di gregge, benche non tante quan ti ne dà il Contado di S. Giacomo, perche piquendoui meno, non sono tanto fecon-

di i pascoli.

Maquello, che rende maggiormente quelto luogo riguardenole è l'abbondanza de metalli, oro, rame, e piombo, che vi nascono in tanta abbondanza, che, quantunque si habbia tralasciato di cauar l'oro in altre parti del Cile, perche riefcono di maggior guadagno, lei aftre industrie; nientedimeno in questo luogo si è cauato, e si caua sempre in maggiore, ò minor abbondanza alla misura delle pioggie del verno; perche quando que stoè molto piouoso, precipitandosi dalla violenza de correnti le balze de monti vengono à discuoprirsi più facilmente le miniere, che nelle loro viscere si nascondenano. Ma la rame, che quindi si caua prouede non solaméte à tutto questo Regno, ma anche il Perù. Gode poi questa Città il più temperato, & ameno Clima di tutto quelto Paele; poiche essendo situati più di ventinoue gradi di la dalla linea, e più di sessanta di qua dal polo, si esenta da rigori dell'Estate, e del Verno. Il suo maggior giorno è di quattordici hore all'undici di Decembre, e la sua maggior notte di altretante hore à vadici di Gingno kanma cana piorique in tion to

Conferisce molto all'ameno temperamento di quella Città il sito, doue stà sondata, il quale è molto allegro, e piaceuole; non molto alto, nè molto basso, tra'l quale, & il mare si frapone vna pianura. di due leghe tutta piena di mirti, che piaceuolmente piegandosi verso la marina. non impedifice ad alcuna parte da vifta, finche si termini in vn seno molto delitioso, & abondeuole d'ogni sorte di pesce. più delicato, & altri frutti maritimi; onde pare, che gareggi il mare, e la terrain prouedere queicittadini, non solamete per la necessita, maanche per le delitie : Questa Città su fondata da molto chiara nobiltà, i cui descendenti hanno consernato in essa lo splendore hereditario del loro maggiori. Il suo Magistrato elegge il Goucrnatore; il cui officio arreca à chi l'ottiene molto profitto; per le miniere, che in questo luogo continuamente si cauano. Nientedimeno non si auanza questa Città, nè si accresce, come quella di san Giacomo, la quale per esser la Metropoli di tutto quel Regno tira in certa maniera à sè tutt'il meglio di quello Arriud in questo mentre il Generale Gio. Battista Pastene al Perù, per riportarne il secondo soccorso, che domandauail Gouernator Pietro di Valdiuia, per tirare auantila sua conquista; maritrouò il Regno tanto turbato per la pertinace. inobedienza di Gonfaluo Pizzarro (come si può vedere nell' Historici, che trattano alla lunga di questo argomento ) che haneua più totto necessità diriceuer soccorfo, che forse da porgerlo ad'altri; onde funecessario, che il medesimo Generale Gio. Battista Pastene ritornasse al Cile per pigliar di là qualche aggiuto, per rinforzo dell' Elercito Reggio del Perù. Ma-Gonsaluo Pizzarro, conoscendo quanto questi poteua ritardate i suoi disegni, es quanto potena danneggiarlo il soccorso, ch'egli andaua à pigliare del Cile, lo prese prigione, egl'impedi quel viaggio, con. trattenerli il Vascello nel porto, e tentò con ogni mezzo possibile di promesse, e di minaccie ritirarlo al suo partito; nientedimeno il Pastene scappò dalle sue mani, e ne liberò anche il suo Vascello, e con gran rischio della vitasi parti dal Perù, & - ar-

Libro V.

# 172 BREVE RELATIONE

arrivò nel Cile, doue riferito quanto nel Peri passaua, & i tumulti di quel Regno, per i quali non haucua potuto portare. da quello alcun soccorfo: Si mosse il Go uernator Pietro di Valdinia ad andare in persona con molti Capitani, e soldati de' più valorofi, al Perù, per aiutare il partito del suo Recontra il Pizzarro. Lasciò dunque il Valdinia il Capitano Francesco de Vigliagra Caualiero molto sperimentato, e prode per suo Tenente nel Cile, accioche nella sua assenza conservasse gli acquistifatti; & hauendo imbarcato nel Vascello del Pastene la maggior somma d'oro, che pote raccogliere, si trasferi co' suoi soldati, e col medesimo Pastene al Perù, doue diede tanto calore all'Esercito Reggio, & al Presidente Gasca, che in quel Regnososteneua il partito del Re, e fi valse grandemente della prudenza. & del conseglio del Valdinia nel maneggio di quella guerra, che con l'agiuto del Cie lo vinfero nella Valle di Chiraguana il Pizzarlo, onde presolo prigione, casti garono icolpeuoli, come meritaua la loro infedelta.

Doppò questa vittoria se ne ritornò il Valdiura con i suoi soldati, e con vn buon, foccorso, che imperrò dal Perù al Cile, per profeguire di conquistarlo, come fece con gran valore, e come noi vede. remo in quello seguence Capitolo, perche la refisteza, che gli faceuano gl'India nisticosi grande, che non so samente lo impediua nell'auanzarfi nella conquista; masouente stringeua cost sattamente li Spagnuoli, che nelli prime sei anni, che durol'ostinatione della primaresistenza degli Indiani, irnostri patissero indicibili trauagli. & alfevolte cosi gran same, che erano necessitati, & aftretti a cibarfi di radiche di herbe, di forci, & di altre fimilicole immonde : e se non fusse stato tanto grande il coraggio del Valdinia, fariastato impossibile il poter conquista re quel Regno de contradante a los cos

- I will be a second

CAPITOLO XI.

Di quel che anuennenel Cile nell' assenza del Gouernador Pietro de Valdiuia, e doppo che vi ritorno, e de' soccorsi, ch'egli hebbe per quella impresa.

Miletro Sancez, de Hor su vn Capicano, al quale il Rè haueua fatto gra tia della scouerta, e conquista di certo spatio di paese doppo quello della Giurisdittione des Marchese D. Francesco Pizzarro. Pretendedo per tanto questi, che vna parte del Regno del Cile appartenente à quella, che il Rè gli haucua conceduta; si oppose al Gouernator Pietro di Valdinia, quando riseppe, che il Pizzarro per commissione Reggia, ehe haueua diripartir le conquiste, haueua incalzato quella del Cile al Valdiuia. Ma il Pizzarro fece di modo, che Sancez si contentasse di andare insieme col Gouer nador Valdinia al Cile, al quale lo raccomandò molto, incaricandoli, che l'honorasse, eli desse del meglio di quel pacie, come segui, perche il Valdiuia li diede le migliori Commende d'Indiani, che vi erano. Ma perche l'ambitione difficilmente si satolla, se non arriva al colmo, il Sancez dolente, che il Valdiuia, quando parti dal Cile per andare à soccorrere il Perù, non l'hauesse lasciato per suo Vice nel Cile, tracciò di vecidere Francelco di Vigliagra, ch'erastato lasciato dal Val divia in quel carico, per viurparsi egli quel gouerno. Ma risaputo questo disegno dal Vigliagra, lo preuenne, & hauen dolo preso, li tagliò la testa, con che assienrò la sua vita, & il Valdiuia l'approud quando il seppe: l'approuò si, perche era huomo molto ragioneuole, e giusto, come, perche non suole mai dispiacere à chi ha molti competitori, che quelli va dano mancando.

In questo mentre gli Indiani di Copia pò, che si erano cominciati ad auezzare ad vecidere Spagnuoli, per vendicar la morte del loro Prencipe occiso dalli Capitani Monroy, e Miranda, come si diste da noi nel capitolo nono, mandarono à sil

di spada Giouani Bon con altri quarantal soldati di alcune squadre, che veniuano dal Periral Cile, e con l'esempio di que-Ri (se pure non furno i medefimi) l'Indiani di Cochimbo affalirono li foldari, e Cirradini della Cirra della Sirena, & occifegli tutti, senza che ne auanzasse pur vno, bruggiarono anche la Città. Ma hauendolo rifaputo il Valdinia, quando ritornò dal Perù, mando à Copiapò, & à Cochimbo il Capitan Fracesco de Aguirre con' buon numero di foldati, il qualcoksuo molto valore, e con l'aginto della fortuna siche lifu molto fauoreuole, (perche senzaquello, le forze che seco) haueua non erano basteuoli per si grande impresa) vinse in piu battaglie tutti questi Indiani, e ristorò la Città della Sirena. nel fito doue hoggi si vede. Perilche que sto Canaliere su sempre stimato Padre di quella Città, nel qual possesso si sono conderuati isuoi posteri, che sono de' più nobili di tutto il Regno, e nella Sirena non folamente tra'primi, ma in certa maniera padroni, penla stima, & autorità.

Parmi congeneuole, che in quelto luo go io tratti de Capitani, che in variftem pi andarono al Cile con soccorsi di arme, eloldari, per aggiutare, e promouerne la conquista; perche saria cosa molto dis diceuole, che giacesse seposta in cterna. dimencicanza la memoria di quelli, che col proprio sudore, e sangue hanno secodato quel Regno; onde tanto copiolamesse di ricchezze, e di gloria si raccoglie al presente. Mi dispiace ritrouarmi in luogo, done mi mancano i ragguagli, che sarebbono necessarii per poterne riferire iparticolari. Dirò per tanto quello, che ho potuto cauare dalle Historie generali, benche sia molto poco; perche quei primi conquistatori del Cile si impie garono più nel maneggio dell'armi, che della penna, ne l'ostinata, e valorosa refiltenza, che gli fecero gl' Indiani li confenti per molti anni l'otio; che richiede l'Hittoria Tralasciando dunque l'imprese del Gouernator Pietro di Valdinia, il quale fu il primo, che contitolo di veto conquistatore entrà primieramete nel Cile, come habbiamo detto; e quello del Generale Gio. Battista Pastene, che vi por tò il notabile soccorso di vesti, & armi, come altresi habbiamo accenato; su di molto rilieno l'aginto che vi arrecò il Capitano Monroy dal Perù di sessanta huomini, come dice Herrera, che in quel tempo si stimanano, quanto al presente seicento, datili dal Vicerè del Perù desideroso di promonere la conquista del Cile, per le buone relationi hauntene dal medesimo Monroy, e dal Capitano Miranda.

Non sò se prima, ò doppo questo soccorso su quello, che vi portò il Capitano Christofaro de Escouar Vigliaroel, di cui non ritrouo memoria alcuna nell' historici, che qui ho letto; ma nel Cile è molto viua, nè si spegnerà facilmente, perche, non solamente su riguardeuole il soccorso da lui portato, perche su in tem po, che se ne haueua somma necessità; ma anche per le sue conostanze; poiche que sto Illustre Capitano menò vna copagnia di settanta huomini, per quel, che mi ricordo, a sue spese, e per terra, e per i deserti di Atacama, ò per la Cordigliera, con viaggio di cinquecento leghe.

Quelt'attione solabastarebbe per illustrare la nobiltà di questo Caualiere, quado non fusse tanto chiara, e conosciuta in Spagna la fua nobil famiglia; dalla quale egli non degenerando, non contento di hauer fatto nell'accennata imprela tanto raro sernigio alsuo Rè, seguitò in tutto il corso di sua vita à seruirlo in varie occa sioni con la propria persona, e con quella del Capitano Alonso di Escouar Vigliaroel fuo figlio, che hauena menato à questo effetto da Spagna, e conduste seco in questa occasione nel Cile, per continuare ne' seruiggi de' suoi antenati, e dar modello a' suoi posteri dell' esquisita diligenza, con che doueuano seruire sua Maestà. E certamente sono stati tanto nu merosi quelli di questa famiglia, che hanno honorato la Republica in guerra, & impace, che quelli, che io solamente ho conosciuto arrivano ad ottantasette, senza gli altri, di cui non mi ricordo, ò mancorno fanciulli, e quando gli altri tutti no fustero, bastariano per gloria diquesta famiglia i figli del Generale Luigi delle Cucueue, nipoti di ofto Canaliere, che al numero di sette, ò otto (trattone vno, ò due

di minore età) furno dal padre armati di tutto ponto, offerti, e presentati al Regio esercito, nel quale seruirono molti annia proprie spese, conforme il costume di quel tempo, qua ndo i Comendatori, & i loro figliuoli non haueuano altra paga, che la gloria della propria lealtà, e del seruire fidelmente al suo Re.

Antonio di Herrera, mentona vn'altro soccorso di cento ottanta huomini menati dal Capitan Francesco di Vigliagra, il quale fu doppo Gouernatore del Cile, e quel Regno li deue molto per le gran de imprese, che fece nella sua conquista, degne veramente d'eterna memoria, come noi toccaremo in parte; mamolto meglio le ridirà l'Historia Generale del Cile, alla quale mi riferisco. Fu sempre maichiara, & illustre la nobiltà diquesto Caualiere, come sempre l'han dimostrato tutti quelli disua casa ne'rileuanti seruiggi, che sempre han fatto, e san no a S. Maeita degni d'ogni maggiore guiderdone, e premio. Don Antonio Hortado di Mendoza Marche se di Cagnete, es fendo Vicerè del Perù, mandò, come dice Herrera vn'altro soccorfo per terra di mol rifanti, e trecento cinquanta caualliguidatidal Capitano Don Martino di Auendagno. La nobile discendenza di questo Caualiero sempre mai ha continuato in auanzarsi nella gloria de' suoi antenati, e nello splendore di sua casa tanto chiara in Salamanca, & in altre parti. Io hò conosciuto due fratelli, che soli basterebbono à poter consernare, & accrescere il preggio di quelta famiglia. Il primo fo Don Antonio d'Auendagno, che su Mastro di campo del Terzo dello stato di Arauco, done in varie occasioni diede mostra del suo gran valore, particolarmente in vna rotta, c'hebberoli nostri, nella quale per non perdere l'honore con tanti tranagli, e fatiche acquistatosi, volle perderla vita, tagliato a pezzi da nemich Il secondo fu il Mastrodi Campo D. Francesco d'Auendagno el quale andato in Spagna fu da fua Maestà in riguardo de'inoiservigi, e di quelli de' suoi antenati guiderdonato con vin habito di Sa Gia--como de col gouerno di Tucumana nel qualementresperaua maggiori honorise

premii dounti per altro a luoi molti meriti, finila vita, e con la morre lasciò impressa nel cuore di tutti quella massima infalibile, che non si deue far convodi altra cosa, che dell' Eternità.

Tralascio di riferire la squadra di qualranta soldati, che, come habbiamo detros passando per Copiapò furono ammazzati insieme con Gio, Bon; perche Herrera, che riferisce questo fatto, non dice chi era capo di questa gente, nè io ne ho altra notitia, che quella, che ci dà quest'Autore. Sicome non sò se prima, ò doppo di questi andorno altri Capitani in soccorso del Cile. E probabile, che nelli primi sei anni ve ne andassero molti, & io hauerei caro ritrouarmi in luogo doue ne potessi hauere contezza, per darli questo picciolo honore di mentouarli in quest'opera, accioche i loro posteri participassero inqualche maniera la gloria de' loro antenati; le cui heroiche imprese meritano du rare perennemente scolpite ne' bronzi. Nè menoridico quelfamoso soccorso, col quale entrò nel Cile il suo secondo Gouernatore D. Garcia Hurtado di Mendoz za Marchese di Cagnete, perche di questaparlerò nel suo proprio luogo doppo la morte del Gouernatore Pietro di Valdinia, col quale noi terminaremo di trattare de soccorsi, che vennero dal Pern; perche, benche da quel tempo in qua ne fiano venuti molti, & ogn' anno ve ne venghi alcuno; nientedimeno non sono statitanto segnalati, perche non surono ne principija e ritrouarono il Regno già fondato, e con più forze, stabile, e benmunito: oltre che saria vo non finir mais se volesse riferirli tutti. Dirò per tanto solamente di quelli, che sono venuti da Spagna per la via della Città detta Buenos ayeres, si perche sono stati più nun meroli (perche alcuni arrivorno d cinquecento. & altria mille huomini) come anche perche arrivarono molto opportunamente, quando tutto quel Regno correua rischio di perdersi . Farassi questo nel fine di questo libro in vo trattato distinto, nel quale, accioche maggiormete viua la memoria di questi grandi huominicanto infigni benefactori del Cile, che si possono chiamare Padri della Pagria, si poneranno le loro imagini, & anche quelle di tutti i Gouernadori di quel Regno, quanto più al naturale ci contentird la longhezza del cempo trascorso da quando esti mancarono di vita sino al prefente was a un la camilla de il mega

#### The programme of the body agreement CAPITOLO XIL in carry characters are an energial

11 Gouernador Pietro di Valdinia si ananza nella sua conquista, e popola la - Città della Concettione, done 19 fu in pericolo di perdersi in . Li ma battaglia zinza znoedni E. Asi Duisin

Itrouandosi il Gouernador Pietro di Valdiuia con vn buon nerbo di gente, & stimandola per il suo gran coraggio balteuole à terminare la impresa dell'incominciata conquistau: dice Herrera, che mandò da S. Giacomo all'altra parte della Cordigliera il Capitano Francesco di Aghirre con buon nu mero di soldati, co' quali hauendo questi traggettate quell'Alpi asprissime, fondò nelli Diaghitige Giurij. Tanto dice Hen rera, ne joho più particolar contezza delle Piazze, e Città, ch'eglifondò: onde lasciando di più ragionarne, sieguo il Gouernador Valdinia, e'l suo Esercito Vici quello con molte forze da san Giacomo le tragetrati li furibondi fiumi di Maipo, Caciapodl, Tinghiririca, Peteroa, Teno, & Matachito, foggettoi popoli detti Promocai molto bellicou, el prodi, nellicui leudi perfero il filo gli acciali di Almagro, e molto prima quelli del poderoso Esercito di cinquanta mila huomini, co' quali l'assalì l'Inga, quando pretese infignorirsi di questa Prouincia. Ma fu tato il valore del Gouernador Valdivia, e de suoi Capitani, e soldati, che accompagnati dal fauor di Dio poterono domarli, benche 10 penso, che li costò molto fangue, del che mi rimerto all'Istofie del Cile, che riferiranno meglio tutti i particolari di questa impresa . 00 the imp

Tragetto di più l'Esercito del Valdiuia li gran fiumi Maule, & Itata, & arrivato à quello di Andalien, si aquarterò nella riua del mare, e per l'opportunità del fito fù ini fondata la Città della Cocettiome l'anno 1550, ma vedendo i popoli del paele, che i Spagnuoli entrauano nelle loro terre, come se sussero proprij, mossi egualmente, e da marauigliarsi, e da sdegno fi voltono tra di loro, e facto yn numerolo Efercito, prefentarono al nostro: la battaglia con tanto ardor d'animo, che diedero molto, che fare a noffri. Onde si sparse molto sangue per l'una e per l'altra. parte ma Dio N.S. che indrizzana tutre le fatiche de Spagnuoli alla falute dell'anime da lui predestinate tra quei Gentili,per mezzo dell'Euangelio, che se li do uea predicare, diede sinalmente a nostri: vna gloriofa victoria, nella quale restò prigione ilfamolo Aynabiglio principalissimo Capitano dell'inimici, che haueua fatto marauigliose proue nella batta-The whole a second to the second second the second second

Sea sita la Città della Concettione in vna spiaggia, che in figura di mezza luna forma yn bellissimo seno fornito dalla natura di vna grande Isola a guisa di molo, doue si riceuerono come insecuro porto i vascelli; dalla parte di terra è circondata verso Oriente da alcune colline, che per la loro altezza rassembrano motagne, ma sono si fatramente ricamate da vigne e giardini, che ricreano con gradito spettacolo gli occhi di chi le mira, perche da qualunque parte fi volga lo sguardo, fi vede sepre vna scena verdeggiante, che cerminando colle punte nel mare forma vn gratioso muro intorno a questa città. Nella quale entra dalla parte di tramontana. vir piccolo fiumicello che discede da mori nominati di sopra, quado si disse de siumi di quella Provincia, e dalla parte del Sur la bagna vn altro fiume maggiore, più profondo che chiamano di Andalien; maquantunque niuno di questi siumi arrechi a questa Città il commodo, che apporta a quella disan Giacomo il fiame di Mapocio, perche non entrano come quel lo per le case, seruendo, & alla nettezza, & alla commodità; Suppliscono nientedimeno a questo molte fontane di limpide,e dilicatissime acque, che sorgono per tutta la vicina contrada, tra le quali è molto riguardeuole quella abondante forgiua che derino nella piazza di questa Città, il Ge-Inetaic D. Diego Consaluo Montero, qua-

do la gouerno con altre tanta prudenza, esplendore, quanta doppo dimostrò nel gouerno della città disan Giacomo, quando visu Vicecapitano Generale.

Il fito diquesta città giace in trentatre gradi, e quarantacinque minuti di alrezza verso il Polo Antartico, e per questo, e per l'altezza del suolo gode di vno aere talmente temperato, e piaceuole, che giammai non è offeso dal caldo, e nel cuore dell'estate è necessario adoprar ne'letti quasi le medelme couerte, che nell' inuerno, il quale, benche sia molto piouofo, non è però molto rigorolo di freddo, perche giammai non vi neuica. Per maggior ficurezza di questa città vi fu fabricata vna buonafortezza, che serui molto ne principil per ricouero de Spagnuoli, li quali in que' tempi eran souenti assalitico gran branura da gli Indiani, che oltre modo impatienti di vedersi sottopolti al gio. go de'stranieri, ad altro non badanano che a scuoterlo. Ma con tutto ciò in progresso di tempo, preualendo la loro ostinata oppugnatione si perse questa città, come nelluo luogo diremo. Doppo fu ristorata;ma perche il suo sito è in luogo di frontiera non hà potuto mai crescere, nè auazarsi tanto, come quella di san Giacomo. Nientedimeno va tuttauia crescendo in. ricchezze, e magnificenza, perche i suoi Cittadini vi vanno tuttauia introducendo il traffico delle pelli, ch'è la maggior ricchezza del Cile, & oltre a quelto hanno grande abbondanza di grani, e di vini con molto loro guadagno, perche dalle loro farine si pronede l'esercito Regio, & i lorovini sono migliori di quelli disan Giacomo; benche le loro vigne fian balle come in alcune partidi Europa. Non hanno la copia di mandorle, oglio, agrumi, legumi, che si gode in altre parti del Cile, ne meno commodicà di seccar frutriperhauere l'estate molto breue, e diso le molto fiacco.

Li Spagnuoli, che nascono in questo; paesesono molto docili, e di molto buona Indose, leasi, veriticri, e sedeli, & a qualunque maneggio applicano l'animo ò di settere, o d'armi, vi fanno sodeuole riuscita; visi alleua la giouenti con molta schiettezza, come sche più sontana dalla

Corte, che suol cagionare malitia, e doppiezza negli animi; il Vescouado di questa città è pouero, non hauendo più, chedue, o tre milapessi i oro di rendita, perche, benche il Paese sia molto ricco, &
abbondi di miniere di oro, nientedimeno
sono molto piccole le decime, per cagione
della continua, e trauagliosa guerra, che
da 95. anni in qua, da quando questa città
su fondata, non mai è cessata. Oltre, che
l'essersi perse sette Città stra le quali vene erano alcune molto ricche sappartenenti a questo vescouado ha cagionata.

in buona parte la di lui pouertà.

L'anno 1567, si pose in questa Città la Real Cancellaria, e vi durò fino all' anno 1574. & alcuni anni doppo fu trasferita. nella Città di san Giacomo, doueal presente si troua, e quantunque quel Tribunale comprenda con la sua auttorità (la quale è vniuersale per tutto il Regnos anche la Città della Concettione, di cui fax uelliamo, con tutto ciò l'esercita in lei mol to poca, perche in essa dimorano ordinariamente li Gouernadori, per assistere inquello luogo di frontiera più da vicino all'elercito Reggio, & alle repentine occasioni della guerra. E per questa medesima cagione sta sempre mai questa Città fornita di numerolo presidio di scelta sol, datelca, che ognigiorno entra, & elce di guardia, come fi coltuma nelle piazze d'armi, & oltre gli uffi ciali ordinarij; Alfieri, Capitani Sargenti maggiori, e Maestridi campo, che stanno subordinati al Capitan Generale, ve ne ha molti altri di più, che dipendono immediaramente dal Recesono il Contatore, il Thesoriere, e Reuisore Generale, le cui cariche sono di molta filma, e di gran rendita, poiche maneggiano più di trecetomila pesi d'oro, co'quali si pagano li foldati, e gli vfficiali, e Renisore Generale è ssimato il secondo offitio doppo quello del Gouernadore.

Hanno in questa Città Conuenti, con Chiese molto sontuose si Religiosi di san Domenico, di san Francesco, di sant' Ago stino, della Mercede, della Compagnia di Giesù, & i Fratelli del B. Gio di Dio vno Hospedale, doue principalmente si gouennano, e curano li soldati con molta diligenza, e carità. E le Confraternite, e

tutto ciò, che si appartiene al culto divino, ognigiorno si auanzano, 2 segno che gareggiano della Città di san Giacomo. Mae sopra ogni altra cosa riguorde uole peri continui miracoli, e per la gran dinotione del popolo la dinotissi ma Imagine di Nostra Signora delle neui, che sta nella Chiesa maggiore di questa Città, doue al presente se li lauora vna sontuosa. Cappella con le limofine di tutto il popolo, particolarmente della marinaresca, che Tha presa persua particolar Protettrice, per i molti fauori, e gratie, che del conti nuo nericeue in quei mari, che sono di ordinario molto tempestosi, e digran pe ricolo per chi li traghetta, ne'confini particolarmente del verno. Onde nelle borasche inuocano questa sourana Signora, eli porgono voti; e quando per la di lei intercessione salui arriuano in terra, visitanoscalziquesta Chiesa, & offerendoli larghe limofine sodisfano a'voti promesti,

Fu questa Imagine dell' Illustrifs. Sig. D. Fra Antonio di S. Michele, il quale tu mandato dall' Imperador Carlo V. per Velcouo della Città dell' Imperiale infieme con D. Fra Pietro Medeglin, che dal medesimo su destinato Vescouo di San-Giacomo! Furono questidue gran Perfonaggidel Serafico Ordine di san France-Ico, & primi Prelati di queste Chiese, molto riguardenoli per la santità della vita. Maessendo il Vescouo dell'Imperiale promosso al Vescouato di Chito, vol le portarfeco questa imagine della Vergine delle neui, per la grandiuotione con che la riueriua; ma il popolo che ne era niente meno del suo Prelato diuoto, con grande affetto, esentimento lo supplico, che già che egli, passando ad altra Chiesa liabbandonaua, li lasciasse almeno quella sacra Imagine canto da loro stimata. Intenerito il Vescouo per le lagrime pietose de' suoi figli, li rispose, che , benche chiededoli essi quella imagine lo ricercanano parimente della più pregiata gioia, ch'egli haueua, anzidi vna parte del suo medesimo cuore; con tutto ciò non osa. na negargliela, perche conoscena, che quella imagine haueua da esser la difesa ditutto quel Regno; onde tenessero per cerco: che ne haueriano ricenuto estraor-Libro V.

dinarii fauori, e gratie in tutti i loro trauaglii, e pericoli; e con quelte parole diede licenza di ritenersi l'imagine tutto lagrimolo non meno per il dolore di priuarsi di cosa da se tanto amata, che per la consolatione di scorgere tanta pietà in. quel popolo, che restò contentissimo co l'acquisto di quelfacro tesoro, e lo collocò di nuovo nella Chiesa maggiore, do ue sempremai ha fatto rare meraniglie. Ho voluto riferire questo fatto molto mi nutamente, perche veramente queltimagine è stata sempre la principal difesa diquello Regno, fino da' principii della. fua fondatione, partecipandoh sempremaistraordinariifanori. E perche i deuori della Vergine riceueranno gran conteto in risapere in particolare queste gratie, ne accennerò ne' seguenti capitoli alcune, ò generali, che à tutto il Regno del Cile appartengono, ò particolari aquenute à baneficio della Città della Concet tione, doue fu trasferita questa sacralimagine della Città Imperiale, quando questa si fusse.

#### CAPITOLO XIII.

Delle merauiglie, e miracoli operati nel Cile dall'Imperiale Imagine di Nostra Signora delle Neui.

Auendo fatta mentione della diuotissima Imagine di Nostra Signora delle Neui; la quale sta nella Città della Concettione, saria grande ingratitudine non mentouar' anche les merauiglie, e miracoli, co' quali quelta. diberalissima Signora sino da suoi principii ha misericordiosissimamente fauoritoil Regno del Cile; benche per la perdita della Città dell'Imperiale, nel cui Archivio si serbauano le autentiche testimonianze di ciascheduno in particolare, non ne potrò riferire più che vno ò due de li più conti, e noti, delli quali mi sono informato da quei medesimi, che vi furono presenti, ò l'hanno risaputo da altri, come cola publica, e tenuta das tutti per certa, senza che niuno resti di negarla. Mi ritrouo in particolare per buona sorte yn ragguaglio di quanto riferirò dato dal Capitan Diego di Venegas, Caualieto di gran credito, & autorità, il quale si ritrouò presente nell' Imperiale, à tutto ciò ch'egli nel detto ragguaglio attestò ad istanza di Giouanni Palomino, persona molto pia, e diuota di questa santissima Imagine, il quale essendo Economo della Confraternita eretta al culto, e veneratione di lei, con molta pietà, e diligenza la promoue, & aumenta insieme colla fabrica della leggiadra cappella, che come habbiamo detto se li lanora nella. Cathedrale della Concettione.

Tra l'altre città, che furno nel Cile distrutte dal talizzo furore de gl'Indiani ribellatisi da Dio, e da' Spagnuoli, vna su l'Imperiale, da cui, quando l'assediarono, dinertirono il braccio del fiume, che li dana da bere; onde mancata questa, ne essendoui altra acqua nella Città, doppo haueritolerata due, ò tre di la sere, stauano in pericolo i Cittadini, ò di morire di sete, ò di rendersi a'nemici, con pericolo della morte del corpo, & anche diquella dell'anima, quando riserbaci da quelli in vita, & alla seruitù fussero costretti a viuere schiaui di gente Idolatra. Ri orsero per tanto in questa necessità alla. Vergine, e cauarono la sua Imagine dalla Chiefa, e con dinota processione la menarono ad vn pozzo secco, e pieno di terra, riponendola sopra del couerchio diquello. Mirabil cosa, cominciò subito à sgorgare in quel pozzo acqua limpida, é fresca, con la quale su souvenuta la sete del popolo, e temperate le lagrime, & l'imagine riportata alla Chiefa, era quiui diuotamente visitata da tutti, si per renderle le gratie del riceunto fauore, come per impetrarne de gli aleri. Ma perche pareva în certa maniera disdicenole, che hauendo la Regina del Cielo proueduto di beuanda quel popolo, non lo prouedesse ancora di cibo, seceperciò ella piouere dall' aria non già manna, o pernici, come à gli Hebrei nel deserto; ma grandissima moltitudine di vecelli molto delicati, e piaceuoli al gusto, che raecolti con molta ageuolezza da' Cittadini, li sostentarono, mentre durò quell' affedio. Et accioche non si potesse dubitare, che questierano celesti sauori, poco doppo, quando gl' Indiani auuedutisi che la Città non si rendeua per il mancamento dell' acqua, che li haueuan tolta, con diuertirei I siume, lo lasciarono correre comprima per quella; tosto si seccò la venad'acqua, che miracososamente era sgorgata nel pozzo.

Nonfu minore delle sudette vn' altra merauiglia, che auuenne in questo medesimo assedio. Era questo tanto gagliar do, estretto, che non poteuano gli assediati con le loro forze liberarlene, nè meno mandare à richiedere di soccorso le vi cine Città; fabricarono per tanto al miglior modo, che seppero vita barchetta. acciò mandandola per il fiume al mare, per quella via potessero auuisare gli amici del loro bisogno; ma non hauendo peces cauauano quella, che poteuano da gli otri del vino, la quale non essendo baste! uole, ricorsero alla santa Imagine per im petrare il suo agiuto in tanta necessità. Vn Citridino si ricordò, che haueua. due etridivino, & andòtosto à cauarno la pece, che viera, per offerirla al forni mento della barchetta: mirabil cola, li troudripieni, non di vino; ma di pece, per intercessione dicolei, che nelle nozze di Cana Galilea impetrò, che l'acqua si mutalie in perfertillimo vino, & al presente rinouaudone le meraniglie haueua facto si, dhe il vino fi conucriffe in pece, con. che fornità di tutto punto la barchetta si posero in essa cre Spaganoli, e tre Indiani, e di notte à seconda del siume trasseritifi al mare, quindi si condustero sino alla Città di Valdinia, ch'era la più vicina; ma volendoni entrare, non glilo confenti va gagliardo vento, che da terralenatofi, li ributtò verso lo Concettione, E questa. che parue dilgratia, fu particolar fauore della Vergine, perche in quel punto gli In diani infignoritifi della Città di Valdinia l'haueuano data in preda alle fiamme, el non si deue dubirare, che quel vento soffiò per liberar questa barca dal soprastante pericolo. Che poi la rispingesse alla Città della Concettione, che sta moito piùlontana, si può piamente credere, che fusie cagionata, accioche, come dice il P. Antonio Spinello della Compag. di Giesu nel dinoto fuo libro de laudibus Beatils.

Virg. fol. 628. non da altra parte fussero questi assediati soccossi, che dalla Città, che col suo nome rinerisce, & honora la purissima, & immaculata Concettione della nostra Signora; alla quale si diano im mortali sodi, erendansi perpetue gratie per le mentouate, & altre merauiglie, con le quali ha protetto sempre quel Regno sino da' suoi principii, e sempre mai licontinua per maggior mente beneficar-lo, & accrescerso.

Fecero sperienza in vn' altra occasione delfauor di quelta gran Signora cinquanta Spagnoli tra soldati, e Capitani (vno de' quali su il Capitano Diego di Venegas, che l'attestò ) nel tempo che si perderono le mentouate sette Città, Vscirono questi valorosi Heroi dall' Imperiale in Compagnia del Capitano Francesco Gal dames di Vega, per pigliar lingua, e spiare il dilegno dell'inimico, & a'pochi patti furno alialiti da più di duemila soldari Indiani, a segno, che ciascheduno di loro hauena quasi cinquanta de' nemici all'incontro. Non poterono ritirarsi per esserli stati presi i passi dall' auuersarii. Costret ti dunque a combattere con tanto fuantaggio, benche si difendessero con gran valore, con tutto ciò non hauerebbono potuto conseguir la vittoria, se colei, ch'è cerribile, come isquadroni bene ordinati non sitosse fraposta, o per dir meglio non hauesse combattuto a fauor de Christiani, li quali trouandosi molto mal conci, menere procurano stare uniti tra di loro quan to più possono acquistarono vna piazzet-22, doue il Capitano ch' era molto buon christiano, e diuoto della Vergine in questa maniera li fauellò. Giavedete, ò Caualieri, quanto noi siamo pochi, e quanto numerosi siano i nostri nemici. Egliè impossibile il ritirarci, per esterci stati presi tuttiipassi da gli auuersarii. E altresi temerità il seguitare a combattere; ma è insiemenecessario; accioche non restiamo schiaviditanto crudeli nostri nemici, & è maniselta la nostra morte, se Dio per l'intercessione della sua Madre non ci apre qualche strada allo scampo. Inuochiamola dunque, efacciamoli voto di andare scaszi sino all' Altare della sua santa Amagine delle Neui, che stà nella nostra

Chiesa dell' Imperiale, perche non vi è altro rimedio. Tanto diffe il Capitano, quanto e' disse fecero tosto i soldati: onde fatto il voto, pieni di confidenza in-Dio, e nella sua santissima Madre, passarono per mezzo de nemici co egual meraniglia, con che si vedeuano passare gli agnelli per mezzo de' lupi affamati, lenza che alcuno di loro si mouesse per offenderli. Cosi vscirno li Christiani a vista di quelli, che poco diazi gli hauenan'assaliti quasi per magnarseli viui; ma al presente? haueuano conuertito quel guerriero furore in meraniglia , estupore, vedendo, che se ne andanano liberi, e senza timore alle loro cale coloro, che già stimauano essi proprii schiaui. Et essendo doppo gli Indiani ricercati del mutino, per il quale non haueuano tirato auanti l'acquistata vittoria, risposero, che non fapeuano inqual modo li fuani dall'animo la voglia di combattere, cola, che per non esserli giamai per l'addietro accaduta gli haueua. per la strauaganza cauati in certa maniera fuori di se medesimi. Adempirono i Christiani con molta allegrezza, e diuotione il lor voto, rendendo infinite gratie à questa gran Signora, per la cui intercessione, e difesa hauenano in quel giorno quasi che ricominciata la vita.

#### CAPITOLO XIV.

Siegue nel medefimo argomento delle merauiglie della Regina del Gielo.

TOnè la nostra Regina niente meno potente ne gli Elementi, che formidabile, e terribile negli Eserciti per proteggere, e difendere i suoi. Habbiamo nel passato Capitolo veduti basteuoli argomenti, e proue di questa verità; ne vederemo nel presente altri di non inseriori merauiglie operate nella medesima Città dell'Imperiale, al cui fauore fu derogato alle leggi di tutti i quattro elementi. E referisco tutti questi stupori in questo luogo (benche non siamo ancora peruenuti atrattare della fondatione di questa Città) ancorche vadano tutte vnite le misericordie, e fauori, con le quali quella gran Sig.s'è copiaciuta difenderla

Z . 2

Sia la prima di tutte le meraviglie queli la che auuenne nell'aria, e nella terra. Ilgiorno di san Simone, e Giuda su l'alba fuscossa questa Città da vn terremoto tãto gagliardo, che poco mancò, che nonladistruggesse del rutto. Cominciarono à cader molte case, e sorsi non ne sarebbe rimasta alcuna in piedi, se la Regina del Cielo non hauesse impetrato dal suo benedetto Figlio il rimedio, il che passò in l questa maniera. Aprendo il Sagrestano, doppo passaro il terremoto la Chiesa, tro uòl'Imagine della Vergine delle Neui ca duta nel suolo, ma dritta, e con il volto rinolto al santissimo Sacramento; il che non pote accadere senza gran mistero, miracolo, perche l'Altare doue staua l'Imagine era lito in vno de' fianchi della Chiefa, e per effer'alto più di due canne non pareua possibile che l'Imagine, che era collocata iui sopra nella caduta non si fusse ò spezzara, ò almeno mal concia:accrebbe la meraniglia l'essere rimalta in. piedi, e con lafaccia riuolta al Santissimo à guisa di chi, chiedendo gratie, si abbatte, & humilia, come leggiamo in alcuni essempii, da' quali sappiamo, che scendendo l'Imagine di Nostra Signora dall'Altarchanno offerte preghiere al suo pietosissimo Figlio, & impetratone gran fauoriper i suoi deuoti. Non hebbe ne celsità il popolo d'interprete di questo mi racolo, ne di predicatore, che li persuadesse i nuoui oblighi, che haueua a questa gran Signora, per il gran fauore, che in questa occasione riceueua dalle sue ma ni. Nè il Sagrestano hebbe alcun dubbio del miracolo, perche tosto, che apri la Chiesa, erauisò il dinoto gesto, e sito dell'Imagine, senza potersi trattenere, vsci gridando, miracolo, miracolo, & il popolo, che stana quasi fuori di sè, per lo spa uento del passato, e gagliardo terremoto, subito che vdi quelle voci, corse precipitofo alla Chiefa, e prostrato nel suolo, e baciandolo con diuotione, rendeua le dounte gratie à Colei, ch'era stata loro Protettrice, & Auuocata appresso del suo benedetto Figlio, trattenendo la sua giustitia, acciò non li distruggesse. Presa doppo dalle braccia di tutti la facra I ma gine, e portata in processione per la Chies

sa su con riverenza nel suo luogo ripolta. Accoppiossi con la mentouata merani glia operata dalla Vergine nella terra, es nell'aria, quella, che fece nell'elemeto dell'acqua, fecondando con essa la medesima terra. Pati il Contado della Città Impo riale per vn'anno intiero vna siccità cost ostinata, che in molte partila terra s'apriapprestado quast i sepoleri à quelli, a'quali con negare dall'infecondo fenogli alimenti, acceler aua la morte. Accrebbe. questa fame vn nembo di vermicciuolis che ricoprendo la campagna rodenano le radiche delle biade seminateui. E perche à questa calamità non si poteua perger rimedioda, altra mano, che da quella, che la caggionaua, per proua, & efercitio di patienza de' suoi sedeli, e castigo delle loro colpe, ricorlero à sua Dinina Maestà, inuocando l'intercessione della loro potente Protettrice, & Aunocata; onde portando co solenne processione l'Imagine della Vergine dalla Chiela maggiore ad vn'altra, doue cantarono ad houor di lea la sua Messa, e predicarono delle sue lodi. Stauacon tutto ciò il Cielo tutto infocato, e duro à guisa di bronzo, senza dar fegno alcuno della pioggia bramata. Terminati i sacri vsfici su colla medesima processione riportata la sacra Imagine. alla fua Chiefa; ma prima, che vi arriuaffo si ricouerse in vn tratto il cielo di nuuole, e comincià à scaricarsi pioggia si copiola, che su necessario ricoprir con les proprie cappe la facra I magine, acciò no fusse mal trattata dall' acque, le quali perennemente piombando dal cielo per duo giorni, e due notti intiere tollero di vitatuttiquei molestissimi vermi, e secondarono talmente la terra, che non mai diede la più copiosa raccolta.

Resta da vedere il modo, con che il soco mostrò l'essicacia della protettione, che questa suprema Regina ha tenuto sempre dell' istessa Città dell'Imperiale. Fu in vna sesta questa santa I magine delle Neui portata in processione per la città, e passando per la piazza, doue stauano alcune artiglierie per sar salua, su dato soco ad vna di loro ben tre volte dal bombardiere, e giamai vi si apprese, sino che l'Ima gine con tutta la gente non perueone alla





Chiefa. Era quel pezzo carico di palla, e di molti pezzi di catene, di che si era dimenticato il Bombardiere: onde se hanesse preso soco mentre passaua la processione haueria cagionato gran danno; ma volte impedirlo la Regina del cielo, togliendo alsoco la sua attiuità, sino che tutri si fossero posti in saluo, acciò quella festa fatta in suo honore non si conuertis-

se in tragedia, & in pianti-[Moleialtri miracoli euidenti, e chiari fece la Vergine nella Cittàdell' imperiale (dice con queste espresse parole il detto Cap. Diego Venegas nella sua relatione) & erano tutti autenticati con publiche testimonianze di scritture, che si conseruauano nell'archiuio della medefima Citta; ma come che tutte quelle scritturo li cauarono dal detto archinio, e si trasferizono altroue, quando l'Imperiale si perse; si persero le testimonianze autentiche, e le memorie de tanto rari miracoli; perche il furore dell' Indiani non ci diede sempo a poterli mettere in saluo; Sperimentammo in particolare i fauori della Vergine, quando veniua gran moltitudine d'Indianicon risolutione di pigliar la Città; perche tosto ricorreuamo tuttial rimedio della difesa della Nostra Sourana Protettrice. Auuenne moite volte, che ritrouandoci noi in gran frangente, e periglio, la Vergine comparue visibilmente a gl'Indiani, e comandogli, che senza far male alcuno alla Città, facessero ritorno alle loro case, & essi senza potere fare altrimenti obediuano, e scioglicuano l'assedio, ritornando alle lor case come agnel li mansueti dalle quali erano vsetti come vanti samelici lupi. Lo attestarono li medesimi Indiani molte volte, dicendo, che vna donzella accompagnata da vn vec. chio Spagnuolo, ch' era portato da vn bianco destriero (che per quello, che sempre si conietturò erasan Giacomo protettore della Metropoli, e di tutto quel Regno) li cacciana in fuga verso i proprij Paesi]. sino qui son le parole di questo Capitano.

Sperimenta ruttauia la Città della Con cettione le meraniglie, e fauori, che per mezzo di questa Santa Imagine operasempre dal cielo colei, che in essa si rappresenta, non menonel mare, che nella. terra: Hora tranquillando l'onde, quando con tempesta si mouono, & incrudeliscono, liberandone le naui di quelli, che li porgono voti, e preghiere: hora turbandoil Cielo, e ragunando nuuole, accioche versino opportuna pioggia, sempre che si teme di siccità, per fecondar le cama pagne. Onde in riconoscimento della. protettionedi questa illustre nostra Regina, e del gran potere, che ha soura de gl' elementisopra la guerra, e la pace, espongo qui la sua Santa I magine in atto, e ge-Ito, che Itando in vna riuiera tira dal mare vna naue per introdurla nel porto, per significare l'assistenza inuisibile, con che fauorisce inauiganti. E per mostrare gli fauori, che fa in terra a' suoi diuoti visi veggon dipinte piogge, che cadono: i nimici che fuggono, fonti, che fgorgono, e nembidi vecelli, che volano per alludere a quelli, che sece volare sopra l'Imperiale, per sostentarle nel suo stretto assedio. accid che tutti l'inuochino in somiglianti necessità, e sia da tutto il mondo gloriacata, & esaltata come ella merita.

#### CAPITOLO XV.

Di un'altro miracolo operato dalla.
Vergine nostra Signora a fauore
della protettione del Cile.

Ino della prima fondacione del Regno del Cile ha mostrato sempre la sourana Regina del Cielo di hauerlo tenuto sotto l'ombra del suo patrocinio, come habbiamo vedute nelle cofe già metouate, e vederemoanche per l'auuenire. Ma già che siamo entrati in questo argomento voglio aggiungere vn' altra merauiglia, quale ho vdito narrare da'mici antenati, benche non mi ricordo in particolare in qual luogo anuenisse; so però, che auvenne in vna delle Città di questo Regno ne' principii della suafondatione: auuenne adunque, che stando assediata vna diqueste Città, o pure essendo assalita dall' Indiani vscirono li Spagnuoli, che vi erano dentro a farli resistenza cominciando a combattere, l'Indiani fi cacciarono in. lfuga con gran velocità con tutto che ful-

fero

sero molto più di numero delli Spagnuoli, e tanto valorosi, come si sà. Ma essendo stati dimandati da' Spagnuoli della causa di questa fuga, risposero, che quantunque essi non temeuano de' Spagnoli per lo picciolo numero loro, si erano ritirati; perche viddero venire innanzi alla loro fonadra vnadonna bellissima, che buttandoli ne gli occhi poluere, gli accecaua, e costringeua a ritirarsi, come secero. Egli è dunque dicevole, O ralorosa condottiera de gli eserciti di Dio, la quale con le vit torie dal vostro fauore participasse in questo Regno allichristiani, appresta la strada alla salute di tanti gentili, che sempre mai viuala memoria delle vostre misericor die, e per vostra gloria si scolpisca ne'bron zi, e molto più ne' cuori, e si offerisca all' Altare della voltra beneficenza, e si registrinella imagine, che io in questo libro à nome di tutto il Regno del Cile vi consa gro per pegno delle gratie, e dell'ossequio dountoui.

L'Imagine si vede nell'altra parte del foglio, done se ne vede anche vn'altra,

de lla quale dopò ragionerò,

Per terminare quest' argomento, & accioche più chiaramente si veda il singola re patrocinio, con che la Regina del Cie lo si è degnata fauorire tutto quel Regno, rimirandolo con guardo molto fauoreuo. le (forsi perche come tanto lontano dal resto del mondo maggiormente necessitaua della difesa di lei ) voglio fare l'viti ma ponderatione, che mi souuiene in questa materia, e questa sia, che non so lamente ha voluto questa sourana Signo ra honorare con la protettione delle sue sante imagini le Cirrà, e Chiese publiche generalmente, ma si è la sua liberalità a uanzata à participare i suoi fauori alle case de'particolari Cittadini. Tra gli al tri, che si ritrouarono nel Cile guando gli Indiani distrussero le Città de' Spagnuoli, vno su il Maestro di Capo D. Pietrodi Y. bacanache, e Canaliero, in cui gareggia. rono il guerrier valore, e la pieta christia, ne con merauiglia di tutti noi, che l'habbiamo conosciuto, & habbiamo con istupore oservato in vn personaggio allevato, e nudrito fra l'armitanto tenero senso di pietà, & applicatione alle cose del cie-

lo. Horaquesto Caualiero liberò, se no mi ricordo male, (à guisa di vn'altro Enea il suo Padre Anchise) dall'incendio, es dalle rouine di quelle Città vna imagine della Vergine alta due palmi in circa, e la portò seco alla valle della Ligua, luogo appartenente alla Città di san Giacomo, doue la ripose in vna sua stanza, quale mol to dinotamente l'adornò, e consacrò per Cappella. Sono jo passato molte volte per quel luogo, & altre molte ho parlato altroue con questo Canaliero, e sempre ho vdito da lui marauigliosi fauori, che da questa santa imagine la riceuuti; maconciosia cosa che non misouuenga degli altri colle particolarità necessarie per publicarle alle stampe. Dirò solamente di vno, di cui ho piùfresca memoria per hauere arrecato vtilità ad altri molti, che fedelmente me l'hanno narrato. Auuenne dunque che essendo in quella valle vna gra siccità, e temendosi per conseguente, poca o nulla ricolta, ricorfero tutti ad implorare l'agiute della Vergine, e portarono la di lei Santa Imagine in processione per le capagne, cantando ad honor suo le Litanie & altri sacri hinni. Stauasul principio il Cielo oltre modo sereno, senza dar segno alcuno della pioggia, che tanto bramauano; ma à mezzo il corso della processione mentre gli occhidi tutti stauano affissi nella Santa Imagine, fu auertito, che cominciaua ad ondeggiare il mato di lei agitato da vn piaceuol venticello, che si leuaua, onde destatasi nel cuore di tuttila speranza di conseguir la gratia, si accrebbero le preghiere, e gliassetti diuoti, nè passò molto che ricouerrasi tosto di nuvole quella parte del cielo, che sourasta a quella valle, cominciò a scaricare si copiosa pioggia che fu necessario ricoprire l'Imagine, acciò non fusse guasta dall'acque, le quali, doppo peruenuta la processione a la cappella, donde era vícita, l'auanzarono a. segno, che scorsero torrenti tanto abbon danti per le campagne, che le fecondaro. no tanto, che su molto donitiosoil ricolto di quell'anno. Meraniglia altre volte iperimentata in quel luogo per l'intercelsione della nostra Regina, la cui Imagine ricauata; quanto meglio al naturale siè posiuto espongo qui al pistoso Lestore.







Vera efigies alterius, que in rupis cauitate in modum capelle concamerate non ab opifice aliquo delinealu, sed ab auctore natura ex Jaspide varis coloris costructo cadido vultu sub nigro capillo, palio iteri caruleo exteri rubro vesteros se contexta cospicitur.



particolarmente a gli habitatori della Val le della Ligua; acciò che s'auazino nella de notione della loro protettrice, e coll'esempioloro la promouono negli altri sedeli.

#### CAPITOLO XVI.

Il Gouernador Pietro di Valdiuia oscito dalla Concettione siegue la sua conquista, e sonda le Città dell'Imperiale, Valdiuia, e Villa, rica, e tre Fortezze in Arauco.

Ssendosi l'anno 1550, impiegato il Gouernador Pietro di Valdinia in popolare la Concettione, & in di, fendersi nella forcezza, che vi haueua sabricato da' continui assalti, che riceueua dall'inimico. & anche in informarsi meglio delle qualità del paefe. Alla fine mofso dalliragguagli, che ne li diede il Gapi can Geronimo Alderette, che l'hauen cutto trascorso, determinò di vscire de quella Città, e seguitare à conquistarlo; onde hauendo lasciato basteuolmente presidiata quella fortezza sul principio del 1551. pose mano ad esseguire la presa risolutione. Parti dunque l'Esercito per le pianure di Angol, & hauendo tragittato Agran fiume Biobio, arrino alle sponte del piaceuole fiume di Cauten (il quale fu detto fiume di Dama, per la leggiatria d'yn'altro fiumicello, che in lui entra poco prima che nel mare si scarichi). Quiui troud questo Capitano molte popolationi d'Indiani, & egli vi fondò la ciftà detta l'Imperiale tanto fauorita dalla Re gina del Cielo per mezzo della facra Ima gine delle Neui, come di già habbiamo detto. E questo luogo vno delli più ameni di tutto il Regno: si allontana dal maretre,d quattroleghe, e trentanoue dal. la Concettione, centonoue dalla città di fan Giacomo, centosettanta dalla città della Sirena, e loggiace à trentanoue gra di di altezza verso il Polo Antartico, le campagne, che circondano quelta città fono molto fertili di ogni genere di biade, e frutti, (benche nonvivengono tanto felicemente le vue nere, quanto le bianrhe jabondano altresidi fecondi pascoli!

per le greggi: non ispatiano sempre inpianure; masouento si solleuano in piaceuolicollinette, che sono da per tutto inaffiate da tanto spesse ruggiade, che le secondano à merauiglia. La città su fondata sopra di vno scoglio molto scosceso, fotto di cui si vniscono due fiumi nanigabili; non ha molto buon porto per i frequentibanchi di arena, che sono per quel tratto di mare molto alti. Troud in questoluogo il Gouernatore ottanta mila-Indiani, che l'habitauano, ò molto più, come dicono altri Autori, quali tutti couengono, che sono quei popoli molto pix ceuoli, e di buona indole, nè tanto feroci nell'armi come gli Araucani. Hebbe que sta città il suo Vescouo, e per le buone qualità del suo sito cominciò ad auanzarsi tanto, che se non fusse stata distrutta, come vedremo, sarebbe hoggidi yna gran città, e molto ricca, per le molte minie re d'oro, le quali sono nel suo distretto ba Hauendo il Gouernatore fondata questa Città, che su la quarta di questo Regno, riparti il contado di lei,e diede le comende degli Indiani alli conquistatori, conforme l'autorità Reggia, che haucua per quelto, affine d'impegnare magiormente i Spagnoli nell'incominciata conquilta; per se stelso serbò ala tenuta di Arauco, da Tucapel, sino à Puren, trattone alcune comende, che in quei luoghi diede ad alcuni pertenerli tutti contenti. & hauendo lasciato il presidio, che li parue basteuole nell' I mperiale, andò verso Valdiuia, & essendo arrigaco al samoso siume. mentouato di sopra, e volendo valicarlo per infignorirfi del Paele, e de' Popoli dimoranti sino di là dall' altra sua sponda fu trattenuto dalla valorofa Indiana che haueua nome Recloma, la quale si offerse. tragettare quel fiume a nuoto, e tirare. colla sua sola autorità alla di lui obedienza queipopoli, come realmente fece, es noi habbiam detto, nel cap. 18, del primo libro, doue con l'occasione di trattare del porto di questa Città, habbiamo dette molte cose concernenti al suo sito, sondatione, abbodanza, e ricchezza delle sue Minere; che rendono il più perfetto oro di tutto quel pacle; onde non è necessario il ridirlo in questo luogo. Ha-

### 184 BREVERELATIONE

Hauendo il Gouernador fondata quefia Città, vi fece la lua fortezza, e la forni di presidio; e riparti le terre, e comende, come haueua fatto nell' Imperiale, e
rimanendosi in quella per dar maggior calore al di lei auanzamento, e progressi,
mandò al Capitano Geronimo di Aldarette con basteuole nerbo di gente per esplorare il paese sino alla Cordigliera; ma questi
hauendo raguagliato il Gouernatore del
gran numero di popolationi, che incontraua, e del gran spatio di Regioni, che
discopriua, sondò la Città, a cui diede
nome di Villa Ricca, per le mostericchez
ze, che ne'suoi confiniritrouò.

Sul principio su eletto per sondar questa Città il fito, che parue il migliore; mà po co doppo fu trasferita ad vn'altro più vãtaggioso alle sponde de un gran lago, che giace alle falde della Cordigliera; lontano sedici leghe dall'Imperiale, e quaranta. dalla Concettione; il qual luogo, benche non sia tanto abondante di viueri, come gli altri di quel Regno; non li manca però il necessario, & ha tante altre buone qualità, che compensando questa scarsezza, to rendono non inferiore ad alcuno. Ma io sono costretto a passare in silentio le particolarità di questa, e delle altre mentouate Città; delle quali (conciosia, che gran tempo è che si persero) potriano dat compito ragguaglio, folamente coloro, che le hanno conosciute prima; che sustero distrutte, li quali, perche stanno molto Iontani, io mi rimetto all'historia Generade, che lo dirà tutto in particolare.

Queste sono le Città, che popolò il Go uernatore Pietro di Valdinia, e quantunque nella fondatione di queste vitime, no hab biamo facta mentione del molto sangue, con che furno fondate, non perciò frnega, che questo non fusse molto; ma io tralascio di ridirlo, perche non ho particolar contezza delle battaglie, e difficoltà, che si superarono; mà so bene, che furnotali, perche si hebbe à contendere congente tanto bellicola) che parue temerità ( le pure non fu particolar dispositione del Cielo)imprendere opere coranto malageuoli, che sarebbono parte impossibili a qualsuoglia cuore per temerario che fusse. Onde non vi manca, chi tac-

ci il Gouernador Valdinia, dicendo, che non misurò le sue torze, e che abbracciò più di quello, che potea stringere com'egli stesso poco doppo lo sperimentò con tanto suo danno. Alcuni Autori, che trattano di questo alla lunga ci narrano il granvalore, toleranza, e longanimità, che mostrarono i Castigliani, combattendo continuamente, e soffrendo estreme necessità ditutte le cole; manè le loro forze,nè il doppio, se l'hauessero hauuto di gente & armi, saria stato bastenole a soggettar quei popolisse esti in vedendo i nostri a ca uallo, cosa tanto nuoua in quel paese, e che toglieuano la vita di lontano con gli archibuggi, non hauesterostimaro i Spagnuolitanti Epunamoni (così chiamano essi i loro Dei) & immortali, che traessero l'origine da qualche virtusourana, che li participana possanza da scoccar saette a guisa di Dio, perche non hauendo essi giammai sénsiro colpi di bombarde i nevedute arme da foco, li parcua che il rimbombo di quelle fusse vn tuono; onde posero nome a questo genere de macchine. Talca, che nel loro linguaggio significa. tuono, e chiamano i Spagnuoli Viracochas, cioè, gente venuta per mare, ouero spuma del mare, additando, ch'erano man dati da Dio persoggettarli.

Questo concetto cagionò in esso loro gran rispetto verso de'Spagnuoli, particolarmente in quei principij benche all'hora, e sempremai li fecero valorosa resistenza, e particolarmente gli Araucani, che sempre furno tanti Achilli tra tutti gl'altri; ilche conoscendo bene il Gouernador Valdinia si appagò per all'hora di quello, che fino à quel segno fi era acqui-Hato, e ritornando verso Arauco, al passarche sece per Puren, & Tucapel, tondò in quei luoghi tre forrezze, lontane otto leghe l'vna dall'altra nelli siti, che li paruero più opportuni, accioche dalla vicinanza si potessero meglio difendere, e dopòritornò alla Concettione, & a S. Giaco mo, e quini mandò 1 Capitan Geronimo di Aldacette in Ispagna, accioche ragguagliandoil Rèdelle ricchezze, & altre buone qualità di quel Regno, e de gli acquisti, etondationi fatteni, impetrasse da S.M. il soccorso, & assistenza, di cui si necefficana; Perche le città di fresco sondate haucuano gran bisogno di disesa, à cagione che gl'Indiani crano molto sidegna
ti, e tacitamente fremenano, vedendo
di esser' entrata tanta gente straniera
nel lor paese, & haucrui sabricato tante
città, e fortezze, le quali tuttania si andanano ananzando, e crescendo. Per questo il Gouernadore vsci dalla città di san.
Giacomo con la gente del soccorso arrecatoli dal Perù da D. Martino de Anenda
gno, la riparti per li presidi, per assicurar
maggiormente le città tutte, e credendo
d'hauerle tutte bastenolmente fornite,
applicò l'animo à far la norare le miniere
d'oro.

d'oro. Perche il suo dissegno era di passare in-Spagna, e portarui quanto maggior quantità d'oro hauesse potuto, per dimostrare co gli effetti la ricchezza di quel Regno, & impetrar da sua Maestà li honori, e prerogative solite darsi alli conquistatori del-· l'Indie, & vn buon soccorso per terminare l'incominciara conquista. A questo sine mandò Francesco di Vglioa l'anno del 1552, con due naui allo stretto di Magaglianes, acciò riconoscesse il modo di tragettarlo, per poteriene egli seruire nel viaggio versa Spagna, che dissegnaua fare per quella frada. Ordinò di più, che fi rin trouiassaro nuoue miniered'oro, delle qua li, perche il paese abbondagrandemente, come dice Herrera, se ne discouersero molte, e le più ricche furono quelle di Chilacoya, lontane quattro leghe daila Concettione, equelle di Angol, doue furnoposti, come attesta il medesimo Autore, ventimila Indianiper cauarle. E perche i refori, che si ritraheuano da miniere tanto ricche, e vergini erano copiosissi me; abbaccinati non folo i foldati, ma il medesimo Gouernadore dal lusinghiero lampo di tante ricchezze, cominciarono à trascurare la disciplina ò della militia, ò del gouerno tanto necessario, particolarmente su i principij delle conquiste; onde diedero campo à gli Indiani di machinar li con la ribellione l'ultima stragge, e rouina, come accenna elegantemente Ercila in questi versi della sua Araucana al canto primo.

El felice sucesso, y la victoria,

La fama y posessiones que adquirian
Los truxo a tal soberbia y vanagloria
Que en mil leguas diez böbres no cabian
Sin pasarles jamas por la memoria
Que en siete pies de tierra al sin bauian
De venir a acabar sus binchazones
Su gloria vana, y vanas pretensiones.
Crecian los intereses, y malicia
Acosta del sudor, y dano agena,
Y la bambrienta, y misera codicia
Con libertad paciendo jua sin freno
La ley, derecbo, suero, y lasusticia
Era lo que V aldivia bavia por bueno
Remisso en graves culpas, y piadoso,

T en los casos liuianos riguroso. Gli Araucani dunque impatienti del giogo Spagnuolo per iscuoterlo cominciorono à trattar con esso loro con molta arroganza, & orgoglio, non solamente di parole, ma anche di fatti, venendo taluolta con esso loro alle mani, & vccidendone alcuni, e scorgendo, che si dissimulaua da' Spagnuoli con esso loro, si auanzauano sempremai nella baldanza, e superbia, & auuistisi, che li Spagnuoli non erano Dei, nè immortali, come al principio s'imaginauano; ma huomini come glialtri, e soggetti alle communi miserie dell'humana caducità, si risolfero con manifesta ribellione sottrarsialgio go dellaloroseruith, come dice Ercila ne' seguenti versi.

Elestado de Arauco acostumbrado
Adar leyes, mandar, y ser temido,
Viendose de su trono derribado
Y de mortales hombres oprimido
De adquirir libertad determinado
Retrobado el subsidio padecido
Acude al exercicio dela espada
Ya por la paz ociosa desvesada.
Por Dioses como dixe erantenidos.
Delos Indios los nuestros, pero osieron,
Que de muger, y bombre eran nacidos,

Que de muger, y hombre eran nacidos, Y todos sus flaquezas entendieron Viendolos à miserias sometidos El error ignorante conocieron Ardiendo en viua rabia auergonzados. Por verse de Mortales conquistados.

# CAPITOLO XVII.

Si popola la Città di Angol, e si ribellano gl'Indiani dalli Spagnuoli.

On l'occasione del fauoro delle miniere di Angol il Geuernador Pietro di Valdinia vi fondò vna città, à cui diede il medefimo nome di Angol, ouero quello del confine Vi sono alcuni, che ascriuono la fondatione di quelta cit tà al Gouernador D. Garsia Hurtado di Mendozza Marchele di Cagnete, che successe al Valdinia nel gouerno di quel Regno; ma io conciliando queste sentenze, penso, che il Valdinia la fondasse nel primo sito, & il Mendozza la rifacesse nel mede. simo luogo doue hoggi stà tre leghe lon tano da quel primo. Questo e vna pia nura molto spatio la , e disimpacciata, otto leghe lontana dalla Cordigliera, e dalla Concertione sedici, à venti, secondo le diuerse opinioni nate forsi dalli due siti, che hebbe questa città, del che mi rimetto all'historia generale; il maggior giorno, es la maggior notte diquelta città fono di quattordici hore, e mezza, Il contado è molto abbondante d'ogni genere di frutti, e biade, particolarmente di cipressi, da' quali si caua, come dice Herrera, il lacre, cioè la cera per suggellare, comunalmente detta di Spagna. La città è circondata dalla parte di mezo giorno dal gran fiume Biobio, e da quella di Tramontana da vn'altro ruscello, che scancandosi da vn'alto scoglio, li porge la comodità di molti molini, & entrambi questi siumi concorrono grandemente, non folo alla bellezza, ma anche alla fortezza di queita città. La gente, che vi nasce è comunemente d'acuto ingegno, d'indole generola, e piaceuole, molto amica della verità, è molto leale, come gli altri del Cile, che stimano la leasta per il principal preggio della loro nobiltà.

Maritornando àgli Araucani, già mi pa re di vederli affacendati, & intesi à tracciare il modo per liberarsi dalla seruitù de Spagnuoli. A questo sine si ragunarono insieme i loro Cacichi co la gente da guer ra, che ciascheduno pote commodamete nella sua Signoria assoldare senz'altra paga, che quella, che sborsaua l'amore della libertà, e della Patria comune.

Si ragunarono per tanto i seguenti Cacichi, Tucapel gran nemico de christia. ni con tre mila soldativ. Angol Capitano molto prode con quattro mila, Cayocupil con tre mila, che menò dalla Cordigliera, huomini forti, come li scogli di quel monte, Migliarapue vecchio di grande e-Isperienza, ne menò cinque mila: Parcaui. tre mila: Le molemo sei mila: Mareguano, Gualemo, e Leuopie, ne condustero tremila per ciascheduno: Elicura stimato lynode' più forti huomini ditutto quel Re gno ne arrolò sei mila: & altretati ne meno l'attempato Colocolo da tatti per la sua molta prudenza stimato per capo, e per padre. Vagolmone offerse quatromila, e Puren sei altri mila. Lincoya, che haueua vna gigantesca statura, si off rea dar più gente di tutti gli altri. Peteghele Signor della valle di Arauco, donde prele il nome tutta quella Prouincia, comparue con sei mila, & ilfamoso Caopolican, & i fui vicini Tomafo, & Andelican, & altri moltifi mostrarono pronti a concorrere ciascheduno di loro con i proprij vasfalli a quelta impresa. Radunarisi tutti questi Cacichi nel giorno, e nel luogo assegnato a banchectare, e crapulare, secondo illor costume di comenciare le loro resolutio ni più graui, e dal vino, e dall'vbriachezza facilmente determinarono il punto principale, di ribellarsi dalli Spagnoli; mavi su molto che sare per elegere il capo, e Generalissimo di quella impresa, perche pretendendo ciascheduno, perse quello honore & allegando le lue ragioni percó leguirlo, sarebbono quasi venuti alle mani, le non si susse fraposta la venerabile prudenza, & autorità di Colocolo, che la riduste ad eleggere il gran Caopolicano, ilquale tutti si sottoposero, e prestar ono vbidienza.

Presso al luogo, doue su fatta questara gunata, e congiura, era vna delle tre sortezze sabricate de Spagnoli in questa Pronincia; a questa volcua la soldatesca impatiente subitamente date l'assalto, ma la rassrenò il Generale Caopolicano per procedere con maggior sicurezza, e cautèla ondesordino ad vn suo sergente detto Palta, che scelti ottanta soldati de più valerofi, e delli meno conosciuti dalli Spagnoli e da gli altri Indiani, chestauano con esso foro nella fortezza e tra essi li due gransoldati Caiaguano; & Alcatipay, li cari casse di sasci d'herba, e di legna, dentro de qualiciascheduno hauesse le sue armi, e li mandasse nella fortezza (doue entrauano ognigiorno l'Indiani, che stauano al servitio de Spagnoli carichidi gente, & altre cose necessarie) con ordine, che ad ogni domanda, che li fusse fatta, fingessero di non vdirla, o non intenderla, fino che non fussero entrati tutti: & all'hora hauendo prese l'armi, comenciassero, a menar le mani alla gagliarda. Il tutto fu puntualmente esleguito; & essendo colla stratagema accennato penetratitutti nella forrezza, & hanendo cominciato a combattere, gli Spagnoli tosto toccarono all'armi, e brauamente si disesero, vecidendo molti de nemici i quali, quelli, che sopranissero, cominciarono ad vscire dalla fortezza, o per fuggire da Spagnoli, o per zirarli fuori di quella, mentre che alla lor fuga volessero dar la caccia, & in questo mentre dar tempo a Caopolican, che arriuasse col resto dell'esercito il quale tosto se presentò alla fortezza, e coi fresco foccorso della molta gente, che menaua feco non solamente liberò i fugitiui Indiani; ma tosto, fece ritirare i Spagnuoli, che li seguiuano dentro del forte, doue gli

Ma i Spagnolinon fitennero ficuri in. quelluogo, onde l'abbandonarono, ritirandosi alla fortezza di Puren, per potersi meglio difendere in Compagnia de gli altri soldati diquel presidio. Peruenuta la nuouadi questo successo alla Città della. Concettione il Gouernador Piedro di Valdinia, che ini all' hora dimorana, fubito cominciò a trattare di porre opportuno rimedio alle sourastanti sciagure, Alcuni tacciano la sua lentezza, e dicono che per afficurare li tesori delle miniere, delle qualitenena impiegati, come dice. Herrera einquanta mila huomini, prima di andare a soccorrere la fortezza di Puren, volle visitare le miniere, e fabricarui vna fortezza per difesa di quella, con la qual

Libro V.

dimora soccorse molto tardo que di Puren madietatamente giudicando più tosto deue essertacciato per souerchio frettoloso questo Capitano, mentre che senza attendere socorsi dell'altre Città si incaminò con molto poca gente ad incontrare, e combattere il grade esercito di Caopolicano e lusingato dalla buona fortuna delle passate vittorie, si espose, e si lanciò nelli pericoli, e nell'vitima rouina, che si dirà nel seguente capitulo.

#### CAPITOLO XVIII.

Gli Indiani ammazzano il Gouernador,
Pietro di Vaidinia contutto l'esercito, si narra famoso satto di Lautaro servidore del Gouerna
dore prinsipal' Autore
di questa stragge.

Ragid rerminato il corso della vita diquesto gran Capitano, degno, certamente per le magnifiche imprese da lui fatte di una eternità di Encomij, e la morte lo chiamaua ase con molta fretta, & egli per cooperarui dalla sua parte senza aspettare i soccorsi dell'altre città vici da Tucapel co la poca gente, che haueua, per trastornare quel torrente di disgratie, prima che s'auanzasse più oltre. Ma perche il cuore presago gli indouinaua cose sinistre; mandò auanti trascoritori per spiare la campagna, de'quali però non ritornandone alcuno a darli aunifo, stana con molto sospetto; ma hauendo doppo due leghe di camino ritrouato le teste de' suoi esploratori sospese ad vn albero, la gliaccrebbe il timore, e tenendo il consiglio co' suoi; alcunifurno di parere, che sifacesse alto; altri portorno openione. ch'era loro gran vergogna ritirarsi, senza ne meno hauer veduta la faccia dell' inimico; questa openione preualse, onde si marciò, & essendosi poco doppo incontrati i nostri con gli Indiani, si cominciò vna fiera battaglia con tanta ostinatione da entrambe le parti, che per vn pezzo non si scorgeua, done la vittoria inchinasse madoppo lungo cobattimento, cominciando a dimostrarsi la vittoria per i Spagauoli, e facendo gl' Indiani mostra di

ritirarli, il famolo Lautaro, chi cra vnoj Indiano, che seruiua di paggio al Gouer nador Valdinia prenalendo in lui l'amor della Patria, e della libertà, alla fedeltà, che doucua al suo Signore passò al partito de gl'indiani, e di questa mantera li sauellò. Che cosa è quelta, che voi fate, ò valorosi Araucani; perche voltate le spalle, mentre si tratta della libertà della Patria commune? Non vedete quanto sia meglio? gloriosamente morire, che viuere in milera, e perpetua seruith? Qual rio destino vi scorge a macchiare, & oscurar la fama acquistata per tanti secoli? Souengaui, che voi sete figli di genitori, che si acquistarono tanto grido di lode, con fare faccia al nemico, e per consernarlo, auenturarono souente, e la robba, e la vita? Qual male è più graue della seruitù? Qual cosa più dura del giogo della schiauitudine? Non è egli molto peggio vederle vostre donne, e figli soggetti ad altri, restando voi liberi? Sbandite il timore, e prendete animo, ò generosi compagni, erisolueteni, o a morire, ò a viuere liberi. Tanto disse Lautaro, & accompagnò il suo dire con tanta eficacia, che mutò i cuori di tutti, & egli per maggiormente mouerli, poltofi dalla lor parte, cominciò a brandere vna lancia contro del Gouernador suo Signore, il quale merauigliato di tanta nouità le disse, Traditore, che è quello, che tu fai? ma Lautaro lirespose con alcune lanciate, con le quali accese talmente gli animi de'suoi alla zuffa, che la ripigliarono con grande ardire; rifoluti, o di morire, o di vincere. Ilfamoso Ercila canta di questo fatto in. questa maniera.

De quien prueua se oyò tan espantosa
Ni en antiqua escritura se ha leido
Que estando dela parte victoriosa,
Se passe ala contraria del vencido?
Y, que salo valor, y no otra cosa
De va barbaro mochacho aya podido
Arebatar por suerza alos christianos
V na tan gran victoria delas manos?
No los dos publios Decios, que las vidas
Sacrificaron por la patria amada
Ni Curcio, Oracio, Scenola, y Leonidas
dieron muestra de si tan señalada (das
Ni aquellos, q en las guerras mas reñi-

Alcanzaron gran fama por la espada Furio, Marcello Fuluio Cincinnato Marco, Sergio, Philon, Seua, Dentato Dezidme essos famosos, que bizieron ? Que al becho de este barbaro igual fuesse Que empressa o que batalla acometieron Que alo menos en duda no estudiesse? A que riesgo, y peligro se pusieron Que la sed de l Reynar no les mouuiesse? Y de interresses grandes infistidos, Que alos timidos hazen atreuidos ? Este, el decreto y la fatal sentencia En contra de su patria declarada Turbo, y reduxo a nue ua differencia Tal fin bastò a que fuesse reuocada Hizo a fortuna, y bados resistencia Forzò su voluntad determinada Y contrastò el furor del victorioso Sacando vencedor al temoroso.

Animati dalle parole di Lautaro gl'Indiani combatterono con tanto valore, che co'l fresco soccorso, che riceueuano sempre mai dalle loro moltitudine di gran. lunga maggiore della gente Spagnuola, hauendone fatta gran strage finalmente. fecero prigione il Gouernador Valdinia, vecidendo il Cappellano col quale voleaconfessarsi, mentre vedendosi disfatta la gente, e poco men che solo, si disponeua alla morte. Menato quelto gran prigionière in presenza del gran Caopolican li offerse, se li dana la vita, si prometteua. con giuramento di partirsi con tutte le sue genti da tutta quella Prouincia. Fece il Valdinia questa offerta con tanto sentimento, & eloquenza, che già si era mosso Caopolican, in cui gareggiauano del pari la generosità, e la sortezza a dargli la vita. Ma lo ritrassero da questo pensiero le sconsertate grida de suoi, che con gran schiamazzo vociferauano; estere vna grande imprudenza prestar fede alle parole di quel priggione, che fi mostraua cosi humile, perche si vedeua in mano de suoi nemici; ma quando haueste ricouerata la liberta, hauerebbe senza fallo seguitato la guerra, & afarli ogni danno. Fu dunque condannato a morte il Valdiuia, e tolto su esseguita questa sentenza. Non è certo, conqual maniera di morte li toglicser la vita, perche alcuni dicono, che li versarono nella bocca oro dis-

fatto, rimproverandoli che si fatollasse, tutti l'honorò del carico disuo Luogotepure dell'oro, che con tanta anfietà haueua bramato. Altri vogliono, che vn Caciche, de moltische si ritrouarono in quella consulta impariente di vedere, che si richiamasse in dubio, se il Valdinia donea. m orire, ò pur vinere, l'vccise, dandoli con vn bastone serrato sul capo, non senza di spiacere di Caopolicano, per il poco rispette mostratoli. Mi rimetto all'historia generale, che con più agio potrà rintracciare questi particolari; non dubito però di affermare, che questi Indiani doppo hauer' veciso il Valdinia, non facessero secodo il lor costume pisseri de gli ossi delle gambe di lui, conseruandone anche il cra neo per testimonianza di questa vittoria, e per incitamenro a' loro posteri di conseguirne dell'altre. Tutto l'esercito de'Spagnuoli fu mandato à fil di spada, e solamerescapparono due Indiani amici, che difesi dall'oscurità della notte, si nascosero in alcune macchie, donde transferitisi alla Concertione, arrecarono l'infelice nouella, e con ella quella confusione, e dolore, che potea caggionarsi da tata ruina.

# CAPITOLO XIX.

Di quello che anuenne dopò la morte del Gouernador Pietro de Valdinia.

Appolicano doppo la mentouata victoria sonò à raccolta, e fece cofiglio co' suoi di quel che si douesse fare. Visurno diversi pareri, giudicando alcuni esser meglio inuadere le città de' Spagnuoli subito, prima ch'hauessero tempo di apparecchiarli per la difela; altri estere puì oportuno aspettare il nemico nel proprio paese, doue haucuano le montagne, & rlaghi per baltioni, e trineiere, ch'andare ad assalirlo nelle proprie cafe, doue ciascheduno suol'essere più valoroso, e più prode; questa opinione su abbracciata da Caopolicano, il quale haue dola persuasa all'Esercito con molta elo quenza, al fine del raggionamento voltofi à Lautaro, lifece vn grande Elogio, ascriuendoli co molta lode quella victoria, da cui pendena la libertà della Patria comune, eper guiderdone, con consenso di

nente Generale. Doppo cominciarono à festeggiare per molti giorni, conforme il lor costume con lotte, giuochi, balli, e bachetti l'ottenuta vittoria; senza però tralasciare la disciplina necessaria ad vn'Eser cito che ancora si ritroua in campagna à fronte dell'inimico. Ma molto diversamente passauano le cose nelli Spagnuoli, perche Francesco de Vigliagran, ch'era Generale, Luogotenete del Valdinia s'incaminò con tutta la gente, che porè porre in ordine alla volta d'Arauso per vendicar la stragge del Gouernadore del suo Esercito. Lautaro, al quale Caopolicano hauea commesso, che sciegliesse il sto più opportuno per attendere il Campo Spagnuolo, fi era accampato con diecemila. Indiani sopra di vn'alto monte le cui balze dalla parte d'Occidente sono bagnate, e difese dal mare, e gli altrifianchi da scoscesi precipitij, nè vi si può ascendere per altra via, che per vna parte sola. Sopra vi è vna spatiosa pianura, done s'era accampato Lauraro, che à bello studio lasciò libe na tutta la campagna, fuori di quel monte alli Spagnuoli, per tirarli à quel luogo tan to vantaggiolo per lui.

subito le sue squadre, e mando ere compagnie di caualli ad inuestirlo, per tirarlo suo ra delle sue trinciere; ma Lautaro non per questo si mosse da' suoi quartieri, e solamente ributtava li assalti con molte salue di dardi, e di quado in quado accolentina ch'vscisse alcunde'snoi à dissidar' à corpo à corpo qualche soldato del Campo Spagauolo. V scirra gli altri vn giouane mol to valorofo, ch'hauea nome Curiomano, il quale correndo vn lungo arringo, lanciauavna lancia con tal destrezzaje he feriua molti delle squadre Spagnuole ! Corse sette volte in questa maniera, & all'ottaua il General Vigliagran non potendo

Peruenuto dunque il General Fracesco

de Vigliagrana vista dell'inimico schierò

rò à Diego Cano soldato di molto valore, che vicisse à domar quell'orgoglio, & egli lo fece, impiegandouiperò tutte le sue. forze;tato grande era la fortezza di quel

hormai più tolerare tanta baldanza, ordi-

valoroso Indiano.

Mascorgendo i Spagnuoli, che non po-

teuano con i spessi loro, assalti tirar l'iniq mico fuori dalle trinciere; & auuedendo si, che da quelli li erano serrati li passi co molta fretta per corli in mezzo, cominciarono à fargiocare l'artiglierie, e moschetterie, che fece gran strage ne gl'Indiani; ma Lautaro per liberarsene ordinò al Capitano Leucatone, che assalisse li Spa gnuoli dalla lua parte, senza fermarsi, fino che non si fusse mescolato con i moschettieri. Tanto esfegui Leucatone, e l'esfetto tu appunto quello, che pretendeua con questo Aratagemma Lautaro; cioè, ch'essendosi mescolate le squadre de'Spagnuoli,e dell' Indiani, restasse inutile la moschetteria de' Spagnuoli, li quali er ano co stretti à non iscaricarla contra de'nemici, per non oltraggiare i proprii compagni, che con quelli stauano rimescolati. Stratagemma certamente piena di molto ardire, per i molti Indiani, che moriuano, quando si sforzauano di mescolarsi conla moschetteria de' Spagnuoli; ma molto necessario per togliere all'inimico il vantaggio dell'armi da foco.

gran valore dall'vna, e dall'altra parte, fegnalandosi tra Spagnuoli in questa sanguinosa battaglia i Bernali, Pantoggi, & Aluaradi, & altri molti; ma più di tutti il ¿Capitan Pietro Olmos d'Aghilera Cauaciero Andaluzo, che tolse di vita quattro amosi Capitani inimici, Titaguano, Guan cio, Canio, & Piglio, e fece altre prou degne del molto valore proprio del suo nobilissimo sangue, che diramato in molte case Illustri, honora hoggidi quel Regno con personaggi, le cui heroiche imprese, e meriti richiedono vna particolare Historia. Hor'essendo l'inimico molto superiore di forze alli nostri cominciò la vittoria a mostrarsi per la lor parte. Que

il Gen. Vigliagran co' suoi, stimado più to-

sto temerità, che valore il voler combat-

tere con tanto suantaggio, cominciò à ri-

tirarsi con buona ordinanza, e nella riti-

rata mostrarono molto gran valore, e pru

denza, perche l'immico li segui per sei le-

ghe continue sempre rinforzando li assal-

ti,ò con le nuoue squadre, che faceua en-

trare in battaglia, ò con le molte, che, di-

sposte prima in molti luoghi per prender-

In questa maniera si combatteua con

sli i passi, vsciuano da tutte le parti fresch à danneggiarli. Tra l'altre cose poco mãcò, che non virestasse ò preso, ò morto il General Vigliagran, il quale essendo caduto in mezo de' nemici, fi difese però con tanto valore, che diede tempo à tredici valorosi Spagnuoli, chetosto vi accorsero di venire à liberarlo. Fu grande la strage di questa giornata; poiche dalla nostra parte vi restarono mortidue mila, e cinquecento trà Spagnuoli, & Indiani loro confederati, e molto più di nemici, i cui osti si veggono hoggidì sparsi per le falde del famolo monte, oue legui questo fatto d'arme, al quale perciò è rimasto il nome del Monte di Vigliagran. Quei pochi de nostri, che auanzarono, si ricouerarono nella Concettione, riempiendola tutta. del dolore, e dellueto, che ciascheduno si può immaginare, e suol nascere alle nouelle disomiglianti ruine.

#### CAPITOLO XX.

Lautaro faccheggia la Città della Goncettione: Gaopolicano assedia quella dell'Imperiale, ma non la prede per lo particolar fauore, co cui la difese la Regina del Cielo.

TOn fogliono le sciagure accader fole;ma più tosto vna calamità è calamita dell'altra. Tanto aunenne à questa misera Città della Concettione. In vnasera vi si ricouerarono gli auanzi dell'Esercito Spagnuolo; ma appena passò quella notte, che su molto più tenebrosa per il dolore, e paura, che per l'ombre, e caligine, quando su l'Aurora si viddero le squadre del vittorioso nemico, che veniuano à bandiere spiegate ad assalir la meschina Città. Qui s'imagini il pietoso lettore la confusione, lo spauento, e l'horrore: bafti fol dire, che, non hauendo i nostri forze da far difesa, furono costretti: ad abbandonar la Città, con la fretta, e cofusione, con che sisuol suggire da vno iocendio,o da un terremoto, senza badare ad altro, che d saluar la vita, lasciando la Città tutta piena d'oro, che hauena caualto, dalle miniere senza punto curarsene, e

tragettando con grandissima fretta, ansieta, e patimenti: ilūghislimi spatii di terra, che ci è tra questa Cirtà, e quella di S. Giacomo, doue firicourarono, fi frapongono superando li disagi, e le malageuolezze di tanto lungo tragetto dideferei, fiumi, e. braccidimare, spintidallo sprone del timore dell'inimico, che sempremai si credevano hauere alle spalle. Doppo la partita de' Spagnuoli, gl'Indiani entrarono nell'abbandonata Cirrà, e no potendo stogare il loro sdegno contro de gli huomini, incrudeliti contro le case, e le mura, diederofuoco, con chearlero fino da' fons damenti, e vi restarono inceneriti fino à gli animali, col quale incendio fu dipora ta come dice Ercila la città più ricea d'oro ditutto l'vniuerfo, perche l'habitavano più di centomila famiglie d'Indianivome dice il medesimo Autore, e quasi tutti li impiegauano in cauar oro per i Spagnuoli, de' quali chi hauena venti, chi trenta, chi cinquanta mila pesi d'oro di rendica

Doppo questo incendio venne auniso à Lauraro, che Caopolicano haueua intimata vna Dieta in Arauco, onde tolto egli con la sua gente si trasferì à quella vol ta, e peruenutoui si congratularono Insieme questi due gran Capitani delle vittorie ottenute da' Spagnuoli, vestendosi cento e trenta tra Cacichi, & altre persone principali delle prù preggiate vesti de' Spagno. li morti nelle battaglie per segno del riportato trionfo, e dicono, che il General Caopolicano comparue in quel giorno riccamente adornato delle vesti, & armi del Gouernador Valdinia, le quali erano vn veltimento di drappo verde ricamato d'argento, & oro, & armi bianche di molto fina tempra guarnita di vn gran. smeraldo nel cimiero della celata, che fu l'vitimo freggio della vita del Valdiuiz, che col suo colore parue che gli augurasse il funesto cipresso del funerale. In questa giunta propose il Generale il disegno, che haueua di ricuperare il rimanente del Regno, spegnendo del tutto il nome Spagnuolo, secondando la fortuna, che tanto se li mostravafanorenole. Risposero tutti con grande orgoglio, e baldanza, applau dendoli, & offerendosi all' impresa propo-

sta con molta prontezza; ma il vecchio,e prudente Colocolò raffrenò tato loro giouanile ardore, dicendoli, che non si follecitassero tanto per le conseguite vittorie, e mirassero bene, che se essi ne haueuano già conseguite due contra de Spagnuoli, molte più ne haueuano conseguite i Spagnuoli contra di lero, e che l'haueuano per l'addietro posto il giogo di misera, & ineuitabile servitu. Si regolassero per tato con maggior cautela, e prudenza, e per questo era di parere, che fatte tre parti dell'Esercito si assalisse nel medesimo tepo, mada diuerli luoghi la città dell' Imperiale. hopf the Habertheam be seen

Secondà l'opinione di Colocolò Puces ealco Caciche, e famo fo firegone, il quale per il medefimo fine di raffrenare l'orgoglio, che scorgeua ne' suoi compagni, lor diffe, che hauendo egli richiefto i fuoi Qracoli haueuane riceunto risposta, che quantunque gl'Indiani fuffero rimafti vincitori al presente, nientedimeno in progresso di tempo doueuano esser vinti da' Spagnuoli, a quali doueuano viner foggetti con perpetua seruitu. Dispiacque questo detro di Pucecalco, tanto al Caciche Tuczpel, che tosto le diede cosi gran colpo col suo bastone, che gli tolse la vita. Si risentì molto il Generale Caopolicano del poco rispetto, e volendo castigare il malfattore, si pose sotto sopra tutta l'Assa blea per prenderio; ma Tucapel si scher. mi con tanta destrezza da tutti, che scappò via dalle loro mani; ma Lautaro per la grande autorità ch'haueua col medesimo Generale, e con tuttigli altri, racchetata tosto la ragunanza, su cagione, che tirandosi auanti il consiglio, si determinasse di assediare la città dell'Imperiale; ilche fu es seguito subito, che finirono di sesteggiare con le solite danze, & vbbriachezze l'allegrezze delle pessate vittorie

Trasferito dunque l'Esercito dell' Indiani all'assedio dell'Imperiale, pose gli alloggiamenti tre leghe Iontano da quella città, la quale staua tanto ssornita di monitione, e di viueri, che sarebbe stata presa al primo assalto, se non susse stata disesa dalla miracolosa protettione della Regina del Cielo, come che Ercila addita. ne' suoi versi (e forsi questo: fu l'assedio di questa città, nel quale la Vergine opetò le molte meraniglie riferite da noi nelli Capitoli 13:e 14.) il che segui in questa maniera. Gid s'appressaua. Esercito Indiano alla Città, quando effendosi di repente turbata l'aria, e scaricandosi rosto vn diluuio d'acqua, grandini, e pierre, apparue in mezo di quel tempestoso nebo l'Epunanome, cioè il falso Dio de gl'India ni in sembianza d'vn fiero, & horribil dragone, che con la coda raccolta in giro, e sbuffando fiamme dalla cauernosa bocca, lor diffe, che entrando tosto in quella, non houeua alcuna difesala saccheggiassero, con mandareà fil di spadatutti i chri stiani: e detto questo disparue; ma apprestandosi gl' Indiani à far quanto li haueua ordinato il loro Apolline, fi rasserenò il cie lo, e nel mezo di vna risplendente nunola comparue vna bellissima Donzella più lu minofa del Sole, che mirandoli con un vol to benignosi, ma graue, e seuero, smorzò ne'loro cuori tutto l'orgoglio destoni dalla vista del loro Epumenone, Li comandò di più questa donzella, che non passassero auanti; ma tosto alle lor patrie facessero ritorno, perche Dio voleua proteggere li christiani, che habitauano in quella città. Detto questo disparue la visio ne, che su veduta da tutto l'Esercito a' 23. d'Aprile, come dicono tutti gli Autori, e gl'Indiani, senza dare ne pure vn passo auanti, alle loro cafe fi niconduffero.

#### CAPITOLO XXI.

Si ristora la Città della Concettione; Lau taro di novo la prende, doppo và ad assalir quella di San Giacomo; e vi resta morto.

Ssendosi alquanto ristorati li Spagnuoli dalle passati disgratie si trasferirono da S. Giacomo alla Concettione, e la fabricarono di nuouo, con aggiungerui vua buona sortezza per difesa maggiore. Il che veduto dall'Indians, benche hauessero gran sentimento, che li stranieri sondassero Città nel proprio paese, contutto ciò lo dissimularono sul principio; ma quando li parue opportuno, ne diedero auuiso a quelli di Arauco, richiedendoli di foccorso, per cacciare quei nemici, e finirla vna volta con essi loro. Volò a questo auuiso Lautaro con buono esercito, & essendoli va scite incontro alcune compagnie de'Spagnoli, le fece tosto ritirare dentro della città, done si disesero per qualche tempo nella fortezza; ma non potendo lungamente resistere alle gran forze di Lautaro, furno costretti rizirarsi di nuouo a san Giacomo. Morirno molti Spagnoli in questa impresa, e restando Lautaro Signor della Campagna profegui congran calore la vittoria, facendosi da entrambi le parti proue segnalate, e memorabili. Tra gli altri il famoso Rengo vno de'Capitani di Lautaro seguiua con le sue squadre tre Capitani Spagnuoli, che si ritirauano, dicendoli molte ingiurie, e rimprouerandoli per codardi, ma essendo arriuati i Capitani Spagnoli ad vn fiume, voltarono faccia; ma Rengo prese tosto vn fito molto vantaggioso, il che visto, da Spagnuoli , lasciarono di assalirlo, e seguirono aritirarsi verso san Giacomo, e Lautaro per l'altra parte fece ritorno in-Arauco, doue celebro l'ottenuta vittoria con grandiallegrezze, e festeggiamenti, nelle quali furno fatte proue, e dimostrationi di molta fortezza, e valore,

Fecero di nuouo gl' Indiani le loro ragunanze, e vedendosi tanto fauoriti dalla fortuna, disegnarono di non perderes più il tempo attorno l'altre città di minor grido; mad'inuadere quella di San Giacomo, ch' era Metropoli; Si offerse per questa impresa Lautaro, & vícito in campagna con vno efercito molto scelto, tragettò di là dalli fiumi Biobio, Ytatata,i Maole, & Matachito, doppo de' qual fabricò una fortezza per assicurarsi le spalle, e la ritirata, perche si ritrouaua molto allontanato dal proprio paele. Risaputosi tutto questo in San Giacomo si apprestarono inostri alla difesa, e furno mandate alcune squadre incontro all'inimico tra per ispiarne idisegni, come per impedirli, e trastornarli da venuta; mahauendo questi attaccata la mischia con la vanguardia di Lautaro, furno costretti aritirarli, con perdita di molti di loro, in: San Giacomo

Si

3 Sinitrouaua in questo tempo il General Francesco de Vigliagran infermo, onde mandoin suo luogo il Capitano Pietro de Vigliagran suo cugino con tutta la gente, che potè porre in ordine. Peruenuto questi alla fortezza de gli Indiani, facilmentela prese, perche Lauraro hanea comandato a'suoi, che si cacciassero infuga al comparire de' Spagnoli a finche, impadronendosi quelli della fortezza, esso poili cogliesse in essa a man salua. Onde quando li parue opportuno ritorno Lautaro con l'esercito contro de, Spagnoli, che stauano nella forrezza con tanta brauura, & ardire, che tosto li racciarono in fuga, e per vna lega lidiedero la caccia, facendoli il maggior danno possibile, con tutto che li Spagauoli si di fendessero col molto valore, & ardire. Finle vn' altra volta Lautaro di ritirarsi; ma non consentendoglielo i nostri, che rinuigoriti da' nuoui, e freschisoccorsi li affalirono con grande ardire, egli fece alco, e si apparecchio a sostenerne l'assalto nella sua fortezza, tre volte li Spagnuoli affaltarono il forte, & altretante furono dagli Indiani, che vi eran dentro, ributtati valorosamente con un nembo disaet tume, e di sassi, onde auuedendosi li Spagnoli, che per all'hora non poteuano espugnare quel forte, & ritirarono in vna valle poco lontana per potere doppo vn breue riltoro inuadere più rigorosamente la fortezza, & espugnarla; ma Lautaro per finirla vna volta finse ritrouarsi fcarlo di viueri, quelli mandò arichiedere da'medefimi Spagnoli con disegno, che addormentandogli con quella dimostratione di fiacchezza, e di necessità, hauesse egli rempo per derivare come già hauea cominciato, vn fiume per le pianure, doue stana alloggiato il Campo Spagnuolo, e con quelle acque chiuderli non menoil passo allo scampo, che il maneggio alla disesa. Ma hauendo Pietro di Villagran penetrato quelto strattagem ma, leuati via gli alloggiamenti si ritirò tosto à S Giacomo, lasciando l'inimico dell'vso, e grandemente sdegnato per elferli stata suentata la sua mina

Voltossi adunque col pensiero Lautato all'assalto, & alla presa della Città di Libro V.

San Giacomo; ma conoscendo, che per esser quella molto ben fornita, e forte, hauea bisogno di forze maggiori, fece alto in vna valle, e vi fabricò vna fortezza per ricouero del suo esercito mentre arrivavano li foccorfi, che haueva chiamati per far l'impresa di S.Giacomo; ma in questa Città non si perdeua tempo, anziera andato il General Francesco di Vigliagran in persona all' Imperiale per riportarne soccarso, col quale mentre. ritorna, hauendo inteso, doue si ritrouasse Lautaro, vi si trasferi di notte con molto filentio, e l'assalt all' improviso nella sua propria fortezza, & al primo afsalto, che su su l'Aurora vi restò morto il medesimo Lautaro, à cui su trasitto il core da vn colpo di freccia, e questo fu l'infelice fine di questo valoroso capo del popolo Araucano, icuisoldatino ismarriti punto per la morte del loro Capitano; maspronatimaggiormente à vendicarla, fecero in quel giorno cole merauigliose, non volendosi in conto alcuno mai rendere al Vincitore, Onde moriron tutti coll'armi in mano, sino all'yltimo fiato con tanto ardire, e valore, che molti di loro essendo stati trasitti dalle lancie Spagnole si spingeuano per esse, per potersi accostare all'inimico, e prenderne la bramata vendetta.

# CAPITOLO XXII.

Passa al gouerno del Cile Don Garcia.

Hurtado di Mendozza, e di quanto
li successe nell'arrino à quella
Prouincia, e delle battaglie; che sece con gli
Araucani.

Ssendo morto il Gouernadore Pietro di Valdinia, ricorsero quelli del Cile al Vicerè del Perù, à cui si appartiene pronedere di gonerno quel Regno in somiglianti accidenti, sino che anisatone il Rèvi mandi proprio Gonernadore. Era Vicerè del Perù in quel tempo D. Antonio Hurtado di Mendozza Marchese di Cagnete, che gonernò conmolta lode dizelo, e di prudenza, e con gli essemplari castighi tranquillò tutto bb

quel Regno. Haueua egli feco D. Garcia Hurtado di Mendozza suo figlio, che li fuccessenon solo nel retaggio della casa; ma nell'officio, e nelle virtù. Gli Ambasciatori del Cile chiesero al Vicere questo Caualiere per lor Gouernadore, es l'ottennero, perche l'Adelantado Girolamo d'Alderette destinato dal Re Filippo II. per successore al Gouernador Pietro di Valdinia era morto discostamente (come fi era inteso) in Panama. Nell' Isola di Taboga. Don Garcia adunque hauendo fatta buona leuata di caualli, e fanti, mando parte delle soldatesche per terra con la canalleria, & egli col restante dell'esercito s'incaminò per mare allavolta del Cile: & hauendo superata vna gagliarda horasca, che pose l'armata a rischio di perdersi, entrò nel golfo della Concertione, & approdò nell'Isola Chirichina per pigliar lengua, & informarfi meglio dello stato della Prouincia. Li popoli di questa Isola, che sono prodi, e bellicofi, vedendo accostarsi le naui al parta . tosto presero l'armi, e schierando li squadroni per la spiaggia del mare, si sforzarono impedire alli Spagnuoli il prender terra ; ma indarno; perche non hauendo armi da foco, ne altre difese, tofloche cominciarono a giocare dalle naui l'artiglierie, si ritirarono. Il Gouernadore appena disceso colle geti in terra, fece bandire, il fine della sua venuta ef fere princ ipalmentela salute degli Araucani per mezzo del Santo Vangelio, e che quelli, che l'haueuano abbracciato si riconciliassero con Dioper mezzo del fanto Battefimo: Menaregli feco a questo fine Religiosi dell'illustri ordini di S. Francesco, e della Mercede se à questo acconsentissero gl' Indiani, esser eglino pronti à venire in nome di Carlo V. lor Signore à qualsiuoglia partito. La fama portò questo manifesto del Gouernadore sino in Arauco, doue sedici Caciqui, e molti Capitani cominciarono à consigliarsi del partito, che douessero prendere. E benche molti diloro parlassero indispreggio della pace, rapiti del furor giouanile, e dalla for folita alterigia; fi op. pose però à questi il vecchio, e prudente Colocolò, e con molte, e ben pesate ragIgioni rassrenà il loro orgoglio, e gli ridusle a riceuere pacificamente i Spagnuoli, mentre veniuano con buoni termini, proponeuano conuencuoli partiti. Vdite ciò, che propongono, disse egli, non cipuò apportar danno alcuno; offeruaremo quel che precendono, e come fi portano, e questo non citoglierà le forze per valercene a nostra difesa quando pretendessero trauiare dal giusto. Fu seguito il parere di Colocolò da molti de' più faggi, e tra glialtri da Puren, Lincoya, Talcaguano, Lemolemo, & Elicura, li quali mandarono Millalauco personaggio fornito di grande eloquenza naturale, per Ambasciadore alli Spagnuoli, conordine, che trattaffe con efft della pace da loro offerta, e con questa occasione offerualle con diligenza je loro forze, genre, & arme, mostrandosi sempre inchineuole alla pace, per tirarli dall' Ifola & terra ferma allettati dalla speranza dell' oro di quella, di cui tanto risuonaua la. fama. Peruenuto Millaloco al Campo Spagnuolo, & al padiglione del Gouernadore, doppo i saluti dati da lui conmoderata cortesia, espose con molta. baldanzala sua imbasciata. dicendo, che si ammetteuano volentieri trattati offertili di pace, e d'amicitia, non per alcun timore, à spauento di quello esercito; perche nè quello, nè altro giammai gli haurebbe fatto paura, come haueua infegnato l'esperienza nelle guerre passate; mà acciò che non patisse tanta gente innocente, tante donne, e fanciulli, chenelfa guerra restano abbandonati, & orfani, onde procedendo li Spagnuoli con buoni termini, riconoscerebbono il Redi, Spagnaper for Signore, con che non lig togliesse le leggi della patria, ne la libertà; ma se pretendessero farli violenza, 🐸 farli schiaui, prima dinorarebbono i propri figli, e si infilzarebbono da se steffi nellespade inimiche, che acconfentirlo. Con questo fini l'Ambasciatore di fauellare, & hauendo riceubta dal Gouernado re risposta confaceuole alle sue voglie, & alcuniregalidicole molto dalla sua natione stimate, prese da lui congedo, e ritornò araguagliar i suoi della prospera. riuscita della sua ambasceria; ma questo Non Des V.

non fu basteuole per assicurarli, onde restarono sospesi badando all' esto delle cole; ma per assecurare i Spagnuoli, che stauano molto guardinghi, fecero mostra di licentiare alloro esercito, stando però sempre sul'auuiso di hauer l'armi pronte per tutto quello, che potesse accadere; nientedimeno li Spagnuoli nulla di loro fidandofinon vollero porre il piede in terra ferma ne' due mesi, che auanzauano dell'inuerno, ne'qualinella mentoua ta Isola dimorarono; mà venuta la pri mauerafecero sbarcare cento e trenta. soldati delli più scelti, prodi, e valorosi, li quali fecero vn forte nel giogo di vno de' monti, che fanno corona alla Città di Penco, altrimenti detta della Concettione, & assicurati da questa fortezza, vi si condusse dall'I sola il rimanente dell'esercito, e mentre quiui aspettano la Canal-Ieria, della quale haueuano nuoue, che già s'appressaua, s'impiegarono à fortisicarfi maggiormente in quel posto, essendoi primi alle faciche il Gouernatore, & i Capitani con che in brene restò que! forte ridotto à perfettione di buona, es sicura difesa, guernito di otto bombarde da campagna, e di tutto il necessario.

Ma gli Araucani, che offeruauano quato fi faceua, hauendo veduto il forte fatto dalli Spagnuoli, e chiariti da quello, che non gli era da loro arrecata altrimentipace; maguerra, tosto si radunarono, & vicirono come tanti Leoni rifoluti di abbattere quella fortezza, e sbrigarfi in vn tratto dall' impaccio di quelli, chel'haueuano fabricata. Si allogiaro no nella prima mossa in Talcagano, due miglia lontano dal forte de' Spagnuoli, e nell'albadel seguente giorno gli presentaronola battaglia, disfidandoli primieramente ad vno, ad vno, per combattere con singolar cimento a corpo a corpo, come fegui, e doppo diedero l'affalto tutti insieme con tanto ardore, che quantunque le palle delle bombarde squarciasfero molti diloro con fiera stragge, nientedimenonon ne faceuano maggior ca so, che se fossero state di cottone, o d'altra materia morbida, perche già haueuano anteuisto questo rischio, e giudicauano, che quello si finirebbe , quando si

mescolassero le loro squadre con quelles de' Spagnuoli, dalle cui teste, e corpi sarebbono esti difesi dal furor dell'artiglierie e fu questo assalto tanto gagliardo, che molti Arraucani salirono sopra le cortine della fortezza, e fra questi su Tucapel, che fece in quel giorno merauigliose proue, nelle quali su imitato da. molti de'snoi à segno, che diedero molto che fare alli Spagnuoli della forrezza, li quali si portarono pure egregiamente, & essendo à temposoccors dal resto dell'esercito; che stava nell' Isola, e nell' armata, ribattarono finalmente gli Arrauicani, li quali accorgendofi di hauer perso molta gente, si ritirarono à poco, à poco, restando solo Tucapel à combattere, che essendo grauemente ferito, si ritirofinalmente per mezzo de' medefimi Spagnuoli, lasciandoli pieni di meraniglia del suo coraggio, e valore. Lascio di rammentare le particolari prodezze di questa giornata, perche tesso solamence vn breue ragguaglio diquesti successi; el'Historie ridiranno più compitamente quanto si segnalarono non solamente il Gouernatore D. Garfia Hurtado di Mendozza; ma gli Andij, & Spinosi i Perciri, Ortigofi,e Paceccho; gli Olmi di Aguilera, Torres, Carniccia, Riueri, Soales, Cariglij, Cabreri, Pardij, Arias, Cordoni, Lasarti, Campofrio, Guzmani, Guttierrez, Zugnichi, Berrij, Ronchigli, Oforij , Liti , Quandij, Bustamanti , Vacca, Messij, Ercili, Perez, & Saldagni, che in questo fatto d'armi furono, à Capitani, o soldati i descendenti de' molti de' quali illustrano hoggidi quel Regno, non solamente con la chiarezza del legnaggio; ma coll'heroiche imprese con les quali si pareggiano alli loro antenati.

In questo metre arriuò al campo Spagnolo non solamente la caualleria, che si attendeua da san Giacomo-ma di più vnaltro nerbo molto scelto di caualli mandatoui per socorso della Città imperiale. L'inimico tetò difare sa rassegna della sua gente, ma su impedito da' Spagnoli, i quali andarono ad assalirli nella valle di Arauco done segui vna siera battaglia, e vi restarono perdeti gli Araucani, ad vno de'quaili, che si diceua Galbarino, e restò prigione

bb 2

Libro V.

de'spagnuoli, furono da questi tagliati les mani, & in questa maniera fu rimandaro! a'suoi per atterrirgli; ma la cosa hebbe co trario esfetto perche ritornato Gualbarino a'fuoi con le mani tronche, l'incitol maggiormente alla vendetra, perche riputarono quella offesa propria, onde il Generale Capolicano tosto mandò a disfidare il Gouernador D. Garcia, e si accostò con le squadre a Migliarapue, doue stauano alloggiati li Spagnuoli, e la mattina seguente gli presentò la battaglia. la quale legui col medesimo valore, e sierezza, che la passata. Fusul principio molto dubiosa la zussa per il gran valore, con che dall'una, edall'altra parte si combatteua, poco doppo piegò vn poco la vittoria afauor degli Indiani, che a poco a poco guadagnauano terreno, e stringeuano alla gagliarda li Spagnoli; ma vno fquadrone, in cui erano riposte tutte le speranze dell'esercito li liberò da quel timore, el da quel dubio, riburando l'inimico e con-Aringendolo a ritirarsi, quelliche in questa occasione si segnalarono per l'attestato di Ercila, oltre li sopranomati, furono gli Auendagni Chiroghi & Arandi, Coneti Giofirri, Reinosi, Toledi, Carranzi, Aguai, Castigli, Cani, Paredi Sentigliani, Nauarri, Bielmi, Caleri, Valtidij, Valdami, Ponti di Leone, Ibarrij, Veghi, Aghirrij Gamboij, Autolij, Tagarri, Velaschi, Verdughi, Riueri, Pardi, Allegria, Barrli, Coronati, Pinedi, e Schiueli, Altamirani, Morani, Vergari, Laghi, Godoii, & altri, delli quali conosco molti descendenti, che manifeltano hoggidi nella chiarezza delle case, e nel valore de loro heroichi gelti nell'armi, che sono molto meriteuoli, che si tenga memoria delli loro generosi ante nati. Mirimetto all'historia Generale,, che darà a ciascheduno il suo luogo, gli elogij, che meritano. Riportarono finalmente la vittoria i Spagnuoli, e gli A. raucani, benche vinti, rimasero con tutto ciò molti degni dell' honoreuole mentione, che D. Alonso di Ersiglia sa del loro militar valore; e coraggio in questi versi della seconda parte della sua Arrau

Cosa es digna de ser considerada, I no passar por ella facilmente,

Que gente tan ignota, y defusada, Dela frequencia, y trato de otra gente De innauegables golfos rodeada Alcancen lo que assi difficilmente Alcanzaron por curso dela guerra Los mas famosos hombres desatierra. Dexen de ancarecer los escritores Alos que el arte militar ballaron Ni mas celebren ya los inventores Que el duro acero, y el metalforjaron Pues los vitimos Indios moradores Del Araucano estado assi alcanzaron El orden dela guerra, y disciplina Que podemos tomar de ellos dotrina, Quien les mostrò a formar los esquadrones? Reprefentar en orden la batalla? Leuansar caualleros, y bastiones? Hazer defensas, fosos, y muralla? Trincheas, nueuos reparos, Inueciones & Y quanto en vso militar se balla Que todo es un bastante, y claro indicio Del valor de esta gente, y exercicio. Ysobre todo debe ser loado Elsilencio en la guerra, y obediencia Que nunca fue secreto reuelado Por dadina, amenaza, ni violencia Como ya en lo que de ellos be contado Vemos abiertamente la experiencia Puespor mañajamas, ni por espias De ellos tuurmos nueua en tantos dias ... Dice molto bene il Poeta; ma perche parla in Generale non basta per fare compito concetto della qualità di questa natione. E veramente hò vdito narrar cole tali del valore di questa gente, e del dispreggio della morte, con che si sono taluolta lanciatine' più perigliosi, incontri, che sono veramente marauigliose. Poiche sappiamo trà l'altre, ch' essendo stato trapassato vno Indiano da vna Lancia, egli si è sospinto auanti, infilandosi mag-

giormente per essa per arrivare alle strette col'inimico, & vendicarsi di lui senza perdersi d'animo sino all' vstimo fiato. Ma, che dirò del loro costante, & ostinato silentio quando l'importa? Narra il medesi. mo autore, ch' essendo stati alcuni prigioni presi in questa battaglia, tormentati con ogni più rigorosa maniera di Cruciati, per ritrarre dalla loro confessiones alcune cofe, li sofirirno con indicibil costaza, come se fusiero del tutto insensibili.

L'iltoria Generale, riferirà molte coliparticolari, dalle quali si potrà cauare più perfetto concetto del molto valore di questa natione, di cui può render chiara testimoniauza.

L'esercito Spagnuolo, il quale in questa fegnalata vittoria lasciò la Campagna tutta piena de Cadaneri de' perditori, e dodici de più principali presi viui, impiccati ad altretanti alberi per terrore degli altri. Trà questifu il Mentonato Galbarino, che nonsolamente, mostrò nella sua morte animo molto franco; e costante ma lo parrecipò a'suoi compagni, in particolare ad vn Cacico, il quale vedendosi vicino a morte, cominciò a temerla, & a chieder misericordia, ma Galbarino riuoleosi a lui, riprese la sua fiacchezza con vn ragionamento tanto baldanzoso, & arrogante, che non hauedo potuto far più, le egli Susse stato il vincitore, del che restarono

oltre modo stupiti i Spagnuoli, . Doppo questo l'esercito si parti da quel luogo, e marciò verso doue il Gouernador Valdinia hauea fatto vna delle case forti, in cui egli doppo fu vecifo. Quini subito i Spagnoli fabricarono vna buona fortez-22, donde vsciuano alle volte afare scorrerie per acquistar terreno, & auanzarsi sempre più nella incominciata conquista, nella quale ad ogni passo si incontrauano in gran perigli. Fu molto grande tra gli altri quello di vn passo stretto, fatto da. due monti nella strada di Puren, doue gli Indiani vscirono contro de' Spagnoli e li haurebbono sezafallo del tutto disfatti, se non si sussero trattenuti a saccheggiare le loro bagaglie, onde vna Truppa di Spagnoti, che si giuntarono insieme in vna parte sollenata del monte , aunedutisi della trascuraggine degli Indiani, che hauendo già la vittoria nelle mani, la trascurauano, si cacciarono auanti in vn luogo più alto; donde cominciarono a scaricare con li moschetti tal procella di palle, e di sassi adosso, a gli Indiani, che stauano di sotto, che hauendoli scompigliati, e cauatifuora di se con quel repen Tino dilunio; li cacciarono in fuga, con che l'esercito Spagnolo restò Signor del capo, benche molto maltrattato per le ferite ricenure in questa barraglia, e si ritirò agli altrisegnidi allegrezza. Mail Gouernatore hauendo lasciata quella fortezza ben
fornita, e prouista per due mesi, vscl a visitare l'altre Città per fortisicarle; &
apparecchiarle agli assalti, che si temeuano da Caopolicano, che fremendo di rabbia per tanti sinistri incontri hauuti sino
à queltempo (poiche) in meno di tre mesi hauea hauuto tre rotte, haueua determinato con i suoi non quietarsi mai, sino
che, o con la propria morte, o col dissacimento de' Spagnoli non rimettesse la
Republica, e la Patria nell'antica sua libertà.

#### CAPITOLO XXIII.

Altri successi della guerra, Conuersione, e morte di Caopolicano.

Roleguiua Caopolicano l'impresa, contrastando però con la sortuna. stança omai di più fauorirlo, perche nelle battaglie o restaua vinto, ò disfatto, à pure quando si vedeua già vincitore, li scappana dalle mani la vittoria, ò per la souerchia, e negligente trascurag gine de' suoi, o per altro impensato accidente. Onde cominciarono à disingannarsi i soldati, & il volgo censuratore di chi comanda cominciò ad incolparlo, e tacciarlo di trascurato, & ambitioso, e che per volersiegli mantenere nel carico del gouerno di quello esercito fomentasse con le sue negligenze la guerra, e susse poco sollecito di promouere l'armi Araucane, come doueua. Peruenuta questa mormoratione del popolo all'orecchie di Caopolicano, fece egli di nuouo configlio, in cui propose nuoui partiti, per proseguire l'incominciata impresa di ridurre la Republica all'antica libertà, e la risolutione, che concordemente si prese, sù di tentare ogni mezzo per vincere, ò pure gloriosamente morire. inteso questo dal Gouernadore D. Garcia Hurtado di Mendozza, il quale, come si disse di sopra, si era trasserito alla Città Imperiale per fortificarla, auuisò subito li Spagnuolidel forte di quanto passaluaje li mandò opportuno soccorso.

Tra glialtri mezzi, che Caopolicano, prese per il suo disegno, il primo su seruirsi d'vno stratagemma, col quale potesse cogliere li Spagnuoli all'impensata nel la loro fortezza; & improuisamente asfaltandola, guadagnarla. Ma seli opposeroli famosi Campioni Rengo, Orompeglio, Tucapel, & altri, che per essere molto valorofije prodi oue alle battaglie sempre erano di vanguardia, & i primi al menar le mani, giudicarono poco gloriola quella victoria da confeguirsi per frode, & inganno, onde lasciarono andar Caopolicano solo con le sue gentia questa impresa. Questo dunque appresfatofi alla fortezza de' Spagnuoli, teces alto tre leghe lungi da quella, e quindi per spiarla vi mandò vn Capitano di molto nome chiamato Pran huomo altuto, e sagace, il quale trauesitosi in vn briccone penetrò sconosciuto, come vn'huomo ordinario nella forcezza, e con gran simulatione spiandola tutta osferuò, che il tempo del merigio, quando i loldati li ristorano co'l sonno dalle veglie tolerate per le guardie, e sentinelle notturne era il più confaceuole alla forpresa.

Viera nel campo Spagnuolo vno Indiano detto Andresillo, che staua al seruitio di vno Spagnuolo, & era molto affettionato a tutta la nattione; con questi Pran strinse amicitia, & essendo vsciti vn giorno fuori della fortezza per procacciar vettouaglie, come costumauano, Pran discouerse il suo disegno all'amico, pregandolo ad agiutarlo, & a concorrerui, poiche si trattaua della libertà della Patria commune. Ma il mentouato. Andreache non era meno prudente, & accorto di Pran, li promise l'opera sua dissimulando con molta accortezza il tradimento, che ordina di farli. Connennero dunque, che ciascheduno ritornasse associ, e che nel seguente giorno Andrea vicisse ad vn certo luogo, doue Pran l'aspettaria per menarlo all' allogiamento di Caopolicano con cui trattasse del modo di sorprender la sortezza. Pran ritornò tutto allegro a ragguagliar Caopolicano di quanto hauea fatto, & Andrea discouerse questo disegno dell' inimico al Capitan Reinoso, Gouernadore

del forre Spagnuolo. Nel giorno seguente si trouarono insieme Pran; & Andrea nel luogo determinato, su introdotto Andrea da Caopolicano, e ricenuto da lui con infinita cortesia, e larghe promesse seconuennero, che nel seguente giorno sul merigio si desse l'assalto per sorprender la sortezza. Ritornò Andrea à suoi, e l'aunisò di nuono dell'appuntamento preso, & il Capitan Remoso diede ordine a'snoi, che singendosi, al principio dell'assalto, che darebbono l'Indiani, trascurati, e sonnacchiosi, in toccarsi all'armi menassero gagliardamente le mani.

Le parti di questa scena surono rappreientate acconciamente da tutti, onde i Spagnuoli con l'armi di fuoco, e con la caualleria fecero grandissima stragge degli Indiani, che oltre modo turbati dalla inaspettata resistenza de' Spagnuoli si dispecsero in fuga. Fuggi tra gli altri il medesimo Caopolicano, che con dieci ioldati caminando fuor di strada si pose insaluo, e si ascose in maniera che non su possibile con tutte le diligenze, che vi si fecero di ritrouarlo per molto tempo; poiche gli Indiani, che di mano in mano eran fatti prigioni, non potenano esser indotti à darne nuoua, ne per minaccie, ne per promesse. Mà come che egli e malageuole, che trà molti leali, e fedeli vi manchi vn traditore, venne in manq de'Spagnuofi vn soldato di Caopolicano, ilquale essendo poco sodisfatto di lui lo discopri alli Spagnuoli (valendosi la Diuina Predestinatione di quelto mezzo per la faluezza dell' anima diquel gran-Capitano) scorgendoli per vna stradetta fuor di mano ad vn folto bosco, lontano noue miglia da Ongolmo, doue Caopolicano si eraricouerato in vnagrotta vicino alla caduta di vn fiume, per istarui sicuro, mentre si raccoglieuano le sue gentidisperse della passata rotta, e si rimetteua in ording. L'esercito per poter proleguire la guerra. Quini su preso da Spagnuoli Caopolicano senza che punto li gionasse la franca, e risolura difesa, che sece, e quello, che poco dianzi si vantaua di fradicare dal mondo tutta la potenza Spagnuola, tolerò ad yn tratto, e la loro.

prigione. & irimproueri della moglie, perche si susse satto così vilmente sorprendere; mà il tutto io tralascio, e piglio licenza dal pietoso lettore di ponderare più alla lunga la couersione, e morte di questo samoso Araucano.

# Conversione, e morte di Caopolicano.

Hiattentamente considerardi yarij effetti della dinina predestinatione, e le diuerse strade, per le quali Dio guida i suoi eletti, fino che limetta nel sicuro postesso del sommo bene; incontraratrà molti motiui di lode di quel Signore ch'è ammirabile ne'suoi Santi altri moltidi timore, e dissidenza di se medesimo. Vedendo, che alcunisono dall' infelice loro forte strappati, per dir cosi, dalle braccia, & amprolo grembo della chiela, e dati in preda a' lupi sanguinarii dell' empietà, & al macelle dell'inferno, oue per il cotrario la poderosa mano della Dinina gratia libera molti altri dalla gola, e da' denti de'lupi infernali, ne'quali stauano per esserne divorati, e divenirne pastura al che vi fiano alcuni, che, quantunque nati nella luce della gratia, muoiono con tutto ciò nella renebrosa, e fredda notte del pec cato: la doue altri, che haucuano menatotutti i giorni de la lor vita, auvolti, & ingombritra le tenebre de' proprij errori, e genrilesimo, sianorischiariti dal Sol di giultitia nell' vleimo punto della vita. Che siano esclusi dalla gloria, come stranieri, quelli, che vi hebbero raggione, e diritto come figli per la Dinina gratia, in cui qualche tempo vissero, & all'inconero, diuengono heredi del Cielo, e ne prendono con questo titolo il possesso quelli che in tutta la lor vita passata, non fecero mai vn passo per conseguirlo. Acerbo dolore in vero, & inconsolabile fciaguta, che vn Barbaro Gentile, che non mai entrò nella Chiefa di Christo fino all'vitimo della fua scelerata vita, entri morendo nel Cielo, e calchi co' suoi piedi le ftelle; E che all'incontro vn Chri fiiano alleuaro, e nudriro nella Regia di S. Chiefa, e giurato par la gratia Principe, & herede del Regno della gloria, ne resti priuo, e per l'eterna condannagione ban dito. Sono molti li cafi, che nelle Historie si leggono, che porgono basteuol fon damento à questa merauiglia, e non cede a gli altri l'auuenimento che habbiamo per le mani del famoso Generale dell' esercito d'Arauco, Caopolicano, huomo veramente grande, e tanto da gl' Indiani stimato, che fu eletto dalla sua Replublica nella giunta di sedici Cacichi principali Gouernadori, e quafi che Senatori di quella per Generalissimo della guerra da farsi cotro de' Spagnuoli. Questi su quello, che con soli ottanta soldati espugnò la fortezza di Arauco, e vinse li Spagnuoli nella languino la Zuffa, che si sece à vista delle sue mura. Questi, hauendo cobattuto in Campagna col Gouernadore Pierro di Valdinia, li disfece tutto l'esercito con tal sconfitta, che non gli lasciò ne pur vn'huomo viuo, hauendo combattuto egli, & i suoi in quella giornata, come tanti Hettori, e fatto marauigliose prodezze. Questi smantellò la Città di Puren, e colla sola sama del suo arriuo costrinse li Spagnuoli ad abbandonare la Città di Penco, nella quale essendo entrato trionfante, arricchi le sue genti col sacco, ese medesimo di gloria, con hauerla sbarbicata dà fondamenti senza lasciarui ne meno pietra sopra pietra. Questo fu quello, che tante volte fece testa alli Spagnoli; tante volte l'assali, tante battagle li presentò, o vincendoli, trionfandone, o almeno facendo granpompa della sua prudenza, e valore combattendo non meno da Capitano, che da soldato. Questi (o volubili vicende della fortuna) per altro inuitto, & indomabile, fu vinto da vn traditore, chelo vendè alli Spagnuoli, e quello che poco fainebriato dalla fauoreuol fua forte era tanto orgoglioso, & altiero, che disfidaua per dir cosi il cielo, e le stelle stimando angusto teatro del suo valore la terra, al presente prigioniero, e cattino, a piedi de' Spagnolisuoiacerbi nemici ( senza però mancare alla fua autorenole gravità, ne meno tra ceppi)li chiede humilmente la vita, promettendoli in ricompensa il facile di tutto quello stato per entrambe le Mae-

Maestà di Dio, e del Rè esibendosi a far si che i suoi si sottomettessero all'impero de'Spagnoli, & abbracciassero la fede di Christo voi ben sapete (disse egli, al Ca pitano Reynoso) che io posso adempire quato vi prometto, perche vi e notala riuerenza, & osseguio, con che tutti questi popolidel mio cenno dipendono, e le mi toglierete la vita, non si fa niente, poiche dalla mia testa tacita pulluleranno molti Caopolicani, i quali non folo faranno vendetoa, della mia morte, ma suppliranno il mio mancamento nella patria, non voglio, che tu mi ponga in libertà restarò tuo priggione; & in hostaggio della promessa, io ti chiedo in dono la vita, ne hò che cosa offerirri equiualente per quella, e conolco, che maggiore è il dono di quel che posso darti per ricompensa; ma molto più importa a re il darmi quel, che tichiedo, che di niegarmelo. Lo confesso che per miei intetessi tirichiedo, e prego, che tu mi donila vita; ma auerti, che alsieme, assieme tratto quelli del suo Dio, e del suo Re, de quali da questo punto mi dispongo ad esser vassallo; non voler dunque togliere ad entrambi queste corone, tantisudditi, quantiben sai, che sottoporranno il proprio collo, e loro scettri col medesimo. Ma questi & altri molti argomenti poco vallero a Gaopolicano per farlisfuggire, com'egli pretendena, la morte. fu egli con publica sentenza condannato a morte saettato in vn palo per terrore degli altri; ma parue, che quelle faette fométassero maggiormete de'tumulti, e delle guerre l'incendio, come appalesò il tempo, e le cose, che doppo quella mor te auuenirono: vdi Caopolicano la fiera. sentenza, olere modo costante, & intrepido, e mentre i ministri si accingono ad eseguirla, si pone in ordine il Cielo (o potenza, e clelméza del Crocifisso) per festeg giare la conversione, e penirenza di questo peccatore sanguinario: Lampeggia il fol di giustitia in quella anima, e dileguado con la sua luce l'oscura notte del infedeltà, & il freddo giaccio dell'ostinatione, lo discioglie tutto in tenerezze, & amoro si effetti, onde chiede con ansiosa brama il battesimo. Accorrono tosto i Sacerdoti l'insegnano le cole necessarie della nostra

fede per quanto il tempo permette, & hauendolo basteuolmente disposto col pentimento de'suoi peccati, e con l'amore al suo Creatore tardi conosciuto; ma felicemente trouato l'arrollano con l'assolutione, col battesimo alle bandiere di Christo, e doppo questo su eseguita la promulgara sentenza, alla quale egli si esibi con. pronta, e coltante franchezza d'animo, destando varij astetti negli animi de spetta tori di quella tragedia, perche molti lo compassionauano, per la morte in cui lo vedenano vicino, altri l'innidianano per la felice sorte di morire lauaro dal sangue dell' Agnello dalle macchie contrattes per tante sue colpe, e tutti lodauano Iddio per i gran fegni, che scorgeuano della laluezza di questa anima i di situto frince

#### CAPITOLO XXIV.

Trattafiil fine del gouerno del Marchese di agnete, e de suoi successori, sino a quello del Dottor Melchior Bracco di Sarauia

HARLE THE STATE OF

Amorte di Caopolicano non solo non raffreno, & atteri gli Araucani ma l'irritò, & accese più in essi il de sio della vendetta, el'odio contro de'Spagnoli. Siradunarono per tanto di nuono a configlio, eleffero nuovo Generale per la futura campagna, facedo ogni sforzoper affertuare il loro disegno, ma conculcò, e disperse tutti questi loro pensieri, e spezzò il loro ardire, il gran valore, e la guerriera prudenza del Gouernadore il primogenito del Vicerè Marchese di Cagnere, il quale succedendo al Padresa nel gouerno ritornò al Perù , lasciando edificate in Cile vna, o due co più Città, hauendo hauuto in quel Regno grandifsima fortung nel governo, e nella felicità dell'armi Reali, di cui fu capo, e mi dispiace non hauere più particolar noticia di tuttiquesti successi, per poterli dare la lode che meritano con l'elogij, dounti a si gran Signore; che merita il nome di confundatore, o Restauratore del Regno d'Ci lespoiche entrò a gouernarlo quado staua in pericolo di perderle, quel che poco prima si era conquistato, per l'arroganze

hal.

baldanza, con che si trouaua l'inimico per la morre del Gouernatore Valdiuia, e per altre vittorie riportate, da' Spagnoli, mi rimetto totalmente all'historia generale, del Cile, so dirò dell'altri gouerni quel che pot ra souvenirmi.

l'Adelantato Francesco di Vigliagra, ch' era stato, Tenente generale del Gouernatote Valdinia, a cui successe doppo la sua morte. Lidò il secondo loco, perche se bene entrò in questo gouerno doppo quello di Valdinia, e del figlio del Marchese, e su nominato anati di lui l'Adelantato Alderete, e conforme a questo ordine venne ad essere il quarto conforme però quello delle nomine del Rè su il secodo.

Il motiuo ch' hebbe sua Maesta difare questa elettione su la buona relatione, che di questo Caualiero diede l'Adelantato Alderette, il quale richiesto da Filippo II. qual persona li paresse a proposito per questo carico, li propose il detto Francesco Villagra, e che più Roderigo di Chiroga, e Francelco d'Aghirre, rappresentando li loro meriti, nobiltà, valore, e militar prudenza. stupissi il saggio Re della. modestia dell'Alderette, che scordandoss dise, tanto honorasse i suoi copagni; onde l'antepose a tutri tre, nominadolo Gouernadore con titolo di Adelantato; Gran documeto de' Correggiani, che credono non potere auanzarsi, senza calpestare i compagni, ne poter crescere, che coll'al trui rouine ma sapendo sua Maesta esser passato a miglior vita in Panamail detto Alderete, ricordandosi del raguaglio da lui hauuto degli altri, elesse per Gouernadore questo Caualiero, della cui prudenza, e valore, no ho al presente maggior notitia di quella, che ho accennato nel suoluo go, parlando del suo primo gouerno, stimo perd, che nel secondo non furono inferiori, e benche no sappia quanto in esso sopranisse quello che posso direin Gene rale siè ch'egli non degenerò ne suoi gesti dalla gloria della fua antica, e chiara profapia, tanto conosciuta in Spagna per la gloria de suoi antenati pareggiata con altretanto splendore della migliore, e più chiara appropata nobiltà del Cile, con cui siè per parentado congiunta quella del

[Marchele di Cagnete è notoria in Spagna] e così pon parlo di niuno, sò che a questo Caualiere fu commessa la conquista di Tucuman, benche non sappia qual parte di quelto gouerno eglifodassero, perche Antonio di Herrera, come habbiamo detto disopra, attribuisce Francesco di Aghirre la sondatione delli Giurij, che sono nel medesimo distretto di Tucuman, forsi perche l'vno fondò in vna parte, e l'altro nell'altra, e cosi ad entrambi toccò questa conquista, mi rimetto all' Historie, che di ciò trattano; il certo è, che ambedue tornarono al Cile, & hebbero competenze intorno al gouerno, pretendendolo ciascheduno per la morte di Valdiuia; ma il Vicerè tolse la contesa, con inuiare il suo figlio a quel gouerno, come si è detto.

Quando l'Adelantato Francesco di Vigliagra ritornò al Cile, vi entrò per il varco, che si apre nella Cordigliera dallidue fiumi, che scorrono da Oriente verso Occidente, e questa è la strada, che hoggidi si via. La gente ch'eglimeno fu quella, ch' hebbe nome Comecingoni, e fu si numerosa, che diede da pensare al Valdinia per il molto leguito, che hauea il Vigliagra, ma il Valdinia colla fua molta prudenza se lo guadagno per amico, dandoli la comenda di Macheghe, che dicono estere di quaranta mila Indiani, ò come altridicono famiglie, onde non vi furono occasioni di differenze; ma molta. conformitafra di loro, come si vidde in. tutte le occasioni, che successero.

Giunto finalmente l'inevitabil hora della morte di questo inuitto Capitano, gran Gouernadore, e Confundatore di quel nuouo mondo, e nominò per luo luccessore il Generale Gabriele di Vigliagra luo Zio, il quale non accettò l'officio, lasciatoli per honorarne Don Pietro di Vigliagra suo nipote per parte de' Zij, nel cuitempo si stabili, che si fondasse l'Vdienza del Cile, come dicono alcuni, benche altri contra Gregorio di Leone nel suo Mappa citato da noi altre volte, dicano essersi fondata nella Concettione al tempo di Roderico di Chiroga. Non mi stendo più circa di questo, perche non ne lhò maggior contezza, ne meno del tempo, che questo Caualiere gouerno, e dell' imprese, che fece, mi persuado però, che il molto valore, inestatoli dalla sua chia. ra nobiled, non si marci nell' otio, stuzzicato massimamente dalla ostinatione de gli Araucani, che non dorminano punto ne'loro disegni. Nè meno sò se lasciò diicendenti.

Risaputasi dal Re la morte dell'Adelantato Francesco di Vigliagra, conferi il gouerno del Cile all' Adelantado Roderico di Chiroga, vno de' tre proposti a sua Maestà dall' Adelantato Alderete. Fu questo Caualiere della nobilissima, & illustre casa di Chiroga tanto antica, e chiara in Galicia, & in altre parti di Spagna, & anco nel regno del Cile, oue ha fiorito, da'suoi principij, fino al presente, feconda d'illustri soggetti, che in guerra, & in pace han dato sempre chiarisegni, nonsolamente di non hauer degenerato dal valore de' loro antenati; ma di hauerli anche superati con heroiche imprese, le quali Mira l'Historia del Cile, quando vsei rà alla luce. Et io al sicuro bramerei po tere più lungamente distendermi in questo argomento, ma non mel confente la gran distanza, in cui mi trouo da coloro, che me ne potrebbono dar contezza. E mi manca in parcicolafe il ragguaglio delle battaglie fatt:, je delle vittorie riportate da questo illustre gouernadore, che douerono al ficuro esfere molto riguardeuoli, quantunque poche, perche poche furono le occasioni, che le le offersero dafar mostra delsuo gran coraggio, & esperien za nell' armi. Perche dicono ch'egli gouerno con molta tranquillità, ancorche l'Araucano che ardeua ancora nel suo antico furore non lasciò di trauagilarlo. Mori questo Canaliere nel tempo, che gouernava, come è aunentito ad altri molti Gouernadori di quel Regno. Prima di morire nominò per successore il Marasciallo Martino Ruyz di Gamboa suo Suocero. che non sò quanto gouerno nell'occasioni ch'hebbe di pugnare con l'inimico. Mà midd a credere, che ne hauesse alcuna,& in esta si auanzasse nella gloria, che haueua acquiltata con le sue molte prodezze in quella conquista, e che haueua hereditata dalla nobiltà de'suoi antenati tan-

jeo chiari, & illustri in Biscaglia, doue si vede hoggidi il palagio, ela casa, donde trahe la sua origine questa famiglia, ch'è delle più illustri di quelle montagne, lungi tre leghe da' Durango, per doue passando, incontrai, che i Caualieri di quel luogo haucuano molta corrispondenza dilettere col Capitano D. Andrea di Gamboa, il quale hoggidi conserua nella Città di S. Giacomo del Cile con lo splendor della fua cafa quello de' fuoi maggiori, hauendo al pari diquelli seguitato per molti anni à'seruir sua Maestà nella guerra. Gouernò il Maresciallo sino che mandò il Re proprio Gouernatore il quale doueua essere il General Francesco di Aghirre, vno delli gia propolti dall' Adelantado Alderete, ma essendo gia morto quando sua Maeità voleua honorarlo con questo carico, su nominato vn'altro. Lasciò il detto Francesco di Aghirre vna numerosa discendenza, e sono li Caualieri Pastenes di Cochimbo, li Riueri, e li Ahgirri, li quali hauendo imparentato con altre illustri case vguali alla loro in nobiltà, henorano

hoggi quel Regno.

Prima di questi due Gouernatori Roderico di Chiroga, e Martino Ruyz di Gamboa, vien posto il Presidente Melchior Bracco di Sarania Sottomayor dalli autori, che dicono, che si fondòl'vdien za nel Cile nel tempo del Gouernador Pietro de Vigliagra; mà fra Gregorio di Leone, secondo la cui opinione si fondò questa Vdienza nel tempo del gouerno dell' Adelataro Rodrigo di Chiroga, dice per conseguente, che il successore mandato dal Re si il detto Dottor Melchior Brauo di Saravia Sottomayor, il quale fu il primo Presidente di quel Regno, dalla cui prudenza, e sapere, che surono veramente grandi, riconobbe sua Maestà, buoni successi in pace, & in guerra dique! Regno, gouernato da questo gouernatore con grande integrità, e giustitia. E questo, è quanto posso dire in generale di que. sto Caualiero, tralasciando gli altri parlticolari a chi hauendone maggior notitia le potra più, e degnamente ridire. Ma non deuo lasciar di accenare la molta nobilta della cafa diluia tutti ben nota, ef. sendo vna dellepiù principali di Soria in. OicHi-

Hispagna, donde trahe la sua origine, & hal molti beni, e palaggi, e la sepoltura nel coro della Chiefa maggiore, in cui essendo egli ritornato dal suo gouerno a morir nel la Patria fu sepellito hauendo lasciaro nel Cile molto numerola descendenza, che hahonorato, & honora hoggidi quel Regoo con li carichi più illustri, e riguardeuoli in pace, & in guerra. E campeggiò trà gli altri il Maestro di Capo D. Diego Bravo di Saravia sottomayor, che su Maestro di Capo diquel Regno, e dapoi Almirante dell'armata, che vsci dal Peril cotro quella Generale Georgio Spilberghi, di cui habbiamo fatta mentione molte volte in questa opera, con i quali i nostri presso ad

De Sbre del Bredeflato a

Arica hebbero quella gran battaglia nauale mentouata da molti autori, e tra gli
altri da Giouanni, e Teodoro di Bry da me
altre volte citati. Questo Caualiero su il
capo, e Maiorasgo della sua illustre samiglia, e morendo li successe il Maestro di
Gampo Don Geronimo Brano di Sarauia Sottomayor sno fratello, che al presente possiede il dominio della Città di
Almenar, di cui surno patroni i suoi antenati: Hanno satto questi Caualieri seruiggi molto considerabili, e con la propria
persona, e co le loro ricchezze, souuenendo molte volte l'esercito Regio, quando
staua bisognoso di denari, come è bennoto.

# LIBROSESTO.

Nel quale si contengono varij successi della guerra fatta in tempo delli altri Gouernatori del Cile, che succedettero alli passati.

#### CAPITOLO I.

Emandato da Spagna per Gouernatore del Cile Don Alonfo de fottomaggiore, e de primi successi del suo Gouerno.

Ell'anno 1579. il Vicere del Perù D.Francesco di Toledo madò due naui del Capitan Pietro Sarmeto alla traccia del Corsaro Fracesco Draco: queste passaron lostretto di Magaglianes, come già si disse di sopra: arrivarono a Spagna, doue riceuuto benignamente. dal Rè il Sarmento, & honorato conforme i suoi meriti, lo rimandò al Cile con vn'armata di ventitre nauigli, e due mila huomini, secondo scriuono molti autori, della quale era Generale D. Diego Ebres de Valdes, con ordine di fortificare quel Regno, e quello del Peru. A quest' effetto sa data instruttione, che si douesse sondare nella bocca dello stretto vna città,

della quale restasse per Gouernatore, detto Sarmento; e cosi apunto si eseguii alla parte Settentrionale dello stretto, e chiamossi la città di S. Filippo; però non potè per allhora trattenersi tanto, per esser cosi lontana dalla communicatione dell'altre del Cile, quanto per i freddi insopportabili di quella regione. Meglio riuscil'altro disegno di quest'armata, che fù di portar'al Cile vn soccorso di cinquecento huomini, delli quali ve n'era necessità estrema, per tirar'auanti la conquista, e fundatione di quel Regno, & afficurarlo contro l'impeto de gli Araucani, & altri Indiani. Passò dunque Capitan di guesta gente, e Gouernator del Cile D. Al onso de Sottomaggiore, Caualiero dell'eha bito di S. Giacomo, e doppo Marchesz di Villa formosa, Signore per la chiarezna. del sangue, & illustre parentela con tati-Signori di Spagna ben noto à tutti. Que-Isti sù il primo Gouernatore che da Spagna venne al Cile con numero di gente.

cc 2 dop

doppo vn lungo, e fastidiosoviaggio, e valrij ranuolgimenti,& intoppi ... Peruenuto alla città di S. Giacomo cortefissima alber gatrice di quanti forastieri vi capitano, come à tutti è notorio; gli Arancani non solamente non si persero d'animo con l'as uiso della nuoua gente, ma più tosto aguzzarono le lancie per riceuerla con effe; in tanto il nuono Gouernatore preuenendo con la prestezza li ssorzi che poteuano fare gli auuerfarij, subito diede auui so à turte le Città, che si mettessero all'or dine per la guerra: per questo mandò D. Luigi suo fratello, con titolo di Colonnel 10 del Regno, e di Maestro di Campo, e con buona soldatesca alle Città di Valdiuia, Oforno, e Villaricca, & egli rinfrancarosi con la sua gente de'disagi del viaggio, a'quattordici d'Ottobre 1584, passò con l'Esercito in ordinanza alla Citta della Cocettione, & indi à quella di Cillan, che allhora si ritrouaua in grande strettezza, e lasciatala ben prouista entrò nella Valle di Chinello, etenendo desta con esercitij militari la sua gente, cominciò à scorrere i paesi di Angolo, sacedo all'inimico quel maggior danno che potesse, e presi due Indiani, li rimandò alle lor terre con le mani tronche per dargli maggior terrore, e spauento. Partito il Campo da quel luogo il maestro di Campo generale D. Alonso Garsia Ramon, del quale si parlerà à lungo nel suo gouerno, caminò tutta vna notte con centocinquanta valorosi soldati per arriuare à Mareguano, e cogliere all'improuiso Chipimo, e Maiorebe che teneuano molto infestata la Città di Angolo; ne fu vano il dissegno, perche da do sopra l'inimico spensierato, li sece mol to danno: vccidendoli gran gente, e se ne ritornò carico di spoglie; e menado auanti del bestiame: Nel'inimico, quantunque gli soprauenisse aggiuto hebbe ardire di seguitar gli Spagnoli che si ritirauano per congiungersi col Campo del Gouernatore, come apunto fecero, ananzandofi tutti in vn lieto, & aggradeuole lito, sopra il fiume di Angolo.

Fece qu'lla rassegna dell'Esercito il Ca pitan Generale, vedendosi già alle porte d'Arauco: e per arriuare più ordinatame-

telà combattere co si poderofo nemico, ripartela sua gente in dieci compagnie, dando à ciascuno valoroso, & esperimentato Capitano, quali furono Campofreddo, Loayla, Giouanni Ruiz di Lione, Francesco Hernandez, Pietro Cortese, Francesco d'Herrera. Gio. Ocampo, Gio. de Gal mar, Martino de Auedagno, eva tal Dro nosoltre molti altri reformati, che apparreneuano alla Compagnia del Macstro di Campo, tra' quali andauano i valoroli Aguillera, Bernal Mercado, Miranda, & Aluarado, li quali erano per la loro prudeza? & esperienza di quelle terre principali Configlieri. Entrorno dunque nello stato di Pureno per inniarfi per Arauco alli venti di Decebre del medesimo anno 84. e benche arrivassero di notte alla terra di Pureno, non hebbero così buona forte come in Mareguano, perche stando i Purenesi su l'aunso, e non trouandosi forze sufficienti per resistere all'Elercito Spagno lo fricirorno, e posero in sicuro: onde pas sò il Campo senza ostacolo ad Elicura. Chiapo, e Migliarapue, oue fece gran pre sa di bestiame, del quale, benche non vsas sero gl'Indiani prima della venuta delli Spagnoli, doppo però era talméte cresciuto che hormai copriua le campagne per la moltitudine, Passorno senza incontro di nemici tutto quel paele sin' allo stato d'Arauco; s'accampo l'Esercito lungo il fiume . Gl'Indiani colti all'improuiso fuor d'ogni loro credenza non seppero prendere miglior partito, che dar fuoco alle lor case (ilche fanno ancora per guer reggiare più spediti, seza cosa alcuna che li dia impaccio, ò noia nell'animo) hauedo prima raccolto ciò che poterno, e postolo in sicuro alle montagne co lor gente imbelle: per questo appena surono presi dalli Spagnoli tre Indiani, li quali per atterrire gli altri, impalarono; onde co grade auuertenza s'andaua l'Esercito ritiraldo, perche correa voce, che Alonfo Diaz nato da'Spagnolo, & Indiano s'era polto con ottocento Indiani in imboscata, per affalir la retroguardia de'nostri. Era que sto Alonso vn'Apostata, che più di dicci anni prima s'era fuggito all'inimico, & in sieme con yn'altro scelerato figlio di Spagnolo, & Etiope, che chiamano Mulato, s'era fatto cosi gran largo tra gl'Indiani. che erano simati due gran Zapi di guerrà, nè mai, quantuque i nuitati da i nostri Governatori, haueuano voluto ritornare alli Christiani. Questo Alonso, che s'haue ua posto nome Paygnagnango assalì, come fi sospettauala retroguardia degli Spagno li;ma questi,facendo alto la vanguardia, li fecero faccia, & inuestirono in modo, che afrironostrada per entrar dentrolosqua drone nemico; siche entratoui in furia. molta gente, lo sbarattarono, e posero in precipitola fuga, nel qual fatto si segnalò fra gli altri il Capitan Zapata, mandado à terra vno delli più principali Capitani nemici, & hebbe forte Gio. Martino pro de guerriero di ritrouare in vn canneto Pay guaguango, & alzado la mano perveciderlo, su ritardato dalle preghiere del mi sero, e supplicheuole penitente, che prostratosegli a piedinon meno gli dimandaua la vita del edroo, che dell' anima: onde vinto lo slegno lo condusse Giouani all'alloggiamento con molto gufto di tutti: molte cose promise il prigione Alon so Diaz come prattichi simo del paese, & in particolare di far prendere l'altro Apo itata, & in fatti l'hauerebbono preso, assalendo la casa di quello, co la guida di Gio uanni, se egli non si fusse lestamante butta to nel fiume, doue notando come vn pesce scampò dal pericolo, non però su dall'intutto vano l'assalto, perche suggito, chi cercauano, ricuperarono yn pouero Spagnolo, che con le mani legate co duceuano sei Indiani per veciderlo tra poco,come haueuano già vecifo vn fuo copagno. Passò auanti l'Esercito per Taboleno, co risolutione di non sermarsi sino ad arriuare à Mareguano, per madarlo à terra, come haueua fatto per douunque passaua, appiccando à gli alberi gl'Indiani, per dare à gli altri spanento.

Auisato fra tanto il Caciche Cayencu ra Signor della Valle di Mareguano del dissegno delli Spagnoli conuocò la sua gente, e mandò centocinquanta messaggieri in varie parti con la saetta, sollecitando li Cacichi vicini ad assrettare li aggiuti. E cerimonia tra gl'Indiani quan-

do vogliono far lega infieme mandare vna saerta per segno, e quel Caciche che la riceue resta obligato come con giuramento à leguire la parte di chi l'ha inuiata. Non su bisogno di molta retorica à questi Ambasciatori, per persuadere la. lega contro i christiani, subito si radunorno tutti con la lor gente in fauore di Cavencura. Longanabale Signore d' Arauco; venne con due mila soldati, e tre samosi Capitani tra gli altri Alieneura, Arancomo, e Chelenante: Anteleuo Signore di Pureno, e Guadaua vi condusse mille lancie con i brauissimi Capitani Categuanchen Capi, e Chincatipai. Quidana come supremo Capitano, la gente di Talcamahauida, Palchi, Millagra, Andalican, Cipimo, e Maiorebbe, il Signor Pilchifoa, il quale l'haueua spartita tra i Capitani Painamiglia, Guanipilche, & altri. Tacocino venne dalle pianure con cinquecento foldati, e con quattrocento Calcalande. delle montagne, scesero trecento sotto la cura di Migliandoro, etutte insieme arriuauano à cinquemila. Radunossi tutta la massa de'soldati à Catirai con Cayencura, che era il principale, e comparue nel mezzo con vna mazza in mano ad vsanza di guerra, chiamado i Capitani a cosiglio co la sua solita arroganza, & alterigia. Lungo saria il riferire a minuto li varij pareri, l'offerte, e la brauura, con la quale tutti s'offeriuano ad ogni rischio, per ab battere gli Spagnoli: erano alcuni di fentimento, che si douessero assalire di notte, altri di giorno: questi voleuano, che se li presentasse la battaglia; quelli ripugnauano parendoli meglio che fi cogliessero alla sprouista. Il vecchio Caycaiande proponena partito, che si dasse ad intendere à i christiani, ò che essi si fuggiuano per tema della lor forza, ò che licentiauano la lor soldatesca, che così, diceua, daremo passo franco alnemico, per la Valle, lasciadolo andar pure ad Arauco doue pretendono; per tanto inten do erigere vna fortezza, e mentre egli và con questo dissegno noi daremo sopra qualche loro città, che starebbono sprouiste, e potressimo sor tire gran fortuna. Non approuo il Configlio: diffe allhora Pilchisoa. L'occasio.

ne, che si perde vna volta, difficilmente ritorna, non dobbiam o spreggiare quel che habbiamo di presente, la spesa è fatta, i soldati bramano venir'alle mano impatienti d'ogni dilatione, assaltiamo l'inimico in vn tratto, e per più assicurare la vittoria diamliadosso di notte. Così su risolato, e spartito in tre squadre l'esercito per assaltare da tre bande gli Spagnoli, su dar Cuiui al Mulato, del quale habbiamo giàragionato sopra che lo disponesse in ordinan za come Sergente maggiore. Presa questa risolutione saltò in mezzo vn ragazzo, che non passaua i quindici anni, e chiesta vdienza s'offerse di spiare il Campo Spagnolo, e riconoscere le sorze, e gli andamenti degli nemici, sapendo egli benissimo la lingua Spagnola, come alleuato tra essi, e benissimo conosciuto. Accettata. l'offerta non mancò punto à compirla in effetti. Finse di suggirsi da gl'Indiani, e fu di buona voglia accettato dagli Spagnuoli parendoli che se li porgeua ottima occasione di sapere lo stato dell' Esercito Indiano. Fu interrogato di molte. cose il persido Andrea (che questo era il suo nome prima che da Cillan suggisse dagli Spagnoli) e à tutti rispondeua molto accortamente, sempre conchiudendo chegl'Indiani stauano in gran paura, e perciò non hauessero che temere, ma che andaffero pure à fondare le lor for-

Due giorni solamente stette tra li Spagnoli Andrea, per riconoser bene ciò che voleua; presa doppo vna sera occasione di adacquare vn cauallo al fiume si rifug gì alli suoi, dandoli auuiso come gli alloggiamenti de'nemici stauano in certe Val li, doue facilmente poteuano essere assa liti dalli tre squadroni Indiani. Partironsi dunque baldanzosi gl'Infedeli, con la gui da del nouello Sinone, menando Longanouale la primiera squadra di venti com pagnie molto braue; seguiua Anteleuo co la seconda, & à vista di ambedue Tarocima, che conduceua la terza: arriuati prefso gli alloggiamenti Spagnoli si nascosero nel bosco, aspettando l'opportunità della notte, e quando gli parue, che li nemici già dorminano, cominciorno à marciare

verso loro; ma le nostre sentinelle, che non dormiuano, accorgendosi della poluere insolita per l'aria, e sospettando di quel ch'era, gridorno all'arme; però fu tãta la celerità de gl'Indiani, che appena vdito il grido già staua per la strada dell' alloggiamento che li toccaua, Longonaual con i suoi & Anteleuo, e Tarocina entrauano per l'altre bande, facendo grade strage de gl'Indiani amici, che stanano i primise criuellando le tende, e padiglioni de christiani pensauano di serire i lor corpi. Già s'era impadronito Longanaua. le d'vna strada, quando gli venne incôtro il Gouernatore così gran sforzo, e corag gio, che potè reprimere l'orgaglio, e trattenerli il passo, con minor maraniglia, che s'hauesse ritardato l'impeto ad un precipitoso torrente. Onde vedendo Longanauale molti de'suoi già per terra altri feriti, e mal ridotti, giudicò bene ritirarsi, Nel medefimo tempo fece fronte ad Anteleuo il Capitan Francesco Hernandez,e lo strinse parimente à ritirarsi dalla strada che haueua quasi acquistata. Il Sergente maggiore, benche si ritrouasse mal disposto, ad ogni modo s'oppose al Terzo di Tarocima con gran generofità: gli vecife vn fratello, e con esto il Mulato, che faceua il Mastro di Campo, come accennammo, lo rispinse dalla strada, che haueua. preso, c secelo ritirare à i suoi. Staua in tanto il Generale Cavencura, in vn posto rimirando quel che passaua; e quado ved de, che la fua gente fi ritiraua, li fu incontro sgridandoli, erimprouerandoli la lor codardia, in modo, che restando essi consufi alle parole del Generale secero alto, apparecchiandosi à nuoua battaglia. No gli fù però bisogno tornare à gli alloggia. menti per eimentarsi con gl'inimici, perche il Sergente maggiore, accompagnato da valorosi Capitani gli assalirono nel posto: iui ricominciatasi nuona zusta, si combatte dall'vna, e dall'altra parte con gran risolutione. Però non potendo finalmente più refistere gl'Indiani, essendo molti cadutije molti malamente foriti, si ritirarono à fatto, lasciando mosti inquella battaglia i brauissimi Capitana Anteleuo, e Carapi; & i nostri rirorno.

rono à gli alloggiamenti, dando gratic al Signore di cosi segnalata Vittoria, che su alli sedici di Gennaro del 1585.

#### CAPITOLO II.

Si proseguiseono altri successi della guerra.

Asciato quel fortunato alloggiameto marcio il Campo Spagnolo fino à Migliapoa, con animo di guerreg giare lì, & anche in Ranceuche, Mareguano, e Taboleuo, Tascaguano, Gualchi, e. Chilacoya nell'està seguente. Si accamparono vicino il gran fiume Biobio, doue fecero per lor difesa vna sorte palificata. di groffi alberi, e doppo fabricarono à vista di Ranceuche, e Taboleuo vn buon. forte, trauaglian doui con l'esempio del Gouernatore tutti li Capitani, e soldati; Chiamossi il sorte della Trinità, e per mag gior sicurezza se ne cominciò vn'altro detto dello spiritosanto nelle Contrade di Yumbel, che erano di Tarocina, e l'haneua rouinato, come haueuano ancor far to altri Cacichi nelle loro terre, non potedole disendere contro le forze del nostro Esercito. Accioche queste sortezze si potessero col commercio aggiutare l'vna co l'altra sece sare il Gouernatore alcune bacchenella Concettione; però auifato di questo Tarocina sece yn'imboscata di mil le, e ducento persone vicino al fiume, doue doucuano passare le barche conuoiate dal Maestro di Campo, e sua gete, e come le vidde silanciò con la sua soldatesca nel fiume Tarocina, e eogliendo in mezzo le barche, le prese, e sece in pezzi impededo d'vn gran soccorso quelle fortezze

In tanto il Generale D. Luigi de Sotto maggiore fratello del Gouernetore soccorse la Città come dicemmo di sopra e presa la sortezza di Liben disesa per longo tempo valorosamente dagli Indiani, e lasciatole sossiciente presidio venne ad aggiutarsi con l'Esercito, col quale facendo continue scorrerie però con grandissimo danno a' nemici, consumandoli ogni giorno più, e togliendoli il sostentameto, Sentì sopra tutti la perdita della sortezza

il Caciche Guepotaene cost radunò buo? na massa di gente, per iesasperarla, elesse per Mastro di Campo Milalermo, e caminando di notte si posero à vista del sorte senza che fosse sentito, iui si imboscorono diuisi in tre parti, per dar l'affalto: era vscita per auuentura dal forte vna truppa di quindici soldati à cauallo per far herba molto spensierati di quel che se li pareua, vilta Guepotaen si buona occasione, vscì dalla montagna, e passato vn ponte per donde solo si poteua andare alla sorrezza, lasciò iui yno squadrone per impedire il passo à quella truppa: visto ciò da. quei Caualieri, dato di sproni a'caualli seza rispetto alcuno del numero de' nemici e delle lor poche forze innestirono i pagani nel ponte con grandissimo coraggio passando per le punte di lancie, e frezzeà foccorrere il force, senza che ricquessero. altro danno, che vn solo cadesse per terras il quale anche esso passò co i suoi alla difesa della sortezza, doue si combatte buo na pezza con gran valore alla fine restando morti tre Capitani de gl'Indiani,& vccisi ottanta soldati delli più valorosi, nelli quali confidaua il Capitano Guepotaen desperati dell'impresa si ritirarono con tanto scorno, e tristezza del detto Guepotaen che da se stesso si condenno in perperuo esilio in vna balza delle montagne sino alla morte, e i Christiani resero le dounte gratie al Signore per cosi segnalata. vittoria in vn pericolo tant'importante.

Hor entrando l'inuerno firitirò il nostro Campo alle fortezze, d'onde il Gouernatore mandò à S. Giacomo il Sergente Maggiore à fare vna buona leua di gente per la Brimauera, & intendendo che A loso Diaz, per esser Genero di Longanauale, & apparentato con tutto Arauco teneua commercio con essi per mezzo di spie secrete, lo sententiò à morte, la quale riceuè con dimostrationi di gran pentimento delle sue colpe, confessandosi, e piagendo i suoi peccati, e dando à tutti occasione di ingrandire la diuina clemenza tanto liberale anche con quello, che cosi gran danno haueua fatto alla propagatione del fanto Euangelo. Intesasi la morte di Alonso, e che il Gouernatore era vscito à visitar le

fron-

Kontiere, deterosinarono gl'Indiani fiibi-l eddivendicarla ancorche fosse l'inuerno, flauano già radunari per l'impresa, questo Rauendolintefo, che il Gouernatore s'era ritirato al fortesparye che si raffreddassero; ma Nangoniel li parlo con sì grand'elo quenza, & energia, che tutti ad vna voce l'elessero per Capitano, risolutissimi di mo uer guerra: eglifatta scelta di cinquanta valorosi soldati dinise il resto della gen te in tre squadroni sotto la cura di tre Capitani eccellenti, e s'inuiò alla nostra forrezza, con brama di pigliar qualcheduno de nostri, per ispiare come passassero les cofe. Hauendo dunque caminato vna. notte intiera si ragunarono in vna montagna attendendo la buona occasione, la quale non tardo molto; perche essendo vícito il Capitan Francesco Hernandez di Herrera con ventitre soldati a far la guardia vicino al fiume, diede l'inimico fopra sei di essi, li quali non sapendo gl' aggiuti s'erano appartati dagl' altri facendo presa con i for caualli in vn verde piano, e perche essi si disendeuano più di quel che si possa ridire, vecisero quattro di Jord, e gli altri due si buttarono in siume per estremo rimedio. Tagliarono le teste a gli vecisi, perche è costume di questa. gente quando han vinto alcuni foldati va Jorosi far doppo vasi delle lor teste, nelli quali possono beuere le genti di guerra, ma non già gli altri. Stando in questo occupati, il Capitan Francesco accortosi, che maneauano sei soldati de suoi andò alla lor bufca, & incontratofi con l'inimico comincio a combattere, nella qual battaglia hauerebbero patito molto i christiani, & anche perfa la fortezza, se non fosse stato per vn samoso vito, the sece Tomafo della Barria; questi preso di mira Nangoglien lo buttò a terra, fattoli in pezzi vn braccio: onde gl'Indiani attendendo all" aggiuto del loro Generale diedero luo go a Spagnoli di ritirarfi alla fortezza, & essi parimente si ritirarono con il loro e-Tercitolist and spold amuch al enchange.

Venuta la Primauera alla fine d'Ottobre dell' 85, parti il Sergente Maggiore da San Giacomo con duemila caualli, & altra gente che iui haueua rollata, e subito che

larriud alle frontiere fcorfe con icento foldati alla montagna, doue prese due Indiani per guida del camino e con essi dette in vna valle, doue era gran radunata di Gentili venuti lì a celebrare le lor feste, e giuochi, che sono, beuere sino che cascano, e trouandoli fuor di pensiero ne sece grande strage, e macello. Peruenne la. noua di tal disgratia a Perchincheo Signore di Aiglarague e confiderando comes andauano vittoriofi gli Spagnoli perseguitandolifino alle balze, e valli più ritirate, leuandolile provisioni, e non lasciandoli viuere, si accordò di dar pace, che in verossi moriuano di same : mandò per questo due ambasciadori, con ordine che arriuatia vista de'christiani alzassero due Croci per segnale di pace. Furono riceuuti con allegrezza commune, e segni di reale ami citia: venne doppo in persona il Caciche e fece pace in nome di Leuo con l'esempio del quale lo fecero ancora Migliacigue Signore di Pangalemo, & altri sino al numero di tremila. Tra i Cacichi che & pacificarono fu vno Aygnande, il quale configliò il Gouernatore, che mettesse gli alloggiamenti nella valle di Gualchi, per costringere alla pace gli altri Indiani: preso questo configlio inuiò il detto. Avgnande messaggiero a quelli di Gualchi consigliandoli che facessero pace come essi haueuan fatto:già s'erano determinati di farla quando ciò inteso Nangoniel sano hormai del braccio corse li accompagnato da certi soldatil e parlò a quelli Indiani con si fatta energia, e forza di ragioni ponendoli auanti gli occhi la libertà che donenano sopra ogni altra cosa stimare; e disendere che l'accese in modo che tutti s'alzarono gridando ad vna voce guerra, guerra, perloche rouinarono tutta quella valle, che già staua seminata con risolutione di passare ad Arauco, conforme la perfuafione di Nangonielse questa fu la risposta, che rimandarono al campo Spagnolo. il quale arrivato a quella valle la fini di distruggere, brugiando le case a se ogni cosa riducendo in cenere, & in questa manie, ra attrauersò tutto Chipimo, e Mareguano. Ma non potendo soffrire Nangoniel il danno, che pativano le sue terre gli se

guità

guito con cinquecento Maraguani, e facendo alto in vna collina a vista del campo Spagnolo, alla calara del Sole venne giù vn Indiano a prouocargli con grandissima arroganza, però il campo nemico non si moueuz, aspertando il soccorso degli Araucani. Gli Spagnoli in tanto fingendo di partirsi fecero restare imboscato il Sergente Maggiore in vn luogo con buona. gente; & in vn'altro il Capitan Cortese. Vedendo gl'Indiani, che s'erano già parziti i nemici, vennero alcuni giù con il loro Generale Nangoniel, senza sospetto de gli agguati: allhora vsciti i christiani l'afsalirono brauamente. Non si turbò il Capitano nemico, ma raccogliendo centocin quanta de suoi, co i quali si ritrouaua in. quel piano lo mio squadrone. Inuiaggiorno lungo tempo fino che ferito Nangoniel 2 morte con tre serite si ritirò, ma tardi, perche seguitato da molti vi restò morto co'suoi. Il giorno seguente a questa rotta arriuò da Arauco col soccorso di trecento il Capitan Cadeguale, il quale si ritirò a Catiray, doue diede la trista nouella a Caiencura della morte di Nangoniel suo figlio, & herede di sua casa, e come il Cam po Spagno o andaua turtania distruggendo il paese sino a Ciccico, e che ini cominciaua ad ergere vn forte che poi si finì il gouerno dell'89. E questa valle delitiosa, e molto popolara, fignoreggiata da Paynamac fratello di Anteleuo, è ancora mol to forte, per i pantani impenetrabili. Cadeguale dunque faceua la giunta della ge te, che da ogni parte veniua, e formati sei Iquadroni ben armati vscì dalli pantani marciando con gran silentio sino al fiume, doue stauano gli Spagnoli accampati iui dando segni euidenti, che son gente di seruitio degli Spagnoli fecero vn bo bottino, con molto bestiame. Inteso ciò da' nostri vscirono immantinente a ricuperare la preda alla sfilata, e trouandosi il Maestro di Campo con dieci soli soldationon essendo gli altri ancora arrivati, si risolse inuestirli, per non dar li tempo di perdere in sicuro il bottino preso: e l'esegui con tanto impeto, e valore, che ruppe lo squadrone nemico; e sopraue nendo l'altra gente ricuperarono la preda tutta, e ritornaro-Libro VI.

no al Campo, lasciando in somma consussione Cadeguale con tutta la sua gente.

#### CAPITOLO III.

Cadeguale mette fuoco alla Città di Angolo, aßalta il forte di Pureno, e resta morto in vna disfida.

7 Edendo Cadeguale quanto ben fortificato stasse in Pureno il Campo Spagnolo, volse il pensiero alla Città di Angolo, per questo elesse da tutta la sua gé te so o cento a cauallo ben'armati. Andò con questa scelta alsa Città che staua con molta ficurezza per la pace fatta con gl'In diani della montagna, si fermò tre miglia lontano dalla Città, nascondendosi in vn bosco di Pini ; indi inuiò le sue spie per far meglio il suo disegno, & vna delle principali fu il Capitan Cenquetaro, il qual entraua, & víciua spesso, singendosi essere de gli pacificati, e così andana sollecitando l'arriui de gli altri Indiani, che gia haueuan fatto pace, fingendo ancora astutamente, che l'esercito Spagnolo era stato disfatto in Puren, & era tempo di distruggere i christiani. Facilmente restarono persuafise su tra loro risoluto che tutti ad vn tempo dessero fuoco vna notte alla Città, e che mentre bruciaua sarebbe soprauenu to Cadeguale con la sua gente, e mandati à sil di spada tutti i Spagnoli, e cosi ritornò la spia con questo appuntamento. Partirono il giorno prefisio cento soldati dall'imboscata, & entrati di notte nella. Città senza che fossero sentiti, presero la piazza, stando i nostri dormendo spensierati, che già era la mezza notte:dato fuoco in moltiluoghi auampò in vn tratto la Città quei che suggendo il suoco vsciuano dalle case, inciampauano nelle lancie nemiche che stauano ben ripartite per le strade, & invero sarebbe stata la disgratia senza rimedio, se Dio Signor nostro con la sua prouidenza non hauesse disposto, che tre hore prima dell'incendio fusse entrato à caso nella Città il Gouernatore; egli benche niente di tal tradimento fosperato hauesse, vsci però al romore con. lla sua gente, arriuando gli altri con la sua pre-

presenza, e parole, e discorrendo per tuts ta la città, e dando ordine, che le donne, e puttifusero posti in saluo nella rocca, accioche gli altri potessero più sbrigatamente combattere. Ciascuno col fumo dell'incendio, la confusione della notte à benefitio dell'inimico, però per la diligen za, e valore del Gouernatore, che raccolse moltagente, su stretto à ritirarsi, conten tandosi del danno fatto, e della pace disfattatra i Spagnoli, e quelli della Montagna. Segui in tanto gl'inimici il Capitan Luigi Monte, con vna Compagnia di caualli, & attaccata battaglia con alcuni di essi in cima d'vna collina, ne ammazzò parte, e parte ne prese viui al numero di quaranta, li quali págarono in luogo di tutti il danno di quell'incendio. Fu questo vn nuouo fuoco à Cadeguale, e sua gen te, che li spinse ad andar per tutto attorno, persuadendo con viua forza di raggiri, la ribellione contro i nostri, & in fatti tirorno quasi tutti dalla sua, eccetto tre. Cacichi, che furno Migliacigue, Aygnande, e Perquinceo, contro li quali per es. fersi mostrati fedeli a'Spagnoli giurorno cruda guerra finita l'impresa contro i chri stiani.

Cominciorno à mettersi insieme i Pilmaicheni, gli Ongolmi, i Maraguani, e da Cipimo venne il famoso Guanoalca con quattrocento soldati; dallo stato di Arauco; mandò Longanaualle tre squadre, à carico di Curilemo. Cinqueceto Picchieri vennero da Elicura, Vedaregua, & Ongolmo, sotto la condotta di Relmoante, & ottocento della montagna, delli quali era capo Caniotaro; seguirono questa guer ra molte delle loro mogli, risolute di morire, ò vincere con i mariti, li quali feruiuano con ogni diligenza, apparecchiate ancora à prender l'armi, quando l'occasione lo richiedesse. Già s'erano raccolti insieme quattromila huomini con Cadeguale, alli quali hauendo egli esposto il suo disegno, che era di cacciar via gli Spagno li dal forte c'hauenano alzaro in Pureno, promise che dal canto suo haurebbe posto ogni sforzo, conforme al suo hereditario sangue, e valore; e così collocò il Campo à vista del Forte, doue sece ostentatione

delle sue genti con finte scaramuccie, gridi, estrepiti per atterrire i nemici. Stando dunque in procinto di affalire la fortez za, venne nuoua, che il Gouernatore già marciana da Angolo per soccorrere i suoi: con buon numero di soldati; e nel medesimo puto che ciò intese Cadeguale si par. tì con cento lancie scelte tra tutto l'esercito, per impedir detto soccorso, e conse. gui l'intento, perche prese yn passo stretto e fangoso: al qual passo arriuati alcuni de Corridori del Gouernatore, che batteuano la strada, diedero nelle lancie nemiche, e furono costretti ritornarsene al Gouernatore molto mal trattati dalle ferite. Voleua il Gouernatore proseguire ad ogni modo il camino, ma fu dagli suoi prudentemente ritenuto, per non mettere ad euidente pericolo tutto quel resto con

la sua persona.

Non si può credere l'alterigia di Cadeguale per questo felice successo: ritornò tutto orgogliolo al suo campo sopra vn Cauallo preso agli Spagnoli. Il Maestro di Campo, che difendeua il forte, vedendo. si circondato da tanta moltitudine dinemici, dispose la suagente, con ordine che nissuno vscisse dalla Rocca, eccetto la Copagnia che douena condurre il belliame, senza pure che si allontanassero dalle mura. Però gl' Indiani veduto vscire quella. gente, impatiente di più tardare domandauano al lor Capitano che si venisse alle mani. Non volle Cadeguale non ritardare di codardia, e timore; ma perche pretendeua rendersi maggiore la gloria del conflitto. Non sara, disse forti Capitani, e gente valorosastraordinaria la vittoria, se tutti inuestiremo il sorte, che di tal sorte molto ne può raccontare il valore Araucano in sin hoggi. Lasciatemi per questa volra. che io solo vinca tutti. Voglio sfidare il Maestro di Campo, che venga meco à singolar certame di corpo a corpo, che essendo noi tanti in numero, & essi pochinon. sarebbe cosi chiara la gloria di noi vincitori. Vi andrò folo, e per nostra maggior giustificatione gli proporrò che lascino il posto, e vadan via; con giuramento di non. ritornar mai più ad inquietarci: se così faranno haueremo conseguito l'intento; se

faranno inuitati, chiunque verra à combater meco da folo à folo; e se ciò non basta; sarò lor danno, perche haueranno da sperimentare il valore, e forza del nostro braccio.

Parue à tutti buono il partito, e cosi camalcando in vn famofo Cauallo folo fe n'andò conforme hauea detto; trouò molto ben disposto all'inuito il Maestro di Capo il quale dall'altra parte del fiume era vícito peraspettarlo, & vdirlo. Fu determinata la disfida al terzo giorno. Vn giorno prima mando Cadeguale vn messo, che arrinò all'alba, e disse al Maestro di Campo, che il di seguente verrebbe al certame Cadeguale: aggiunse di più, che sapendo egli, che nella fortezza vi erano molti mal contenti, offeriua da parte del suo Generale sicuro passaggio al Campo Indiano à chiunque volesse dalla fortezza. Fu dato ordine, che nissuno rispondesse parola; però come che tra molti boni non manca un rrilto, prese occasione da queito vn foldato giouane chiamato Giouanni Tapia di fuggirsi dal forte, sotto colore, chevscina alla busca d'vn cauallo, e suriceuuto da gl'Indiani con molta festa, & ho. nore. Andò il giorno prefisso Cadeguale alla distida, e menò feco vno squadrone de suoische si fermasse à vista di ciò che succedeua per ogni accidente : dall'altra. banda vsci parimente il Maestro di Campo con quaranta foldati à cauallo delli migliori, ordinando che si fermassero in debita distanza, & egli solo saltò al posto, doue l'aspettaua l'inimico. Andauano ambedue ben armati, & in proportionata distaza dando de gli sproni a'caualli si vrtorono di carriera come due tigri, cercando ciascheduno di abbattere il cotrario: però la superbia di Goliat, che nell'idolatria sacea le parti del suo competitore, che come vn'altro Dauid era falito per rogliere a quello l'opprobrio del nome Christiano: lo vinse, permettendo il Ciclo, che alli primi incontri gli desse il Maestro di Campo vn si fiero colpo, che per quello eglicol ca. uallo diedero à terra. In vedendo gl'Indiani atterrato il loro Generale, corfero alla difesa, & il medesimo secero li quaranta Spagnoli per difendere il suo: non era. Libro VI.

ancor morto Cadeguale quando, arriuò il foccorfo, & leuatosi come pote senza volersi rendere, benche il Maestro di Campo glie lo persuadesse, volle combattere di nuono; però perdendo tuttauia la forza. & andando à dietro, mancandoli via più il sencimento, cadde à vista de suoi dopo pochi passi, e con esso cadde insie me l'animo alla sua gente, la quale visto già mor to ilsuo Generale, s'andò ritirando à gli alloggiameti, que intefa la trista nouella, si disfece subito l'esercito, ritornando ciascuno à casa sua, e gli Spagnoli ritornorono alla lor fortezza, rendendo infinite gratie al Signore per sì gloriosa vittoria, & al Maestro di Campo Alonso Garzia Ramon mille congratulationi, che yn solo hauesse atterrato quella moltitudine di Filistei, spreggiatori di Dio, e del popolo Christiano.

#### CAPITOLO IV.

Della pace ebe fecero colli Spagnoli alcuni Cacichi, e di molti, e varij successi della guerra

T Entre queste cose fi saceuano in. Puren, faceuan tuttauia pace co li Spagnoli molti Indiani di Valdiuia, Oforno, è Villa ricca, stanchi homai dal. la lunga guerra di diece anni che li haueua posti in molte necessità, e tra l'altre di viueri, perche li Spagnoli non li permetteuano il godere del frutto de'loro poderi, e della ricolta de'loro Campi, distruggen. dole, quando già era ridotta a maturità, onde erano costretti à sostentarsi con radiche di herbe, è con frutti seluaggi. Perilche molti diloro cominciauano à parlamentare di rendersi, benche non senza. contrasto di molti altri, che stimauano minor male il morire, prima che fottometterfi alli Spagnoli, li quali per maggior ficurezza dell'Indiani loro Confederatifecero trè sortezze, la prima nella Valle di Ranco, à mezzo camino, trà Valdiuia, & Osorno, la seconda nelle Terre del Caciche Andeleppe presso la Città di Villa Ricca, e la terza alle sponde del fiume Cauten, lontana sette leghe dal Imperiale, e dd 2

veramente surno queste trè sortezze moleo necessarie per difesa, e ricouero de gli Indiani, che tuttauia si andauano riducendo al partito Spagnolo, perche erano grandemente perseguitati da gli altri del partito contrario. In questo mentre il Gouernadore che dimoraua nell'Imperial mandò gente in traccia di Guepotaen. Questi era quel samoso Caciche tanto rispettato da tutta la sua Natione, perche hauea fatto refistenza alli Spagnoli nella. fua fortezza di Liber: ma scorgendo che alla fine quei preualeuano, e che egli non potea più frontegiarli, si era ritirato con alcuni suoi parteggiani nella Cordigliera, come habbiamo detto di sopra. Ma perche nella ritirata che fece non menò seco la sua moglie, era ritornato à calare nelle pianure, doue l'hauea lasciata per ricuperarla, e leuarla seco. Il Gouernadore adunque raguagliato di questo si valse dell'occa sione per prenderlo prigione, perche sapeua bene che fino dalla Cordigliera, doue staua ritirato faceua gran danno congradicendo sempre colla sua molta autorità alla pace, che si andaua trattando. La gente dunque mandata dal Gouernatore incontrossi con questo Caciche, e lo sorprese all'improuiso, ma egli non si perse d'animo anzi si disese quanto potè, ma alla fine non potendo resistere, si rese non già alli nemici che li offeriuano la vita mà alla morte, di cui prese dopò vendetta la sua moglie come appresso vedremo.

Si ritrouaua in questo mentre l'esercito Regio bisognoso di molte cose, particolarmente di vestimenti per non essere arriuati à tempo li soccorsi (cosa spesso auuenuta in quei regni doue le soldatesche han sofferto indicibilitrauagli de necessità, le quali arriuorono in tal fegno nella fortezza di Puren, che staua quasi sempre circondata da nemici, che la fame che è vna mala configliera teneua la gente molto mal sodisfatta. ) Del che auuedutisi gli Indiani della Contrada, li quali, quantunque scorgessero, che molti della loro Natione habigatori della Cordigliera faceuano pace colli Spagnoli. con tutto ciò molto ostinaramente la riculauano, valendofi dell'occafione determ inarono fare difalloggiare dal lor paese à forza di arme i Spagnoli. Vi fu molto che fare per determinare il capo dell'impresa, pretendendo molti di loro quel carico, onde furno eletti quattordici personaggi, non meno per la maturità dell'età; che della prudenza riguardenoli per arbitri della contesa, & elettori del Generale, da quali su nominato per quell'officio Guanoalca soldato di paragonata. esperienza, e valore, il quale tosto in presenza di tutti diede il solito giuramento giusta i riti, e cerimonie paesane, aprendo il petto ad vna fiera, e sminuzzadoli il cuor ancora palpitante co' denti in segno che prometteua far il medefimo scempio de Christiani, ò di morire nell'impresa raccomandatali Diservice un

Mentre si celebrauano le solennità di questa elettione soprauenne vn mezzo, il quale era vna spia secreta c'haueuano gli Indiami nella Fortezza, e riferì il poco buon'animo, ch'haueuan quei soldati per il macameto de viueri, & monitioni, che pa tiuano, perche non li era venuto à tempo il foccorfo che sperauano. Si rallegrarono tutti al riceuere di questo auiso, e bramando affalir subito la sortezza li raffrenò il Generale, esortandoli ad osseruar prima. con prudente tardanza se li Spagnoli l'abbandonauano da se medesimi, mentre non vi si potenano mantenere. Tanto auuenne, perche hauendo riceuuto auniso il Maestro di Campo che non poteua venir soccorso prima di vn anno abbandonò la. Fortezza, e si ritirò alla Città di Angola, done souvenne al miglior modo possibile alla necessità dell'esercito.

Tosto che il Generale Indiano vidde, che li Spagnoli haueuano abbandonato la sortezza la sece diroccare, accioche non viritornassero ad annidaruis. E hauendo le sue genti pronte, e disposte per ogni impresa, determinò di assalire la sortezza di Mareguano, che era la più vicina à quelle di Puren già diroccata. Ma il Gouernatore Spagnolo che staua vigilante à preuenir con sortificatione quello che restaua infua mano, auisato di questo disegno dell'inimico; e conoscendo in quanto pericolo si trouasse la piazza di Mareguano, al cui assalto già marciaua di vanguardia Gua-

inoalca con 1500, fanti scelti, & 80, caualli, mandò tosto à soccorrerla. Gli Indiani ar riuati al forte, presero vn Indiano di quelli, che erano confederati colli Spagnuoli, e procurarono da lui pigliar lingue di ciò, ch' crano confederati colli Spagnoli, e procurarono da lui pigliar lingue di quello che paffaua nella fortezza; ma il prigione fi portò con tanta cautela nelle risposte, che con fagace inganno persuase à gli Indiani, che li consentissero che ritornasse alla fortezza promettendoli, fintamente che egli vi attaccarebbe foco, mentre l'esercito loro si appressa à darli l'assalto? Preso questo appuntamento gli Indiani si nascosero dietro vn monte vicino: mà l'Indiano entrato nella fortezza discouerse alli Spagnoli il disegno dell'inimici. Onde quando nel tempo determinato questi si trouono suriofamente all'affalto, la gente della fortezza che staua all'erta cominciò à disendersi col cannone, e moschetteria, senza. però fare sortita alcuna, sendo grandemen. te inferiore di numero. Posero gli Indiani l'assedio, e si trincierarono alla larga per non esfer danneggiati dal castello, e sitrattennero qualche giorno stringendolo alla gagliarda. Ma essendo stato introdotto dal Maestro di Campo buon soccorso nelle fortezze, gl'Indiani discioltone l'asse dio, si partirono. Hor li Spagnoli vsciti dalla fortezza trascorsero baldanzosamente la cam pagna, distruggendo li seminati, & i campi fino alli confini di Angolili cui Cacichi no potendo farli resistenza, dimandarono soccorso da Guanoalca, il quale ragunato il Configlio, mentre s'ingegna di persuadere à suoi l'importanze di questa impresa, Ceuchetero li contradisse, dicendo: Non esser disegno prudente lo ssornire di gente in. quei tempi la Valle di Puren. Perche quatunque li Spagnoli haueuano abbandonata la già distrutta sortezza; nientedimeno l'hauenano fatto per ripigliar vn poco di fiaro, e di forze, e dopò rifabricarla. Onde era manifesto il pericolo di perdersi tutta quella valle, se al ritorno de'Spagnoli si ritrouzsse senza la necessaria disesa. Esser perciò molto miglior partito, che li Monragnuoli, e li Peulci (questi sono nomi di popoli)cherichiedeuano al presente soccorgnoli, accioche raccolte per all'hora le loro biade, e ristoratisi delli danni che da quelli haueano riceuuto: dopò nell'occasione che se li offerisce ripigliando l'armi si vendicasfero. Fù seguito da più del Consiglio questo parere. Onde in conformità si rispose a gli Ambasciadori de' Caciqui, li quali abbracciando questo partito, subito secero la pace co'gli Spagnoli calando dalle montagne Catepiuche, e Mareguano di persona, à concluderla, hauendo primieramente da quelli ottenuto il perdono del tradimeto fatto da loro, nell'incendio, al quale diedero in preda la Città di Angola, come si disse al suo luggo.

disse al suo luogo.

Ma perche questa pace era finta, nella prima occasione, che se li offerse, ripigliarono l'armi, come diraffinel seguentecapitolo. Perche a questo darà fine la Relatione dell'arriuo al Cile dell'armata Inglese sotto la condotta di Tomaso Candich. Questi due volte passò lo stretto di Magaglianes, vna dell' anno 1587. l'altre del 1591. Vna di queste volte riconoscendo le riuiere di questo regno passò per l'Isola di santa Maria, e prese porto doue si dice l'herradura nel golso della Concettione, donde traggetto à Valparaiso, doue non sò se prese Porto, perche subito traggettò al Porto di Chintero: quiui hauendo posta gente interra persare acqua, fu dalli nostri costretto à ritirarsi più che di passo: la cosa passò così. Tosto che in San Giacomo s'intese l'arriuo delli Inglesi in quelle Spiagge, vscirono gli habitatori verso Valparaiso, la quale stàsita 24. leghe lunghida San Giacomo, & quattro. ò cinque da Ghintero, per impedirli l'andar più oltre: ma l'Ingless non volendo auenturare la gente di guerra mentre non erano sicuri di poterla fare vscire dalle Naui senza pericolo, e necessitando per altro di acqua, legna, & altre cose, cauarono in. terra la ciurma, con la scorta vna Compagniadiarchibugieri e questi vedendo coparire due Spagnoli, che si ritrouarono à caso in quel porto, per altro spopolato, e deserto, temendo, che dietro à quei due ne venissero altri molti si ritirarono molto al infretta alle Naui, donde mandarono

# 214 BREVERELATIONE

per vn altro Spagnolo, che hauean preso perquelle riuiere, à dire alli nostri, che mirassero quanto l'importaua l'amicitia, e bona corrispondenza con Inghilterra nelle presenti congiunture quando la Francia hauea fatto lega contro Spagna, & essi erano tanto possenti, che in'breue sariano Rati padroni di tutto quel mare, e Regni dell' America. Onde li dessero qualche soccorso, del quale al presente haueano gran bisogno. Lo Spagnolo che sù dalli Inglesi liberato acciò portaste questa imbasciata, tosto che sù in terra la riferì à gli altri due che detto habbiamo esser comparsi in quel porto, e questi la portarono alla. gente di San Giacomo che staua in Valparaiso, la quale à questo auiso si trasseri à Chintero, doue fecero vna imboscata attendendo l'Inglesi, li quali vedendo, che tardaua il messo colla risposta, spinti dalla. estrema necessità posero gente in terra per prouedersi, ma essendo tosto assaliti dalla imboscata de'nostri, particolarmente dalla Caualleria, si cacciarono in suga verso le Naui, seguitati però sempre mai dalli nostri che ne fecero gran strage, e ne presero 14. delli quali poco doppo ne fecero morire per via di giustitia dodici, che prima della Morte si ricon ciliarono con la chiesa, e morirono Cattolici, lasciando gran segni della loro predestinatione. Quelli delle Naui vedendo, che poco profitto poteuano ritrarre dalla gente di quel paese, (quale veramente può dirsi, che Succhia il guerriero valore co'l latte della Balia, e fi auezzi all'armi fino dalle culle) fatta vela presero il camino verso California, e quindi si trasserirono alle Filippine. Il Capitano Fernando Aluarez di Toledo fu vno di quelli, che secero l'imboscata che habbiamo riferito, & in vna ottaua della prima parte della sua Araucana riferisce li principali Personaggi, che si ritronarono seco in. questa impresa: io la riferisco qui per honore delli posteri di questi Caualieri, che hoggi viuono .

El Capitan Gaspar dela Barrera Don Gonzalo, el de Cuenas, y Molina. Campo frio; Pasten, y el de Herrera Angulo, Pero Gomez, y Medina Iuan Venegas, Valor en gran manera Descubre cada qual en la marina Derribando cabezas enemigas Qual diestro segudor cortando espigas.

#### CAPITOLO V.

Della noua ribellione,e tradimento dell'Indiani c'baueueno fatta pace co' Spagnoli: si tratta della vendetta ceblanequec determinò prendere per la morte data à suo marito.

Entre che li Spagnuoli s'impiega-uano in difendere le riuiere dal Confale Inglese, gli Indiani non trascurarono l'occasione: onde Catepiuche principale Caciche di quelli che fatta pace colli nostri era calato dalle montagne alle pianure, e populatele con li suoi Vassalli mandò vn huomo suo confidente detto Falcagnano nel paese delli Coijunchi, acciò richiedesse Piurume Signor di quelli che si abboccasse seco in certo luogo determinati, perche hauca da participarli vn negotio di gran confequenze. Quando questi due Principi si abboccarono Catepiuche, parlò à Piurume in questa forma. Benche io sia disceso alle Pianure con pretesto di far pace con li Christiani, nientedimeno hò preteso con questo fare vna memorabile impresa, di cui la giória sarà vostra ò Piurume se mi prestarete aggiuto. Invn tempo determinato voi amarete tutti li vostri Vassalli con pretesto di celebrare qualche festa, Io in quel mentre andarò allla Città, e persuaderò alli Spagnoli, che mentre voi scioperati dell'armi sesteggiate vi assaliscano, e vi distruggano, & io stelso verrò con esso loro, con titolo di guidarlí, e prestarli aggiuto, ma quando sarà attaccata la mischia io passarò dalla parte vostra, & hauendo in questa maniera vnite leforze li renderemo padron dellepersone loro, e della Città. Piacque quello partito à Piurume, & hauendo determinato co Catepiucheil tempose modo per eseguirlo, si accommiatorono celando ambedue questo disegno con prosondo silentio.

Frà questo auuenne sche hauendo gli Indianinemici preso disgratiatamente vn foldato Spagnolo, chiamato Valuerde, lo tagliorono in pezzi: e cauandoli il core lo stritolarono co' denti, in segno della rabbia, & odio che haueano con tutta la natione.

Risaputa questa crudeltà nella Città, si trattaua di prenderne la douuta vendetta: il che venne molto in acconcio il tradimento che ordina Catepinche; egli dunque mostrandosi zelante di punire vn delitto si atroce si offerse con la sua gente, e li promise di guidare i nostri per alcune strade breui, e nascoste, per le quali senza essere offernati dalli Indiani potenano lor prendere all'improuiso la gente del Caciche Piurume, che come egli sapeua si ritrouana in vna certa valle tutta intenta à banchetti, e festini, e farne grandissima strage: sù prestato sede à Catepiuche, e seguitato il suo Consigiio. Onde il Maestro di Campo si parti con 40. scelti soldati Spagnoli, & altretanti Vassalli di Catepiuche (il quale subito auisò Piurume acciò susse pronto) non menando più gente per far la lor presa tanto più sicura, quanto più secreta. Peruenuta questa squadra à vna collina che sourastana alla valle, in cui stana Piurume con li suoi calò il primo Catepiuche colla sua squadra dopò seguì il maestro di Campo con venti Spagnoli, & a piede per calar più speditamente da quelcoll e, doue lasciaua il resto della gente per guar dia del bagaglio:si lanciarono come tati sol gori contro de nemici da' quali speranano ficura vittoria con l'aggiuto de gl'Indiani amici, che haueuano mandato auanti. Ma questi tosto si discouersero traditori, e nemici, perche hauendo tagliato à pezzi vno Spagnolo che era andato con esso loro, & inalberatane la testa sopra vna picca fi vnirono con gli altri Indiani, e tutti infieme riceueuano la carica del Maestro di Campo, edelli 20. suoi Compagni cons moltábonanza.

Ma li nostri auuedutisi del tradimento, benche tanto inseriori di sorze, non perciò si persero di animo, anzi essendosi accostati l'vn con l'altro, e sormato vno squadrone tondo colle saccie riuolte all'inimico, cominciarono valorosamente à combattere, dando, e riceuendo molte serite, tra le qua-

li il Maestro di Campo toccò vna freccia nell'occhio destro, onde cascò in terra quasi morto, benche poco doppò ritornato in fe si alzo, e ripigliò valorosamente la pugna. In questa forma combatterono gran tempo, e con l'archibugi mentre li durò la monitione, e doppo che quella fiorni con le spade, & à poco à poco senza mai tralasciar la presa ordinanza si andarono ritirando verso l'altri compagni, quantun. que maltrattati à guisa di vinti, gloriosi però come trionfanti per essersi disesi in tanto poco numero in vn caso così improuiso, abbandonati, etraditi da proprij compagni da tanto gran numero di auerfarij. Ma Catepiuche vedendo che le cose non erano riuscite, tenendo il giusto sdegno delli Spagnoli volò subito ad auisare le sue genti, che populauano quelle pianure prima che li Spagnoli portassero la noua alla Città, & à questo auiso tutti quelli Indiani che viueuano in pace con li Spagnoli fenza frammetterci punto di tempo si trasferirono alle montagne, bandendo di nuouo la guerra.

Mentre queste cose si faceuano in queste parti, la samosa Gianechio Donna degna di estere annoueratatra le più virili di quante mai ne narrino le historie si trasseri in persona al suo fratello Checianturco, & hauendoli rappresentata la sua vedouanza, e dolore per la perdita del marito Guepotaen, ammazzato già dalli Spagnoli come si disse nel passato Capitolo, lo richiese di aggiuto nel prendere la vendet-

ta di quella offesa.

Non voglio (dicea ella) essere esente dal pericolo, al quale t'inuito co'l chiederti aiuto, sarò tua compagna, anzi la prima ne rischi, e voglio che le palle inimiche passino prima per il mio petto, che peruenghino al tuo, & acciò che il mondo tutto conosca, che le mie parole non sono ssoghi di semina ossesa, ma sinceri sensi di cuore che ama non prestar sede à quelche dico, ma, & bada à quel che sò. Appena hauea terminato questo breue raggionamento, che leuztasi in piede, e senza che il fratello la potesse trattenere ne persuaderli con raggioni, che lasciasse à lui solo il pensiero di sar que sta vendetta cominciò ad andarsi sollici-

tando glianimi de' suoi vassalli che la seguissero nella guerra, onde facendo il somigliante Checiuntureo in breue hebbero sotto l'insegne vn esercito di 1200. soldati tra Tuelci, & montagnoli, li quali sono popoli di statura gigantesca, vanno nudi alla guerra Embijados armati di saette intrise in vn veleno tanto efficace, che fanno irremediabili ferite. Radunate queste geti presso ad vn fiume, Gianechio leuatasi in\_ piede in habito guerriero con il Carcasso alle spalle, e l'arco in mano nel mezzo de Capitani, e soldati li sece vn ragionamento marauiglioso, rappresentando à tutti l'obligo, che haueano à Guepotaen suo marito, che fù già Signore loro : à se stess, & alla patria commune della cui caufa si trattaua. Animati in questa guisa li soldati alla impresa minacciarono guerra all'Indiani che stauano in pace con li Spagnoli, se non lasciauano di, seguire quel partito, e non si vniuano con le loro squadre, e con questo si andò aumentando l'esercito lasciandosi molto persuadere di ribellarsi dalli Spagnoli, non tralasciando mai Gianecheo stratagemma alcuno per destar quei popoli al furore, & allo sdegno. E perche tutti bramauano di far qualche segnalato seruigio alla loro Principessa, hauendo preso due Spagnoli che viaggiauano da Osorno à Villaricca li tagliorono le teste, e ce le presentarono. Doppò marciò l'e sercito verso la valle di Andelepe do ue era vna fortezza de'Spagnoli sette leghe lungi da Villaricca. Il disegno di que ste squadre era di cominciar la guerra colla presa di quel sorte, ma mentre baldanzosomente si marcia precedendo Gianecheo molta baldanzosa nelle prime file, hebbero auiso che era nouamente nel Cile due naui cariche di soldati, e monitioni mandate per soccorso dal Cote del Vidal Vicerè del Perù. Onde Checiuntureo mutato il disegno si ritirò per allora alla Cordigliera, doue ricoueròla sua gente in vna sorte trauata fabricata sopra vna precipitosa balza, donde poteuano sar gran danno senza riceuerlo.

# CAPITOLO VI.

Il Gouernadore cerca di bauer nelle mani Checiuntureo: Gianecheo siegue nell' impresa di sar vendetta del morto marito, o alcuni Cacich isanno pace con li Spagnoli.

Osto che il Gouernatore riceuè il soccorso venutoli dal Perù, di cui habbiamo raggionato nel passato Capitolo, vscì in Campagna perprendere Checiuntureo, e mentre viaggiò per far questa caccia. diede il guafto con memorabite strage al paese, facendo molti esemplari castighi per arrecare terrore à tutti: tra gl'altri, che eglisece affogare, su vn'Indiano tanto arrogante, che vedendofi condennato à morte pregò i ministri della giustitia, che lo sospendessero nel più alto albero, che si trouasse in queste campagne, acciò che fusse meglio veduto da quei che palfauano, & egli conseguisse appresso di molta più gente la lode meritata da lui, per esser morto in difesa della commune libertà: li fu detro più d'vna volta, che lalciando quelle brauure riceuesse il battesimo, e che già che perdena la vita del corpo, guadagnasse quella dell'anima, e li furno apportate le raggioni couenienti per petsuaderli questa verità. Ma come che la sua gran superbia li haueua chiusi gli occhi dell'animo, acciò non vedesse il suo male,& otturate l'orecchie del core, acciò non vdisse le diuine ispirationi, egli tutto ciò trascurando, replicò che non sistancassero in vano in somiglianti raggionamenti, perche egli non pretendea altra. gloria, se non che si sapesse nel Mondo l'honoreuol caggione della sua morte: che egli non voleua dilationi, ne altri termini, che già era tardi, e che si spedissero in finirlo come seguì.

Il Gouernadore marciando a questaimpresa metteua di vanguardia 400. Indiani consederati, si per sar proua dellalor sedeltà, come per castigar con le mani, & armi di questi gl'altri della medesimanatione, che erano rubbelli. Peruenuto in questa maniera doue staua accampato.

Che-

Chechuntureo: questi livsci incontro, non con animo di combattere, ma di danneg giarlo con secrete imboscate, nella qual maniera sece qualche danno al nostro esercito, ammazzandone alcuni, e rubbando varie cose, particolarmente caualli.

Ma auuedutofi il Gouernatore, che non faceua cosa di momento, mentre non poreua tirar l'inimico à far giornata, ribut tando questa impresa in occasione più op portuna, attese per allhora à ristorare (il che più importaua) le due fortezze, della Trinità, e dello Spirito santo, le quali, perche malamente poteuano difenderfi, e per altro non si poteua per allhora rifare la. fortezza di Arauco, al beneficio della qua le erano stati quei due forti fabricati, li dif fece, riducendoli ad vno, che poteua bastare persicurezza della Città di Angol:sabricarono i nostri questo forte molto all' infretta alle sponde del fiume Pucianchi, ne perciò tralasciauano di sare in questo mentre le solite scorrerie per danneggiare quanto poteuano gl'inimici. Tra l'altre vscì vna volta il Maestro di Campo co sesfanra soldati, che valeuano per seiceto per la loro sceltezza, e valore, per vedicarsi del tradimento fattoli da Chatepiuche, quando li diede in mano di Piurume: ma auifato Catepiuche di questo disegno, al principio si ritirò al più remoto, e sicuro luogo de'fuoi Stati, oue mêtre dimoraua, riseppe, che il Maestro di Campo hauea dato il gua Ro à tutto il Paese del suo dominio: onde non hauendo altro luogo da ricoueraruisi, si fortificò in quello, doue staua, ragunando quant'Indiani potè, allettandoli con li soliti festini, e bāchetti, per obligarli à pigliar l'armi per difesa del suo partito.

Ma li Spagnoli mentre diedero il guaflo al paese del Piurume non incontrorono altra gente, che sei Indiani, de' quali
due soli poterno prendere viui, essendosi
l'altri ostinati nel disendersi sino alla morte. Vno di questi prigionieri, era il statello di Piurume, da cui hauendo cauato
à sorze di tormenti douestaua ritirato Piurume, tosto vi si conserirono, sorprendendolo all'improuiso nel meglio delli banchetti che co' suoi saceua; molti ne tagliazono, e molti ne presero, e trà questi vn.

giouane figlio del medefimo Piurume (il quale poco doppò li scappò dalle manisuggendo velocemente sopra vn cauallo)e dopò si ritirarono, auisando che con le prede fatte hauessero hormai stabilita la pace tanto bramata. Ma mentre li nostri così diuisano molto diuersamente designauano Gianecheo, e Chechuntureo fratello di lei; perche stimo ati dall'antico desiderio della vendetta, che prosondamente li era radicato nel core, non mai tralasciauano di machinare quato li pareua à proposito per il lor disegno. La prima cosa che determinarono sare sù di coquistare la fortezza fabricata di nouo, la quale già era finita, e n' era Capitano D. Christofaro di Aranda, il quale era Signore della Valle di Andeleppe, doue quella fortezza era fabricata.

Marciò Chechuntureo colle sue squadre nelle quali faceua l'officio di Sergentela medesima Gianecheo, che esortando quelli, & inanimando questi con coraggio, & ardire merauiglioso nel suo sesso donnesco, destò tal vigore ne' soldati, che cutti si dimostrauano pronti à morire, o à riuscire vittoriosi da questa impresa. Il che hauendo risaputo il Capitano Aranda, giudicando, che era miglior partito vícire incontro all'inimico, che aspettarlo nella fortezza, fece vna fortita con 22. soldati tanto volorosi, che li giudicò basteuoli à trattener solile squadre inimiche si numerose: Oltre che in quei principij li Spagnoli erano tanto pochi, che souente. erano costretti à misurar le imprese più tosto co'l valore, che co'l numero della. gente, al quale supplinano, con valersi dell'opera de gli Indiani loro confederati, & amici, de' quali mi persuado che andasse! in questa impresa qualche truppa. Stauano questi sulpartire, & il Capitano li fauellaua diuisando con essoloro della maniera con che si hauea da tracciar que le l'impresa, quando arriuò vn messaggiere tutto molle di sangue, dicendo che à pena cosi malconcio era scappato dalle mani di Chechuntureo, che già baldanzoso calaua colle sue squadre dal monte, risoluto, ò di conquistare quella fortezza, ò di morire nell'impresa. A questo auiso il Capi-

Libro VI.

ce

tano

tano accelerò la falita, & egli il primo affalì la vanguardia nemica, dalla quale fù riceuuto con tanta ostinata resistenza, che quantunque combattesse con valore marauiglioso; nientedimeno in breue vi restò morto, e tagliato à pezzi.Il che veduto da Gianecheo (che non era nè l'yltima, ne la più pigra in quelle squadre à menar le mani)tosto cominciò à gridar vitto ria, dicendo a' suoi per darli animo, e lena, che combattessero pure allegramente, perche haueuano già debellato i Spagnoli tutti, hauendo abbattuto il lor Capitano: la cui recifa testa tosto sù inalberata sopra vna picca, acciò si cobattesse co più valore alla vista di quel trofeo. Il disegno li riuscì, pche, beche i Spagnoli facessero proue mi rabili, staua però lo squadrone Indiano sì stretto, e serrato, che parena impossibile il romperlo. Eli valorosi Pietro Calderone, e Gio. Rubio, che con vno sforzo degno d'eterna ricordanza lo ruppero, e vi penetrorono dentro, ne riportarono maggior Jode difortezze, che di fortuna, poiche essendo circondati da'nemici, vi restarono morti, seguendo l'orme del loro capo già estinto. Dal che ammaestrati gli altri, vedendo che era temerità il combattere in quella occasione, si andarono ritirando con molta celerità, seguitati da'nemici, abbattuti nella coda per due leghe continue con manisesto rischio di esser totalmente disfatti, se l'inimico li hauesse dato la caccia sino à Villaricca, che ne staua con ansioso timore. Ma l'inimico, lasciò di seguitarli perche voltò l'animo à solleuare gl'Indiani di quelle contrade amici de' Spagnoli, acciò tiratili al proprio partito, con maggiori forze ritornassero ad assalirli. In esecutione diquesto disegno, co. minciarono à maltrattare con incendij,e rapine le habitationi, e li campi di tutti quei loro paesani, che ricusauano seguire le loro insegne, e disegni, menando anche via le persone ligate à guisa di schiaui, e di prigioni di guerra. Ma perche già entraua il verno, furno costretti à ritirarsi nel proprio paese, doue fabricata di repente vna fortificatione di vna forte intrauata, vi si ricouerarono per isuernarui Chechun turco,e Gianecheo sua sorelle con 4. mila

lsoldati del loro esercito.

Ma il Gouernatore non attese la primauera per ouuiare il danno che da questa valorosa coppia si temena. Onde mandò tosto yn Colonnello con buon nerbo di gente ad affalir Chechuntureo nelle sue medesime trinciere. Doue peruenuti costoro dopò hauere superato melageuoleze ze incredibili accaggionateli da'bisogni di quei luoghi, oltre modo accresciuti dalla asprezza della stagione con valoroso assalto v'intrassero, e benche gli Indiani valoro samente, si disendeuano, con tutto ciò perche i ripari, doue stauano ricouerati non erano muraglie, ma semplici trauate, surno facilmente rotte, da'nostri, che penetratine'sfeccati degli inimici incontrarono in esso loro valore non punto inferiore di quello con che poco dianzi haueano difeso quelle trinciere. Onde combattendosi per l'vna, e per l'altra parte con molta lode di coraggio, e fortezza, ondeggiò per qualche tempo la vittoria. Ma alla fine appalesandosi già per li Spagnoli, gli Indiani si cacciarono in suga co'l medesi mo Chechuntureo, il quale seguito, e preso in vna spelonca, doue si erà appiatato nel vedersi prigioniere, chiese in gratia la vita, offerendo in contraçambio adoperarsi in maniera, che tutti i suoi vassalli abbracciassero il partito della pace. Li sù cocesso quello che domandana colle conditioni da lui proposte, & egli lo recò ad esfetto. Onde stabilita di nouo la pace con i popoli di quelle montagne, e calando tuttauia dalle lor balze, e dirupi, e ricominciando à popolar le pianure, si cominciò à goder qualche riposo nelle Città di Osorio, Valdiuia, e Villaricca, c'hormai dieci anni continui erano state oppresse dalle gran mole di tanti mali da quella guerra arrecatili, essendoli stato per tanto tempo Interrotto il commercio, & inuolato il necessario sostentamento.

Hor mentre il Campo Spagnolo suerna nella valle di Caniglianga, e vi concorrono à garali Cacichi del paese à stabilir con esso loro la pace, inuitandosi l'vn l'altro, allettati tutti dalla same che correua del buon accoglimento che li era satto: il Caciche Piurume Signor de' Coiunchi, che

non poreua racconfolarsi per la cattiuità! del figlio, che era vn pezzo fà prigione delli Spagnoli, scorgendo che quanto più de' suoi paesani con quelli si rappacificauano, tanto più se gli rendeua malageuole il poterlo liberare per forza di armi;prese partito, di fare anche egli la pace, & in. questa maniera ritrarre il figlio da quella seruitù. Chi esto per tanto saluo condotto per andar di persona à trattar di questo,& ottenutolo, si trasseri nella Città di Angol, doue trà le conditioni, che richiese per conchiuder la pace, la principal fù, che li fusie reso libero il figlio (lo vidde egli in quest' occasione sciolto dalle catene, nelle quali però restò, per ostaggio vn suo fratello) ma dal Maestro di campo li fù risposto; che quantunq; egli hauesse tolta à quel giouane la libertà, con farlo nella. guerra prigione; nientedimeno il renderglielo non dipendeua da lui, ma dal Gouernatore, co'lquale però li prometteua di adoperarsi in maniera, che egli conseguisse l'intento, purche la pace che promettea al presente non suste finta come quella del tradito r Catepiuche, L'affecurò il Caciche della sua lealtà, & in pegno di quella si offerse di andare à prendere Catepiuche, e darlo nelle mani di lui, ò viuo, ò morto.

E certamente egli recò putualmete ad effetto, quanto haueua promesio; perche peruenuto alla patria ragunò li Cacichi Tu ripigliano, Raglianga, Cariguano, Guacapeque, Talcaguano, & altri suoi amici, e cofederati,tra'quali fù il medesimo Catapiuche.In ofte ragunaze cominciò à fauellare Piurume della volontà c'hauea di far pace da douero colli Spagnoli, per isfuggire hormai li trauagli, e li oltraggi di guerra. tanto lunga,e dannofa:e per la grade sua autorità appo di tutti, facilmente à tutti lo persuase, trattonne il solo Catepiuche, il quale ò guidato dal fuo mal talento, ò stimulato dalla conscienza che l'accusaua del tradimento paffato : non folamente non consentinel parere commune, ma di vantaggio si sforzò con molti raggioni di ritrarre gli altri da quella risolutione,e di superarli dal seguito di Piurume,il quale recandosi ad ingiuria la contradittione di

Catepiuche, lo disfidò da corpo à corpo, & essendo accettata la disfida dall'auersario, e seguito il duello, Piurume al secondo colpo abbattè Catepinche per terra, e recifali la testa, la portò al Gouernatore, che la riceuè con grandissin.o contento, e congrande dimostratione di allegrezza, che fece nella fortezza. Et hauendo stabilite le conditioni della pace con Piurume, calarono li Cacichi in quelle compresi col le loro famiglie nella Valle di Molchen, quale cominciorono à populare, e coltiuare, menando in esse i giorni loro in mol ta buona corrispondenza colli Spagnoli, dando fegni di hauer fatta vera, e real pace con essoloro.

## CAPITOLO VII.

Il Vicerè del Perù D. Garzia Hurtado di Mendoza manda un bu ano soccorso nel Cile, il cui Gouernadore con questo agiuto và in Arauco, doue sa un sanguinoso fatto d'arme.

V D. Garzia Hurtado di Mendoza. Marchese di Cagnete, Gouernadore del Cile, mentre che il Marchese D. Antonio suo padre sù Vicerè del Perù, e gareggiò questa generosa, e nobilissima. coppia in acquistarsi tanta lode in quei gouerni, che recò merau glia all'vno, & all'altro mondo, de'quali, vno fù spettatore delle loro heroiche imprese; l'altro ne participò co'l rapporto della fama le glorie. Hor essendo D.Garzia successo al padre nel gouerno del Perù, ricordeuole che il Regno del Cile li haueua nel gouerno che egli ne. fece, apprestato il primo scalino per doue egli era asceso all'altezza de' gloriosi meriti, che al presente godeua; e consapenole della gran necessità che hauea di esser soccorso, vi mandò due Naui cariche di monitioni, e soldati, sotto la condotta di D. Pie tro Castillegio, & N. Pegnalosa Capitani di molto grido nelle guerre d'Italia, & in altre parti di Europa, che egli hauea quando pal. sò al gouerno del Perú, menati feco da. Spagna. Arriud questo tanto opportuno loccorlo gran contento al Gouernadore, del

del Cile, & a tutto quel Regno; per la gran necessità che ne haueua. Ma perche, entrando già il verno; non era opportuno attendere per all'hora all'impresa, che sitrattaua di popolare Arauco, furno compartite quette soldatesche nelle terze frontiere, & nella primauera, che tosto segui, presa prima vna mostra generale di tutta la gente da guerra, ne fuscelta quella che parue più confaceuole, & à proposito per quell'impresa, e diuisa in dieci compagnie, capitaneggiate da D. Carlo di Yrarrazabal, Gio. Ruyz di Leone, Gio: de Gumar, Francesco Giofre, D.Gio.Rodolfo, eli già mentouati Cortese, Chiros, Vglioa, Gaglieghigli, & Auendagno. Marciò l'esercito, e si accampò nella Valle di Migliapoa, con disegno di distruggerlo à fatto, e finir pure vna volta di soggettar l'Araucano.

Erano stati gli Auracani mentre durò il rigore del verno, ritirati tra li steccati di vna forte intrauata; ma hauendo intefo che li Spagnoli già veniuano ad affalirli, li vscirno all'incontro risolute di non consentirle, che li portassero la guerra nel proprio paese, ne vi pigliassero piede, del che surno sino da'principij di questa conquista grandemente gelosi. Quando ambedue gli eserciti furno à vista l'vno dell'altro; vno Araucano detto Reureante chiesto saluocondotto dal Capitano Spagnolo, per poteri venire à parlare al Gouernadore, & ottenutolo, entrò trà le squadre Spagnole con tanto brio, egarbo, che fece marauigliar rutti, perche con vna quasi che gigantesca statura accoppiaua vna amabile leggiadria. Introdotto dal Gouernadore, in questa. forma li fauellò. Sono io, Signore vno de gli Araucani Cacichi, che si sono ragunati à difender la patria, e la commune libertà. Ma ricordandomi che i miei genitori furno Colonesi dalla vostra natione, e molto beneficati, sono venuto à farui sapere, che miglior partito sarà se cessarete dall'impresa che tentate, perche difficilmente potrà riuscirui, perche le forze Araucane vnite per fronteggiarui, sono molto riguardeuoli, sendoui già sotto le insegne più di due mila soldati, trà Araucani, Mareguani, e Pureni:e se arrigano à tempo le squadre che si attendono da Tucapel, sarà l'esercito

loro del tutto inuincibile, perche tutti stanno risolutissimi prima morire, che renders, ò cedere. Tutti quelli vi attendono nel monte, al qual diede già il nome di Vigliagran la memorabile vittoria, che iui di quel famoso Capitano riportarono i nostri antenati. Molte altre cose di quelto tenore disse Reureante; configliando li Spagnoli à tralasciar quell'impresa. Ma come che li confegli dell'inimico fono sempre sospetti, fù gradita la buona volontà di lui, non. già seguitato il consiglio. Li secero offerta di ognibuono trattamento se si voleua rimanere con esso loro. Ma anteponendo egli la fedeltà douuta alla patria, fece ritorno da' suoi, quali ritrouò molto timorosi per vna Cometa comparsa in quei giorni, che con vna lunga coda à guisa di infocata spada parea minacciarli. Con tutto ciò nulla smarriti si apprestarono all'armi. Etil Generale Chinteguano hauendo dato il comando delle squadre alli principali Cacichi Vntete, Chelentaro, Curileno, Apigliano, Nantoche, Nacheando, Rapiguano, Careande, Achiguala, Naualpolo, Chinteguano, Colocolo, fece intendere à tutti, che chiunque volesse suggerirli alcuna cosa concernente al buon maneggio di quell'impresa, lo facesse allhoraliberamente, che egli molto volentieri vi prestarebbe orecchio; ma che quando fusse il tempo di combattere, niuno per vecchio, e prattico che si suste, li dicesse più parola, perche non vdirebbe alcuno; perche non li pareua poterfiben gouernar vn corpo c'habbia molte teste. Onde già, che l'haueuano eletto per loro capo, le sue parti erano il comandare, ele parti di tutti gli altri l'obedirlo. Et in questa maniera si apprestauano gli Indiani alla battaglia, nulla pauentando le. molte forze de' Spagnoli ridettele da Rareante, ne la loro fiacchezza, per non hauere voluto venire ad vnirsi coll'esercito loro i popoli di Tucapel.

In questo mentre il Campo Spagnolo dopò hauere dato il guasto nel pascere à tutto il paese nemico, si era presentato alle salde del monte di Vigliagran, & il Gouernadore istesso accompagnato da 20. soldati di vanguardia cominciò co gran coraggio à salirui. Riuscirno gli inimici all'incon-

fquadre dall'vna, e dall'altra parte, si at taccò vn sierissimo, e sanguinosissimo fatto d'arme. Combatteuano li Spagnoli congran suantaggio, per il sito del luogo, e per la moltitudine de'nemici, onde cominciando à languire per la stanchezza, diedero occasione à gli Indiani, di cominciar à gridar vittoria; ma ripreso animo da'nostri, secero sforzo tale, che Chinteguano su costretto à ritirarsi, e sonando à raccolta si ricouerò, sempre mai seguitato da'nostri nel più alto luogo di quel monte, doue con incon-

trastabili ripari si trincierò. Ma venti foldati Spagnoli degni al sicuro dell'immortali encomii che li dà il Capitano Ferdinando Aluarez di Toledo nella sua Araucana manuscritta, facendo vno sforzo marauiglioso, & incontrastabile, ruppero finalmente li steccati dell'inimico, e penetrandoui dentro, furno tosto seguitati dal Maestro di Campo, e da molti sceltissimi soldati per quella porta, e da altri molti, che spinti dall'esempio loro si aprirno per altre parti il passo. E incredibile l'ardire, e fortezza, con che gli Araucani si disendeuano, risoluti prima morire, che cedere. Onde la strage fu grande,e per qualche tempo furno trattenutili Spagnoli del goder l'acquisto di quella vit toria. Ma hauendo di nuouo vrtato nell'ini mico il Gouernatore col seguito di venti valorosi reformati, & occiso il Generale de gl'Araucani Quinteguano (il quale sino che diede gli vltimi tratti non tralasciò di animare i suoi, come hauea fatto sempre in. questo fatto d'armi, à perder prima la vita, che la libertà) e colla morte del Capo vinto, e disfatto il corpo dell'inimico esercito fu acquistata intieramente quella vittoria, non senza sangue de' nostri (perche trà molti che vi morirono, vno su vn Caualiere Portughese dell' habito di Christo, che combattendo con grand' ardire nelle prime file, meritò di valore non già l'vltima lode) ma con infinita lor gloria, perche in quel giorno gli Araucani combatterono con vna ostinatione, e costanza incredibile: onde meritamente il sopracitato Aluarez di Toledo nella sua Araucana. mentoua co'l dounto tributo di lode tutti

quei foldati, e Capitani Spagnoli, che in questo satto d'arme con qualche estraordinaria prodezza si segnalarono. E l'esercito tutto vittorioso ritirandosi per la Valle di Arauco, e di Cibilingo, verso le marine, sendo riconosciuto dall' Armata di Mare, che il Vicerè del Perù hauea mandato sotto la condotta di Lamero di Andrada, e dell' Ammiraglio Herrera à disendere le riuiere del Cile dal Corsale Inglese; riceuette da quella col saluto di vna salua Reale gli honori, & il plauso conueneuole al conseguito trionso.

## CAPITOLO VIII.

Si fabrica la fortezza di Arauco: si sforzano gli Araucani d'impadronirsene: ma alla sine sanno pace co'nostri.

Re volte haueuano li nostri fabricato fortezza nella Valle di Arauco, & altretanto erano stati costretti dall'ostinatio ne degli Araucani ad abbandonarlo. Ma perche la vittoria questa volta acquistata. mostraua speranze di miglior fortuna; su di nuouo fabricata non già nel fito di prima, ma nella valle signoreggiata dal Caciche Colocolo, e presso del mare, accioche per quella, in cui l'inimico non ha forza alcuna, potesse più ageuolmente riceuere gli opportuni soccorsi: ma gl'Indiani fremeuano di rabbia trà per la molestia, e danni che riceueuano dalle sortite, è scorrerie, che cotinuamete da quella fortezza per le loro contrade si faceuano: trà perche si vedeuano li Spagnoli annidati sempre in casa loro si ragunarono à consultare della soma delle case alle sponde del fiume Corileno. Li Cacichi, che in questa radunanza interuennero, furno Andalican, Colcura, Cilibin go, Larachete, Longonabal, Migliarapue, Curilemo, Vntete, Curachiglia, Chiapò, Le. uopia, Naualguale, & altri molti, a' quali dopò li conuiti soliti, e le crapule, collequali costumano dar principio a'loro confegli, Colocolo, che raggionò il primo con efficaci raggioni si ssorzò di persuadere. che pigliando di nuono l'armi cacciassero via li Spagnoli dal loro paese, e si dichiarò, che quando da gli altri non susse abbracciato questo configlio, era risoluto impredere, e sostenere solo la guerra per la pa-

tria, e per la commune libertà.

Ma ragionando nel fecondo luogo questifurori di Colocolo furno temperati dal Caciche Longonabal, ilquale si di parere, che non erad proposito stazzicar per al-Ihora coll'armi li Spagnoli ardimentofi, e gonfii per la fresca vittoria, ma che fora miglior partito trattando finalmente di rappacificarfi con esso loro, addormentarli, e doppò valendosi dell'occasione, che li arrecherebbono il tempo, la ne gligenza. loro, la fame, e gli altri oltraggi à quali è Tottopostala lunga conservatione delle fortezze in luoghi tanto for di mano, e Iontani dalle Città am iche, come era quella; più ageuolmente assalirli, & opprimerli. Mà Cibilingo, il quale raggionò il terzo, approuò che non si p rendessero per allhoral'armi contro de'Spagnuoli; ma port ò opinione non effer cola dic euole all'honore del nome Araucano procurare di renderli trascurati alla disesa, co'l darli, e chiederli pace:quale non vedeua con quali conditioni si sarebbe potuto conchiudere fenza scapito della riputatione della. loro natione. Suggeri per tanto, douersi indurre l'inimico alla trascuraggine, e negligenza opportuna ad opprimerlo, no già coll'offerta di finta pace, ma con vna ritirata alle montagne, donde non facendosi per qualche tempo scorreria, nè sortita veruna, apprendesse l'inimico, che hormai li Araucani non si teneuan memoria, ne face uan più conto di lui.

De gli altri Cacichi che dopò questi ragionarono, chi seguì il parere di Longonabal, chi quello di Cilibingo: onde dinisain due partite la ragunanza, & accendendosi à poco à poco la colera, si sarebbe
da quelle scintille acceso vn grande incendio, se non lo hanesse ancor nascente smorzato la canuta autorità del vecchio Colican, che eletto da tutti per arbitro, e compromissario, persuase à tutti il seguente
partito, che si ripacisicassero colli Spagnoli tutti i Cacichi, trattone Cilibingo, in
questa maniera la pace de gli altri seruirebbe à render trascurato, e negligente
l'inimico, e l'odio, e la guerra di Cilibingo

sper titolo, e pretesto della guerra commune, l'inclusi nella pace potere più ageuolmente spiare le forze, e li disegni Spagnuoli, e raguagliarne Cilibingo; il quale mouendosi apertamente quando li paresse. opportuno, susse da tutti seguitato in questa maniera conseruarsi meglio le loro cose al presente, mentre li conueniua attender ciò che l'occasione, e'Itempo portassero. Fù con applauso di tutti ri ceuuto,& abbracciato questo partito. Onde per eseguirlo tosto madorno p Ambasciadore al campo Spagnolo Curachiglia, personaggio che nella gibbosità, & altre dissormità del corpo appalesaua la doppiezza dell'animo di cui era fornito, per trattare delles conditioni di pace; la quale volle il Gouernatore, & che venissero li Cacichi in. persona à concludere, e giurare per assicurarsi maggiormente della loro lealtà, e veracità in stabilirlase dal canto suo li pro. mise vn perdono generale di tutte le passate offese, e di più che darebb e libertà à molti prigioni, che per l'auuenire li farebbe ogni miglior trattamento, moderandoli con certa conuenient e tassa li rributi da pagarsi per l'auuenire; che li disenderebbe dalli insulti de' loro nemici. Furono queste conditioni accettate, e giurate in. questa forma, la pace da tutti trattone Cilibingo. Onde tutto il paese dal fiume leuo che èl'vitimo confine di Arauco fino à Tucapel si ripacificò finalmente col nome Spagnolo. Ma Tucapel, Puren, e Mareguano, che non erano consapeuoli che la sudetta era pace finta, perche non erano interuenuti in quella congiura, & in quella liga,tanto maggiormente si posero in armi,& in difefa, stimando che tutta la tempesta dell' armi Spagnole si scaricarebbe sopra di loro. In questo mentre essendo le stagioni opportune al ritorno dell'armata verso il Perù, il Gouernatore mandò in quella il maestro di Campo Alonso Garzia Ramon, accioche ragguagliado di quei felici successi il Vicere, più agenolmente ne impetrasse i soccorsi necessarii per tirar auanti in questa buona fortuna, e per tenere più contente le soldatesche incaricò al Dottor Mendoza, & al Capitano Benauides personaggi di molte partise meritische

soccorressero, come secero, il Regio eser-

#### CAPITOLO IX.

Il Gouernatore ottiene una celebre vitto ria in Tucapel, firibellano gli Araucani, e D. Alonso di Sottomaior finisce il suo gouerno.

Ratanto grande la brama che ardeua nel petto del Gouernatore D.
Alonfo di Sottomaior di veder conquistato il Cile à Dio, & al suo Rè, che non li cosentì l'attendere li soccorsi, che si sperauano dal Perù. Onde hauendo presidiato
basteuolmente il Castello di Arauco, e lasciaroui per Gouernatore dell'armi, il valoroso Capitano Francesco di Riueros,
egli con 200. Spagnoli, e molti Araucani
consederati s'incaminano alla volta della Valle di Tucapel per sarne l'impresa, e.

ridurlo ad obedienza.

Fu auisato di questa vscita de' Spagnoli Pailataro signor di quella Valle, e tosto mandò à richieder foccorso à Ongoloro, Ylicura, Puren, Palonaycuen, & altrevicine, & amiche prouincie, i cui Cacichi già si erano cominciati à ragunare in. Pelietaro, luogo destinato per la ragunanza; quando furno auisati da veloci messaggieri inuiati dal Caciche. Leuo (questi era vno diquelli c'hauendo conchiusa finta. pace colli Spagnoli spiana le loro cose, & auisaua li proprii paesani, come sece in questa occasione) che il Gouernadore co buone sorze già entraua nel loro paese, onde li amoniua à star desti, e pronti alla. difesa. Si disciolse à questo auiso la ragunanza, richiedendo il bisogno più l'opera della mano che del configlio. E Pailaeco che non hauea ancora possuro perlabreuità del tempo raccogliere tutte le sue foldatesche, riuolse in quel subitano pericolo l'anno alli stratagemi, & alle astutie. Onde fatto imboscare il corpo del suo esercito in vna montagna vicina, egli con soli 100. soldati nel vicino piano, attese li Spagnoli, e quando li vidde comparire, fingen. do di effere stato forpreso all'improuiso fese dar frettolofa,e difordinatamente all'armi: li Spagnoli vedendo si poca gente ve niuano loro incontro più somiglianti à chi và à ligar prigioni, che à chi và à combattere. L'Indiani per tirarli meglio nell'imboscata si cacciorno in suga verso del monre; doue essendo seguitati da'nostri, vscirno quei che vistauano ascosti come tanti Leoni, & vniti con quei che poco diazi fintamente suggiuano, si attaccò vna sanguinosa battaglia. Ma il Gouernadore sottomaior, giudicando pericoloso partito, che le sue squadre, stanohe dalla caccia. passata, riceuessero lungamente quella carica, e dubitando raggioneuolmente, che da quel monte non vscissero di mano in. mano altre truppe fresche in rinsorzo dell'esercito nemico, si valse a'danni di lui del medesimostratagemma, che quello hauea contro se medesimo adoprato. Onde hauendo fatto ritirare i suoi à guisa di chi s caccia in manifesta suga, e seguitandoli tuttauía, quei di Tucapel, che stimauano quella fuga vera, e nota da vil timore, e nonda artificio guerriero, li tirò molto lungi, & in disparte dal monte, e dal luogo dell'imboscata. Et all'hora hauendo satto voltar faccia a'suoi, e ripigliato valorosamente. il combattimento, in breue tempo conammazzare il medefimo Pailaeco con noue altri suoi Capitani, dissece tutto l'esercito loro, il quale vedendosi senza capi, e scompigliato, e pascendo nella precipitosa, e disordinata fuga col proprio sangue le spade Spagnole, che sempre haueuano a' fianchi, si ricouerò in vno stagno vicino, coll'aiuto del quale, e colla notte, che sopragiunse si liberarono molti pochi di loro dalle armi vittoriose de'nostri, i quali nel ritirarsi alla sortezza, diedero il guasto al paese per terrore dell' inimico.

In questo mentre gli Araucani, che haueuano satta la sinta pace con i Spagnoli, e
viueuano sotto il loro impero, e comando,
impatienti di attendere l'occassone opportuna da sare vna rubellione vniuersale, come haueano dissegnato, saceuano moltedisubidienze, e rubellioni particolari, poco
curandosi de gli eseplari castighi, che si dauano à coloro, che si discopriuano in questa parte colpeuoli, a' quali souente erano
tagliate le mani, e sospese al collo, & altre

VOI-

volte con fiere maniere di tormenti, e di morti puniti. Onde li Spagnoli stauano sempremai dubiosi, che vn giorno non si rubellasse tuttala natione. Ma li tolse di questo dubio vno, che stando per essere giustitiato, chiese il battesimo, e palesò chiaramente la congiura e l'animo ch'haueuano zutti i suoi paesani. Li quali vedendosi discouerti, tosto fuggirono alle montagne, e. bandita di nouo la guerra; si ripigliorno le scambieuoli hostilità, molestandosi l'yn l'alro con le solite scorrerie, e danneggiamenti. Precedendosi in questa maniera, presero vna volta i Spagnoli l'vnico figlio del Caciche Colocolo (hauca egli il medesimo nome del padre) infieme con la Migliavene fua moglie. Questi come che era fornito d'indole molto buona, & inchinata alla. pace, si esibì alli Spagnoli di farli ripacificare lealmente, e da douero con tutti li proprij vasfalli. a'quali mandò ad ordinare, che eleguissero questa sua volontà. Ma come che il messo tardaua molto con la risposta, Migliavene ansiosa del bene del marizo, e del proprio, se li offerse ad andar di per-Iona a trattar quel negotio co' proprij vaffalli. Hor mentre pongono fine à questi prigionieri, di subbito ritornò il messo con · le negative : perche i vassalli risposero: Dispiacerli grandemente la disgratia del loro Signore; esser prontià sparger il sangue per liberarneli: ò pure per vendicare i maltrat tamenti che in quelle li sussero satti: Mo-Rrasse egli nella generosità del sostener quel l'auersa fortuna la chiarezza del sangue, donde eranato: non conuenirsi nè à lui, nè àloro per il dano priuato di vno particolare auuéturar le cose communi, esser eglino risoluti à perder prima la vita, che la libertà. Sdegnossi grandemête Colocolo al rice. uer ostarisposta da' suoi disubbedieti vassalli,& istuzzicata dal proprio dolore, e dalla moglie promise al Gouernatore di guidar le géti Spagnole alla distruttione di tutto il nome Araucano, e trattare fedelmente quanto promise, perche sù mentre visse. realissimo amico delli Spagnoli, quali agiutò col configlio, e coll'opra à confeguire memorabili vittorie, qualitralascio di referire in particolare, perchestimo esfere. le accettante basseuoli à palesare l'indi-

cibil valore del Gouernator D. Alonso, che non solamente tenne sempremai oppressi gl'Araucani rubelli, ma passò di vataggio à Tucupel per soggiogarli. Ma li sù impedito il disegno non tanto dal disgratiato incendio, che diuorò repetinamente la sortezza di Arauco, (perche à questo male si diede presto rimedio con risarla subito) quanto dal contaggio delle varole, che infettò in quel tempo tutte quelle prouincie, onde sù ne cessario che si sospeta

dessero l'armi da pertutto.

Era trà questo mentre ritornato dal Perù, il maestro di Campo col soccorso, Ma perche le varole haueano grandemente. fminuito l'esercito Regio, non sù questo soccorso basteuole per l'imprese che si haueuano da eseguire, particolarmente per la conquista di Tucapel. Onde il Gouernatore hauendo in publico configlio tenuto nella Città di S. Giacomo determinato di andare in persona al Perù per domandar il soccorso necessario al Vicere, s'incamino à quella volta. Ma peruenuto al porto del Cagliao, hebbe dal Vicerè ordine preciso, che senza porre il piè in terra se ne ritornasse al Cile, doue la sua persona douesse essere grandemente necessaria. E che se alcuna cosa li occorresse da rappresentare, lo facesse in iscritto: lo sece il Gouernatore, & il Vicerè hauendo dalla scrittura inteso l'efficacia, e la prudenza de' motiui, c'haueuanospinto il Gouernatore à venir di persona no solamete li consenti lo sbarco, ma lo riceuette co estraordinarie dimostratroni di honore, come quello che ben sapeua quati ne meritassero gli officiali, & i soldati del Cile, oue si trauaglia più che in altra guerra di Europa, e con meno allettamenti di premij, e per essere tanto lontano quel Regno dal centro donde questi deriuano, e si comportono. Mentre il Gouernatore tratta col Vicerè de gli interessi del Cile, arriud auiso che il Rè, lo chiamaua ad altri carichi per rimunerario delle fatighe sostenute in quel gouerno; il quale il Rè conferiua a D. Martin Garcia Ognez, e Loyola, onde tosto li rinuntiò il carico. Metre il Sottomaior fu assente dal Cile, e prima che vi si trasserisse il successor Loyola gouerno quel Regno il Licentiado Pietro

di Viscerra lasciatoni dal medesimo Sottomaior, di cui non sò altro in particolare.

#### en Caracai di kuren. Onde per augungat a C A P. P TO OLO MA STEE vicince the liferginant di Balo-

Principij delgouerno di D. Martino Garsia and easy in Ogneside Loyola mond of an

· Ola to Leading Hotel Carryston, Martino Garsia, Ognez di Loyola. i cui posteri sono al presente Marchese di Oropesa, e Signori delle case di Loyola, caualiero dell' habito di Calatraua, e capo della sua nobilissima famiglia. tanto chiara in Guipuzcoa, e molto più riguardeuole per il glorioso Patriarca Santo Ignatio fondatore della Compagnia di Giesu, che da quella traffe l'origine, hebbe per moglie D. Beatrice Coyarampollo delli antichi Monarchi del Perù. Elet to dunque per Gouernatore del Cile, e trasferitofial suo gouerno, tosto pose mano al rassettare i posteri tumulti, e come quello che accoppiana gran prudenza,e gran cortesia, determinò di quietare gli animi, e ridurre i Rubelli all'obedienza del Rè con buoni termini, e con amoreuolezza. Et alla fama di questa volontà di ·lui comin ciarono à comparire diuersi Cacichi ad offerire la pace, ò in persona come fecero Tarochina, Talcamahuida,e Mareguano, ò per mezzo d' Ambasciadori, mandarono Ranceuche, e Tesoleuo, à quali tutti il Gouernatore faceua intendere cheil Rèlo mandaua à fine che ristorando tutti dalli danni patiti nelle guerre passate, rassettasse i disordini, moderasse i tributi : e riducesse à tale stato le cose di quel Regno, che banditi via li tramagli, & oltraggi, che arreca la guerra, viuessero con quiete li Spagnoli, e l'Indiani, e perstabilir meglio le cose sece egli ragunar tutti i eapi de gli Indiani, che mo strauano volontà inchineuole all'accordo, & hauendoli accarezzato con molti fegni di affetto, & honore, chiaramente lor difse: Che ben sapeua che fino à quel segno era stata conclusa molte volte la pace, ma sempre fintamente: onde se questa volta. disegnauano sar il medesimo, era meglio lasciar quei trattati, e ricondursi alle case Joro perche altrimenti l'obligariano à far-MY9 Libro VI.

pli più rigorosa guerra che prima per castigarli delle doppiezze, e del tradimento. Ma se voleuano fare lealmête la pace egli era pronti à darliogni sodisfattione possibile; vdirono gli Indiani questo ragionamento con profondo silentio, e leuandosi vno di loro detto Aluepiglieno, il quale in Chilacura era di grande autotità. & all'hora era vno de primi Tochi (chiamafi que» sta natione Tochi personaggi principali, e di comando nelle cose di guerra) & à nome distutti afficurò il Gouernatore, che questa volta la pace sarebbe stata ferma,e stabile, perche esti la concludeuano di vero cuore, e con fincera lealtà. In fegno di che li configliò, che fondasse vna Città in sito opportuno, donde potesse non solamete impadronirsi di tutta la Valle di Mareguano; ma di vantaggio molestare con le Prouincie il paese di Puren, e liberandosi, ad affifterli con le loro forze, acciò che in questa maniera fussero costretti con la violenza à far la pace quelli, che non l'abbracciasseno di bona voglia. Confirmarono il detto, el'offerte di Aluepigniano, Tarocina, Pailaeco, Signor di Chilen, Chineiamali Signor di Ytata, Guaichipanghi, Rinceuche, Paylamiglia, & altri offerendo tutti à gara li paesi delle loro Signori e per sito, e le loro genti per aggiuto della. fabrica della Città: e perche tutti conuennero che il sito più opportuno susse queldi Migliapoa; quiui si fece subito vna fortezza, à cui si diede per nome (Del Giesh, e shì presidiata con cinquanta scelti soldati, & elettone Castellano D. Gio di Ribadeneyra caualiere di gran nobiltà, e valore, e. dall'altra parte del fiume Ciuicura ne sù fabricata vn altra, sendosi fabbricate à bello studio molte barche, perche queste due tortezze si potessero dar la mano per il siume, chefcorreua nel mezzo.

Daqueste due sortezze vsciua del continuo la caualleria Spagnola à danneggiar gli Indiani, molti de quali trà per il timore di questi danni, trà per il conseglio, & esem pio diquelli che già stauano in pace co i nottri, ogni giorno con esso loro si riconciliauano. Lo fecero trà gli altri li Cacichi Taboleuo, Macheuogo, Talcamahuida, Ma reguano, e Palco. Li popoli di Guadaua, e Mi-

Mi gliandoro : quei della Valle di Cilibingo, e gli Araticani, & Chilacoya non folo fece pace, ma di vantaggio consenti(il che fùstimato gran fatto, che i Spagnoli lauoraffero le sue miniere d'oro, dando gente de fuoi vassalli per farlo più ageuolmente con gran profitto de Spagnoli, per la ricchezza di quelle miniere accresciuta no esfere stato tocche per 30, anni che erano durate le guerre. In que la maniera fu reso il bel sereno di pace à tutte quelle provincie, e vi si cominciarono à godere i frutti, che da questa germogliano. Solamente. questa di Puren, confidata nelle paludi, da cui era circondata, e quasi da naturali trinciere difefa, conferuaua gli odij verso i Spa enoli, à cui danni Paylamcaicio, e Paletero, & altri Cacichi di lei continuamente destauano con minaccie, e promesse le nationi vicine che hauenano con quelli fatta la pace.

#### CAPITOLO XI.

Della fondatione della Città di S. Croce di Loyola, e di molti altri auuenimenti della guerra sino alla morte data dagli Indiani rubelli al medesimo Gouernatore.

7 Edendo il Gouernatore ilfrutto che si raccoglieua dalle due fortezze da lui fabricate per accrescerlo, e tirarlo auanti, fondò in vna amena spiaggiavicina vna Città, à cui diede nome S. Croce di Loyola, e ne diede il gouerno al Capitano Antonio di Auendagno, personaggio di molto merito, come in più luoghi di questa relatione si è metouato. Creb be questa Città in vn tratto con merauigliosi progressi, cocorrendoui ad habitare molti Spagnoli, & Indiani, vi sifecero molte Chiefe, e vi furno fabricati monasterij alli Relgiosi di S. Francesco, S. Agostino, e di N. Signora della Mercede, e co l'oro che si cauaua dalle miniere, co'l concorso di mercanti trattiui dalla brama del l'oro, e de gli altri frutti del paese, che è fertili simo, douentò in vn tratto vna delle ricche Città di quel Regno. Ma quanto più questa Colonia si auuanzaua, tanto maggiore rabbia, & incidia fi accendena nel cuore, di Peleutero, Paylemaccio, & altri Cacichi' di Puren. Onde per distruggerle determinotono di rouinar prima le fortezze vicine, che li seruiuano di Baloardice difesa. Mando dunque Pelantaro vn suo huomo molto asturo, e sagace derto Gaucaya alli popoli della valle di Chilacura, acciò gli esortasse à rubellarsi dalli Spagnoli, è che almeno impetrasse da loro vn saluo condotto, e il passo per le loro terre,per 500 foldati, co' quali disegnana inuadere la fortezza del Giesti o Ottenne il messo il passo da quei di Chilacura, e sece consapeuole Paymalacio, e Pelantero che era molto facile l'acquisto di quella fortezza per la trascuraggine, con che la guardauano quei pochi soldati che vi stanano, che non passauano il numero di 20. I Pureni adunque tosto s'incaminarono ad assalirlo, e l'inuasero à meza notre co le loro gen ti diuise in tre squadroni, e vi attaccarono foco. Non si smarrirono li Spagnoli del sorte à si repentino assalto, anzi lo disesero co proue di meraniglioso valore: Perche il Castellano D. Gio. Ribadenevra difese solo la porta ordinaria: & il Capitano Guafardo tibutto folo gli Indiani che tentarono di penetrarui per due altre parti, c'haueuano con l'assalto, e con la forza aperto, & in vna di queste con ammazzar vn valoroso Indiano chiamato Longotegua (questo suona nella fauella del Cile, capo di cane) che era già entrato con molti valorosicompagni, li cacciò in fuga, e constrinse tutto l'essercito à ritirars, e conseruò quella fortezza. Il che risaputo dal Gouernatore ne riceuette grandissimo contento, onde cauati subito 100. scelti soldati dalla Città di S. Croce li mandò à dar il guasto alle campagne de'nemici per maggiormente atterrirlise ridurli in questa maniera ad abbracciare la pace. E certamente si caud gran frutto da questa vittoria, perche si confermorono gli animi de' confederati nell'amicitia de' Spagnoli a fegno che quei di Tucapel richiesero il Gouernatore, che fondasse vna Colonia nel soro paese; il che però non si potè codurre ad effetto per allhora per difetto di gente:Perche il soccorso vitimamente venuto dal Perù

fanciulli, e di molto poca gente, per lo più fanciulli, e di poca esperienza nell'armi:

In questo mentre si era mutato il gouerno del Perù, & il nouo Vicerè D. Luigi di Velasco mandò tosto vn buon soccorso sotto la condotta di D. Gabriello di Casti. glia, nel Cile, il cui Gouernatore, vedendo che ridotte hormai ad vbidienza tutte le altre Nationi di quel Regno, solo i Pureni costantemente ricusauano ogni partito di pace; determinò coll'agiuto di questo soccorso domarli, e finirla vna volta co esso loro. Banditali dunque crudelissima guerra, e fatta la rassegna delle sue genti con vna mostra generale nella Valle di Chinel à 10. di Gennaro del 1597. si trasferì al pae se dell'inimico. Ma hauendolo ritrouato abbandonato, e deserto, perche Pailemacio, e Pelantaro aunisati della noua del Gouernatore si eran ritirati nelle paludi, done si disendeuan co la sortezza di quel sito, s'impiegò tutra quella estate in darli il guafro, & in fabricare varie fortezze in diuersi luoghi delli confini, si per tenere assediato il nemico in quelle paludi, come per difesa delle vicine Colonie Spagnole. Dopò hauendo presidiato basteuolmente quei forti egli co'l resto dell'esercito si ritirò alla Citta dell'Infanti per molestare di la con concinue feorrerie li Pureni, Ma questi sempremai giurati nemici del nome Christia: no dopò essersi per qualche tempo in quel loro ritiramento apparecchiati alla guerra, che disegnauano, vscirono dalle loro paludi al numero di due mila armati, e cinsero di strettissimo assedio la fortezza. del Giesu. Volle il Gouernatore rosto che ne fù auuisato vscire in persona à soccorrerla, ma alle preghiere de' suoi che li rappresentarono, che nella sua persona auenturaua tutto quel Regno, lasciò di andarui, mandò però il Capitano Cortese con 150. sceltissimi Spagnoli à disciogliere quell'afsedio, come in effetto segui.

Perche Pelentaro, & Pailemacio alle noue di quelto soccorso tosto si ritirorono, perche il disegno loro era molestare li Spagnoli senza sare giornata con esso loro: essendo dunque libero già dall'assedio il sorte del Giesu, vi andò il Gouernatore, & hauendolo in sei giorni, che vi si trattenne,

-8 Libro VI.

reuisto, e conosciutolo difficile à conseruarsi in quelle congiunture; l'abbandonò & hauendo fatto ritirar la gente di quel prefidio ad Angol, egli volle visitare l'altre Colonie de Spagnoli per rimediare à molte dissensioni ciuili, & altri inconuenienze che vi regnanauo. Menaua egli in sua compagnia da 30.0 50. Reformati molto valorosi, & oltre à questi altri 200. soldati, & hauendo visitato li presidij de la frontiere, & prouisteli di tutto il necessi ario si ritirò dal paese inimico, doue stimandosi già ficuro dall'hostilità degli auersarij, rimandò li 200. soldati à i loro posti, stimandosi bastenolmente prouisto ne' subiti casi co i Reformati, che li faceuan corteggio. E con questa sicurezza hauendo spiegate. le tende in vna valle molto amena, detta Curalaua vi si posaro à dormire senza niuno dubio, ò sospetto per ristorarsi delle passate vigilie. Ma Pelantaro, e Paylamaccio con i Pureni, li quali stauano sempres desti per danneggiare i Spagnoli senza loro periglio, onde li feguiuano alla larga. con vna squadra volante di 200. scelti soldati, nè maili perdeuano di vifta con le spie, hauendo saputo, che il Gouernatore riposaua spensieratamente con tanta poca gente iu quel luogo. Li affalirono su'l meglio del dormire ammazzando à man. salua dentro de padiglioni, e delli letti il Gouernatore, li Reformati tutti, e 3. Religiofi di S. Francesco, che sauano con essi (erano questi il P.F. Gio: di Touar Pro uinciale: F. Michele Rotiglio suo Secretario,e F. Michele di Arteaga Laico, che an dauano visitando la loro Prouincia) se ne ritornorno à Puren carichi del bagaglio, che leuorono à quella nobilissima squadra. E questo fù il tragico fine del gran Lovola, Caualiere veramente degno di miglior fortuna per vtilità di quel Regno, quale haueua cominciato à riordinare in maniera, che se soprauiueua vn poco più, l'hauerebbe ridotto ad ottimo stato. Ma li giudicij di Dio debbonsi ossequiosamente riuerire. Lasciò questo Gouernatore vna figliuola. di cui solamente l'hauca fatto padre l'Infanta D. Beatrice Coya fua conforte herede del Principe D. Diego Tapac. Quest'a figliola essendosi casata con D. Giouanni ff 2

Henetiaches di Borgia su honorata da S. Maestà del Marchesato di Oropesa ( è questo vn Castello fondato nel Perù dal Vicerè D. Francesco di Toledo ) accioche godesse del ripartimento degli Indiani che li troccaua per l'heredità del Inga Sayri Tupac suo antenato.

Gonfij oltra modo i Pureni di questa vittoria secondando l'odio che sempremai haueano notrito nel cuore contro de'Chri stiani, procurarono non perdere l'occasione di quella propitia sortuna per detestare gli animi dell'altre nationi Indiane ad vna rubellione generale. Mandarono dunque Ambasciatori in varie parti con le freccie nelle mani (questo è il modo, col quale appo quei popoli s'intimano le diete, ele ragunanze,per determinare i publichi affari delle guerre communi) e perche sempre l'amore della libertà preuale ad ogn'altro a ffetto, molto facilmente tirarono al loro partito tutti quelli, che per altro confederatisi con i S pagnoli viueuano in lor compagnia pacificamente: onde ne segui vna congiura generale, che distrusse molte Colonie de' Spagnoli, come vedremo nel feguente capitolo.

### CAPITOLO XII.

Della distruttione, che fecero gli Indiani di sei Colonie delli Spagnoli nel Cile, e del molto che li Spagnoli fatti schiaui in questa occasione soffrirono nella servitù di 40. anni.

A molta felicità, e le copiose ricchezze, che godenano li Spagnoli nel Cile, li riempi di quei molti vitii, de' quali sogliono esser cagione le delitiose ricche zze, perche oltre le lascinie, cominciò ad infignorirsi de' loro animi la superbia, e l'ingiustitia esercitata da loro, in sar fatigare di sonerchio i poneri Indiani nel cauar delle miniere, & in. fraudarli della mercede douuta alle loro fatighe; onde quei meschini si determinarono scuotere vna volta quel duro giogo, con fare crudelissima strage di quelli, che tanto li maltrattauano. Li partico.

lari di questi tragici auuenimenti li ridira meglio l'historia generale di quel Regno, perche io ne darò folamente vn faggio, cauandolo ò da quello, che mi potrò ricordare: di quanto ho visto, & inteso concernente à questo argomento, ò dalli commétarij di Garcilasso della Vega, che lo cauò dalle annue della Compagnia di Giesù del 1599. & 1600. e da altre Relationi, che fur no tramandate dal Cile in questise nell'anlni seguenti fino all'anno 1604. Dice dun-

que quest'Autore così.

Delle tredici Città Colonie de'Spagnoli nel Cile, ne surno distrutte dall'Indiani sei, cioè Valdiuia, l'Imperiale, Angol, Santa Croce, Cigliano, e la Concettione; posero di più l'inimici assedio alla Città di Osorno, estringendolo sempre più, costrinsero li Spagnoli à ritirarsi nella Fortezza. doue tenendoli affediati per vn anno intiero, li costrinsero à pascersi di tutte quelle cose, che ne lunghi assedijl'ingegnose necessità soggerisce alla bisognosa natura. Alla fine hauendo con furtiuo, e notrurno assalto veciso le sentinelle, penetrorno nella Fortezza, e vi esercitorno tutte le crudel tà, & empietà, che suole soggerire il demonio ad animi barbari, e sdegnati, quali erano i loro. Buttauano per terra le sacre imagini, mandauano à fil di spada quanti incotrauano senza distintione di sesso, o di eta, prendeuan prigionise violauano le Vergini consecrate à Dio, efaceuano ogni male possibile; ma mentre con souerchia ingordigia si impiegano nel sacco delle copiose ricchezze in quella Città radunate, hebbero aggio i Spagnoli di prender animo, e riunitisi ributtar l'inimico, ricuperando dalle loro mani, non altro che alcuna delle molte donne, e sacre Vergini, che quelli haucuano preso. Ma molto maggiori furno le rouine, e le straggi auuenute in Villa Ricca: alla quale gli Indiani attaccarono fuoco per quattro parti, & hauendo mandati à fil di spada tutti gli huomini, anche gli Ecclesiastici, e Religiosi di S. Domenico S.Francesco, e della Mercede, menarono via prigioni tutte le donne, & con esito tanto infelice termino la grandezza di così illustre Città. Tanto dice questo Autore, lil quale doppo di hauer riferito le rouine

caggionate in Arechipa del Volcano, che jui si accese l'anno 1600, riferisce vna lettera, che trattando delle rouine del Cilene dice così.

Mercordi 24. di Nouembre 1599. su'l far del giorno si presentarono alla Città di Valdiuia cinque mila Indiani armati, cioè tre mila à cauallo, e due mila fanti, de'qua-Tilestanta erano archibugieri, e ducento andauano armati di Cotas, quali haueuano rubate alli Spagnoli nelle passate guerte, perche essi non hanno ferro da fabricare questo genere d'armi. Arrivarono alla . Città senza esfer sentiti, per esfer stati guidati da spie doppie. Dalle quali raguagliati, che li Spagnoli stauano nella Città senza guardie; e sentinelle (perche hauendo fatto alcuni giorni auanti alcune scorrerie, & in esse preso vn forte degli Indiani, & vecisoui di molta gente, pensauano, che er molte leghe attorno niuno li potesse salire) l'inuasero diuisi in quattro squalroni per quattro diuerse parti della Città, x assediando nel più alto silentio le bocche delle strade, e le porte delle case; secero con attaccato fuoco ne luoghi opportuni, diuampare in vn miserabile incendio la miserabil Città, con morte di tutti i Spagno li, che vierano al numero di 400 numero picciolo in vero, ma grande in quei luoghi, & in quei tempi, e si impadronirono dell'Artiglieria, e di tutte le masseritie al valore di trecento mila pesi d'oro; scampando appena alcuni pochi Spagnoli, che si faluarono ne i vascelli, che stauano nel fiume, e si allargarono da terra, e seruirono per portare la nuoua di tante calamitose rouine. Dieci giorni dopò arrinò nel Cile il Colonello Francesco del Campo con vn soccorso di 300, huomini, che menaua dal Perù, & hauendo risaputo tanto lagrimeuoli auuenimenti, e che trà gli altri molti prigioni, vi fussero due suoi figliuoli di poca età fussero in mano di quei barbari, riscattarh, e di vantaggio porgere qualche rimedio à quei mali, cauò le sue genti in terra, e disegnaua di andar à soccorrer la Villa Ricca, Oforno, el'Imperiale, di cui da vn messo inuiatoui da quei Cittadini a seconda per il siume intese, che essendo stati assediati per vn'anno da'ne mici er ano

ruttì alla fine morti di pura fame, trattone venti foli, la cui forte fù molto peggiore per esser rimasti schiaui di quei crudeti nemici, che de compagni, che nell'assedio terminarono la vita.

Quelte cose riferisce Garcilasso della. Vega; il quale varia solamente nelle Città distrutte, trà le quali pone la Concettione, e Cigliano contra la traditione comune, la quale tiene, che surno distrutte le Città di Valdiuia, Osorno, l'Imperiale, Villaricca, Sata Croce, & Angol; onde se questa vitima era la medesima con quella, che chiamorono degli Infanti, vengono ad esser sei le Città distrutte; ma se quella dell'Infanti era Città diuersa, vengono ad esser sette, ma quali si sussero queste misere Città, egli è certo sino al giorno presente non si è po-

tuto ricuperare alcuna di loro.

Puote anche essere, chetra le sudette Città, fussero prese da gli Indiani quelle. della Concettione, e di Cigliano. Del che mi rimetto all'Historie Generali, e solamete dico, che se queste due Città surno prese in questa occasione dall'Indiani, surono ripigliate in breue tempo dalli Spagnoli (come già auuenne quando alli principij della sua fundatione la Città della Concettione, sù presa dall'Indiani; ma tosto ripigliata dalli Spagnoli) perche da 40. anni in. quà, de' quali hò memoria non hò mai inteso che queste due Città sussero state distrutte; benche molte volte si siano trouate in grandissimi pericoli, Mali patimenti, e li trauagli tofferti dalli Spagnoli nelle distrutte Città superano di gran lunga. ogni humana credenza, perche essendo sta te affalite dall'Indiani all'improuiso, soffrirono nel lungo assedio, dal quale furon circondate crudelissima fame, dalla quale prima vollero gli assediati morire, che rendersi à quei barbari, nella sernitit de quali poteuan-temere ragioneuolmente per la lloro innata crudeltà, e per l'odio, che li portauano mille morti l'hora, oltre il pericolo di perdere le donne, l'honesta, e le medesime, e gli huomini anche la fede, Ma quando quei pochi Spagnoli, che erano auanzatialla fame, & al furor dell'armi, vennero finalmente in mano dell'Indiani, qual lingua potraridire le calamità, che

l'afflissero? furno tosto spogliati (gli huomini almeno) fino de' proprij vestimenti, quali per ischerno della lor miseria si vestirono quei barbari. Furono menati schiaui in dimerse parti, secondo la diuersità delle Patrie dell'Indiani, che li fecero prigionieri, diuidendosi i padri da i figli, i mariti dalle mogli, senza speranza di racconsolarsi nelle comuni sciagure, col vedersi, e trattare insieme. Furono impiegati in opre sazigose, cioè gli huomini di-coltiuar la terraele donne nel seruitio domestico, e nel macinare il Maiz(e questa vltima fù fatiga tale, che alcune donne, che doppò molti anni ricuperarono la libertà, haueuan quasi perso l'vso delle mani, come io medesimo hò veduto) & in altri fatigosi trauzgli, tanto più sentiti da'nostri, quanto erano più dilicati per l'indole, e per l'educatione, e se taluolta si ritrouarono nel medefimo luogo alcuni parenti, questo seruina per accrescerli la pena, perche i maltrattaméti fatti ad vno di loro erano parrecipati da tutti per la congiuntione del sangue, particolarmente dalle madri; quado vedeuano maltrattare i loro figliuoli. Intorno al che hò vdito narrarmi da vno di quei, che furno schiaui di quei barbari, che hauedo vno spagnoletto, che guardaua vna greggia spersa, perso vna pecora, il padrone lo castigo co lanciarlo dentro del socoma li pericoli maggiori di questi poueri schiaui erano, quando gl'Indianicelebramano le lor feste con le solite crapule, & vbbriachezze, perche costu mando essi in queste occasioni richiamare alla memoria i loro passati auuenimenti per hono. rare con osseguiosa rimembranza, e con douuti encomij le prodezze delli loro m aggiori, con quelta occasione rammentandosi delle passate guerre, e delle stragi in quelle fatte da Spagnoli de'loro antenati, si accendenano (spintini particolarmente dal vino, di cui eran caldi) à prenderne nelli Spagnoli che haueuano schiaui, (come molte volte fecero) la vendetta; & à tutto questo si aggiugeua la poca speranza di vscire da quella seruità, e l'esser priui dell'agiuto de' Sacramenti, benchel per la Diuina mercè non si sappia, che alcuno de' Spagnoli, che furno fatti schiaui, habbia mai abbandonatala fede.

Non mancarono, i parenti, & amici di questi poueri schiaui procurare con tutte le diligenze possibili la loro liberta, riscattandoli ò con prezzo, ò con le scorrerie, che faceuano nelli confini di quei barbari, dalli quali però, e dalle donne Spagnole, che stauano in lor mano (le quali alla. fine non poterno resistere alla violenza sat tali da gl'Indiani) nacquero molti figli di quei, che li Spagnoli per la mescolanza. del sangue chiamano Misticci, quali riuscirono oltre modo prodi, e valorosi nell' armi, come suole auuenire in somiglianti foggetti. Si procacciauano anche libertà molti di quei schiaui in varie maniere; ma marauigliofa fu quella di vn Caualiere Spagnuolo, che fu fatto schiauo ancor fanciullo, e rammentandosi quel che haueua veduto quando era tra' suoi dell'arte di lauorare ferri, cominciò ad adde straruisi e lauorando varij instrumenti per l'agricoltura (cose molte stimate da gl'In diani, che sono mancheuoli e di serro, e dell'arte di lauorarlo) si acquistò appoid! loro credito, & autorità: onde essendo libero di andar doue li piacesse, alla fine fuggì, e'sti riconduste al paese de' Spagnoli. Ma in quanto preggio fia la virtu anche tra gl'infedeli, e trà i barbari lo palesa il ca so seguente. Furono nelle mentouate. calamità prese da gl'Indiani alcune delle facre Vergini consecrate à Dio. Di queste vna venuta in mano d'vn Indiano, li disse, ch'essendo lei Sposa del Monarca del Mondo, li portasse il dounto rispetto, se no voleua prouocar contra di sè l'ira del Cie lo. Non furno queste parole; ma saette, che penetrando non senza diulno lume nel cuore di quel Barbarosfurno cagione, che raffrenando egli ogni suo scomposto capriccio; non solamente rispetto comes douea quella vergine, ma libera la rese a fuoi, e fu da Dio guiderdonato, col darli gratia di riceuere il fanto battefimo ; come diremo più distesamente al suo luogo.

Distrutto in questa maniera il Regno del Cile, quei pochi Spagnoli, che si sottrassero da questa calamità si accommodarono al meglio che si potè per il paese, che rimase al loro Rè vbidiente, cioè dalla la Concettione in quae non hauendo tuti ti luogo d'habitare nelle Città, ch'eran rimaste in piedi, fecero nuoue populationi per le campagne, e si moltiplicarono in. maniera che percentocinquanta leghe di paese son tanti frequenti i villaggi, che quali si camina sempre per l'habitato, El quantunque scamparono affatto nudi dal le mani de barbari; con tutto ciò con l'industria e fatica loro aiutata dalla fertilità del paese si sono à poco à pocoridotti alle antiche ricchezze. Ma in quel che rocca à Gouernadori di questo Regno, in loco di Martino Garsia Ognez di Loyo a che su ammazzato, come habbiamo detro da gl'Indiani, successe il Licentiato Pietro di Viscarra, che quando morì il detto Gouernatore, era suo Vicario Generale; onde il medesimo Regno l'elesse per suo Gouernatore sino che il Rè prouedesse quella carica.

Nonfece poco questo Caualiere in difendersi da' nemici, tanto questi erano di uenutiorgogliosi, & altieri, edeforze de' Spagnoli doppo la perdita delle Città indebolite, fino che il Vicerè del Perù, D. Luigi di Velasco vi mandò per Gouernatore in proprietà D. Francesco de Chignones, il quale hebbe molto che fare in trattenere l'inimico baldanzoso per le pass sate vittorie trai confini, ne' quali eran. rimaste le cose doppo la perdita delle Citta. Due cose posso dir di vero di questo ·Gouerna tore; la prima, che in suo tempo gl'Indiani non fecero altri acquilti contra Spagnoli; la seconda, che trà le molte battaglie, che fece con l'inimico, vna fu con Guenecura gran Capitano de gli Araucani; ma li particolari di queste, e dell'altre guerre, che douerno esser molte. in tempi così torbidi, benche egli visse po co nel gouerno, mirimetto all'Istoria ge-

nerale.

Al Chignones successe per Gouarnatore Alonso Garzia Ramon, mentonato molte volte da noi, quando habbiamo par lato del gouerno D. Alonso Sottomator, di cui su maestro di Campo, sacendo memorabili imprese, come habbiamo detto, & altre molte ne secenel presente gouerno, nel quale tempo mi persuado (per-

che non lo so bene, che il Capitano Di Francesco Rodriquez del Mansano, & Quaglie con una compagnia lleuantata. per ordine di S. Maestà in Lisbona, trà qua li erano molti Caualieri Portughesi tragittò da Spagna in compagnia di D. Diego Valdes, di la Banda suo cugino, à Buonos aires al cui gouerno essendos rimasto il cugino, egli se ne passò al Cile con grande vtilità di quel Regno, per l'opportuno foccorfo, che egli conduce questo Gouernatore su souue nuto da Spagna, con vn'altro soccorso di mille huomini, che vennero pure per la medesima strada di Buenosaires, benche non sappia chi ne sù il conduttiere, e veramente questo soccorfo su quello; che tenne in piede quel Regno, agiutando col suo numero à popolarlo, e difenderlo. Margaret 1919 6

Al Ramon successe Alonso della Riuera soldato di sperimentato valore in
Fiandra, & in Italia, e perciò mandato dal
Rèal gouerno del Cile in queste ma le
congiunture per riparatte; ma perche egli
si casò in quel Regno corra gli ordini Reggij, che prohibiscono à gli vssiciali il casarsi senza licenza ne' luoghi, done esercitano le cariche, li su tolto il gouerno, benche doppò li sù dato quello del Tucuman.

Al Riuera successe, e gouerno vn'altravolta il Ramon detto di sopra, di cui non sò altro in particolare, se non che al tempo di questo suo secondo gouerno sù posta la Reale Audienza nella Città di S. Giacomo, e che egli morì in quel gouerno, succedendoli nell'interità il Dottor Luigi Merlo della Fuente, ch'era il più antiano dell'Auditori, Regij. Questi benche sust e. huomo dilettere, & auantinell'età si portò molto valorosamente nella disesa del Regno, & à suo tempo surno dichiarati per veri schiani l'Indiani, che si prendenano nella guerra per varie raggioni, quali ne à me rocea, ne è questo luogo opportuno da esaminarle.

Al Dottor Luigi Merlo della Fuente successe Iuan Xara Chemada Caualiere delle Canarie, di cui no sò altro in particola re, se no che gouerno per nominatione satta dal Vi cerè del Perù, che era il Marche.

ſe

se di Montes Claros, & hebbe molte battaglie col Capitano de gli Araucani Aynabiglio, & in tempo suo il P. Luigi di Valdiuia della Compagnia di Giesti trattò in Hispagna colRè N.S. il modo da tenersi nella guerra con gli Indiani, acciò non fi impedisse con lo strepito dell'armi la predicatione del Vagelio principal fine della corona di Spagna in tutte le conquiste, che fanell'India,e da quei trattati ne risul tarono le risolutioni, che nel sequente capitolo diremo . ab est aventi gio com mor The said the said of the said to be the

## CAPITOLO XIII.

Il Re manda il P. Luigi di Valdinia della Compagnia di Giesu al Cilepen conobinder lapace con gli Indiani; manda anebel Alonfo de Ribera per Gouernatore di quel Regno, e delle Missioniche il Padre Luigi institui in Monteney, & Arauco.

7 Edendo la Maesta Cattolica del nostro Rè Filippo III. di selice memoria il poco, che giouaua vsar la forza, & i rigori per soggettar l'Indiani Cileni, che superbi, e baldanzosi con le passate vittorie si auanzauano alla conquista, el rouina di molte Città, si risolse di mutare stile di guerreggiare, & ordinò, che s'attendesse solamente alla difesa del proprio, e non alla conquista dell'altrui; acciò, bandito il continuo tumulto, che apportauano l'armi, si procurasse con più facilità la riduttione de' popoli, e si facilitasse il riscatto de'prigioneri. Si auualse S. Maesta in. questo negotio della prudenza del P.Luigi di Valdiuia della Compagnia di Gicsu, persona di gran talento, e virtù, di cui parla-li remolargamente al fin di quest'opera, quado diremo degli huomini Insigni, che hanno illustrata quella Prouincia'. Volle il Rè creare il P. Luigi di Valdinia Vescono, giudicando che quella dignità ageuolarebbe il negotio. Ma essendo ricusato costantemente quello honore dal P. che si dimostrò in questa occasione vero figlio della. Compagnia di Giesù; S. Maestà si contentò, che riceuesse il carico di Visitatore Generale, & ad elettione del medesimo P. destinò per Gouernatore del Cile Alonso

de Ribera, che haueua gouernato vna altr' volta quel Regno, & al presente staua a gouerno di Tucuman per la causa riferita al fuo loco. Mandò il Rè infieme col P. Luigi dieci altri della Compagnia à questa impresa, prouedendoli con la sua Regia magnificenza di tutto il necessario, come sa con tutti quelli, che l'agiutano alla conquista spirituale di quelle anime di maria of

Peruenuto il P. Luigi con i compagni alla Concettione, cominciò subito à trattare di condurre ad effetto il trattato, che portaua à suo carico di far solamente vna guerra difentiua; ma questo difegno fù mala mente riceuuto in quella Città, & il P.ne. fu calunniato, essendone autore il Demonio per impedire il Diuino seruigio, e la conversione di tante anime, che sison condannate', esi condannano alla giornata... Non era ancor venuto il Gouernatore, e mentre si aspettaua, il P. Valdiuia, per non perderil tempo, cominciò à trattare congli Indiani rubelli delle messe della pace per mezzo di certi schiaui Indiani, ch'egli à questo effetto haueua seco menati da Lima, fignificando loro per mezzo di questi, e di altri Indiani di conosciuta sede la volontà, c'haueuano li Spagnoli di far pace comessi, promettendoli in nome di S. Macstà il perdono generale del passato fallire,& afficurandoli, che per l'auuenire nè elsi, nè i loro figliuoli feruirebbono più alli Spagnoli, & proponendoli molte altre conditioni tanto buone, che dubitarono gli Indiani non fussero sinte: nientedimeno ciò risposero, ch'essi non desiderauano altro, che la pace, e per dar maggior certezza. della loro buona volontà, inuiorno cinque di loro à parlare al P. Valdiuia, per assicurarsi di quello, che l'hauea mandato à proporli. Questi peruenuti al campo de'Spagnoli, gridarono dalle sponde del fiumeno che diuideua i due campi, che non gli molestassero con gli archibugi, perche andauano per trattati di pace à parlare al P.Valdivia, il che inteso dal detto P. benche si trouasse in letto in disposto, si leud con mol to gusto, e confidando in Dio, si trasportò dall'altra parte del fiume, e gli Indianivedendolo dentro i confini della loro giurifdittione, fmontarono da cauallo, e buttan-

do le lancie per terra, in segno di riuerenza l'abbracciarono, significandoli il contento, che riceueano della pace, e che accettauano ogni conditione, purchese l'attendesse la promessa di non farli più seruire all'i Spagnoli, senza della quale non fariano pace, mentre il Sole per lo Cielo fi raunolge, e raggirar co'l qual modo di parlare gli Indiani del Cile coltumano additare la cost anza della lor risolatione. Conferirono à lungo co'l Padre i mezi conuencuoli, e doppo lungo discorso lo pregarono à voler Mtornare, & entrare dentro il lor paese in Vn giorno appuntato, nel quale haucano da ragunare vna gionta per trattar di questo negotio, assicurandoli la persona, e dicendali esser'impossibile il pensare; ch'essi voleffero far male à chitanto bene li facena, il Padre gli rispose co molta familiarità, e cortesia, promettendogli quato gli richie deuano, e con questo si dipartirono, tor-

nando ognuno à casa sua.

Mà essendo in questo mentre venuto da Tucuman il Gouernatore Alonso de Riberas & hauendo subito cominciato à negoriare col P. Valdinia dell'effecutione delli ordini Regij, sopragiunse il terzo gior no di Pentecosta, che su alli tredici di Giugnonell'anno 1612. vn principal messaggiero di Catyrai, detto Gliancamiglia, e detto, che tre Caciqui radunati in Arau co aspettauano il P. Valdiuia per trattar seco della pace, e benche quelta proposta. fosse segno d'amicitia, con tutto ciò il datsi spontangamente in mano de' nemici, tãto barbari dana vn poco da pensare. Con zutto ciò il P. Valdinia confidando in Dio, andò intrepido à ritrouarli, sendo incontrato à mezzo camino da otto foldatia ca nallo, e disarmati inuiati da quei Caoichis acciò lo seruissero, & accompagnassero, es riceunto da'medesimi Cacichi, con dimostratione di molta allegrezza con esserli baciata a nome di tutti la mano, da Guai-l chimiola frà quei Cacichi il più principale. Doppo questi compimenti disseroi Cacichi al P. Valdinia, che se veramente i Spagnoli voleuano conchiudere con esso loro vna vera pace, e confernando la loro libertà, elasciandoli godore di quella, e viuere con esso loro da compagni, non das

Padrent, effil'haueriano menato al luogo della gianta generale di loro fiati con ogni ficurezza della fua persona, e sacondoliogni maggior seruitire rispondendoil P.che per quello effetto il Rè l'haue sa mandato in quelle parti, & egli vi si era condotto, vincendo tanti pericoli; si posero vnitamente incamino, e doppo hauer viaggiato due giornate per strade molto aspre, peruennero nel terzo giorno al luogo della. Giunta, doue entrato il P. con vn ramo di Cannella in mano (questo è, segno di pace. appresso quei popoli) e postosi à sedere nel mezzo della radunanza, che co flava di cin quanta Halmeni (coft chiaman o gl'Indiani iloro deputati) e di altri molti Cacichise Gapitanis parlò primieramente il Caciche Guaighimiglia, dando ragguaglio alla Giunta del fine, per il quale veniua il. P. Valdinia, il quale doppo feguitò à ragiohave pen tre hore, parlando vna da fe itefso, educ per mezzo d'interpreti, e la solaza del ragionameto/fir il dimoltrarliche il motino del Re(di cui gli mostrò, e dichiarò le cedole, che seco arrecana) era stato solamete il conchiuder co esso loro vna pace, & amicitia perpetua, accioche in questa. maniera rischiarata dadoro mete dalla luce dell' Euangelio, saluassero le loro anime, e per questo egli co i copagni haueuano impreso fi lungo, e pericoloso camino & egli jera venuto à porficon tanta fiducia nelle lor mani; questi , e somiglianti sensiappalesari nel suo ragionamento dal P. Valdiluia li partorirono grandissima stima appresso quei popoli, che fanno gran conto del coraggio, evalore, e per bocca del Caciche Carampangi li secero rispondere, che rendevano à S. M. le gratie dounte per il fauor, che li faceua, che sempre essi hancano bramata la pace; ma quella, che ne méritaua il nome, ne richiedendo da loro feruità personale, à altro seguo divasfallaggio, e di foggettione: onde fe li Spagnoli voledano restare in quei paesi in loro compagnia, & amicitia, restassero pure in buo n' hora; ma se si volessero arrogare imperio sopra di loro, trattandoli da serui, e da. schiaui, no lo cosentiriano giamai. Richiesero di più il P. che per segno, che la pace, lehe li propon euz à nome del suo Rè susse

# 234 RREVERELATIONE

vera, facesse diroccar la sortezza di S.Girolamo, che era cagione di sospetti, e segno di poca confidenza. Er hauendogli lo promesso il P. Valdinia, si licentio la giunta con molta allegrezza, & il P. fû con molti fegni di beneuolenza accompagnato da' medesimi Cacichi sino alla Concettione, doue su egli riceunto con grande applauso dal popolo, e dal Gouernatore, & honorato con molte dimostrationi quei Cacichi, che l'haueuano accompagnato: hor vedendo il P. Valdiuia cost buoni principij, per secondarli con gl'aiuti del cielo, applicò rosto l'animo à fondare vna missione nel contado di Monterey, & vn altro nella valle d'Arauco, onde hauendo fatto inuiare dal P. Diego di Torres fondatore, e Prouinciale allhora della Prouincia del Paraguay vna coppia de PP che furono il P. Oratio Vechi, & il P. Vincezo Modolegli, Religiosi entrambi di molto feruore, ezelo inuiò il P. Vechi in Arauco, e l'altro con vn compagno al forte di Monterey, doue questi buoni religiosi cominciarono ad affatigarsi con molto frutto sì del presidio Spagnolo, in cui segui gran riforma di costumi, come dell'Indiani, de' quali molti tutto giorno si conuertiuano, e per mezo di questi sempre mai erano allegati alla pace, & inuitati all'Euangelio gli altri Indiani, che ancora stauano in armia, some in of

no finire di persuadersi, che quei trattati di pace sussero da douero, e tra gli altri ondeggiaua in questi sospetti vn bellicoso Capitano di Puren, detto Aynabilu, il P. Valdinia bramana grandemente abboccarsi con questi, e co Angamon, acciò connenendo questi due personaggi, ch'erano li Capitani Generali di Puren, facilmente con l'essempio loro tirasse gli altri alla sede, il che Dio li concesse nella maniera, che sidirà ne l'esquente Capitolo.

## CAPITOLO XIV.dd

Tratta il P. Valdiuia della pace con Anganamon, del cui sdegno beche si sospetti per esserli suggite acune donne se fattest Christiane; con sutto ciò si determinamandar all' Indiani ribelli per moltes raggioni li PP. Oratio Vechi, e Martino Aranda, il che però si disserisce sino che il Gouernatore conchiuda la pace con quei di Puren, & Elicura nel sorte di Paycaui.

Rà gli altri Spagnoli, che stauano nella misera seruitu de gli Indiani, vno era vn principal Caualiero detto D. Alonso di Chesada, questi per desiderio della libertà publicò la venuta del P. Luigi de Valdinia, e gli ordini, che portana da S. Maestà per conchiudere la pace. A questo anisogli Indiani mandarono vn de loro Capitani detto Tarelipe al Campo Spagnolo per intendere la certezza di questo fatto; questo Capitano hauendo nell'andare dato vn assalto all'Indiani amici de Spagnuolisfù da effi fatto prigione, e portato al Gouernatore Alonso de Ribera, il quale hauendo questo Caciche per hostaggio, configliatosi col P. Valdiuia mandò per Ambasciadore à gli Indiani l'Alfiero Pietro Meledez, il quale hauendo nel cofiglió de gli Indiani proposta la pace; incontrò gli animi de gli Indiani non ancora sincerati dal sospetto, che quella pace fusse proposta da' Spagnoli à fine di farli depor l'armi, e dopò soggettarli più sacil. mente; nel che li confermaua l'instabilità delle paci altre volte conchiuse: onde per accertarsi di questo su determinato che il Genarale Aganamonie due altri Cacichi accompagnaffero l'Alfiero Melendes fino atforte di Paycani, one stana il P. Valdinia per trattare à bocca delli mezzi efficaci per la pace. Partirno questi Cacichicon Pietro Melendes, accompagnati folamente da 40. foldati, portando anche con esso. loro D. Alonfo di Quesada, & vn'altro Spagnuolo, & vna donzella per cambiarli per Turelipe, & altri Indiani prigionieri. Giunti à villa del forte di Paycaui deposero l'armi, per dimodrare la fincerità della for fede, & il P. Valdinia confidando

in Dio fi tragettò dall'altra parte del fi amoj con il P. Vechi, P. Aranda, & vn' altro della Compagnia, e due Spagnuoli, che seruissero per interpreti, perche sapeuano la lingua Indiana. Giunti alloco destinatofurono riceuuti da gli Indiani con ab. bracci, e segni di grande amore, e ponderando il P. Valdinia li motini della fua venutada'paesi si lontani con cedole Regie. quali non conteneuano altro che la pace; fu con gran gusto de gli Indiani inteso que--fo trattato, onde si offersero tutti per la loro parte all'effecutione della pace, li cui pattierano, che ogn'vno godesse la liber. ta senza soggettarsi a Spagnuoli, e che si diuidesfero li termini delle terre, che possedeuano co'l termine, del fiume Biobio,e che non fusie lecito à nissuno passare da vna all'altra parte, e se per sorte passasse alcuno, fusse obligata ogn'vna delle due parti à rimandarlo. Trattorno di più gli Indiani, che si leuasse quel forte; ma non si esfegui per all'hora, fino che Anganamon an dasse all'Imperiale, à Valdiuia, ad Osorno, & all'altre Città ribellate per ridurfi tuttigli Indiani di guerra al partito di quelli, che già abbracciauano la pace, con rifoluzione, che al suo ritorno, si leuarebbe quel forte, e li PP. della Compagnia entrerebbeno con ficurtà à predicare l'Euangelio; essendo dunque tutto questo stabilito, fil fece il cambio delli prigionierio e dalli Spagnoli furno posti in liberta Turelipe, vua donna, & vn fanciullo, si come hauevano gli Indiani richiesto; li quali all'incontro diedero liberta à D. Alonso di Chesada, & ad altri come i nostri richiesero, & Anganamon si portò tanto bene, che auanti che comparisse Turelipe, e gli altri Indiani, diede libertà alli nostri, e con questo suterminato quel congresso con gran contento di ambe le parti, sparandosi l'artigliaria del forte Spagnolo persegno di allegrezza, e per honorare gli Indiani.

Li Spagnoli, che in questa occasione furno postrin libertà manisestorno la buo na sicurezza, con che si potea predicare l'Euangelio in quesse parti da PP. della. Compagnia, la cui prudenza era à quei popoli ben nota, e da essi grandemente amata; dissero di più, che haueriano l'Indiani consentito che tutti i maschi di Spagnuo-

Libro VI.

di prigionieri appo di loro fussero da' nostritiscattati; ma che con gran dissicoltà darebbero le donne, ma questo pure si appianerebbe co'il vedere assodati li trattati di pace, della quale non s'assicurauano ancora del tutto.

Mà metre faceuano questi felici progressi li nostri contenti, si turbò il Cielo delle nostre gioie con la fuga di tre donne concubine di Anganamon, delle qualivna era Spagnuola, che l'hauea facto padre di due figli:l'altre due erano Indiane. La Spagno la, effendo Anganamon andato all'Imperia le, & all'altre Città rubelli per tirarle al partito di pace, valendofi dell'occasione si fuggi da Puren co lidue figli,e coll'altre due done Indiane, e superando in tre giorni di camino quelle asprissime strade si ridussero al force di Paicaui, Ma essendo que sta nuoua giunta all'orecchi di Anganamon, che allegro caminana trattando la pace; di modo lo raffreddo, che in cambio di proseguire l'incominciati trattati di pace, cominciò à machinar le venderce de'Christiani, perche haueuano riceuuto le sue done, e suoi figli nelle loro fortezze, e questo sospetto temperò l'allegrezza, che arrecò la libertà di questa Signora, per lo che si continuarono le preghiere à N. Signore per la felice riuscita di questo negotio. Successe la fuga di queste donne, e la loro ritirata à Paicaui à 22, di Nouembre del 1612.

Fra questo mentre conoscendo il P. Valdinia quato hauerebbe gionato per quella impresa la presenza del P. Martino d'Aranda della Comp. di Giesti, persona di mol to spirito, e che possedeua la lingua Indiana, per esser nato in quelle parti, lo richiese dal P. Prouinciale, e l'ottenne, onde il P. Aranda si trasferì subito da S. Giacomo, doue fatigaua con molto zelo, e frutto alla Concettione, doue su ricenuto conestraordinario contento di tutti per le sue rare virtu, delle quali diremo nel fine di questo libro, quando trattaremo de gli huomini illustri di questa Prouincia. In. questo mentre essendo suggitidal Campo Spagnolo di Catiraij vn Caciche detto Lebulicano con 40. Indiani inquieti, e riuoltosi, li quali cominciarono à seminare frà li ribelli molte menzogne per dissuaderli da

2 far

far pace con li Spagnuoli, dicendo, che que sti non pretendeuano altro, che soggettarli queste bugie confermauano molti altri Giannizzeri, che appartatifi dalli Spagnoli per loro delitti, vineuano trà gli Indiani; ciò risaputo dal P. Valdiuia per dileguare tante bugie, spronato da alcuni motini interni, hauea determinato di andare in persona all' indiani, particolarmente à quei di Puren , quali per effer più bellicosi dell'altri era somamete necessario, che fussero ritirati al partito Spagnuolo; mà perche la sua persona era grandemente necessaria per le continue consulte, che si faceuano perl'indrizzo, e buon gouerno del trattato, che si hauea per le mani di conchiuder la pace; dissegnò di mandarui in suavece altri della Compagnia, & hauendo raccomandato il negotio caldamente al Signore, si fenti interiormente mouere, che sarebbono aproprio per quella impresa li PP. Martino d'Aranda, & Oratio Vechi, & acciò che si vegga, che il mandar questi PP. in tali congiunture fu opra del Cielo, voglio riferire qui alcuni Capitoli di alcune lettere del P. Luigi di Valdinia, e del P. Prouinciale Diego de Torres, che chiaramente lo mostrano.

IIP. Luigi di Valdinia in vna sua scrit-22 al P. Diego di Torres à 22. di Ottobre del 1612. dice cost. Sono diece giorni, che stà pensando nella resolutione, che hò pre so di mandare li PP. Orario Vechi, e Martino d'Aranda à Puren, & hauendolo caldamente raccomandato al Signore, hò sentito efficacissimi impulsi per farlo conde per questi, e per le efficaciraggioni, & esperienze, che à questo mi mouono, e per il parere vni forme di altri sei PP, che qui meco dimorano, e per le orationi di V.R. e di tutti di cotesto Santo Collegio, alle quali caldamente raccomando questa imprela, spero, ch'ella riuscirà felicemente fin qui il P. V aldinia al P. Diego di Torres, il quale scriuendo di questo medesimo al P. Generale Claudio Acquauiua di felice me moria, doppo hauer riferito nella sua il sopramentouato capitolo della lettera del P. Valdinia, soggiunge queste parole. E a unenuta in questo fatto vna cosa meranigliosa, perche nel medesimo tempo, che N.S. mosse tanto efficacemente il P. Val-

idinia in Arauco, accio inuia fie li PP. Vechi, & Aranda à Puren; nel medefimo mi fono fentito io interiormente mouereall'illesfor onde hauendo raccomadara la cosa al Sig. scrissiquesto mio sentimento al P. Valdiuia, riferendoli le raggioni, che mi moneuano, le quali erano le medesime; che hane uano mosso il P. Valdiuia, perche hauendogli io tra l'altre cause suggerito, che mi pareua conueniente, che quei PB. andaffero à Puren, acciò non si lasciasse mezzo alcuno dal canto nostro per secondare la volonta diuina, e quella del nostro Rè, che hauenan posto nelle mani della Compagnia questa impresa;il P. Valdinia mirispose, che in questo particolare mi haueus obedico prima di riceuere quello mio ondine. Perche la mia voce, (quale egli per la sua obedienza stimaua come quella di Dio)peruenina alle sue orecchie prima che vscisse dalla miabocca, sonde pareua, che noi ci parlassimo, & intendessimo con il pensiero, e co'l cuore nella maniera de gli Angioli. E trattando più abbasso della partita de PP. foggiunge, che non solamete furno di parere, che andassero questi PP. a Puren con altri PP. della Compagnia; ma che lo giudicorono tutti i Maestri di Campo je Capitani Spagnuoli, e quanti Religiofi, e Clericis ritrouzuano in Arauco] sin qui sono i Capitoli della lettera del P. Valdinia, referite dal P. Diego di Torres, il quale seguitando la sua, sogiunge che il Gouernatore del Regno auisato di questo negotio dal P. Valdinia fu del medefimo parere, e nel fine diffe yche le raggioni da quali egli, & il P. Valdmia nel medefimo rempo in tanto diversi Irroghiefurno mossi à questa impresa furono le seguenci. La prima l'esserestata questa impresa di pacificare quei Regni, e ridurre quei popolico. nessa specialmente alla Compagnia da Dio, e dal Rè, i quale à questo effet co hauca mandato diece PP, infieme col PN aldivia à quelle Provincie La seconda perterminare có guerra cosi lunga cagione di tanta strage, e della perdita di tante anime; per il che non firappreseraua miglior mezzo, che mandar questi PP. (personaggiditanta virtu e zelo la trattar diquesto negotio co gli Indiani rubelli. La terza perchedouedosidileguar molte mézogne sparse da al-IV ordestri

eri, come sie detto tragli Indiani, e bandir! da loro cuori molti sospetti, parue, che nessano potria farlo meglio di questi P.P. che aggiungenano alla molta loro prudeza la perfetta notitia della lingua di quella natione. La quarta perche non si rappresentana cosa da douersi temere; percheniuno pareua persuadersi, che gli Indiani fi sussero mai potuti condurre à dar morte à quei PP, ne à farli altro oltraggio; come attestana l'esperienza dell'Alfiere Pietro Melédez, il quale era penetrato nel Pae se de nemici, come Ambasciadore, & era stato molto ben ricenuto. & trattato da quelli, & i medesimi Indiani veniuano nelle fortezze, & altri luoghi de' Spagnuoli co molta sicurezza à trassicare. E quando pua re si fosse temuto, che questi PP. fusiero arrestati prigioni da gli Indiani; non per questo si doueua cessare dal mandarli à quella impresa, perche dalla loro prigionia in quelle parti si sarebbono cauati molti beni, perche fi farebbono confirmati nella fede molti Christiani vecchi, che stauano Ichiaui in manodi quei Barbari, edi questi si sarebbe sempre mai convertito qualch'vno. Ne à figli della Compagnia è cosa noua esporsi à questi, e maggiori rischi per la salute dell'anime, come costa dalle Missionid' Inghilterra, del Giappone, e della China, e di altre parti. Sino qui la lettera del P. Diego di Torres al P. Claudio Ac-Il minus lit, second les sonnes quanina;

Essendosi determinata con tutte le raggioni sopradette l'andata di questi PP. à gli Indiani rubelli, e stando già essi su le mosse del partirsi parue à proposito aspettare il ritorno di Anganamon, acciò non parelle, che si hauesse poca considenza di lui per lo sdegno che si hauea preso per la tugadelle sue Donne; onde prendesse maggior occasione di risentirsi, e vendicarsi . Si differi per tanto l'impresa in occasione più opportuna, e si rimasero i PP. in Paicaui, verso doue marciò il Gouernadore conl'elercito per li auisi, che hauea riceuuto, che li Cacichi d'Elicura, e di Puren, veninano à quella volta à stabilire le capirulationi di pace. Etanto auuenne, perche hauendo inteso li popoli di queste Prouincie quanto puntualmente da Spagnoli si offeruaffero li patti, e la pace con quei di Catyray, & Arauco, si deferminarono ancora essi, ripacificarsi con i nostri, ondemadarono alcunide' loro Cacichi per Ambasciadori a trattar di questo co'l Gouer-

nadore, e col P. Valdiuia

Ma il motiuo, da cui fi mosso il popolo di Elicura ad abbracciare la pace, sù la cor rese liberalità vsata dal P. Valdinia col principal capo di quella Comunità, il quale eravn Caciche detto Vtablame, persona molto valorosa, & inimico tanto implacabile de'Spagnuoli, ch'essendolistati da questinelle molte battaglie, che hauea fatto con esti fatti prigioni la moglie, e li figli, non si curò di ricattarli, per non hauer occassone ne pure ditrattare co esso loro, ma hauendo il P. Valdinia facco restituere va figlio, ch'era prigione in mano, de' nostri conquesta liberalità se lo rese talmente affettionato che egli, e tutta a Communità d'Elicura insieme col Caciche Payoraghili, il quale era l'altro Prencipe, che infieme con Vtablame fignoreggiauano quella-Prouincia, abbracciò volentieri il partitodella pace; & a questo fine Vrablame inluid vn messo, il quale perdenne à Paycaui a 7.di Decembre dell'illesso anno, arrecando auiso, che in quel medesimo giorno verrebbe il suo Signore, & altri Gaeichi di Elieura, quali poco doppo comparuero al numero di 63. Veniuano cutti quelli a piede vno doppo l'altro disposti à guisa di procesfionesportando nelle mani un ramo di cannella in legno di pace ; quale i primi quindeci portauano molto maggiore de gli altri, & questi medefimi erano vestiti con l'habito de' Negi (cofichiama questa natione i suoi sacerdoti) cioè con berrette tonde su'l capo, e colle vesti guarnite di alcune herbe marine dette Cociayuyo, delle quali habbiamo fauellato al suo luogo trattando delle riuiere maritime di questo Regno. Srauano queste herbe pendentisopra le vesti, sopra le spalle, e sopra il petto in quella guila, che si veggono i fioc chisopra le nostre dalmatiche re sono appresso questa natione segni di certa superstitione che chiamano Regheturr, e si vsa da loro solamete per segnale di pace. Dopo questi veniuano li Ambasciadori della Prouincia di Puren, quali non furno honorati con la salua delle bombarde, per non darli

spa-

spauento, oue surno molto ben riceunti, da vn Maestro di Campo, che andato per ordine del Presidente ad incontrarli, li sece tragettare in vna sua barca il fiume, e l'introdusse al cospetto del Presidente, e del P. Valdiuia, quali li riceucrono con. somma dimostratione di honore, e di cortesia; Allhora cominciò à raggionare V tablame, accennando primieramente il gran contento riceuuto da tutte quelle nationi per la pace già stabilita, e per la maggior fermezza di quelle richiese alcune cose. La prima che fusse demolita la fortezza di Pay caui, per toglier via ogni ombra disospetto,e di hostilità. La seconda fusero rese ad Anganamon, le due figliuole dilui, che stanano priggioni in mano de' nostri;perche dell'altre donne, che si erano fuggite da lui non se ne curaua molto(il che però era falfo; perche li premeua pur troppo, come palesò co' fatti.)

L'altra, che li Padri della Compagnia poteuano ficuramente entrare nelli loro paesi à predicar l'Euangelio, perche egli veniua à nome di tutte le Prouincie, che stauano in armi àstabilir la pace, & assicurar' il varco à gli altri Cacichi à venir di persona à far'il medesimo il che dipendeua dal ragguaglio, che essi douean darli delle buone dispositioni, che hauessero incontrato ne' nostri. Perche trà idi loro erano sei personaggi di Puren, che tosto doueano ritornare ad Anganamon per darli parte di quanto in quello abboccamento susse

stato determinato.

A queste proposte de gli Indiani sù da nostri risposto, ringratiandoli della molta confidenza mostrata da loro co'l trasferirsi al nostro campo, e confermandoli nella risolutione gia presa di star per l'auuenire in pase con essoloro. E perche questi Cacichi veniuano risolutissimi di cochiuderla, vollero nella medefima fera del loro arriuo frabilirla, abbracciandofi colli Cacichi d'Araucose dandoli vn ramo di cannel. la conforme il loro costume. Ma il giorno feguente, ch'era la festa della Concettione della Vergine il P. Valdinia hauendo prima raccomandata caldamente la cosa al Signore s'informò con molta diligenza dalli detti Cacichi di Puren,& Elicura inpresenza d'alcuni Spagnoli, che seruissero

per interpreti, e per testimonii per accer. tarfi, se nella domanda, ch'essi à nome delle loro nationi faccuano, che fusse diroccara la fortezza di Paycani, vi fuse alcuno inganno, edoppiezza dalla parte de gli Indiani; & essendosi assicurati, che non vi era tanto, & il P. Valdinia, quanto il Presidente, che soprauenne à quella consulta, si determinò di demolire quel forte in esecutione de gli ordini dati sopra di questo dal Vicerè, e che si mandassero li PP. Horatio Ve chi, e Martino di Aranda à predicare à quei popoli, del che quei Cacichi rimalero sommamente contenti; assicurando il Prefidente, & il P Valdiuia, che quei PP. sarebbono trattati con ogni riuerenza, e rispetto da i loro Nationali. Mà intorno alla rea stitutione delle donne di Anganamon vi fù risposto che li PP.che andauano con elso loro lo fariano capace della cagione, perche non se li restituiuano, la quale era l'essersi già battezzate tutte, trattone vna delle sue figlie, e questa li sarebbe resa, es l'altre no, perche non permettena il douere, che se li restituissero, stante ch'egliera Gentile; ma che se hauesse voluto abbracciare la fede di Christo, quale i PP. gli predicarebbono, facilmete li sarebbono state rese tutte. Tanto disse il Presidente agli Ambasciadori d'Elicura, e di Puren, e perche questi haueuano la sera precedente stabilita la pace con li Cacichi d'Arauco ma non col suo Rè, sù questa stabilita inquesto giorno con le solite cerimonie, offerendo gli Ambasciadori al Gouernadote in presenza de' Maestri di Campo, e Capitani Spagnoli il solito ramo dicannella, & essendo scambieuolmente abbracciati dal Gouernatore ce da gli altri vfficiali di guerra, con granditsimo contento di tutti per il bene, che da questa. pace fi speraua, & essendofi trattenuti tutto quelgiorno gli Ambasciadori, & i Ca-1 cichi nel force de Spagnuoli, furono doppo rimandati à suoi carichi di molti doni con molto lor contento. A nace priores of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

13.4

#### CAPITOLO XV.

Dell'entrata delli PP.Horatio Vechi, e Mar tino di Aranda à predicar l'Euangelio all'Indiani rubelli, e del lorofelicissimo fine.

L fernentissimo zelo, che questi due PP. haueano di predicar l'Euangelo in queste Provincie per la la lute di tante anime, li fè dimenticare del pericolo si manifesto, al quale si esponeuano : onde dispreggiandolo si risolsero andare in quei paesi in compagnia del Caciche Vtablame, che fene ritornaua; furono in tutto tre della Com pagnia, cioè li due fudetti PP. e di più vn. fratello detto Diego di Montalbano, eraquesti vn soldato; che molto tempo hauea servito à PP. con desiderio diesser ammelso nella Compagnia per fratello Coadiutoreje vedendo si buona occasione, pregò con tanta efficacia al P. Valdiuia, che li facesse gratia di ammetterlo nella Religio ne,& in particolare in questa Missione per seruire quelli PP, come fatto hauea in-Arauco, che non gli lo potè negare: onde entrato nella Compagnia, & insieme con quei PP. mandaro nella Missione incontrò egual fortuna, come più auanti si dirà, La circostaza di questa entrata, e coformita di pensieri delli PP. Prouinciale, e Luigi di Valdinia voglio che la sappia il lettore dalle lettere dell'istessi PP. quali perciò qui riferisco Quella dung; del P. Valdinia al P. Prouinciale dice cosi. Il giorno della gloriosa Vergine Santa Leocadia à 9. di Decembre ordinai nel nome del Signore alli due PP. Horatio Vechi, e Martino d'Aranda, che si partissero in compagnia d'Vtablame, e di altri Cacichi, & essi obedientis. fimi fipartirono con molto gusto, menando seco yn fratello nouitio ch'haueua di fresco riceunto detto Diego di Montalba. no. Il mio giubilo era mescolato dal dolore di non poterli far compagnia a questa impresa, per l'obligo, c'haueuo di assistere alle cofe vniuerfali, ma mi racconsolai, vedendo, che questi figliuoli della Compagnia fussero li primi granelli, che si compiaceua la diuina bontà seminare nellecampagne di Puren, con molta speranza di douitiolo ricolto. Partirono li detti PP. accompagnati dal Signor Presidente colla maggior parte della caualleria fino al vado del fiume, doue si accomitarono da loro, con farli molto hono re con due falue degli archibugi. Io mi tragettai insieme con esso loro, e con i Cacichi all'altra spoda, e volendo cominciare à raccomandarlli alli Cacichi, fui interrotto da Vtablame, che mi disse non esserui d'vopo di questi officij, perche egli, e tutti haueriano, fecuito i PP. con ogni maggior diligenza, eris spetto accompagnandoli per le loro prouincie, e rimenandoli salui in mano de noffri. Onde hauendoli teneramente abbracciari lidiedi istruttione, di quel che doue uano fare, & in particolare li ordinaische no si trasferissero da Elicura à Puren senza. noua mia espressa licenza. E incredibile l'allegrezza, e le tenere lagrime di tutto. l'esercito nell'accommiatarsi da questi PP vedendoliandar con tanta allegrezza, es fortezza di spirito soli in mezo di canto barbare nationi, e tutti rimasero con gran cofideza in Dio, che farebbono cose gradi, e dissero à voci vnite, che questo trattato della pace era veramente cosa del Cielo Sino qui la lettera del P. Luigi di Valdinia. Ma quella del P. Prouincial Diego di Torres al P. General Claudio Aquauiua, dice

E cosa degna di gran meraniglia che arrecard gran contento à V.P.il vedere, che nel medefimo giorno di S. Leocadia che il P. Valdiuia determino in Paycaui di mãdar i Padri in Elicura, nel m edefimo io trato tauodi questo istesso negotio con i PP. fratelli di questo Collegio di S. Giacomo, e proponendoli la molta necessità, che vi era di questa missione, li richiedeu o di aiuto di orationi, e penitenze per impetrarne dalla Dinina bonta la felice rinseita, stante; le difficoltà sorte di nouo per lisdegniseroci di Anganamon per la fuga seguita delle sue donne. Onde, benche erano da essi state offerte per l'addietro, 112. messe 500. discipline 270 giorni di cilicio, molti digiuni, rofarij, & altre orationi; con tutto ciò sifecero per il medesimo fine noue preghiere, vna delle quali su, che ognidi due PP. in guiro applicassero a questo eflfetto le messe che diceuano. Dopo hauen-

do

do consultata con i PP, la cosa, e poderafe igraggioni che perfuadenano, e difsuadeuano questa andata, anisai al P.V aldinia le risolutioni prese che erano, che andassero pure colle benedictioni del Sig. li PP, nel paese de' nemicia trattar distabilir la pace: perchese vi andò sicuro l'Alsiero Melendez co tutto che le cole fulsero ne prin cipij per il pegno che si haueua di Turelipermolto più sicuri sarebbono andati queiti PP. per l'hostaggio ch'haueuano li nostri delle donne fuggite d'Anganamon. Ma che quado pure vi fusie alcu pericolo, queito si doueano trascurar per l'altissimi fini di annunciar l'Euagelio à quelle nationi, e diaggiultar à confernarh nella fede tanti Spagnoli presso di quelle prigioni. Onde seguendo li molti esempij che di questo haueuo nella compagnia, efuori di ella offerino quei PP: di molto: buona voglia al Signore neuro, che ò il loro sudore, ò il loro sangue hauerebbono grandemente secondato quelli vasti campi di gentilesimo. Che in questo non viera da temer altro, che le maledicenze di coloro, che malamente intendendo quelta celelte filosofia haueriano vituperata quella rifolutione come poco prudente; ma di questi non si douca tar caso; done si trattana di cosa concernente alia divina gloria, & alla salute dell' anime: co tutto ciò mi rapportauo à quan to il Re & il Signor Presidente più da vicino hauessero giudicato esser più espediente al negotio. Aggiunti, che non ci douea ritrarre dall'impresa della conuerfione di quelti popoli fil veder che sù i principij le cote riuscissero difficili, perche di ogni grande impresa sono malageuoli principine che Dio ageuolarebbe il tutto colia ina fanta gratia, cooperadoci noi colle noitra longanimità, e toleranza d'incaricai per vicimo, che ordinasse à quei PP. che l'informassero delli Spagnuoli che stauano prigioni in mano di quei barbati, e del prezzo, che i padroni pretendeuano per il riscatto di quelli . La Lung britation

Ma che non trattassero per adesso dirifeattar le donne, che si trouanano casate con gl'Indiani. E di più che prouedesse quei PP. di qualche dono da presentare à quei Cacichi, per assettionarli con tutti i mezzi possibili alla sede, che andassero à

predicarli. Tanto scrisse il P. Valdinia, e. mentre se ne arrendeua la risposta, fianano tutti aggiustando l'imprese con affidue orationi auanti il Santissimo, che slaua. esposto per questo effetto. E piacque alla Diuina bontà, che nel giorno del Santo nascimento di Christo ci vennero li primi auuist della selice morte di quei PP. & inquello dell'Adoratione de' Santissimi ma gine venne la confirma con più distintarelatione de gli altri particolari, fauorendoci il Cielo di darci opportunamente la sua kima con tanto felici nonelle. Sind qui la lettera del P. Torres al P. Generale. Ma la morte di quei PP, perciò fu in questa maniera. THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Artivati che surno questi campioni del Cielo ad Elicura suogo cinque sole leghe lontano da quello, d'onde si erano partiti, conoscendo la buona indole dique popoli, che con quata prontezza abbracciavano l'enangelio, inniarono molti mezzi per une ti quei paes, inniarono molti mezzi per questo si rechielero il P. Valdivia schelli desse licenza di passare oltre i consini prescrittili.

Marifaputo d'Anganamon l'arrivo de PP. intellonito contro di loro, e de' Snas gnoli, perche non li erano state refe le sue donnes lando ad Elicura doue quelli stauano con 200, caualli tanto all'improviso, che non hauendo haunto tempo quei Cas cichi d'armarsi alla difesa, secedi unte'una fierissima strage. Stauano i PP. per celez brare la melsa, hauendo gia dispiegato l'altare portatile à questo effetto. Ma vseiti fuoridel padiglione alrumore, fi abbattes rono in Anganamon, da cui essendoli richiestele sue donne, li rispose il P. Aranda che fapeua meglio de gli altri la lingua; chel non li erano state restituite simo aquelte ma po, solamente, perche sendosigià battezh zace, non permetteua la leggende'Christia? ni, se li rendessero, se prima non si stabilina con elso lui, che si delse monadi vinerend conforme la legge ch'haueano abbracciata. Ma che tutto ciò facilmente si accomà s darebbe, quando egli medefirmi abbrach cialse la medefima legge di Christo, questa essili veniuano ad integnare, perche li Span gnoli haucuano ottime voloctà verso di

lui.

lui, editutti gi Indiani diquelle Pronin cie. E dicendo queste cose li offersero li doni che l'haueano arrecato in ricom pensa delle donne perdute. Ma il Tiranno niente persuaso dalle raggioni, e nulla mosforda doni, che tanto sogliono tiranneggare i cuori humani, ordinò a fuoi, che tofto deffero la morte à PP.10 pregoallhorail P. Aranda, che la facelle dara fe lola mente, che la ricenea volentieri, ma lasciasse in vita gli altri suoi compagni, acciò questi potessero e predicarlila fede, e trattare di conchiudere la pace. Ma le sue preghiere furno in darno, perche il Tiranno diffe non voler vdir più parola ne di Christianită, ne di pace; onde contro tutti fü eleguitala spietata sentenzali el vistam

veciso à colpi di pugnalata sopra l'orechio, e da vna lancia trassitto nel petto. Lo seguitò il P. Aranda ferito da molti colpi di lancia, e da vna mazza ferrata, che li fracasso la testa, facendo il saltare il ceruello.

L'vitimo su'il P. Diego di Montalbano ferito con molte lanciate, & in questa maniera tutri tre diedero il loro spirito di quel Signore che per tanta sua gloria l'hauea creati. Fula loro morte alli 14. di De-

cembre del 1612, ad hore 15.

Ritroud vna notabile circostanza di questa morte in vna lettera del P. Luigi Bertonio della Compagnia, scritta dal Perual Padre Francesco Rosea della medesima Compagnia sù li 24. di Febraro del 1615. doue dice cost. Già si saprà come il P. Oratio Vechi natiuo di Siena in Toscana mort martire nel Chile, per essere and dato con due compagni à predicar il Vangelo a popoli, che erano stimati amici, e rapacificati colli Spagnoli, ma realmente non era cost, come si vidde da gli effecti, perche il loro Principe hauendo fatto ligare ogni vno diquei benedetti PP.2d vn albero, li sece à tutti strappare il cuore dalle viscere, e dicono che il P. Gratio anche dopò esferlistato cauato il cuore, predicò per vo quarto d'hora fino che spirò. Sino qui la sudetta lettera. É ciò aggiungo, che hò vdito harrare questa marauiglia nel Cile, mainon gia del P. Orario Vechi, come dice questa lettera, etrouo registrato nelle Relationi c'hò incontrato qui in Ro Libro VII.

ma; ma fi bene del Radre Marcino di Aranda. Puob esfereche entratiquesti suoi servi fifusse, compiaceinta la divida bonta di concedere quello segnalato faubresdel che mirimetrovalle informationiche di que sto fatto fi presero, & al giuditio che ne fermarà à suo tempo la Chiesa. Quello che stimo certo esche questi PP. trate ferie te, & il fangue confessarono e predicarono la fede fino c'hebbero fiato. Hor gli vecifori doppo questa strage lasciarono licadaueridiquesti tre formatissimi campioni di Christo stragli altri delli motti Indiani, che in quest'incontro haueanovecisi, e ritornandosene insieme collor Duce Anganamo pienidi giubilo, e velliti per dispreggio, e per gala de gli ornamenti facerdotalich'haueano rapitia' PP menarono secor più di cento altri Indiani, ch'haucano fatto prigioni. Haueua in questo mentre il P. Valdivia inviato vn certo Indiano detro: D. Giouauni Cayumari collarisposta alles lettere de PP. in cuil hauenano domanda. ta licenza di paffar più quanti. Hor quetti scorgendo nell'arrivo cosi gran strage; fospettò che fussero stati vecisianche si PP. é mentre faceua diligeza fraquentadaneri fu chiamato da vno che frà essi giaveua/que stilasciato, & creduto da quei barbariper morto erastato dalla Dinina providenzais conservato in vita, acciò fusse testimonio di questo farto ) e da lui intese tutto il successo. Onde hauendo cercato troudli benedetti corpi dellitre PP.copetti di frondi, e di ramoscelli d'alberi, & illesi dall'ingordigia di certi vecellacci detti Gallinacci, c'haueano guasto tutti gli altri; nè mai si è potuto sapere chi hauesse coperto, quel corpi con quelle frondi, o difeseli da quelli vcellacci di rapina.

#### CAPITOLO XVII.

Della bonoreuol sepottura, che si diede al li Cadaueri dell'auuenturosi PP. Martino d'Aranda, & Oratio Vechi, e Diego di Montalbano. Del ritorno del PV aldiuia à Spagna, e dello stato del Cile sino al Gouerno del Marchese di Baydes.

Oio. Cayumari tosto c'hebbe ritrouati i cadaneri de PP, nella maniera, che nel Capitolo passato si è detto, ritorno à darne auiso al sorte di Paycaui, donde si incaminorno à quella volta molti Spagnoli, & Indiani confederati, e rauuolgendo quei sacri depositi in bianchi lenzuoli li portorno al sorte, oue hauendoli riposti in tre casse, li depositorno in tre dissinti sepoleri, & il giorno seguente cantorno vna Messa alla Santissima Trinità.

Quiuisi riposarono quei corpi seliciin. depolito, fino che fu trasferito alla Concettione furno collocati in ricche casse di cedro foderate di tela d'oro, & di argento presso al muro del lato diritto dell'altare Maggiore; ma senza nessuno culto, ò veneratione di quelli che si sogliono fare alle reliquie de SS. per osseruare il decreto di Vrbano VIII. ma le circostanze, che resero rignardeuole la morte di questi PP. la scrisse il P. Diego di Torres nell'annua al P. Generale Claudio acquauiua;e sono le seguenti primo che questi PP. morirno per obedienza, dalla quale furno destinati à quella impresa con tanto meranigliosi riscontri: poiche doppo molta oratione, penitenza il P. Provinciale, & il P. Valdivia stando in luoghi tanto lontano s'incôtrorno nel medesimo pensiero di mandarli tra quei barbari.

Secondo. Perche morirono per affetto di Heroica Carità, colla quale dispreggian do ogni loro pericolo, andarono trà quei barbari per tirarli alla pace, e per mezzo di questa alla notitia del Vangelo; per tratcare al ricatto di tanti prigioni, la maggior parte de' quali crano donne, la cui hone-Rà pericolaua in mezzo di nationi tanto lasciue. Onde se S. Gregorio tanto ingrandisce ne' suoi Dialoghi il zelo di S. Paulino Vescouo di Nola, perche si offerse di andar schiauo de' Vandali in Africa per liberare il figlio di quella vedoua, quanto maggior lode fi deue à questi PP.che si offerirono non solo alla seruitù; ma alla morte ad imitatione delS.P. Franc. Sauiero, che en trò nella Chiesa per annunciarli l'Euangelo, dispreggiando la morte, o prigione perpetua, che li minacciauano le leggi di quel Regno, che tanto seueramente vietano à

stranieri il por piede in quel paese.

Terzo, perche surono vecisi per disesa.

d'una verità tanto certa, qual'è non essersi
potuto lecitamente rendere le donne sug-

gite ad Aganamone; mentre egli, ch'era-Gentile, non prometteua darli modo di viuere christianamente nelle sue mani.

Quarto, & vltimo, ilche non si di poca consolatione, perche il P. Vechi disse ad alcune persone degne di sede, che giamai si conuertirebbono quei Gentili, sino che si bagnasse quel terreno col sangue de' Martiri, e che egli bramaua esser il primo à secondarlo col suo, onde auidamente bramò sempre mai questa missione, e quando si farà disse à Compagni, & ad altri amici, che non lo vederiano più in questa vita, perche speraua di rimaner morto da quei barbari, & il medesimo disse il P. Aranda.

Sino qui sono le circostanze di questa. morte registrate nelle lettere del P. Torres al P. Generale, alle quali io ne aggiunge vn'altra degna di esser ponderata, & è, che habbiamo a'nofri giorni veduta anuerarsila predictione del P. Oratio; che allhora quei popoli si sarebbono conuertiti, quando fusse traloro sparso il sangue de' Mar-, tiri; perche essendosi stabilita la pace l'anno 1646, tra li nostri, e quei popolicome apprello diremo, & entrandoli PP. della. Compagnia à predicar l'Euangelo in quelle prouincie, li primi, che si convertirono alla fede furo quelli di Puren, li quali tanti anni prima haucuano ammazzatili tre ludetti benedetti PP.

Cosi l'attesta il P. Diego di Rosales, superiore al presente della Residenza, e delle
missioni di Arauco in vna che scrisse al
P. Valdinia de 20, d'Aprile 1643, one dice
chiaramente, che quantunque la morte di
questi PP. successe in Elicura, con tutto
ciò quelli, che gli la diedero non furono
quei d'Elicura, mà quei di Puren, che sino
dal lor paese vennero ad Elicura insieme,
con Aganamon per dargliela, onde io per
memoria di questa tanto segnalata circostanza lascio nell'Archivio della casa professa di Roma, done scrivo questa relatione l'annua del Paraguai del 1622, doue il
tutto stà pienamente registrato.

Ma quantunque il fine diquesti PP. fusse tanto fortunato ne gli occhi di Dio, nientedimeno arrecò la morte grandissimi tra uagli al Regno del Cile sù primo dannosa al P. Valdinia, & atutta la compagnia in quella Pronincia.

Al-



P. Martinus de Aranda Hispanus Chilensis P. Horatius Senensis, et Didacus de Montalban Hispanus Mexicanus Societatis Iesu in odium fidei Anganamonis iusu sancors vonfossi clauapercussi tandem abciso capite occubuerut in Elicuma Prouchilesi n Deceb. Roma superiorum permissu



Al Regno, perchecon questa occasione sù rotta la tregua, & riaccesa tanto crudelmente la guerra, che il suo incendio dinorò tutte quelle Provincie dall'anno 1612. quando i PP.morirono sino al 1640. quando si ripigliarono di nuovo li trattati di pace, che dopò si conchiusero nel 1641. benche non con tuttiquei popoli; macon molti di loro: onde sempre mai vi re-

sta che conquistare,

Fusecondariamente questa morte molesta dal P. Valdinia, perche coloro che biasmauano la pace, perche gli impediua il tener gli Indiani quasi per schiaui, come neuan fatto per il passato, eli prinaua de' molti emolumenti ch'essi ritraheuano co la licenza militare dalla continuatione della guerra, riuoltorno le lor lingue contro del detto P. che era stato l'Antor della pace, tacciandolo, che sendosi impiegato in affari politici, de'quali non era molto prattico, come che alieni dal fuo instituto, fusfe stato cagione che prerendendo stabilire la pace si fusie rinouata più crudelmente la guerra; il che però era falfo, sì perche il buon P. Valdiuia non attese ad altro, che alla conversione di quelle anime, direttamente, & non tratto di cose politiche se non folo indirettamente, ordinando la stabilità della pace ad ageuolar la conuersione di quei Regni, come perche secondo l'esperienza insegnato, era molto meglio il conchiuder la pace con gli Indiani, che il profeguir la guerra, perche quella ragione apportata da chi bramaua fi continuaf sero l'armi, che gli Indiani con la pace si farebbono moltiplicati, e resi audaci dal nu mero hauerebbono scosso il giogode' no stri, era contropelata dal danno molto maggiore della perdita della noftra gente, perche nella guerra moriuano,e dalla con tinua spesa, che impoueriua le nostre Colonie in quel Regno, con tutto ciò il P. per fincerarfi col Re, alle cui orecchie fapeua, che già erano arriuate le calunnie oppostell, & trasferi in Spagna, doue effendo informato il Rè della verità fu conuertita quella tempelta mossa contro del P. Valdiuia in honore se gloria del medefimo, perche il Re volle fare il P. vno delli Configlieri del Regio Confeglio dell'India: il che riculato restò servita S. M. per non con

gnandolo con vna fauoritissima lettera gnandolo con vna fauoritissima lettera gnandolo con vna fauoritissima lettera gnale io hò veduta data alle stampe, & inessessa S. Maestà raccontando li molti meriti e virtuose qualità del P. Valdivia con graddielogi, lo raccomanda assoi Superiori, eli dà vna larga elemosina per fornirsi di libri la camera, doue sopraviaggiato molti anni doppo con molta opinione di santità, e dottrina rese l'anima al suo Creatore in Vagliadolid l'anno del Signore 1642

Arrecò per vitimo la morte di quei benedetti PP. molto trauaglio alla Compagnia, perche si rouersciarono sopra di les
tutti gli odi, che s'erano eccitati contro del
P. Valdinia, li quali dalla patiente longanimitasua furno alla fine dileguati, e conuertiti nella molta stima di virtù, e di dottrina, che gode al presente detta Compa-

gnia in tutto quel Regno.

Main quelche tocca allo stato del Cite, e de' suoi Gouernadori fino al Marchese di Baydes, nel cui gouerno si conchiusa la se pace che al presente si gode, non si può dirne molti particolari perche li autori,da' quali hò cauata quetta relatione paffano questi trenta anni molto seccamente;onde: dico solo in comune per quanto hò pornro canare dalla publica fama, extraditione, che in tutto questo tempo si è stato in quel le parti sempre con l'armi in mano, facendo, e riceuendo tutti quei danni, che fogliono nascere nelle lunghe, & oftinated guerre; perche per vna parreli nostri femprestavano vigilanti per danneggiar l'inimico, e dall'alera gli Indiani colle fcorrerie, & affaiti continui attendeuano à molestarli continuamente, tenendoli in vna. perpetua vigilanza, e timore con tutto: che il nostro Campo sia staco sempre fiorito mantenendo oltre gli Indiani confederati più di duemila piazze de' foldati Spagnuoli delli più veterani, e valorofi che; suol sostenere sua Maesta nelli presidij, tanto era il valore, e fortezza di questi India. ni, confessata da molti soldati Spagnuoli venuti da Fiandra; li quali, benche al principio li dispreggiassero, dicendo che non. hauendo questi popoli arme difoco; non si douca far ranto conto del loro combato tere ; con tutro ciò nell'occasione hanno : hh

Libro VII.

conosciuta la verità, e sono rimasti stupiti del valore diquesti Barbari, e l'hanno trà glialtri attestato col restar morti dalle loro mani due valorosissimi Capitani, che venuti da Fiandra nel Cile, più de gli altri si vantauano di trionsar al primo incontro di questa gete; i Gouernadori dunque che hà hauuto in questo tempo il Regno del Cile sono i seguenti.

Quando i PP. furono vecisi, era Gouernatore la seconda volta Alonsodi Ribera;
il quale tenne molto à segno i Barbari, &
hauendo tentato distabilire molte coso
per maggior commodit à del Regio Presidio se ne morì, eli successe D. Ferrante
Talabritano, il quale sendo il più anziano
Auditore della Regia Audienza di S. Giacomo, sù da Ribera nominato per suo successore nell'interim, sino, che il Vicerè del

Perù prouedesse.

Prouidde il Vicerè; ch'era all'hora il Principe di Squillaci, quell'officio in persona di D. Lope di Vglita, & il Relo confirmò, e riusei questo Governadore meravi glioso nel distribuire il danaro publico, non permettendo, che alcuno per fauore hauef fe più di quello li toccaua di soldo, nè altri per esfer poco fanorito meno del ginsto. Aquesti successe D. Christoforo della Cor da Sotomayor persona veramente riguar deuole, si per la mostruosa memoria che accompagnata da vguale ingegno l'hanno refo ammirabile nelle vniuerfita, ene! Tribunali; come per la molta pietà, con che viensempre mai tanto il grado sacerdotale, che non mai ha permesso, che Sacerdotealcuno hauesse in sua compagnia, e prefenza il luogo inferiore al fuo:

A D. Christoforo della Corda, e Sotomaior successe D. Pietro di Vglioa Caualiero dell'habito di Alcantara, nominato, dal Vicerè, e confirmato dal Rè samoso per la liberalità impiegata da lui in opre pie, e li-

mosine con molta lode di pietà.

Questi morendo nel fine del suo gouer no lasciò per suo successore nel interim D. Francesco di Alua, e di Horuegna suo cognato, il quale gouernò sino che l'essicio su prouisto in persona.

Di D. Luigi Ferrante di Cordona, & alle Signore del Carpio, vno delli ventiquattro di Corduba, il quale, quantunque non sit nominato dal Rè, sù però dal medesimo confermato, col tenerlo molto tempo in quel
gouerno, nel quale diede gra saggio di prudenza, rimunerando con diuersi offici (già
che per la penuria dell'Erario non potena
farlo in altra maniera) molti personaggi di
gran meriti; & insteme di valore nelle spesle battaglie, che sece con lisamosi. Capitani de gli Indiani Lyentur, & Lyenepiglian
da quali ottenne segnalate vittorie.

A questi successe D. Francesco Lasso della Vega Caualiero dell'habito di S. Gia. como, il quale su uno delli fortunati Gouernadori che habbia haunto quel Regno, & lasciando l'altre sue venture ad altri scrietori, & all'historia Generale del Cile, nomposso lasciare la segnalata vitroria, che riportò sette, ouero otto anni addietro in. Arauco. La cosa passò in questa maniera, Due famosi Cacichi Indiani, cioè Lyentur, di cui habbiamo fatta métione nel gonerno passato, & Butapycion, entrambidi età matura, ne'quali poi guerreggiauano la prudenza senile con vn giouenile valore, vnirono le loro forze, per dare vn fiero assalto à questo Gouernadore nella valle d'Arauco. Non su lento il Gouernatore alla difesa, onde radunate le soldatesche delli due principali prefidij di lumbel altrimente detro san Filippo, del quale forteè capo il Sergente maggiore del Regno, e dalla fortezza di Arauco, di cui è Castellano il Maestro di campo. Generale del medefimo le trasferi per far fronce a nemis cinella valle di Aranco

Verso doue menere gli Indiani marciano, atterriti dal canto di alcuni vecelli, e dalle strida de alcune volpi, e da altre gose stimate dalla loro cieca superstitione per finistri augurij volenano ritirarti ne quantunque Burapicio si storzasse di persuaderli che la buona riuscica delle barraglie, delle imprese di guerra dipendeua più dali valore de combattenti, che dalle vane ap à prensioni di simili cole, nientedimeno perche Lientur era molto inchinato a press Rar fede a gli angurij, fidiuise l'esercito, e Lientur con le sue squadre fi ritindie Bucapicion co le sue marciò verso. Aranco malia to baldazolo, & audace, co tutto che folle tanto scemato di sorze per la partita di Lyentur: Arrivò quelto Capitanocal Callello

de' Spagnoli di norre, & essendol i suggerij to da'suoi, che li desse subitamente l'assatto, perche cogliendo l'inimici all' impro uiso l'harrebbe più facilmente vinti, e disfatti, non volle farlo, recandosi a vergogna, che si dicesse, che vn Capitano suo pari hauesse assalito l'inimico vilmente di notte, onde la vittoria fosse ascritta più tosto alla fortuna, che al valore, aspettò dunque che nascesse il giorno, nel quale ha uendo egli per vna parte ordinato le sue fquadre, & infiammatele alla battaglia con vn eloquente, & efficacissimo raggionamento, & essendo dall'altra parte li Spa gnoli viciti in ordinanza dalla fortezza, si attacò vn fierissimo fatto d'arme, nel quale gli Indiani combatterono con tanto valore, che dispreggiando la tempesta della nostra moschetteria, che grandinana sopra di loro, cominciarono a romper l'ordinanza de'nostrida vn fianco, & a hauerebbono per quella strada aperto il varco alla vittoria, se non se li fosse opposta vna truppa di valorosi Capitani li quali aunalorati dalla Vergine nostra Signora (a cui s'erano fatti molti voti per il bon successo di quella imprefa ) ributtarono l'inimico con occiderti più di mille soldari nel fatto d'arme, e ferirne a morte molto maggior nu mero, quale doppo andarono a morte. nelle loro case, con che la vittoria restò in mano de'nostri, e Dio restò servito di humiliare l'alterigia di questo superbo, & orgoglioso Gaciche.

A Don Francesco Lasso della Vega successe Don Francesco de Tuguica Marchese de Baydes, e Conte del Pretoso, il quale nel principio del suo gouerno, nella prima entrata che tentò di fare con l'armi nel paese de' nemici hebbe all' incontro i loro Cacichi, che veniuano, come agnelli mansueti ad offerirle la pace, prometten doli di loggettarsi al nottro Cattolico Rè con li patti, e capitulationi registrati nella seguente relazione, quale io hò mandato alle stampe in Madri d'hauédola cauata da varie, e dinerse informationi, viste & approvate dal Real configlio mandatemi, giàdal Cile, si da PP, della Compagnia, che accompagnarono il Marchefe; & il Regio esercito in quella impresa, come dal medesimo Marchese, dice dunque così

Vera Relatione della Pace capitolata con li ribelli Araucani dal Marchese di Baides Conte di, Pedroso Gouernatore, e Capirano Generale del Regno di Cile, e Presidente del cossiglio R eale cauata dall'Informationi, e lettere dilui, e dalli Padri della Compagnia di Giesù, che accompagnorno l'esercito Reale nella giornata, che à quest'effetto l'anno 1641. st fece.

APPROVATIONE.

O visto questo quint rno, che connicarsi. Riferisce, che gli Indiani, che s'erano molt'anni fa, ribellati nel Regno del Cile gia si sono ridotti al vassallaggio di sua Maestà li motiui, ch'essi hebbero di rendersi di loro spontanea volontà senza violenza d'armi rappresenta il loro molto valore e quanto siano stati inaccessibili procurati con la violenza, i mezi dell' accoglienze, e buoni trattamenti, effere il più delle volte l'arte migliore per superargl'impossibili. Dice il molto ch'in que sta parte si deue alla Prudenza gran zelo, & eccellente gouerno del Marchele de Baydes Gouernador, e Capitan Generales diquel Regno. La Pace, e concordia ch' ha capitolata, conforme tali, che ben pare c'assecurino la perpetuità di quella non...

ha inconueniente la licenza, che fidiman-, da,perch'è scritto religiosamente, e dotta mente, e si conforma con gli originali degni di fede Madrid a 25. di Giugno 1642. Dottor Don Francesco Galaz, e Varona con licenza delli Signori del Confeglio.

Alzò superbamente il capo il mai domato, e mal sofferto Araucano, e scorendosi il giogo ch'a pena gl'era flato posto dalli Spagnoli, contro esti si riuolto, & ammutinate le Prouincie, e Popoli, affaitorno in vn baleno le nostre Città, fortezze, e Presidij , & vecidendo il Gouernatore Martino Garzia Ognez, e Loiola, ammazzorno parimente gran parte della nobiltà del Cile, mandandoli a fildispada, & obligando l' inuincibile valore delli Spagnolia precipitarsi alcuniper le Balze, e pendici delli siumi, l'impeto de quali li ttrappaua, e nel mezzo de'suoi scogli lifaceua in pezzi, altria ritirarfi alle fortezze e Castella, oue assediati co ranti ftretti circoli furono forzatia mangiar cole indegne renderono le loro vite questi alla rabbiola fame, quelli al rigoroso furore diquesti Barbari, quando con non imitabile ardire rompendo li flescati Reali passauano per dimanda. re il sostentamento corporale, per mancamento del quale vedeuano le loro moglie & li loro figlioli languire paffati con mille feriterestauano fatti spogli delle loro lance, frezze, e Picche, e Macane, finche non restando più chi li facesse resistenza guadagnorno le cinque Città più principali di Osorso, l'Imperial, Angol, Villarica, Valdinia, & alere, e menorno captivi li Spagnuoli, cherestarono con tutte le moglie,e putti, delli quali fi sono seruiti come dischiani per spatio di più di 23. anni, nel quale non solamente si sono fatti forte, defendendosi dall'arme Spagnote dell' esercito Reale, che milita nello staro, e Castello d'Arauco, e nel Campo di san Filipe po, e forte di san Christoforo, Talcamauida, & altri molti, senza che in ranto remi po fi sia potuta restituire ne meno vna;pe ro nelle continue Battaglie, scorrerie, & incontri, che col nostro esercito hanno hanuto, mori grandissima quantità di gente Spagnola, e tra quella gran nobiltà, lasciando seminari li precipitij con le loro osfa, & irrigatili campi con il loro langue, mo-

strandosi in turte l'occasioni tanto valorosi, intrepidi, scaltri, e valenti soldati, come fi vede, perche combattendo conarmi canco inferiori a quelle di fuoco, delle quale si serue il campo Spagnolo, esti soli l'hann'appuntato nell'America, e gl'hanno fatto refiltenza, e non poche volte gl'han' dato da pensare con meraniglia di segnalati soldati, e Capitani di Fiandra, che hanno militato nelli Presidij del Cile, e di altri molti Spagnoli naturali di quel Regno, il valore de'quali, prodezze, e fatti eroici richiedono più lunga historia, e meritano più dilicate penne, perche la mia solamente, si'è accommodata per dare vn breue faggio, e succinta notitia della buona sora te, con la quale ha fauorito il Cielo li felici principij del gouerno del Marchese de Baydes Conte di Pedroso &c. al quale par, ch'habbia Dio nostro Signore riservata la gloria di questa Pace, mettendo nella. fua mano la palma, che con tanto valore; lanimo, sforzo, e coraggio pretenderono di mettere nelle loro i suoi antecessori, dalle Relationi, e lettere delli quali, e delli Padri della Compagnia di Giesu, che per ordine distua Signoria accompagnorno l'esercito Reale perassistere alle cose spirituali, alla Conversione dell' anime, e furono testimonij di vista, cauarò ciò, che breuemente riferisco.

E per far capo a questa Relatione cominciamo da quello che par da parte di nostro Signore gl'habbia dato principio» ammollendo i duri cuori di quei ribelli Araucani, e mouerlia render l'Armi, e trattarla pace, ch'offeriscono. E su l'hauer villo l'anno paffaco nelle loro terre glenni segni, e prodigij, che interpretati a loro rozzo modo d'intendere li sentifono di presagij, e pronostici con i qualit voleua. il cielo ritornassero a soggettarsi alli Spagholi, e dessero l'obedienza alsuo Rè All primo su essersi veduce Aquite Reali, les qualitengono per traditione fisfossero ve? dute prima, ch'entrassero la prima volta li Spagnoli in quel Regno, e che dall' hora in qua non fisono vedute più in quello se non all'anno del 40 che diede principio a quelta pace. Il fecondo fegno fuquello. che nel mese di Febraro del medesimo anti no si vidde, e sentissi in tutte le loro terro



Indi prodigijs Montis igniuomi, Amnis arborem, mostrum que trahentis, Aquilarum iterum tantum Disarum, exercitus Hispani in aere de suo Victoris, paci concidentur et Fidei in Chile.



niche fan'fede tutti gl' Indiani, e con ogniasseueranza lo testificano li Spagnoli ch'erano prigioni, & ancora nelli nostri presidij, e terra di pace rimbombò l' Eeco senza sapere donde vscisse, giudicando nel Campo di san Filippo quando sentirono il rumore che scaricarono moschetti, e pezzi di Artiglierie nell'altre fortezze vicine a Ini, e gl'altri giudicando l'istesso di san Filippo, fin che li nostri riconoscitori parimente riconoscessero il loro inganno. Se co raccontando il Cafo, e fu cosi. Nellaterra, e giurisdittione del Caciche Aliante s'apri vn Vulcano, e comincidad ardere. con tanta forza, che dal di dentro cacciaua fuori Rupi e gran monti accesi con tanto formidabile strevito, che per la merauiglia, e timore affermano si fossero sconciate le Donne, eh' in tutto quel contor-

no erano granide s

Si viddero nell'aria in questo tempo for mati due eserciti, e squadroni di gent' armata post'in campo, è schierati per guerreggiare, l'vno alla banda delle nostre terre oue spiccaua sopra gl'altri segnalatame. te va valorso Capitano sopr' vn Cauallo bianco, armato di tutt'armi, e con vna spada larga nelle mani stoderata, mostrando tanto valore, e gagliardia, che folleuanale dana animo a tutt'il suo Esercito, disanimando il campo contrario; il quale si vid de piantato nella parte delle terre inimiche, & assalendo o il nostro in tutti gl' in contri, ch'hebbero, lo lasciò sbaragliato. Rappresentatione, che durò per spatio di tre mesi, perche non vi sosse occasione di dubitare particolarmente in quelli, che hanno notitia e letto l'historie Romane, e del secondo libro de'Maccabei, oue si leg gono casi, e prodigij somiglianti, e che cosi fosse più persuadibile quello ch' affermano testimonii di tanta qualità, come sono tra gl'altri Don Pietro di Sottomaior D. Catarina di Santanter, & espinosa, Donna Mariana de Sotomaior Spagnoli prigioni ch'erano all'hora dell'inimico. Li qualitutti, & molt'altricosi prigioni, come Paesani, di quella terra aggiungono, che furono in tanta quantità de pietre, che butto il Vulcano, e tant'accese, e tanta la moltitudine delle ceneri ardenti, che cad. dero nel fiume d'Alipen, ch'ardeuano l'ac-

que de maniera, che cossero quanti Pesci vi erano in quello, che correndo la fua corrente sino al giungersi col siume di, Tolten, che molto grande li scaldorno, e fecero bollire la corrente di quello, cagionando li medefimi effecti da che s' vnirono i dui siumi sino al mare, di sorre, che per spatio di quatro mesi non si poterono bere le loro acque, ne mangiare il Pesce, che tutto morto venjua buttato alle sponde, e caricò le riuiere, per il mal' odore, e sapore, ch'il solfo li daua, e quel che più spauenta con l'abbondanza delle ceneri, e Pietre che gittaua il Vulcano, gonfiorno li fiumi in maniera che vscirono dalle loro sponde e rivoltandofi con le correnti tanto ch'arriuorno le loro acque sparse com' vn muroe con quelle materie gettate dal Vulcano mescolate le correnti diuennero come vn liquido foco inondando le campagne loro, sin'all' entrare per le porte delle loro case, tenendole assediate nelle pendici, Colline, e siti più eminenti. Seguità il fuoco di Vulcano con tant'ostinatione, e violenza, che diuise per mezzo la cima, doue apri la bocca quando scoppio, asciandola dinisa in due pezzi l'yna, che cadde alla parte dell'Oriente, & l'altra quella dell'Occidente, e la laguna di Vi gliarica crebbe sino also spargersi per le Campagne e inondando le terre; & habitationi degl' Indiani, che fuggendo dalla turia con la quale entrauano nelle loro case l'acque, non si fermauano sin che arrivalsero alle cime de'monti, oue a pena si ritrouauano sicuri da tanto pericolo.

Ne accrebbe poco il timore, e la paura lla vista spauentosa d' un arbero, che viddero correre sopra l'acque tanto schiancio e dritto, che più non poteua essere attaccato con le sue radici alla terra, che lo produsse. Andaua eglitutto ardendo, e dictro a lui seguitaua vna fiera Bestia, la testa della quale era piena d'Aste ritorte, dando spauentosi muggiti, e samenteuosi voci, visione, che diede occasione alla pietola. contemplatione, interpretando in quella il mostruolo animale che nella sua Apocalipsi vidde fan Giouanni, nel quale riconoscono i Sacri espositori la getilità & Ido latria; e dishonestà, che tanto radicata stà in quell' Indiani con che pare possiamo

Spe-

sperare nella diuina misericordia sia arrinato già il tempo, nel quale per mezzo di Predicatori Apostoliei, per i quali già sospira questo gentilesmo, vuol che sia bandita à suo dispetto questa Bestia, che la tenuto tirannizzata al suo Dio, & al suo Requesto paese, e dando voci per vedersi cacciata dal suo alloggiamento, e sbalzara dalla fua antica possessione, aprendo l' abisso la sua bocca l'inghiotta, e consumi rotta, & infrantatra li denti delle sue onde furiose, e cocentiacque. Questi sono isegni, che pare habbia dato il Cielo Fe cost l'interpretano gl' Indiani, riferendoli con tanta gran paura, timore, el commotione degl'animi loro, che mutano sembiante, alterano la voce, e tremano per l'ammirationi, espauento con li quali vnole nostro Signore, si rendano già, e sottoponghino il collo al soane giogo della Croce, e legge Euangelica per mezzo dell'obedienza, e soggettione al nostro Cattolico Rè e come la divina providenza dispone gl' effetti lopranaturali della sua gratia nonsempre con miracoli, mà seruendosi di me zzi humani, con i quali efficace e soauemente fa mettere in essecutioni i suoi disegni, guidandoli confortezza sino alli fuoi fini, volle eleggere per li buoni successi, e pace, che si spera il Marchese de Baydes Conte di Pedroso, mettendo nelle sue mani il bastone di Capitan Generale Pris sidente, e Gouernatore del Regno del Cile ,seruendosi per quest'esserto, non meno della sua Christiana pierà e buon garbo. che del valore, ch'accreditano i fuoi quali ficati seruitij in Flandra, & in qualsiuoglia parte, ch'è stato bisogno mostrarli, perche conforme ha inlegnato l'esperienza in quel Regno, il principal neruo della sua conquista, e Pace depende dalla Christianità, Giustitia distributiva, e buon zelo di quello che gouerna. Vsci duque il Marche fe a' 4. di Genaro del 1640 alla prima campagna, che fece doppo di hauer pigliato il possesso di questo Gouerno, & hauedo bru giato, e dato il guasto con il suo essercito a tutte quelle campagne, leuando via li viueri, robbe, e seminati del Caciche Antegueno, e di tutti li vassalki di lui, & essendo passato per il fiume dell' Imperiale alle terre del Toque (così chiamano il Ca-

pitan Generale) detto per nome Lincopicion per far l'istesso. l'inuio di fuoi Ambasciatori, e dietro a quelli li suoi figlice quel che sopra modo apportò merattiglia per la seucrità e granità del soggetto, venne egli in persona, e con grandi corresse e sammilsioni dimando da sua Signoria in gracia, che non passasse innanzi con tastrage, che nelle sue terre l'essercito minacciana, petche prometteua per se e per lissuod vastalli la pace, & obedienza a fua Maesta, & hauerebbe convocato altri Catichi circonuicini, perche facessero l'istesso per pegno della sua fede offeri vna pecora del Paese, perche s'vocidesse conforme all'vsanza, e costume, e ceremonia, con la quale essi assicurano la pace, che promettoro.

Vdi il Marchefe il Caciche con amorenolezzo, e ghiamando a configlio, cruciandosi di veder perse tante, & tantos fertiliterre, fioriti Paesi, come per l'Camini venendo haueua riconosciuto se considerando, quanto importana al Real semicio che si guadagn assero queste Campagne tanto capace d'ognisorte dilauorieri, e cal paci di tante bestiami, tanto amene, contanta diversità di fonti, fiumi, e ruscelli delle pinsaluteuoli, e delicate acque, che si conoscono per nascere, le scorrere per acquedotti iminerali d'oro, delli quali fono pietre quelle montagne, e colline, & vniuersalmente tutta la terradel. Ciicie quan to fosse dificultosa finirsi questa guerra per il sito inespugnabile de'suoi Monti, Rupi, e Riniere, e quanto lua Maesta nelse serrete Reale incarichi la pace di quelto Regno, la reductione, buon trattamento, econservatione dessuoi paesani, commandando, chesti trattino, non come schiaui, ma come suoi vastallise che perconfeguir questo, most rauas besperienza essere stata di poco profitto la violenza, Scalrigore dell' armi, e che farebbe mezzo possibile, e più elficace quello delle carezze, e buon trattamento; si moluette non senza contradictione d'alcuni di riceuere la pace, e fogu gettione, che Lincopicion l'offerina; & hauendoli fatto mille accoglienze, eregalaro i suoi figli, & altri Cacichi; che l'accompagnauano con presenti da lovostimaridad sciandoli tutti molro sodisfatti, e le loro volontà guadagnate voltò il camino, e

leguitandolo il campo ritornorno alli presidij, senza che veruno soldato ardisse vscire in artione alcuna, che fosse di suo disgusto. Essendo ritornato il Marchese alla Città della Concettione, residenza, chè delli Gouernatori, continuò il Toche Lincopicion, e gl'altri Cacichi, e gl'altri ch'andauano conuocando le correspondenze della Pace promessa, inuiando Ambasciasori, evenendo in persona à vederesua. Signoria, inuitandosi gl'vni, & gl'altri con le buone nuoue che riportauano alle sue Terre dell'accoglienze regali, presenti, e carezzi con li quali veniuano afficurati dalla sua grande liberalità, e qualificata nobiltd. Trattossi tutto questo tempodella pace, e che per stabilirla ritornasse il Marchele alle loro Terre, facendo la seconda entrata, la quale si dispose assai più splendida, e poderosa della prima, perche si giun tò vn valoroso, e numeroso essercito di 2350. hominida Guerra, senza li figlioli,& l'altra gente da servitio, e trà quelli non picciola parce delli migliori del Regno, tutticon armi affai splendenti, e caualli, che passarono da 10 m. li migliori più leggieri generosi, e valenti, ch'habbial'America, no cedendo nella bellezza, brauura, & bizarria alli famofi Andaluzi, che calpestano le riuiere del Betis. S'elesse per Padrone di questa giornata l'Apostolo dell'Oriente S. Francesco Sauerio per la singolar devotione, con la quale è venerato dal Marchese, e cosile dedicò la prima Terra, che si facesfe, e posta la dilui Imagine nello stendardo da vna parte corrispondente all'immaculata Concettione della Vergine Santif sima dall'altra, & anuersi vn curioso, che ne gl'atti publici delle solennità; e Messe cantate, che si dissero innanzi, e doppo di questa giornata, e nel decorfo di quella, sempre che s'appoggio lo stendardo al muro al corno dell'Altare, restaua il Santo nella parte di fuori scoperto à vilta di tutti; circostanza che se sù à caso respetto al paggio, che lo portava, non su tale respetto à quel Signore negl'occhi del quale non v'è caso, ne fortuna, se non la sua volonta, e dispositione, senza il cui gouerno non si può ne meno mouere yn inutile, e leggiera fron da d'Albero, che tanto poco importa, e cosi restò libera al pietoso affetto la considera-

tione, che la Regina del Cielo, come tanta honoratrice de' suoi volle sar questo sauoreal suo servo, mettendolo sempre innanzis come scudo dell'essercito reale, con la vista del quale accrescesse l'animo, & il coraggio con la confidanza, con la quale egli fû conquistatore dell'Oriete, voglia Dio sia adesso ancora dell'Occidente, e quel vafo eletto, che predicò Christo Crocifisso in quelle parti, lo faccia ancor conoscere per mezo

de suoi figli in queste.

Stando già il tutto in punto, e preuenuti li terzi d'Aranco, e Santa Maria, e dato ordine al Maestro di Capo del Regno, & al Sargenre maggiore, perche ciascuno con la sua Gente vscisse per incorporarsi al corpo principale dell'Essercito nelforte della Natiuita; che è il più vicino alle Terre dell'inimico, facendo publiche orationi nella Cathedrale al Santissimo Sacramento nella. Cappella dedicata alla Beatissima Vergine delle Neui, Imagine di gran veneratione & miracoli, che nella prima conquista del Chile, gl'inimici la viddero che condottie ra del nostro esercito faceua fuggire il contrario, buttando poluere negl'occhi degle anuersarij. Vsci il Marchese dal forte della Concertione martedi 18, di Decembre accompagnatodal fuo Cappellano maggiore; e dalli Capitani reformati, e Caualieri, che s'offersero, e d'alcuni Religioss della Compagnia di Giesù, che volle seco condurre per suoi confessori, e Cappellani, e perche facessero le parti della conquista spirituale dell'Anime, sapendo molto bene quanto dependente sta questa da quella, che si pretende di questo Regno, se si hada fare conforme alle regole della raggione, & aggiustarsi con le leggi della Pietà Christiana, come l'ha fommamente ordinata Sua Maestà, e tante volte replicato con le sue lettere reali.

Arrivando al forte della Natività, vicirono due principali Cacichi Clentaru, es Liencura accompagnati da' suoi Vassalli tutti senz'armi, in segno, che giale teneuano rese à piedi del suo Ré, acclamando Pace, & offerendola di nuono, e per pegno di quella, condustero alla presenza del Marchese tre Spagnuole prigioniere, e duco tanciulle nepotid'yna di loro', le qualiaccolle sua Signoria con tanta tenerezzajeo

me lo testificarono gi'occhi suoi, vedendo, Signore tanto principali, e di tanta qualità in tanto vile, e sprezzeuole habito sfigurate, e maltrattate dalli rigori del Sole,e delfreddo, e come che 42. anni erano, che dal lorostato erano passate alla miserabile seruitù, e schiauitudin edi quelli Barbari, vedendosi schiaue quelle, ch'erano nate Signore, e seruendo allisuoi stessi Seruitori, quelli, che cresceuano per comandarli,e seruirsi di quelli. Buttaronsi alli piedi di lui, e scordate già col tempo della lingua. e frasi spagnole, parte in lingua Indiana; e parte in Spagnola mal limata dichiarauano i compassione u oli affetti del lor cuore, e bagnate le lor guancie con tenere lagrime, lo ringratianano della di lui venuta, e poste ginocchioni lo confessauano Angelo, & acclamauano Redentore, non me no delli corpi, che dell'Anime loro, poiche non poteuano d'altra maniera saluarsi, se morinano in potere di quella barbara fierezza, che li rubbò la meglior gioja dell'anima, & l'inestimabil Tesoro della purità con l'inescusabile violenza che lifece, il furore della sua violenta passione, & assoluto dominio. In questo forte si giuntorno i Cãpi,& essendosi disposto l'essercito, e ciasche duna Compagnia pigliato il suo luogo, posti li Carriaggi nel mezo, cominciò à marciare con buon ordine, e dispositione sino alla Città antica, & adesso forte d'Angol, & effendosi alloggiato nella bella, vistosa, frescariniera del suo fiume passò mostra tutta la Cauallaria, efanteria infieme con ostenratione delle loro armi splendenti, ej forte destrieri, & essendo passato per Curaraua, posto, doue sii sbaragliato, e morto il Gouernatore Martino Garzia Ognies è Loiola, da che risultò il solleuamento generale dell'Indiani, eronina delle Città, gispose la pietà Christiana del Marches, che se li facessero alcuni honori in quel luogo, e cosi s'eresse vn sontuolo Tumulo, e si cantò vna messa, e si celebrarono altre messe correnti, che si porerono, & hauendo finito con queste tanto pie, & ben'accordate essequie, passò l'essercito alla Valle di Chilim, oue s'haueua da celebrare la desiderata pace. E perche maimanca chis'apponga alle dinine dispositioni, & il demonio si scopre continuamente; pretendendo

di sturbarli, pigliò per instrumento in quest' occasione per distornar questa Pace quattro Indiani, che vedendo vscire il Marche. le con tanto splendido, e ben disciplinato essercito entrorno nella Terra toccando all'Arme, e publicando, che li Spagnoli non voleuano pace, ma che veniuano ad veciderli, e che per quelt'efferco entrauano adesso più che mai con maggior forza. Cagionò gran disturbo questa nuona, e quantunque non si mutassero per quella gl'animidegli Indiani restorno sospesi, & attendeuano la riuscita, il che inteso dal Signor Marchele perfardiuenir buguardi i solleuatori, c'haueuano seminato tanto perniciosa zizania, spedi in varie parti varij messaggieri, e Cacichi, ch'assicurassero tutta la Terra della fedeltà della lua parola, epromessa, e la buona intentione, ch'haueua non solo di stare à tutto quello, che s'era capitolato con il Caciche Lincopiccion, ma ancora difarliognibuon trattamento, carezze, e regalo, com'in effetto lo fece, & aluo tempo si vedera; e non su di poca meraviglia per confirmatione di quetto, che tanta moltitudine di foldati, Baga. glio, e Gaualli, che come siè detto passauano il numero di diece mila quelli del nostroessercito)non spezzorno pur vna spiça di grano, ne calpestò all'inimico vna canadi Maile in tutto il viaggio. Assicurati con questo gl' Indiani hauedo notitia, che s'auuicinaua il nostro essercito, non solo non hebbero di quello timore, ne prefero in loro difela l'armi, ma vicirono in truppe,e quadriglie scendendo dalle loro Monragne, di maniera che scoprendo il nostr' essercito il fiume di Coypu, li viddero venire co le braccia aperte ad incontrar'il Marchese, edarlila ben venuta delsuo ar riuo, guidandolo fino all' Alloggiamento affegnato. Veniuano tutti senz'armi, e tutti gridauano pace, entrando nel mezzo di noi altri à truppe per li nostri quartieri, & entrauano, & viciuano assaispesso nel mezzo delli soldati, e gente di guerra, con tantaconfidanza, e familiarità, come se li giorni à dierro non hauessero essi bagnato le loro campagne col nostro sangue, e noi col loro. Il Marchele gli accolle tutti congrande amoreuolezza, & affabilità; e sapendo quanto essi stimano, l'honore, che se il fd , nonfù in questo auaro, ma fece quanto: potè, facendo sedere alla sua Mensa, & à fuoi lati i più principali, dandoli molte volte alcuni bocconi del suo Piatto, & à beuere nella sua stessa Tazza, amoreuolez za che conferuò sua Signoria, tutt'il tempo che durò la giornata, e per compimento li riempi di doni, galantarie, e presenti, con i quali restorno tanto guadagnati, che publicando questi fauori, escorrendo la fama ditant'accoglienze, & honori, che riceneuano dalla sua mano, che non restò inimico nel Campo, che non venisse con le mani piegate à soggettarfi, e rendersi alla sua obe dienza. Veniuano gl'vni, eigl'altricarichi diregali, e presenti conforme la loro vsanza', mostrando riconoscere l'amore, e beneuolenza, che esperimentauano, e che la\_ commune voce di tutti publicaua.

Cresceua di momento in momento il numero degl'Indiani, che veniuano à far la Pace, però più che mai si mostrò l'affetto, col quale defiderauano la Pace nell'hora di Vespro, quando sù maggiore il concorfo, & il giorno seguente dell'Epifania del Signore, che pare fosse presagio con che, come quei Santi Re relero iloro scettri, e corone in nome della Gétilità, che rappresentanano alfresco nato Rè del Cielo, e del la Terra, in quel giorno soggettasse ancora questo Gentilesmo Cileno il suo indomito Capo, e lo soggettasse alsoaue giogo del. la sua legge, & à questo par habbia alluso il Cielo, cadendo in forte al Marchese quefi Santi tra quelli che (com'è costume in. quei presidij)si riportano à ciascuno il giorno d'ogni Santo. In questo gioruo dun que concorsero più di mille, e quattrocento Indiani fenz'armi, ma molto gaianti, facendo mostra de'suoi Collari, ch'essi chiamano Tacum, e li tengono per grand'ornamento, e delle spade larghe, ch'esti stimano molto, non meno per iegno del lor valore e spoglie delle Vittorie, che nelle battaglie ottennero dalli Spagnoli, che per il suo prezzo, eben temperato taglio dell'acciaio. Alcuni giorni prima di questo nacque tra i Cacichi vna differenza, e tra li Signori più principali sopra la determinatione del Polto, nel quale s'haueua da celebrare la Pace, tenendo ciascheduno, che sosse segno di minor valore l'andare in terre gramere e che non s'effettuasse nelle proprie, allegando Lincopiccion per mezzo d'vn figlio suo, che mandò con quest'imbasciata, ch'à lui si doueua quest'honore per esser stato il primo, ch'hauesse aperto la Porta a questa Pace; e Quelantaro diceua, che non con ueniua alla sua persona vscire dalla sua propria Terra per quest'effetto, e che al più no si poteua allargare se non sino al Pino, ch' erailtermine della sua Giurisdittione, & in quelta maniera ciascuno allegana le ragioni, che la propria stima li suggeriua, hauendo il Marchese inteso ciò, rappresentò ester assai conveniente, che il luogo per vitimare la Pace, & le Capitulationi, ch'essi desideranano non fosse altro che il giàstabilito di Quilin, per esser nel mezzo delle frontiere, e posto neutrale, e senza Popolo, & hauendo dato satisfattione alle loro ragioni suggiungendogliene altre, obligati dalle corresse, & honori, con le quali glie le propose, vennero in quello, che egli dispole, e cosi s'unirono in detto posto il giorno delli Rè per stabilire da parte di tutti ciò ch'era promesso. Doueua il Demonio hauer gran sentimento, ch'vscisse à luce quelto parto, e cosi come pretese solleuar l'1nimico con le false nuoue, ch'i solleuatori, che sopra raccontammo seminarono per le Terre, cofi ancora pretese alterare il nostro esfercito per mezzo d'vn Indiano, che essendo stato condotto à Lima, e venduto trà gl'altri per schiauo, se ne suggi di là, alle sue Terre, donde instigato da Satanaslo vene al nostro Campo, & entrò per parlare al Marchese, dicendoli, che quantunque si era egli fuggiro dalli Spagnioli, non poteuz però perdere l'amore, che li portaua, e che cosi l'aunisana, che la Pace, che gl'Indiani gl'offeriuano era finta: Procurò dar credito à quanto detto hauea, raccontando alcune cose che diedero vapoco di fastidio. Lo condustero preso sin'al vedere il disinganno, everificare la verità, come fividde questo giorno chiaramente scoprendosi esser mentita quanto hauea deposto. Quando seppero i Cacichi, quanto erapassato arrivorno al Marchese dimandan-Idoli il Malfattore, & inimico del bencommune, perche lo voleuano leuar con le punte delle Lancie, com'è solito per i callighi essemplari, ma sua Signoria li quietò, di-

mandandoli le perdonassero, come secerol per amor suo. Con tutto ciò, perche la preuentione, e vigilanza non sù mai superslua nella Guerra diede ordine il Marchele, ch'i vscissero tutte le compagnie dell'essercito in Campagna, e che si formasse vno squadrone dell'Infantaria, e che la Caualleria & Indiani amici pigliassero i suoi posti, lasciando nel mezzo dell'essercito cinte per tutti li lati le quadriglie de gl' Indiani inimici, che veniuano à far la Pace, oue vi fu assai d'ammirare, e ponderare l'animo, e valore che in quest'occasione, questi valorosi guerrieri mostrarono, perche hauendo veduto marciar con quest'ordine il nostro Campo, e pigliare i Posti, trouandosi circodati dalle nostre armi, mostrarono tanta grande intrepidezza, e bizarria che non solamente non diedero segno di timore, ò fiacchezza, ò d'alteratione nelli loro sembianti, essendo tutti disarmati senza che niuno facesse finta di ritirarsi, ma tutti à gara s'aunicinauano, accreditando con questo, non solo la verità della promessa, ch'è la riputatione delli loro animi valorosi. Però che non farà la malitia degl'huomini quando la cupidigia, e passione dilordinara non dà luogo alla ragione, nè al Timor di Dio ? Fù di grand'ammiratione in quest'occasione lidisferenti discorsi, e pareri, che alcuni del nostro Campo dauano, susurrandosi tra quelli, e dicendo gl'vni, quest'Indiani sono gente senza paroia, nè sede, nè di quelli si può sperare stabilità in. quelllo, che prometteno, diamoci adosso. Diceuano altri de gl'inimici li meno. Altri passi parola à gl'Indiani amici, acciò l'innestino, & altre cose à queste somiglianti, che non diedero poco fastidio, e pensiero al Marchese, quando le sentiua, & hauerebbe dato fastidio à qualsiuoglia che vedendo resi quest'Indiani senza Armi, sidati nella nostra fede, e parola, sentisse tante inconsiderate pazzie: però come Dio Signor nostro maneggiaua quest'attione, come fondamento, dal quale depende la saluezza di tant'Anime, non potè il Demonio, nè il fuoi Ministri preualere cotra questa Pace, la quale si celebro nella forma segnente.

# Pace.

Rimieramente essendosi in questo gior no peruenuto Iddio, offerendoli li sacrificij di tutte le messe, che si poterono celebrare per il buon successo di questa. pace, & essendosi sormati due squadroni di fanteria delli due Terzi, pigliando il Corno destro quello del M. di Campo, & il sinistro quello Sargente, Maggiore, spaileggiando i lati la Caualleria per le sue maniche, vsei il Marchese con la Compagnia di cento cinquanta Capitani, e Maestri di Campo reformati, tutti armati d'arme bianche tanto terse, e limpie, che pareuano specchi,nelli quali potè solo il fole specchiarsi, e nessun altro senza che restasse sbagliato dal la luce, ch'in quellr rifletteua, menaua inazi sessantacinque Cacichi, tra li quali li più principali Signori, che sotto la loro giurisdittione haueuano dieci, e dodeci Cacichi, erano Lincopiccion, Antegueno, Liencura, Don Antonio Cicaguala figlio di D. Aldonía di Castro Signora Spagnola. molto principale, e nobile, e d' un Indiano gran Signore, che doppo hauerla fatta prigione la sposò; Guachilauchen, & altri, & all'vscita in squadroni, & altre Compagnie s'auuanzorno con molto buon'ordine, 🐷 passando per mezzo dello squadrone inimico arrinorno ad vna grande infralcata, che si era fatta per quest'effetto doue si pose à piede con tutta la sua Compagnia, es Cacichi riferiti restando l'altre ripartite nellisuoi Posti per Guardia, e formato lo squadrone con le corde accese per preuenire qualfiuoglia finistro accidente. Essendosi tutti posti à piede, e pigliato ciascuno il luogo da sedere, si fece silentio, e volendo cominciare il parlamento, il Capitano Michele d' Ibancos interprete Generale del Regno s'alzò il Caciche Antegueno Che come Signore del Paese portana nella mano vn ramo di Cannella, segno di Pace, tra questa gente, com'è stato quello dell'Olina tra Dio, e gl'huomini e pigliando la. mano, e da parte di tutti gl'altri Cacichi disse co molta grauită, e maestă, che Jaloro vsanza era prima di capitolare, e stabilire qualfiuoglia cocerto di Pace, ammazzare

le Pecore della Terra, perche restassero più impressi, e nessuna delle parti potesse in tepo veruno reclamare fopra quello che vna volta s'era stabilito: perche quelli brutti animalidoppo effer morti seruiuano d'vn viuo estempio di quel che si deue osservare da quelli, che si giuntanoper somigliante attione. Perche si come stanano resi, e quieti, e teltificauano col fangue sparso, che no si poteuano gia mouere, ne dipartirsi du quel luogo; cosi esti non haueuano da mouerfi più, ne ritornare in dietro da quello che vna volta era promesso, ne mancare alla debita fedelta, benche per quelt'effetto fosse necessario spargere dalle vene il langue, e perdere la vita. Hauendo finito Antegueno il suo ragionamento, si mandò subito à pigliare alla presenza di tutti alcune diquelte Pecores che sono nella maniera delli Cameli, benche non tanto grandisferuono come quelli à portar le some da vna parte all'altra ] & alzandosi vno delli Tochi, d Generale della Guerra, e pigliando vn baitone nelle mani due canne alto li diede vn colpo col quale la fe cadere à suoi piedi, e cosi seguitorno à fare all'altre, lasciandone morte sino al numero di vinti otto, e se tal volta non cadena la pecora al primo colpo, s'alzaua vn' altro Caciche con molta leggierezza, e gli daua il secondo, colquale la stendeua in terra quelle che si querelauano, e con l'angustia della morte agonizzanano, fininano d'ammazzarle i Circonstanti, e doppo esser morte arriuauano tutti a cauarli li cuori, espargere colsangue quel Ramo di Cannella, che Antegueno haueua nella mano ceremonia, la quale (benche Gentilesca) parche habbia ilsuo sondamento in molt'historie, & ancora nelle facre non mança, doue vediamo, ch'insegno di pace, comandaua Dio li spargessero le porte col sangue, come si vede nel Capitolo duodecimo dell' Blodo, e cosi l'intêde S. Paolo nel Capitolo nono nella lettera, che scriffe à gl'Hebrei. Doppo questa ceremonia, si sederono tutti intorno alle Pecore morte, e fatto filentio cominciorno à tratteare, e conferire tra di loro sopra lo stabilimento della Pace perpetna, & il modo, qualità, e conditioni di giurarle, & intauolarle; & hauendo parlato lopra questo con gran concerto, & elegan-

za Lingopicion, & Antegueno (che natu: ralmente sono rettorici quosti Indiani, e si pregiano difare vn buon discorso e replicato dalla parte nostra quelche parue con: ueniente, proponendolile coditioni, e patri, che paruero più importati al feruitio d'entrambi le Maesta, e detrosi di qua, e dila soprail negotio, s'alzò Liencura Caciche molto principale, huomo lagace gran soldato, d'assai viuace ingegno, assai intendente, & prattico di età disessanta anni, e che sin allhora era venuto in riputatione di huomo assai astuto, e sece tal discorso alli suoi circa la Pace, e conditioni, che si trattauano, rappresentandoli l'infelicità, & trauagli dell'Armi: cagionò tal moto in tut ti, che sileuorno in piedi esclamando, e. chiamando avoci la Pace, e nominando le loro antiche terre, dalle quali si erano per le guerreritirati; promisero ritornarsene à quelle trail termine delli sei mesi come se

gl'era proposto.

Fecero subito le capiculationi, e la principale da parte degl'Indiani fit, che non haueuano da esfere sudditi alli Spagnoli,ma che haueuano da riconoscere S. Maesta, e stare sotto la sua protettione reale, redendoli vassallaggio, come à loro Signore, che con questo tornarebbono à populare le loro Terre, e li Spagnoli potouano riedificare le loro antiche Città. Che saranno sempre obligati ad vscire in Campagna. con Armi, e Caualli, quando ne saranno rechiesti per qualsiuoglia attione, che s'offerirà per servitio di sua Maestà, e che consegnarebbono à riscatto tutti li Spagnoli Pri gionieri, e Spagnole, che haueranno nelli loro Pach, & altre à quello modo per compimento di che offerse ciascuna parte de gl'Indiani due delli più principali per Ostag gi, quali si condustero alle nostre Terre, sinche esse popolino le loro, e di fatto consegnorno subito 24. Spagnoli ch'erano nella riuiera dell'Imperiale. Il che conchiuso, e fatt'il giuramento s'alzorno tutti li Cacichi, & abbracciorno il Marchefe, & gl'altri Signori del Conseglio, e Religiosi della. Compagniadi Giesù, che firitroporno in. quella giunta, e subito secero i presenti delli regali, ch'hauenano portati dalli loro Paeli. Con quelto restarono gl'Indiani vnilticon i nostri Amici, & indistintamente

mescolati gl'vni con gl'altri, e stando inquesta maniera fece silentio Antegueno, e sentendolo tutti molto attenti, hauendo il Ramo della Cannella nelle mani comin. ciò yn discorso tanto elegante, e con tante viue ragioni, e pieno di figure suggerite dalla rettorica naturale intorno alla Pace, appoggiando aquelle il Capitolato, che poteuano molt'Oratori hauer inuidia alla facondia, & energia, con la quale l'Indiano fauellaua, mettendo inanzi gl'occhi il fangue da entrambe le parti sparso, che daua voci per quei campi, e Colline i suoi Padri figli, Antenati e Parenti ridott'in pezzi, d trasportati prigioni, e banditi in Regni stranieri con la speranza perduta di riue. derli, la perfidia poco profitteuole, & anrora perniciosa contesa di tanti Anni l'inquierudine, con la quale hanno vissuto, li spauenti che di notte per le montagne hanno hauuto, e di giorno con l'armi nelle mani, senza potersi sbrigare di quelle, ancor, quando li faceua di mestieri per lauorar le loro Terre, e fare li seminati. Hauendo detto queste, & altre più cose degne d'esser vdite, & ammirate, conchiule il suo ragionamento, dando à tutti I'hora bona di tant'allegro giorno, & hanendo diviso con li nostri Amici le pecore morte accompagnandolo tutti prefentò al Marchese il Ramo di Cannella sparso di fangue di quell'Animali, che sù da sua Signo riariceuuto con gran dimostrationi distima, e cortelia, e la nostra Cauallaria formò vna scaramuccia in segno dell'allegrezza e contento, che tutti haueuano, e con questo si ritirorno all'alloggiameti, & il giorno seguente marciò il Campo à Repocura, done si ritrouorno altri trenta Cacichi, che dimandati della causa, per la quale non erano arriuati il giorno inanzi con gl'altri per celebrare la pace in Chillin, risposero, che non erano essi inferiori ad Antegueno, e già ch'egli haueua riceunto l'honore di far la Pace nelle sue Terre, ancor essi la volenano nelle loro, come si fece con le medesime cerimonie del giorno antecedente. Da questo posto passò il Campo à l'Imperiale, fine, e termine di questa giornata, doue stauano aspettandolo sessanta tre Chacichi di tutte le parti, si viddero quelle Pianure coperte di Gente, huomini Don-

ne, e Putti, che coltinauano le foro Teral re, seminando: Grano, Maiz, & altri legumi: è questa Terra moleo amena, seconda d'ogni cofa, il Cielo, & la Terra spira. allegrezza, lontana da Montagne, folo in alcune coste, che le danno gran bellezza in vna parte, stendendosi in vistose, e piaceuoli Valli, & in altre stendendosi in aperti capi i più a proposito per pascoli de bestiami. La gente affai ben disposta vniuersalmente bianca, di loro natura docili, cortefi, & amoreuoli; vi fono in tutta la costa, e riuiera del fiume molti Giannizzari figli di Spagnole prigioniere, affai bianchi, e rolli, e bionditutti battezzati dalli Spagnoli prigionieri, benche senz'oglio, e Chrismat gli Indiani ancora vniuersalmente sono Chris stiani, e gl'antichi, che si nodrirono con li Spagnoli prima, che si solle uassero con que sta Città li cosernanano affertione, & amo re. Conseruano Croci nelle loro case, inuocando il dolcissimo nome di Giesù quando sternutano, inciambano, e sentono qualche male. Si mostrano ben assertionati alle cole della nostra santa sede Cattolica, gridano perche li Padri della Comp. habitino con loro, e l'infegnino lecofe della la lute, e quelli, che faono la maggiore inflanza in questo sono li miserabili Spagnoli prigionieri, li quali benche habbino qualche volta la libertà d'vscire dalla cattinità nondimeno per la vergogna di comparire trà suoi, scordati della politia, e lingua naturale d (che è il più certo) perche stanno tanto assuefatti alli costumi degl'Indiani, ch'il manco male, ch'hanno appreso da loro, è la Poligamia, perche chi ha meno mogli fono sei, e cosi di questi Spagnoli, che hanno vinti otto figli, e gran numero di Nepoti, che sono tant'attacchi, e radici, che litengono legati à quel misero stato con notabile scordanza di Dio. Nessuno si maranigli di questo, perche la scommunicata Terra del nostro cuore non produce altra cosa, che spine è triboli, quando manca il coltiuamento spirituale, & l'adacquamento del Cielo per mezzo dell'vso delli sanci Sacramenti, e Predicatori dell'Enangelio. Però nel mezzo di tante dense tenebre la scintilla della fede, e conoscimento dela la vita eterna, che si conservia nell'anime lloro, coperta, & affogata tra le Ceneridi

tanti vitii spinga, e solleciti i loro cuori con la confideratione, che vanno fenza rimedio nel camino dell'Inferno, & eterna dannatione, e cosi pigliano partito gia che non si trouano con forze per distaccarsi da quel fango, di sollecitare Il Cacichi, che dimadano li Padri della Compagnia di Giesù, che vengono alle loro Terre, e col zelo, e feruore, che costumano li predichino per vscire ditanto miserabile stato, con che V.R. (aggiunge più scriuendo al suo Prouinciale vno delli Padri, che furono in queita giornata, & hà speso con Apostolico zelo il miglior tempo della sua vita in queste missioni del Cile) ha materia per auuiuare li cuori feruorofi delli nostri, che vengano per rinfresco ad unirsi con noi altri, che ci troutamo alla porta di vn tanto ricco Tetoro, e che andiamo ad aiutare li nostri tratelli, li quali ritrouandosi con l'acquasino alla gola per affogarsi nel mezzo dell'onde di tanta intelicità, e miseria, ci chiamano, e come chi alza la mano nel mezzo della Tempelta, ci falegno, e come possono cisollecitano, perche li diamo la mano per metterfi in saluo: Ostium enim nobis apertum, est magnum, & euidens, & aduersarij multi; perche essendo tanti gl'inimici, e contrarij, che bisogna, che l'inferno s'habbi d'armare, come tanto interessato per sbara gliare quelta spirituale conquista dell'Ani me ; estendo ancora li Compagni molti, e dello spirito, eseruore, chericerca tanto gloriola imprela, facciamo l'opera disua Diuina Maestà, leuando totalmente al Demonio questa presa, che già teneua per fua, che tant'anni haposseduta, senza che per quest'effetto ci facciatornare il piede in dietroine meno l'istessa morte, benche, andiamo inciampando con essa, e la vediamo in ogni passo innanzi gl'occhi, si curi Ch'il sangue de'martiri, ò è sementa, ò adacquamento della fede, ch'habbiamo da piantare in questa recuperata Christianità, & in più cento mila anime di quest'Indiani, che hanno offerto, e capitolato la pace, e dimãdano Predicatori Euangelici, per ester insegnatinelle cose della sede, protestando, chemai pigliorno l'armi contro quella, ma per la loro libertà. Scorrendo per questa pianura done si capitulò la Pace con i Cacichi nella maniera, che si fece in Chil.

lin passò l'essercito alla Città/che si vn tempo, & adello non è le non rouina dell'imperiale, Eil Posto, e sito diessa in vna eminenza che cade nello strecto, e punta, che fa dui famoli fiumi; l'vno, che pigliò il nome della medesima Città, & abbondante d'acque, e grande; e l'altro, che lo chiamano delle Dame per la sua piaceuolezza, e bellezza, e scorre nel mezo di vistosi arbore ti d'ogni genere difrutti di Castiglia, & oliui cosi alti, che pare ascendano al Cielo-Trauerlano, e passeggiano gl' Indiani questi fiumi nelle loro Canoe, nelle qualifi prendono gran ricreatione, e dall'altra banda. si discoprono fra le Ville moti & assai ameni giardini, & vno in particolare assai grande, e bello, che dicono essere stato del Veseouo D. Agostino de Cisneros, che mori due anni prima della ribellione di questa. Città, minacciandoli, che per li peccati, che con tanti vitij, e regali commetteuano con la percossa, e castigo che tanto aloro dans no ancor hoggi piagono l'infensibili pietre di quelle ruine. Qui dispose il pieroso zelo del Marchese si cercassero l'ossa di questo gran Pastore, e Prencipe della Chiefa, e verificado col testimonio de gl'antichi, ene si era sepellito nella Cathedrale alato dell'Euangelio, comandò fi cauaffe la fossa, che si era incominciata ad aprire in altro tempo per il medefimo fine benche senza frutto, e ritrouorno le reliquie in vna Cassa disfatta già, e consumara dal tempo, portò seco le reliquie neila Città della Concettione, depositandole nella Cathedrale, e comandando fi facessero sontuole esseguie, che volle honorarle il Prencipe, e Pastore di quel Vescouado D. Diego di Zambrana Villalobos con la sua messa Pontificale, Canonici, Prebendati, e tutt'il Clero

Mentre si cercauano queste sant'ossa, si comandò, che si cantasse vna Messa con ogni solenità in rendimento di gratie per il buon successo di questa giornata, e per essempio, & edificatione del Gentilesmo, esper consolatione di questa rouinata, e qua si destrutta Christianità, e su cosa mirabile, che stando disputando sopra il luogo, e si to, che si eleggerebbe, & essendo risoluto che si celebrasse nelle rouine, che erano ri, maste della Chiesa maggiore, corse vocedue volte, che nò, ma in vno di quer Giardi-

ni vicini, più fresco, e piaceuole, e così, benche due volte si comincialse à rezzare vn'altare per celebratla nella detta Chiefa, la terza volta par che spinti da vna sorza secreta si risolnettero, che si celebrasse nell'Orto già detto, doue s'accommodò l'Alvare, e si alzò in quello vn Crocifisso. che seco per sua denotione portana il Generale D. Diego Gonzalez Montero, e fu la moerauiglia, che finita la messa si verifico che quel Giardino su di vna Signora Auola della moglie di questo Caualiero, la quale seco haueua portato da Spagna questo Santo Crocifisto, e morto nelle sue braccia, che pare habbia voluto questo Signo. re honorare quel primo fito, doue era egli staro honorato, & adorato da'suoi deuoti ferui. Fû presente à questa solennità il Marchese, e tutta la Cauallaria, restando la fantaria in guardia del Bagaglio, celebrossi la Messacon molta Musica, con apparato di Tamburi, e Trombe, con notabili ammirazione delli Gentili, e contanta deuotione delli Spagnoli prigionieri (che in quaranta due anni non haueuano veduto fomigliante attione), che vno di loro tutto il tempo che durò la messa furono i suoi occhi due foncane dilagrime, intenerendo, e consolando con quella i cuori di quelli, che li mirauano.

Con questo (fatto il conto, e computo de gl'Indiani, ch'han fatto la pace per li foldati di lancia, che ha ogni Caciche sono que. sti) dicinoue mila ottrocento cinquanta,e regolando gl'vni con gl'altri à seiper ciascheduna samiglia, che è il numero minore perche viè Indiano, che ha otto, e diecil moglie, sono intutto cento dicinoue mila, e cent'anime, tornò in dietro l'essercito, & il marchese ricornò più allegro per il riscatto delli Spagnoli prigionieri, e con la presa, e spoglio della sua Christiana pietà, e cattolico zelo, che con quello, che potena hauer guadagnato il suo gran valore, & animato sforzo quando hauesse impreso à forza di ferro, e sangue la conquista di que. No Regno; però attendendo al poco frutto & effetto, che per quell'intento hanno hauutole brauure guerriere, e dererminationi languinolenti tenta il grado per altra parte, pre tendendo col mezo della soauità, carezze, & amorenolezze la sua pace;

benche non per questo lascia tutte le cautele, peruentioni, eripari che possono renderci sicuri con gente tanto guerriera, &
anuezza à sangue Spagnolo. Dio N, Signore prosperi la sua santa intentione, emoua i cuori di chi può cooperare, perche
eschi à suce questo Parto di tanta Gloria
sina, e suegli il seruoroso spirito d'Apostolici operarij, che in questa tanta dilatata
messe guadagnino li solleuamenti dell'acceso affetto, & amore dell'anime, che si di
bisogno per raccorre gl'abbondanti frutti
della Croce, alli quali si conuita, e chiama
quello, che si degnò morire in quella per il
remedio, e loro saluezza.

## CAPITOLO VLT.

Dello stato del Regno del Cile dopò la pace giàriferita fino al presente anno 1646.

Enche poco doppò, che il Marchele di Baydes stabili con gl'Indiani tanro felicemente la pace, che habbiamo già riferito, alcunidi Valdinia, Osorno, 👅 Puelces di novo, e ripigliassero l'armi, inducendo col male essempio, e colle peruersioni al medesimo alcuni Cacichi della. Cordigliera, onde si necessario di nuono bandirlila guerra, e farli perseguitat dall'Indiani vbidienti coll'armi; nientedimeno , come mi avisa il medesimo Marchese di Baydes sù li quattro di Giugno del 1644 perche gli altri, quali colla pace si erano resi all'vbidienza del Rè, perseuerauano nella fedeltà, e nell'amicitia, non era cosa da farne caso. Onde ha potuto il Marchese attendere francamente allo stabilimento di quel Regno, & i PP. della Compagnia à conuertirlo à Christo. Per quel primo il Marchese richiese dal Rè mille Spagnoli, accid con essi meglio si popolasse il Paese, e si rifacessero le antiche Colonie distatte nelle guerre passate; ma non hauendoli potuto ottenere da S.M. impedita dalli Tumulti di Portogallo, e di Catalogna; suppli egli questo difetto con farli popolare dall'Indiani vbbidienti; quali obligò, che v'inuitassero quanto maggior numero porenano d'altri loro confidenti, & amici. Per questo secodo li PP. della Compagnia sece-

ro varie, e diuerse Missioni, annunciando al -quei popoli l'Euangelio; riceunto da loro con tanta auidità, e gusto, che si è raccolto da pertutto copiosissimo frutto. (Parte del quale è stata la restitutione fatta da gli Andiani di molei Spagnoli, che haucuano teauto molti anni per schiaui, e trà questi quella di D. Aloza de Castro Signora di gra nobiltà; per la cui libertà si erano satte straordinarie diligenze; ma sempte indarmo) ma non tanto quanto ne promette la fecondità di quel terreno già dispostissimo à ticener la semenza della celeste dottrina, fe hauesse copia d'operarij, che lo coltinas sero; onde con grande, e replicate instanze imi richiedeno li PP. Superiori, & altri di quella Pronincia ch'al mio ritorno li meni il maggior numero de compagni, che potrò canare da Europa, perche sono tante, e tanto grandile necessità spirituali, ò d'innumerabili Indiani, che domandano coniltanza, se l'insegni la dottrina di Christo, fe li dia il Santo Battesimo, ò di moltissimi figlide'Spagnoli, liquali essendo nati nel paese di quei Barbari, mentre, che i loro Padri erano schiani appo di loro, riceue! rono solamente il Battesimo datolida lor Genitorifal che gli Indiani non contradiceuano, anzi ne gustauano) ma di Christiani non hanno altro, che quel Sacramento, & il puro nome, che vi sarebbono ben'impiegati quasi tutti i sigli della Compagnia, che stanno in Europa. Potrei per prona di questo riferire molte lettere, scrittemi mentre questa relatione io scriuo in Roma da PP: che nel Cile dimorano; ma mi basterdsolo accennare vna scritta da vno Spagnolo, detto D Francesco di Almendras mentre era schiano de gl'Indiani, al Patre Gio. di Albis della Compagnia di Giesusuli vinti none di Marzo nel 1643. Dice dunque cofis Padre dell'anima mia oh quanto mi rallegrerei di potermi contessare con Vostra Paretnità, poiche in quaranta anni, che stò qui prigioniero non hò goduco di questa buona force, le nonvna volta fola; li fo sapere, come tutti que-Iti Indiani dall'Imperiale, fino à Valdinia, Oforno, e Villaricca desidérano li PP. della Compagnia di Giesù, perche sono di grande estempio, e di molta virtu, resti serni ta Sua Divina Maestà d'inuiarceli in que i Mabro VII.

ste parti, acciò insegnino alli miei figliuoli & à questi popoli la dottrina del Cielo, e già che il Signor Marchese non ha dato licenza che vengano (hauea il marchele impediti à PP, entrare in quei Paesi, mentre si erano ribellati di nuovo, ese li era bandita la guerra per timor che non fusiero vecisi da loro) prego Vostra paternità che sistenda fino alla Fortezza della Natiuité, accioche jo possa trattare seco del modo della mia faluezza, e de' miei, perche hò molti figli, e Nepoti, e non potendo venire Vostra Paternitàla prego per amor di Dio a far venire altri PP. della Compagnia che benche stò nouanta miglia lontano dalla Fortezza sudetta della Natività con tutto ciò l'aspettarò in quelluogo. Riceueile cose di denotione che Vostra Paternirà m'inuiò, la dottrina con l'atto di contritione, & ogni giorno lo rileggo, e perche lo sò à mente l'hò dato à leggere a Gasparo Aluarez, mio amico, il quale è vno Spagnolo che sta schiauo in queste parti è palsò l'altro giorno da quà , e sta diece leghe la terra più dentro] Fin qui la lettera sudetta.

Màda l'anno 1644, fino al quaranta sei non sappiamo altro se non che hauendo gli Olandesi procurato di occupare il porto di Valdinia, e sortificarnisi non solo surono ributtati dal valore, e diligenza del Marchese di Baydes Gouernatore del Cileè dal Marchese di Mansera Vicerè del Perù; ma di vantaggio è stato sortificato in maniera quel porto, e con propagarui di più vna Colonia di Spagnuoli, che sicuro già da ogni astalto de nemici, assicura tutte quelle riniere del Sur, e si può dir che conferua tutti quelli immensi, e rice histimi Regnia Sua Maestà: la cosa passò in questa maniera.

Fù da noi riferito nel capitolo nono del primo libro il tentatino fatto da gli Olandesi nel porto di Valdivia l'anno 1643. quado essendo comparso nel mar pacifico Enrico Brum Generale del Prencipe d'Oranges con tre Gaseoni vna Vrca, & vn Petacchio molto ben forniti, e carichi di munitioni da combattere, e da fortificare; doppò hauer tentato di fermarsi in varie Isole dell'Arcipelago di Ciloe, dalle quali furno ri buttati, non meno dalla freddezza del Cli-

ma, edalla sterilità de luoghi, che dal valore del Maestro de Campo di quelle, che con vna imbolcata di sei soli Spagnoli, e. otto Indiani, e non più, li cacciò infuga, e li fece retirare alle naui, alla fine a sei di Marzo sorsero nel Porto di Valdinia, done si fortificarono, fabricandouitre Fortezze, in vna delle quali che fecero nell'I sola detta di Costantino che sta alla bocca del porto posero nouauta pezzi di Artiglieria:ma il tutto indarno; perche sendoli poco doppo negate le vettouaglie da Paesani, mengretardaua il soccorso, che aspettauano dal Perù, e per altro temono, che non li soprauenga qualche gagliarda armata Spagnola, furno costretti ad abandonare il posto, e partirsi. Tanto noi habbiamo detto nel luogo sopracicato, doue secimo anche mentione della diligen za e vigilanza grande del Marchese di Baydes in provedere con armi, e soldati tutte le costiere del Cilesperche in vn giorno solo inniò dieci vascelli carichi di munitioni, e di Gente in varij porti per munirli, come anche della coraggiola impresa di vn P. della Compagnia, che passò il Golso da Ciloa (doue attendena a predicar il Vangelio)sino alla Concettione in vna picciola barchetta, in tempo che haueriano temuto li legni più robulti di tragettarlo, per auisare al Marchese l'arriuo diquesto Corsale, del che egli medesimo in Compagnia di D. Alonzo di Villa. nouz Maestro di Campo del Cile ne porto la noua al medesimo Vicerè sino al Perù-Tanto dissimo noi nel luogo disopra citato, e di più per l'auisi, che vennero da Panamà habbiamo riferiro, che già era stata fortificata la piazza di Valdiuia con seicento Spagnolisma perche quelli auisi non dicenano altro di particolare, ci lasciauano sospesi sta le speranze, & il timore. Ma essendo arrivati, mentre, che questa opra si stam. pa i Galeoni della Flotta, ci hanno arrecato auifo; che essendo stata dal Marchese di Mansera Vicerè del Perùspedita nel Cile vna armata di dieci Galeoni, molto benarmati con molti cannoni di bronzo, e con mille, e ducento Spagnoli fotto la condotta di D. Antonio suo figlio, & peruenutaue in quaranta sei giorni selicemente, ne hiuendoui incontrato gli Olandesi, che si erano gia partiti, fortificò tanto bene l'Isola.

di Costantino, che stà nel porto di Valdiuia, che con quel baloardo l'hà reso affatto inespugnabile. Onde si cominciò a
popolare con vna noua Colonia quel porto, restandoui a questo essetto il Maestro di
Campo Alsonso di Villanoua, e che di pui
si faceuano altre tre sortezze per chiudere
assatto l'entrata all'inimico in quel luogo,
al quale già erano andati quattro PP. della
Comp. a sondarui casa à spese del Rè per
aiuto spirituale di quella Colonia, e delli
Indiani ad essa vicini; al che già si era dato
principio, perche gia erano andati tre volte ad annunciare l'Euangelio all'Indiani
di Puren, Paicaui, & Tyrua.

E certamente questa fortificatione del

porto di Valdinia è stato uno delli gran ser-

nigijiche si habbia potuto giammai fare al Re in quelle contrade, perche se gli Olandesi,o altri nemici della Corona, ini si annidassero, potrebbono a poco a poco impadronirsi di molte riviere di quei Regni, ò almeno renderli poco vtili al nostro Rè, co impedrirli il trassico, & il commercio frà di loro, onde stimo vero, quanto dicono molti intendenti delle cose dell'India, che se altri fecero segnalato seruitio alla Corona col discoprire, e conquistare li Regni del Perù, e del Cile, no è inferiore questo, che li è stato fatto co la fortificatione del porto di Valdinia, co la quale quasi con una chia ue si è chiuso e posto in sicuro à Sua Maestà il possesso di quei Regni, e dell'immensi tesori, che ne ritrahe, del che si deue la gloria al Marchele di Mansera Vicerè del Perà, & al Marchese di Baydes Gouernatore del Cile; qual Regno colla sua molta. prudenza, e vigilanza questo Signore ha lasciato in tanto buono stato, che dobbiamo sperare, che si debba del tutto conquistare,

che da Sua Maesta fusie mandato nel Cile. E con questo do fine à quel, che hò potuto breuemente raccogliere della natura, e conditioni del Regno del Cile, e del

e stabilire nell'vbbidienza di Dio, e del Re

col valore, e prudenza di D. Martino di

Muxica, il quale li è succeduto in quel Go-

uerno, Caualiero dell'ordine di S. Giacomo

al pari valorolo, e pio, come mi auisano da

Spagna, del che ha dato saggio in diversi,

& honoraticarichi, sostenuti con molta

lode da lui in Fiandra, & in Italia, prima

modo, come su scouerto, e conquistato alla Corona di Spagna; nel seguente libro tratterò della maniera, colla quale si è propagata in esso la fede di Christo, e de'progressi, che v'hà fatto l'Euangelo sino à que sto tempo; ma prima voglio porre auanti gli occhi del settore si ritratti di tutti si Gouetnatori di quel Regno dal primo sino al presente, ricauati dal naturale, per

quanto ci hà consentito la lontananza del tempo y nel quale molti di loro hanno visfuto, accioche viua almeno in questa memoria la ricordanza di personaggi, che tanto grandi-accrescimenti con le loro valorose fatiche hanno fatto al nostro Rè di vassalli all'ouile della Chiesa di pecorelle, ecome possiamo piamente credere al Cielo di Beati Cittadini, & habitatori,

# LIBRO SETTIMO.

Del Principio, e progressi che ha fatti la sede nel Regno del CILE.

## CAPITOLO I.

Del principio, e progressiche ha fatti la fede nel Regno del Cile.



He gl'habitatori dell'America habbino hauuta la notitia da che hanno hauuta gl'altri Gentili di vna, ò più deitadi quali riconosceuan per Dio, ne fanno sede li tempii son-

tuosi, che erano ne' potenti Imperii del Perù, e Messico, molti de'quali, e molto ricchi furno ritrouati da Spagnuoli, quando v'entrorono, come si raccoglie da quegli historici, che d'ambe l'Americhe si Australe, come Settentrionale han scritto. Maggiordifficoltà si troua nell'auuerare la luce, che hebbero del vero Dio Creator del zutto, e rimuneratore de gli huomini, e di Christo nostro Redentore, e Signore. Del che scriuono gli sopradetti historici, ciò ch'io breuemente qui narrerò, accostandomi à quello, che più vero mi sembra. L'Inga Garcilasso della Vega; la cui dobbiamo maggior credito circa il Perù per esserci egli nato, e saputa la lingua de gl' Indiani, e conseguentemente perciò hauer potuto esser più diligente, e minuto) dice nel libro fecondo, de suoi commentarij reali, al Ca-Libro VII.

pitolo secodo, che li Re Inga, e suoi Amauti, che sono suoi filosofi ritrouorno conlume naturale esserui vn vero Dio, che ereò il Cielo, e la terra, e che essendo, come è origine di tutto il creato, non ha l'esser da altri, ma da se stesso per essenza, & insieme è la fonte di tutto il creato. Dice di più, che il nome, con cui nominauano questo vero Dio, era Pachacamac, che è composto da questa voce Pacha, che significa Mondo tutto e Camac, che è participio del presente di Cama che significa animar, qual verbo si deriua da Cama, che signisica Anima, si che Pachamac vuol dire, quello, che da anima al Mondo tutto, ò pures l'Anima del Mondo.

Dice di più che tenevano în tanta venetratione questo nome, che non osanano proserirlo, e quando erano necessitati à dirlo, lo saceuano, con grandissimi segni di veneratione, e riuerenza; come inchinando la testa, e spalle, prostrandos, alzando gl'occhi al Cielo, o pur abbassando li allaterra, spandendo le mani, incroccichi a o le braccia al petto, che sono tutte appresso di loro, dimostrationi di sommo rispetto, & honore. E se bene non fabricorno à questo Dio tanti tempij, ne osseriuano tanti sa crisicij, o preghiere, quanti à gl'altri Idoli, che adorauano; ciò non prouenua, perche lo stimassero meno, ma perche diceuaro,

kk 2 ch

ch'era Dio inuisibile, e però no conosciuto; nondimeno andando sempre insieme il conoscimento di Dio con il di lui culto esteriore, non mancò chi fabricasse tempij à quello Dio non conosciuto, in quella guila che gl'haueuano gl'Atenieli alzata la statua dell'Areopago col Titolo, Ignoto Deo. Quello tempo, che chiamarono Pachacamac diede il nome al luogo one sifabricò: nel qual luogho in confermatione di questo dice Pietro de Cieca de Leon nella descrittione del Perù al capo settantadue, che quando arrivorno cost li Spagnoline cominciarono à battezzare alcuni Indiani, diffe il Demonio ad alcunt suoi familiari, che il Dio predicato da'Spagnnoli, era quel medesimo, che in quel tempio essi adorauano.

Lo stesso dice il Reuerendo Padre Frate Geronimo Romano nella Republica dell'Indie Occidentali allibro primo capitolo quinto; se bene questi autori come ben auuerte Garcilasso per mancamento di lingua Indiana, per non intendere coloro attribuirno al Demonio il nome di Pachacamac, & il medesimo Demonio se lo attribuiua, acciò gli sosse dato quel honore, e gloria che si deue al vero Dio.

Agostino di Zarate nellibro secondo ca pitolo quinto, scriuendo ciò che il P. Fra-Vincenzo di Valuerde disse al Re Atagualpa, quando gl'intimò l'Euangelio, e gli sè conoscere le verità di quello, e del loro Autore Giesù Christo nostro Signore, dice, che predicandogli questo Signore per creatore del Mondo, rispose l'Inga, che mai hauea inteso trouarsi altro Creator del Mondo, che Pachacamac, che creaua tutte le cose, & il Sole, da lui parimente riconoscinto per suo Dio, e per sua Madre la Terra.

Da questo io raccolgo, che il conoscimento, che questi Indiani haueuano del vero Dio, era molto consuso, e pieno di molti errori, & impersettioni. Di poi ametteuano la moltitudine de gl'Idoli, che adorauano; quantunque stà loro li più saui, come Platone, & Aristotele tra Greci, convinti dalla ragione, che insegna esser necessario darsi vn primo principio independen re, che di l'esser à gl'altri arrivere bbero à più persetta cognitione Dio; ma questo

come più nascostore distrite da persuadersi restarebbe fra luro, e non passerebbe nel volgo, che come più rozzo. Si ignorante, e men auezzo alla speculatione dell'inuisibile, scorrere tra lisensibili, adorando il So le e l'altre creature, che veggono per il benesicio, che guidicauan riceuere dalle loro mani, il che su causa dell'idolatria, come lo sù in altre parti della gentista, con

Oltre ciòdice lo stesso Autore nel capitolo settimo, che conobbero gi' Indiani Inga, & Amauti, che l'huomo era compoho di corpo, & anima, e che questa era spirito immortale, e quello fatto di terra, per vedere, che in quella si conuertiua; e percid, chiamauano l'huomo alla pacamasca, che significa terra apimata, e per differentiarlo da bruti, lo chiamarono Runa, che dinota quello che ha intendimento, e ragione, gli altri animali poi nominauano Gliama, che vuol dire, bestia, quali per vederli crescere, e sentire diceuano hauer anima vegetatiua, e fensitiua, mà non già ragionepole. Credeuano esferui ymaltra. vita doppo questa, nella quale per li cattini si trouassero pene, e tormenti, ed all'inconcroper li buoni riposo. Dinisero l'unmerso in tre Mondi, il primo de quali chiamauano Hananpaca, che vale quanto Mondo alto, oue diceuano, che andauano li buoni à riceuere il guiderdone delle loro virtu. Il secondo Hurinpacha, che fignifica Mundo basso a li terzo finalmente Veupacha, che vuol dire, Mondo inferiore, doue credenano far capo i maluaggi; onde permaggiormente ciò spiegare, gli dauan anche per nome Cupaypa, Huacin, cioè casa del demonio. Is an almost Postern by Maria had

Credeuano l'altra vita esser corporale, come la presente, e poneuano la beatitudinedi quella nella quiete, e pace, & in esser libero di trauagli. Al contrario poi l'infelicità dell'altra nelle malitie, e le disdette senza alcun riposo, e contento. Non poneuano tra beni dell'altra vita li diletti sensali, nè altro vitio; ma solo (come s'è detto) la quiete, e pace dell'anima senza pensieri, & il riposo del corpo senza molestica alcuna. Francesco Lopez de Gomara nel capo cento venticinque, parlando de sunerali, che saccuano al Perù di Rè, e gran Signori, dice queste parese. Quando li Spagnori, dice queste parese. Quando li Spagnori, dice queste parese.

Jongno-

gnoli apriuano queste sepolture, e spargeua-1 no l'offa, erano pregati da gl'Indiani, acciò non lo facellero perche al resuscitare si tro natiero vicine; si che credono nella resurrettione de corpiè e nella immortalità dell'anime. Fin qui questo Autore: e quasi dice lo stesso Agostino di Zarate libro primo dapo duodecimoje Pietro di Cieza al capo sessanta dice, che quelli Indiani tenenano la resurrettione de corpi, & immortalità dell'anime; il che dal sopracitato Garcilesso molto meglio si prona. Dal detto parmi si possa raccogliere, che questa gente habbihauuta qualche noticia dell'Euangelio etiandio auanti che glie la portassero li Spagouoli, perche la fede della Resurretzinne della carne re si propria della nostra fede, che non si vede, come l'habbino mai poeura rintracciare peraltra strada. Ne è minor argumento diquesto quella famosa Eroco, che raccontail nominato Garcilasso hauer hauuro li Rè Inga nei Cuzco in vna lor casa Reale, in vn'appartamento di quelli, che chiamauano Huaca, che eraluogo facro, e dice lui stesso la lasciò l'anno mille cinquecento sessanta nella sacristia della Chiesa catedrale del Cuzco, e che è di marmo bianco, & incarnaro fino, che chiamano diaspro christallino, e tanto longa quanto larga, tutta di vn pezzo, ben lauorata in quadro, con li fuoi Angoli spiccati, e la pierra molto liscia, e lustra, di tre quarti di grandezza, più tosto meno, che più: il che parmi convincer chiaramente che questa gente hauesse qualche cono-Icenza di Christoni

it Ne mancano altri argumenti per pronar lo stesso, perche in molte parti del Peru, e Paraguai, è comune traditione esserui itato l'Apostolo S. Tomaso, essendouene grandissimi contrasegni. E non è di leggiero momento, per confermatione diquesto, ciò che io sentij raccontare varie volte dal P. Diego di Torres provinciale, e fondatore delle due Prouincie del nouo Regno, e Paraguai, di che habbiamo fatta mencione nelibri disopra, e più basso si farà di nouo, & è degno d'ognifede; era questo solito frequentemente riferire, qualmente caminando per vna Valle di Quito, vidde vn giorno di festa vo Indiano, che roccando tam burro in vn quadrinio iltana folo can-

stando in sua lingua varie cose, che altristauano asentire. Interrogò il Padre, che fignificana quella eeremonia? E da vno de gli aftanti fugli rifpofto, che quell'Indiano, che cantaua, eral' Archivista del luogo, quale hauea obligo d'andarsene à quel posto tutti li giorni di festa, aripetere, e ridurre alla memoria tutte le traditioni, e cose memorabili de loro antepassati: lmperoche non hauendo gl'Indiani libro alcuno, nè scritti (come fi diffe à suo luogo) vsauano questa diligenza, acciò non siscordassero l'historie che di mano in mano si tramandauano: per tanto questo Archiulstanò Secretario era obligato ad instruire qualch'altro, che in suo mançamento gli potesse succedere nell'officio. Aggiungo di più, ciò che riferì costui al Padre, che inquel tempo costui raccontaua, che anticamente vi sù vn diluuio, che inondò tutta la terra, e che molti anni doppò, ripopolandosi la terra, arriuò costi vn huomo chiamato Tomaso, che predicaua vna nuo ua legge &c. Dal che chiaramente firitrahe la notitia, che sempre hebbero questi popoli di S. Tomaso, e per confeguenza. della legge di Christo che predicaua il S. Apostolo. Questa poi con il tempo, a ca; gione della mancanza di predicatori fi smarri à poco à poco, sino alla maniera, che di presente si vede; rimanendo solo vn bar. lume delle cose de loro antenati, come si conofce in alcuni costumi, & articoli, che credono come vederemonel seguente capirolo.

## CAPITOLO II.

Di quello che sentono, e pratticano gl'Indiani del Cilecirca la Religione.

Ome non è mio intento trattare in particolare del culto, e l'eligione, che professarono, e prosessano nel gentilesmo i Regni, e Nationi dell'America, per tanto non mi trattengo in questo, passado à ragionare solo di quelche toc ca solo al Regno del Cile, quantunque l'istesso quasi che si dice di questo Regno, sia commune à gl'altri, trouandosi in materia di Religione, poca differenza d'yn Regno,

e vn'altro. Quantunque parlando di quella de Chileni potiamo dir di loro, che come gente data alla guerra, e che sempre s'è sercitata in quella, & anche per istar tanto separati da gl'altri popoli dell'America, pare che il minor pensiero loro, sia stato circa gl'Idoli, che pure tra gli altri Gentiliè tanto assiduo, Onde è che molto, poco si curauano del culto, & honore, che altri gli danno. Ciò si vede molto chiarame te, perche giamai hò sentito dire, che si sia trouati da quest Indiani tempio alcuno nel quale s'adorino Idoli, ne tampoco se ne trouano nelli paesi, che di continuo si conquistano. Per lo che mai ho fentito, che alcuno di questi Indiani doppo hauer riceuuto la fede sieno ricaduti nell' idolatria, come han fatto altri, appresso a'quali si sono trouati Idoli, etiandio doppo esfersi fatti Christiani, pernon hauer totalmente sbanditi da se li costumi de'loro predecesfori; e cosi, come che queste genti del Cile non erano molto attaceate all'idolatria, facilmente si sono convertiti alla sede.

Quello che si troua in alcuni anche doppo il Christianesmo, el'vso dell'artes magica, e li prestigij, a'quali attendono alcuni vecchi, e vecchie, che sono tra più rispettati, e temuti, per il male che temono da loro incanti, & vso del veleno, on de sepre alcunistanno in grandissimo sospetto. Quindinasce, che cadendo infermo alcua' Indiano, subito pensa che sij stato affattuchiato, e che nella beuanda, e cibo gli sieno state poste herbe pestilenti per amazzarlo, e gli Machis, o vogliamo dir Medici foglion frequentemente attribuite à questo le doglie, e patimenti degl'Infermi; e di questo fanno notabile dimostratione nelle cure, che fanno con le loro herbe, quali riescono contraueleni molto esficaci, e foglion fare, che immediatamente mandino fuori il preso veleno per la bocca, & alcune volte mostrano di leuarglielo à forza dallo stomacho, il che per me credo faccino con incantesmi, massime portando opi. nione alcuni di questi Machis di fattucchiaro. E tutto ciò opera il demonio per farsi temere, e riuerire da gl'Indiani, come Dio, il che effettiuamente conseguisce; poiche quantunque non lo amino, ne rico. noschino per lor creatore, lo temono però come quello che gli può arre care gran male; e conseguentemente lo stesso fanno con questi suoi ministri, che si spacciano per huomini trafficanti con il demonio, dal quale riceuono consegli, risposte, e oracoli. Onde solleuando spesso temporali tuoni, pioggie, e tempeste, minacciate da loro prima, vengon gl' Indiani à dar qualche culto di timore al Demonio, non come à Deità che loro amino, e riueriscono.

Quantunque questi Indiani non habbino Idoli, ne gli fabrichino tempii, ne riconoschino in alcun modo chiaro il vero Dio creator del Mondo; con tutto ciò in molti de'loro costumi danno à vedere di non essere Attei, ma che hanno qualche conosceza, benche imperfetta di qualche deità, che doppo questa vita premia, e gastiga nell'altra, alla quale tengono per certo passare tutti doppò la morte. E molto chiaro argumento di questo il pensiero, che si pigliano di porre nella sepoltura de' morti di mangiare, bere, e vestirsi, che è quasi vn dargli viaggio per il longo camino, che han da tare. Dalche parimente si raccoglie, che suppongono l'immortalità dell'anima, perche credendo che mo risse insieme con il corpo, non sarebbero si solleciti in prouederla, per il camino dell'altra vita; quantunque per non arriuare à conoscerla persettamente, la trattano come corporea, non sapendo estere puro spirito, e come a corporea gli pongono cibo, e vestito, perche possi com modamere caminare. Il conoscimento poi dell'altra vita, è si certo fra di loro, che parlando di queste materie, ne discorrono come di cosa infallibile.

Fà molto à proposito del già detto va capitolo della lettera citata di sopra di quel Spagnuolo prigioniero, che è stato tra gl' Indiani più di quarant'anni, e si chiama Francesco de Almendra, la quale scrisse al P. Giouanni de Albiz Commissario del Santo Officio, e Rettore all'hora del Collegio della Concettione capo delle Residenze, e missioni, come si è già detto; que sto Spagnuolo raguagliandolo delli costumi di questi Indiani, dice così. Acciò Vostra Paternità sappi li costumi di questi Indiani, & il conoscimento, che hanno pie no d'errore delle cose dell'altra vita, vosti

glio raccontare vn caso occorso. Era in questa terra vn Caciche chiamato Don. Luis Chetobileun, il quale haueua vn figlio accasato alla loro vianza; questo ritrouan dosi in termine di morte, mandò à chiamare suo padre, la moglie, & vna figlia che haueua per licentiarsi da loro. Arriuò il vecchio, & interrogando il figlio come si sentiua: rispose, già all'vitimo; e che non dormirebbe quella notte. Ciò detto co minciò il vecchio à piangere amaramente, licentiandosi l'yn dall'altro con gran lagrime d'ambedui, e di tutto il parentado, che quiui erafi congregato per aiutare à benmorire quell'infermo. Il vecchio vedendo suo figlio tanto mal condotto, cominciò à parlargli in quelta guisa. Figlio mio, già è arriuata l'hora della vostra morte: forzateui d'arriuar sano all'altra vita; e procurate figlio mio, arrivando all'altra parte del mare di seminare molto maiz, formento, & ogni sorte di legumi, e fate vna casa. grande, acciò vi capiamo tutti; perche vostra madre, & io già più siamo di morte, che divita per la graue età; e presto presto vi verremo à trouare. Per tanto vidico, che seminiate molto, acciò potiamo entrar mangiando se con questo piangendo si spartirno l'vn dall'altro . 11 ....

Tuttistanno in questi errori; credono nel lor Guenupiglian, che è lor Dio; e che questo hamolti Guecubus, che sono li suoi grandi, e Cacichi, a'quali comanda; e che, l'anime de morti hano da durare per sempre; e che sen'vanno dall'altra parte del mare, doue hanno li lor luoghi di ricreatione, e gusto; e che si occupano in ballare,e cantare,e che hanno molt'abondanza di mangiare, e bere; e che con questi tanti grandi, e lautissimi banchetti, e che godono molte donne, senza far figlioli, e chequesto là è lecito; e che le mogli, che hanno di quà, l'hauranno anche di là; per lo che, si lamenta chi non ha moglie, dicendo: o pouero di me, che nell'altra vita non haurò moglie, come l'hà Tuleno &c. che già ne hà tanta là, che gli fan carezze, e buone benande. Questa è la fede, ch'io hò ritrouaro tenere gl'Indiani in più di quarant'auni, che stò prigione trà di loro. Sin qua il prigioniero nel capitolo citato di questa lecrera , in conformità del detto!

haurei molte altre cose, che raccontare, nelle quali però non mi trattengo, perche è sufficiente il già riserito per il mio intento & altri costumi, & altri casi di questi Indiani si potranno vedere più auanti, quando si riseriscono alcune cose ediscatiue delle missioni, che fanno li nostri tra li gentili; nella quali diremo alcune circostanze, e particolarità concernenti al miglior conoscimento del sopradetto.

Quanto alla luce, che questi Indiani hano hauuta di Christo nostro Signore, e della santa legge sua, prima dell'entrata delli Spagnuoli ne'loro paesi, non sò cosa particolare, leuato ciò che riferisce Pietro Berciò nella sua Geografia, & è, che passando gl'Olandesi per lo stretto di Magaglianes, sù il principio, che si scopri, e gl'Indiani di quella costa, gli salutarono con il nome sanțissimo di Giesu; il che pare significhi, che haueuano molto innanzi qualche nocitia del nostro Redentore; poiche quantunque paia potrebbe dirsi, che queg li Indiani hauessero sentito tal nome dal Magaglianes ò da altro de suoi compagni, pur da qualch'vno che passasse da quel luogo doppo detto Magaglianes; pare nondimeno difficile, che hauendo parlato Magaglianes, e quelli che gli succedettero nel viaggio, tanto alla sfugita con gl'Indiani, che erano tanto pochi, come s'è detto à suo suogo, tanto presto se gi'imprimesse questo nome, e se le sacessero si familiare, che con quello salutassero gl'Olandesi; massime che gl'Indiani, che se sono visti nello stretto non habitano quiuidicontinuo, mà solo vanno, e vengono dalla terra più adentro, e cosi non saranno sempre glistessi quelli, che hauranno visto, e pratticato con li passaggieri. Per lo che par difficile, che sij stata questa l'occasione d'apprendere questo modo di salutarsi, particolarmente, essendo stati la più parte heretici quelli, che hanno pratticato questo stretto, da quali gl' Indiani haurebbero hauuto molto poco che imparare in questo genere.

Altro non sò fuor che questo, e li argomenti generali, che prouano esser arriuato nell'America l'Apostolo S. Tomaso, exhauergli apportata la luce di Christo, esdella sua fanta legge. Vi sono bene molte

congettture in particolare, che prouano, il contrario; o al certo, che quando vi fosse stato, si si totalmente smarrita la di lui memoria Riserbana Iddio alla natione -Spagnuola la gloria di illustrare quel Mondo con la luce del Santo Euangelio, come I'ha fatto, mediante la predicatione sua, che dissipò le tenebre di quella profunda. notte, nella quale tanti secoli era stato immerso quel grande, e numeroso genti-Jesmo, che deue al mostro Cattolico Rè, & a' suoi fedeli vassalli il maggior beneche potessero desiderare che non fini ranno giamai di pagare, se bene che egli rendono ricchi tributi Potofi, Carabaia. Valdiuia con tutte l'altre miniere; che tanto giusta, e douutamente gli seruono ico' loro metalli, argento, oro, cristalli, per-Je, smeraldi, & altri Tesori, che maifurono si bene impiegati; anzi furno sempre ociosi, non hauendo hauuro sorte d'impiegarsi in seruitio di quello, che gli consuma in honor di Dio, & veile di quei medemi paes: sostentando con quelli li predicatori Euangelici, che mediante la parola divina, e suo santo estempio, hanno piantata la fede, e la coltivano in quei Regni, con tanto aumento, e splendore, come fanmo sede, tanto numerosa, e dilatata Christianità, quanto è quella, che hoggi hanno coteste Chiese, come si dirà nel seguente capitolo.

# CAPITOLO III.

formal has some was ween was Della felicità con la quale si piantò la fede nell'America, e de progresse fatti in quella.

On è mio intento, nè posso trattare vniuersalmente della nuoua Chri. stianità di quel nuouo Mondo, perche per questo solo sarebbe mestiere cominciar di qua questa nuova opera, ne baifarebbe vn Tomo ò moltiper dare compiuta relatione del molto, che si è stesa la Cattolica religione in quelle parti; oltre che essendo tanto ampie come sono, che potiamo dire con verità capire nella fuzsfera, se non tutta, almeno gran parte del paele, nel quale auanti del suo scoprimento regnaua la fede: e la sua misura, e granIdezza la fanno di tre mila, e cinquecento leghe, come dice il P. Claudio Clemente. della nostra Compagnia nel libro che si citara più auanti. In poco più di cent'anni, è penetrato l'Euangelio nelle più rimote partidel Paese, di maniera che, se bene in qualche sua parte tuttauia si troua qual. che gentiles per non esser stato possibile seminare la dinina parola in tanto breue tempo per tutte le parti si vasto Mundo, pieno d'innumerabili nationi diuerse, potiamo dire che s'è impossessato del tutto per estersi introdocto nelle principali parti di quello; dalle quali-ogni giorno fi stende maggiormente la conversione de Gentili, che in varie parti di nuono si battezzano, nel che sono impiegati molti predicatori sostentati dal nostro Cattolico Rè come diremospiù innanzi. es el mostro de si

Diffi, non effer mio intento trattar questa materia in generale, in quanto comprende tutta l'America, perche sarebbe impossibile raccogliere in vn libro le conuersionialla fede ditanti ;e si vasti Regni; le di tante Chiese sabricate si nelle Città erette fin da fondamenti da' Spagnuoli nel potence Imperio, & molti Regni del Mossico, Peru, Chile, Nouo Regno, Chito, Paraguai, Tucuman, e Filippine : come nelle reduccioni, e doctrine, nelle qua. distanno impregati con fingolar gloria di Dioli predicatori Euangelici & loro mi nistri, con le quali hanno conuerrito alla fede tante migliaia d'anime che non m'arrischerei finire la comparatione, se non la pigliasse dalvenerabile P. F. Lorenzo Surio, che le comparacon quelle del Mondo pri ma conucreito alla fede! Riferifco lesure parole, come le ritrouo appresso il Patro Claudio Clemente della nostra Compagnia, nel libro, che intitolò Differtatio Christiana politica ad Philippum IV. Regem Catholicum, e dicono cosi(tot homis num millia in nouo Orbe Carolinoi coff chiama la nostra America ) Christifidem complexa est, quantum este possit in veter ri nostro Orbe e proseguendo, aggiunge (atq; in solo Regno Mexicano iam pridemi fuisse octoginea Santissima monastenia, & in dies plura fieri) fin qui fono parole do questo granissimo Autore, scritte sessant annisono. Hor se all'hora vi erano so o

del Melsico sessanta Monasteri, quanti ne s faranno hoggi giorno in tutto quel gran distimo Imperio? Intutto il Perù, e nel restante del America, doue continuamente si fabricano conuenti, e monasterij; di Religiofije Monache? Che dirò delle Cathedrali, e Vesconati, che si sono fatti ? Qua draginda (dice il citato autore) sunt amplissimi, & ditissimi Episcopatus (sono lue parole) prater innumerabilia Collegia Canonicorum, aliaque opima sacerdotia, & Conobia virorum, & mulierum, Academias, scholas feminaria pueris in Chrifliana Religione educandis, Xenodochia pauperum , infantium , & Agrotorum : E veramente cosa degna di consideratione, che in tanto poco remposi siano fatti tanti Vescouati, e si, ricchi con tante prebende, e Canonici, tanti Collegij, e Seminarij,tante, & si illustri vninerstea, tanti Hosoitali, Case di putti, confraternite, e Congregationi (nelle quali i più prouecti si danno a gl'essercitii della denotione, e pieta Christiana, con vna edificatione degnadi meraniglia)e tante opere pie, instituite per il soccorfo si dell'anime; come del corpo de pouerelli. Che dirè delle Missioni, che si sono fatte, & ogni giorno si fanno ne paesi degi'insedeli, de quali tanti si conuertono à Christo! lo dichi chi le ha vitte, che è ben necessario vederlo, per crederlo; perche in realtà è stata opera del braccio di Dio, hauendo potuto fundare in fi poco tempo vna Christianità si degna, e propagata intanti Regni, e tra genti fi lontane dal conoscimento del vero Dio ; delles quali genti alcune sono si barbare, e nude d'ogni humanità, che paiono bestie, senza intendimento per imparare cosa alcuna. Quelto su ponderato dalla santità di Gregorio Decimoquarto, lodando, & ingrandendo il merito che hanno appresso la Chiefa li Spagnuoli, Castigliani, e Portugheff, in quella honoreuole Bolla, che riferifce il Paere Pietro Chirino della noltra Compagnia, nel libro primo dell'historie delle Filippine, nel capitolo ventesimo quarto, doue dice cost lo stesso Pontence. Eos immensis quidem laboribus, ac successiu admodum felici, Oceanum transmissise, O in strumque nouum Orbem Hispanica vewilla intuliffe Ecclesia auspicys, arq; effe-Libro VII.

feisse, ve Hispanico sermone in omnem ter ramexiret, atq; audiretur sonus Buange lij, facrasq; illas expediciones, illius gentis proprias, atq; bereditarias videri. Gran gloria è queita, non si puol negare, della. patione Spagnuola, che siistara eletta da Dioperinstrumento di canta sua gloria, conuertendo tant'anime per mezzo fuo e fondando la fede con si gran splendote, come quello, che si troua hoggi in quei smisurati paesi, che solo nel Tempo del Rè Filippo Terzo si conuertirono alla fede nell'America cinque Regni, come riferisce il detto Antore, Sarebbe vn non mai finire, se voiessi minutamente raccontare le nuoue nationi che si sono conuertite, e ridotte alla sede nel tempo del nostro Cattolico Monarca Filippo quarto; quale conserui Dio Nostro Signore per molti anni, & al quale per quelto solo quando non vi fusse altra ragione, conuiene il no. me che li da tutto il Mondo di Grande. Solo quelli che la Compagnia di Giesti hà cauato dai monti, e ridotti à Dio nel Paraguai bastarebbero per vn libro à parte.

In tutto questo ha travagliato gloriofist simamente le Illustrissime Religioni di S. Domenico; S. Fracesco, della Madona della Mercede, di S. Augustino, e derra Compagnia di Giesù in tutta l'America(e nel Mexico si è aggiunta quella del Carmine)le qualistanno fondate quasi in eutre le Città dell'Indie; done mantengono il culto diuino con tanta aggiustatura puntualità e splendere nelle lor seste, & altri ministe rii proprii di loro professione, che non ric noscono in questo esser superate da alcuna parte di Europa : Hanno tutte queste sante Religioni fondati molti Conuenti, con molti Religiosi, e Chiese assai ricche, e bella !! le;& ogni giorno si vano aumetado in masor niera che da vn' anno all' altro si veggono lauazi, e migliorameti notabili e se per l'au uenire crescerano nel modo che han fatto. fin a quel hora; fard molto ammirabile lo splendore che si vedrà in quel nuouo Mon. do nelsecondosecolo della fundacione della Christianità, che ini fiorisce. Non dico niente della parte che hanno in tutti questi aumenti spirituali le Chiese Caredrali, che son fondate in tanti Vescouati come quelli, che sono nell'America; perche già

fi suppone che vadino sempre auanti intutto quello che tocca al culto Ecclesiastico : essendo la principal parre di queili accrescimenti si deuono riferire alli Prelati si degni che hanno hauuto, & hanno; fra qualisono stari molti di singolar virtà, & esempio; i quali hanno edificato, & insegnato quella nuoua Christianica non solo con le parole, ma con l'opere. E questi sono stati imitati da molti Prelati che son. morti senza la dignità Vescouale, ma non fenza i meriti che li rendeuano degoi di simili honori : e nello stato e dignita de' Pre. ti vi sono stati anche molti de'quali potressimo dire l'istesso, perche vi son Sacerdoti molto esemplari, e di gran lettere; & ingenerale si portan tutti con quel decoro che fi deue aftato fialto ; il quale per il rifpetto che i secolari li portano hà importato affai per la buona instructione di quelli nuoui Christiani.

Hanno hanuto ancora gran parte in. quelti progressi della Religion Cattolicali sedeli, e zelanți Ministri del Rè, che seruono al Real Confeglio dell' India, attendendo con gran pietà, e sollecitudine allinegotij toccanti à tutto quello che può agiutare la propagation della fede, confultando à Sua Maestà sopra li mezi che si offeriscono per sua conservatione, & aumento, e ponendosi sempre per parte della Pieta e bene delle Anime, per mandare à suoi tépi li ministri dell'Euangelio; i quali artendano alla conversione, & instruccione Chri stiana come lo han fatto, e continuato in fino ad hoggi . L'istesso sanno ancorali più immediati ministri, che stanno nell'Indie, li Vicerè, Presidenti, Gouernato. ri, Vditori, Fiscali, e gli altri à chi tocca l'esecutione delle Cedole Reali, i quali tutti raccomandano la Conuersione, & ammaestramento de gl'Indiani: del che io fon testimonio, e posso dire generalmente di hauer visto in tutti stima assai grande delli Ministerii, che agiutano a questo fine, & alcuni in particolare hò conosciuto molto segnalati in questo zelo delle anime Doue hò hauuto io pensiero della. dottrina, & instructione li hò trouati sempre molto pronti all'esecutione di tutto quello che li proponeuo, & agiutauano non solo per mezo delli ministri inferiori, & immediati, dandoli gliordini necessarii per quello; ma quando importana lo saccuano immediatamente, e personalmente senza scusarsi, sempre che parena conneniente la loro assistenza in tutto quello che importana al sernitio di Dio, & aginto de prossimi.

Benche si debba questo frutto delle Anime, & accrescimento della fede à tutti quelliche hò detto di sopra; Arcinescoui, Vescoui, Prelati, Clerici, Religiosi, Vicerè, Presidenti, Vditori Gouernadori, & altri ministri del Rè: però à chi si deue tutto più propriamente attribuirsi è l'istesso Rè, il quale col suo Cattolico zelo stà mandan. do dal suo Tropo reale come questo Sole del Cielo, influssi benigni con larga mano,e Christiana liberalità verso quel Gentilesimo, e nuoua Christianità, e cooperando con li ministri dell' Euangelo, quale sostenta con le sue Realirendite, alla predicatio. ne, e ministerij Apostolici, concorre conquellia godere in quelli smisurati paesi li copiosissimi frutti della Croce, di maniera che possiamo dire con verità, che in materia del culto divino, e propagation della fede quafinon vi è cosa alla quale non concorrala Regia liberalità del nostro Monarca Cattolico: Perche primieramente. in tutte le Chiese, doue stàil Santissimo Sacramento arde almeno vna lampada di notte, e giorno à sue spese, & essendo tante le Chiese, e valendo tanto. L'oglio nell'Indie principalmente nelle Terre doue non si raccoglie, si può pensare à che spesa arrivi. Oltre di quello da Sua Maestà ognianno certa quantità di vino per le messe à tutte le Chiese; & à tutti si Monasterii, e Conuenti prouede ogni anno delle medicine necessarie per l'infermi, e quando si edifica di nuono qualche Chiesa ò Conuento, dà per quelle gli ornamenti, Campane, & altri apparati per la Sacrestia, & altari. E costume molto antico de Rè Cattolici; & è heredità de gli Antenati la dinotione, e riverenza che hanno al Sã. tissimo Sacramento; dal quale riconoscono la felicità, e propagatione della Monarchia Cattolica, per il qual riconoscimeto il primo oro che portarono à Spagna dall'America, applicarono nell'infigne cultodia. che fi fece di quello, e stà nella Chiesa di Toledo; conforme il Rè di Portogallo D. Emanuele fece del primo oro che li portatono dall'Oriente, del quale comandò si facesse la Custodia che stà nel real Conuen-

to di S. Girolamo di Velen in Lisboa. Questo è quel che fanno li Rè Cattolici in servitio delle Chiese, e culto diumo; però chi potrà mai riferire quel che han fatto, efanno per itempi viuidi Dio, che sono le anime? Chi potrà dire le spese immense, che han facce, esanno continuamete in mandare i Predicatori Euangelici, in sostentarlinelle missionia spese Reali. Solamente dall'anno 1605, fino al 1635, si contano 552. Religiosi che il nostro Rè hà mandati à sue spese nelle Indie, alli qualise aggiungiamo il supplemento che andò l'anno seguente surono in tutto circa seicento. Quanti saran quelli che in questi dieci anni seguenti è andato mandando Sua Maesta, con li Procuratori che sono stati inquati dalle lor Prouincie per questo spirirual soccorso della salute delle anime; solamente della nostra Compagnia di Giesu riferisce il P. Claudio Clemente citato di lopra, che partirono in vn anno circacento, e di quelli, che io mi ricordo da diecianni in quelta parte, menà il P.Gio: Battifta Ferrusino quando venne per Procuratore del Paraguai più di trenta: pochi meno condusse all'istessa Prouincia il suo; successore P. Francesco Diaz, e quando io ginnsi in Ispagna, stanano per partir da Siniglia alle Filippine il Procuratore P. Diego di Bobadiglia con più di quaranta Compagni, & il P. Alonfo Velazquez Procurator del Mexico con altri venti: & adeffo per l'anno che viene partiremo con l'agiuto di Dio nelli Galeoni,e Flotta più di cento altri, è cento vinti; perche Sua Mae-Rà (Diologuardimolti anni) hà conceduro al P. Bartolomeo Tafur Procurator del Perù vinti; Al P. Gio. di Toro Procuratore del nuovo Regno dodici ò quattordici, al P. Gio. Pastore Procuratore del Paraguai trenta;al P. Andrea Perez Procuratore del Mexico li concederà almeno altri venti, & à me per le Missioni del Cile ha conceduto anche trenta che saranno in tutto almeno cento quattordici, alli quali si aggiun. geranno quelli che concederà al P. Pro surator delle Filippine, che restaua già nell Libro VII.

Mexico per venir con la Flotta, & aleri che sempre fi aggiungono.

La spesa che fà Sua Maesta con ogni vno di questi soggetti fino à porli nella. missione doue và, dice il già citato P. Claudio Clemente, che secondo lo tiene verificato con li Prucuratori di più esperienza. arriuard non meno di cinquecento scudi, e faranno più quanto farà più lontana la Prouincia doue vanno: di maniera che dice l'istesso Autore, che fatto il conto della. Prouincia soladelle Filippine, e delli soggettiche son passatiaquella nello spatio di vinti anni giunge à trecento mila scudi; Anzi di dia racconta l'istesso Autore, che per mantenere un anno solo nelle missioni del Mexico li Padri missionanti, c le Chiese si caugrono dalle rendice Reali del Mexico sessanta mila docati, & aquesta proportione si spende con le altre missioni, e missionanti delle altre Prouincie. In lamia del Cile so bene che da che si sondò ci hà dato sempre la solita elemosina, che è arriuaça a gran somma di danaro, & adesso vltimamente si sono assegnati tre mila pefidelle rendite Reali per la nuouafundatione della Casa, e mission di Valdinia. della nostra Compagnia; ostre mille altri che diede il Vicerè per agiuto di costa de' Padri mandati con l'Armata Reale, la quale vsci dal Perù afortificar quel Porto come si fece, e si è riferito à suo luogo: & accioche niente di quello che si è sin qui riferito si lasci difare per mancamento didanaro pronto, & effectivo; dice l'illesso autore che subito che arrivano à Spagna. li galeoni di argento, e la flotta; si mette. da parte la quantità che sta determinata per questo fine, con che si facilità maggiormente la speditione delli procuratori e padri missionanti. Quel che so hòsaputo in Madrid, e che stano appplicati tante miglia discudi ogni anno per questo effetto,e che si assiste con molta puntualità à tutto perche cosi lo hà disposto il nostro Cattolico Monarca,

Oltre di tutto questo si potriano riferire altre liberalità che vsa S. Maestà con quelli suoi nuoni Vassalli nelli Collegij che hatodati acciò fijno instrutti, & addottrinati in quellili figli delli Caciche, e fi alleuino con buoni coltumi, acciò con quelto dinenti-

no più attiper gouernare i suoi popoli, el Terre, e sijno come esempij, e modelli per l'instructione, & insegnamento da sudditi, ch'è cosa di grand'importanza per l'accrescimento di quella noua Christianità. Ha fondati ancora di sue rendire Reali Semi narii, e Collegij assaisplendidi, done si alleua la giouentù Spagnuola, che è come vn giardino che si traspianta à suo rempo alle Catedrali, Religioni, & al gouerno delle Republiche; si che in ogni genere di stato escono huomini Eminenti in lettere, Maestri divirtà, e termine Christiane: di qui escono i Maestri, e Parrocchia ni, quali insegnano all'Indiani quel che hanno appreso, esanno come li han da alleuarin. virtu, e timor di Dio. Di più del nono che tocca à Sua Maestà delle Decime delle Chiefe, che sono le rendite delli Vescoui, e Capitoli Ecclesiastici, si applica vna parte à gli hospidali, & altra ad altre opere pie: di maniera che se vi facesse vna somma ditutto quello che spende intutti li anni Sua Maestà in seruitio di Diose della Chiesa, sarebbe maggiore di quello che si può dire ò pensare; e difficile à persuadersi à chi non lo ha visto, e toccato con mani. Con che resta provato sufficientemente quel che si è detto, e deuono tutti cofessare che al nostro Rè Cattolico deue l'America con giusto titulo tutti suoi progressi & accrescimenti della Fede, e viren Christia na ; con che corrisponde à quel che ha dato alla sua Corona Reale, e Monarchia di mod oche possiamo dir quel che disse di sopra il citato Autore, parlando col nostro Rè, e Cattolico Monarca. At fine illam (puta Americam) tibi, uifq; ac sibi Religio acquisierit; sine tu illam Ecclesia, tibi, ac tuis, paris falicitatis est, O divine in Principes Religionis studiosos beneficentia. E cosi adesso diciamo, che la Chiesa Santa haposto in mano del nostro Re Cattolico questa pretiosa gioia dell'America, e sattolopadrone delli Tesori che racchiude; ò che la Pieta, e Religione dell'istesso Rè la pone a'piedi dell'istessa Chiesa, acciò siiriconosciuta, & abbracciata da tanti Regni, & innumerabili nationi, che ha acquistato in quel nuouo Mondo. Tutto ridonda a gloria grande di Sua Maestà la quale stima pergloria prima delle sue: l'accrescimento

Idel Regno di Christo, difenderlo, e propagarlo con sue armi, Patrimonio Tesori, e ricchezze.

#### CAPITOLO IV.

Del modo con che si piantò la fede nel Regno di Cile; e delli progressi che si son fatti in quello ...

Arlado del modo co che si piatò la fede nel Regno del Cile, possiamo dire generalmente, che dagl' altri Regnie partidell' America ; v'è stato molto poco che fare per persuadere all'Indiani, e cosisi è speso poco tempo in argomenti per conuincer li à credere quello che se li predicaua. Sentirono sempre facilmente i Predicatori Enangelici; e benche à questi non. mancano persecuttioni fino à spargere il fangue, e dar la vita, come han fatto molti predicando la verità della nosta Cattolica Religione; tutto è stato pochissi mo rispetto alle persecutioni dell'Oriete, e delle cotradittioni che hano fatto all' Euangelio, e legge di Christo li persecutori di quelle nuoue Chiese del Giappone, China, &. Etiopia; che fin'ad hoggi stanno in alcune parti così rebelli, e tengono serrate le porte alla luce che entrava per quelle ad allontanare la profonda e tenebrosa Notte de' loro errori.

Le cause di questa differenza sono due assai conosciute. La prima è che nell'Oriente eccettuate le coste del Maresla Tenra dentro non la posseggono Rè Cattolici; ma altri Rè, Prencipi, e Signori Gentili. assai potenti; alli quali è più difficile persuadere che abbraccino la Fede, e legge di Dio, alla quale ripugna, e contradice tanto quella della carne; e di più à quelli che sono auezzati a vita più libera, & a maggior relaffation d'anime, come son quelli che viuono independenti da altri. E perche l'esempio de Frencipi è llimolo esticacissimo ad esfere imitato da suddiri: Metre quelli veggono che i Prencipi di sprezzano la legge di Dio che se li predica, ò perseguitano alli Predicatori; ò alt meno non si curano di sentirli, antepod nendo li suoi vitij e costumi gentileschi. Alla dottrina di quelli, fi trona difficilmeta All & Section & fra

fra li Vasfalli che non voglia seguitare le-t sempio de'lor Signori, e questa è la causa della contradictione, che ha tronato l'E. uangelio in quelle parti; la quale non è stata nell'America, perche in tutta quella no viè altro supremo Prencipe, che il nostro RèCattolico; quale solo riconoscono tuttel quelle Pronincie e Regniper vnico supremo Signore; e beche vi sono ancora molti Gentili che non stanno sotto la sua Real giurisdittione, & Imperio, procede daltepo che non ci hà dato luogo à penetrarli tutti ;e se alcuno come quelli del Cile han resistito, già habbiamo vistala buona dispositione in che hoggi si trouano per rendersi del tutto, e riceuerlo per lor Signor giontamente con il soaue giogo dell' Euangeliowith

La seconda causa di questa differenza è la gran forza & autoritáche hanno nell'O riente tanto coi Prencipi quanto col Popoto Bonzi, Chauchi, Prasonghi, Talepi, e Sais che fonoli Sacerdoti degl'Idoli, & anche per rener il demonio tanto accomoda ta la falsa veneratione, culto de' Pagodi, e faisi Dei; il che none nell'America; perche li finti Sacerdoti sono stati, e sono in minor humero, e non di tanta autorità generalmente;elubico che entrarono li Spagnoli in quella Terra fi fecero padroni di quella, facendo perdere il credito à questi ministri, del Demonio; e mettendo in suga con la lucee verità della nostra Cattolica Religione le tenebre de loro errori, & falsa professione, e sono andati castigando quelli Stregoni che corrispondono alli Bonzi dell'Oriente; con questo hà potuto pro pagarsi la Fede, e dilatarsi con tanta fret ra, e la sciare radici cosi profonde, che par lando delle Città, e delle reduttioni, e popoli de Christiani, non sono generalmente più Carrolici quei di altre parti; anzi quelli hanno dquesti vn gran vantaggio, perche jui in tutta la vita non fi vede vn Heretico, ova Moro; lo almeno non mi ri cordo hanerlo vilto fin che m'imbarcai nell'armata, nella qual fon venuto, doue ne viddi vno ò due. Con questo non hanno haunta occasione di meschiarsi con la luce dell'Evangelio le tenebre, ebruttezze dell'herefia, e setta Maomerrana, ne altri errori che in hitre parti tengono infaltato il

Mondo: Quel che haueuano l'Indiani del l'America era l'ignoranza de vaneggiamentide! Gentili; che come nebbia alla presenza del Sole, disparuero in vo momento, e si dileguarono al primo raggio della nostra Religione, senza che susse necessariospender molto tempo in dispute, & argomenti per conuincere, e perfuade re la verità, al adat da all iniono do ja en odo

Ma parlando in particolare degl' Indiani del Cile, possiamo dire ancora di quelli che hantatto maggior refiltenza in riceuere l'Euangelio, che questo è nato più dalla ripugnanza della volontà, che della l'Intelletto, perche questo facilmente si comincieria a consentire alla verità della nostra legge, se la volontà si risoluesse de inghiottire le difficoltadi dell'osseruanza tanto contraria al senso. Questo è quel che li fa guerra, hauer à ridursi à vivere con vna Moglie, lasciando la Meretrice (coffume invecchiato fradi Genzili)& altri costumi in tutto corrarijalia venita, e punit ta della Religion Christiana. Appresso si rad contaranno alcunicasi in particolare, che daranno ad intendere questo assai meglios Questicostumie vitii delli Gentili contrarija quelli de Christiani sono stari più in contrastabilicogl'Indianidi guerra, e conquelli che stano plu avanti fino allo stretto di Magaglianes, che conquelli che stan diuisi nelle Commende delli vicini Commendatori (a'quali per gratia del Rè Pa) gano il tributo, che dogrebbero dare a Sua Maesta) con i quali non viè stato molto che fare; & hoggi stanno tuttiquestiria dotti alli costumi Christiani; e stanno incaminati in modo, che non hò mai sapaco di alcuno che fii ritornato alli costumi del Gentili, ne che teghino più di vna moglie ; ne sepellischino il desonti, se non nella Chiefa, anzi asiistano alli Mortorij & eson quie come veri Christiani ; assistopo con A loro offerte il giorno de i Morti, fanno diri Messe, e dan elemosine per quelle; e que sto ancora nelli popoli più ritirati delli Spa gnoli; di maniera che in questo non si die stinguono puoto dalli Christiani Vecchia Hanno granpensiero che si battezzino i loro figlice che si Chresimino à tempo suo? e sono solleciti à chiamare il Parocchiana o Religioso, acciò si confessi l'Inferma

quando sta in pericolo della morte. E questoèpiù notabile, e marauiglioso in loco, perche per ordinario il Confessore stà assai /lontano, e taluolta fa di bisogno caminare ventiquattro, trenta, ò trentasei miglia per ritrouarlo. Quel che limanca è l'in-Aruttione, e che l'insegni per la scarlezza de' Ministri dell'Euangelio; perche ancorche vi sijno molti Chierici, e Religiosi, non bastano con tutto ciò per quello che si ha da fare: Et in fine aloro si deue quel che

fiè fatto, e si fà in questa parte.

Non sò qual delle Religioni che fiori-Icono in quel Regno fosse la prima che vi entrasse: Poca differenza però può estere dall'vna, all'altra; perche quando fi scopti, e coquistò il Regno del Cile stauano tutti nel Perù, e di la era facil cosa col lor santo zelo passare à couertir of Regno. Quel che so io dire è che eccettuando la Religione del B. Giouan di Dio, la quale venti, ò trent'anni sono cominciò ad honorare con suoi Religiosi quel paese: l'vitima di tutte sula nostra Compagnia di Giesù, la quale entrò in quel Regno l'anno del 1593, come appresso si vedrà; perche benche possiamo dire che cominciò dalla Guna à farsi à senzire, e predicare al Mondo; & essendo ancor fanciulla, viuendo ilsuo Padre, e Patriarca S. Ignatio era vicita, e diuisa per le quattro partidel mondo giunta anche fin all'America: però come che quella del Cile è la più remota, elontana, non vi potestero cosi presto arrivare. Ne questa era conquistara prima della fondatione dell'i-Ressa Copagnia (che l'istesso anno del 1540. nel quale la Sede Apostolica la confermò sù quello nel quale entrò il Gouernatore Pietro di Valdinia a conquistar il Regno del Cile) con tutto questo arrivò tardila mia Religione à questa Vigna del Signore, non perche i suoi figli stessero prima otiosi, e con la mano in cintole come gl'operarij dell' Euangelo, per il che furno ripresi: posciache sa il modo le marauiglie che ope raua Dio per esti in quel tempo; ma elsedo! allora si pochi non potettero in tempo si breue penetrarlo tutto: giunfimo all'vitim' hora, è vero; però con l'essempio delle altre Sante Religioni che ritrouò la, nostra sudando, e godendo i lor gloriofi trauagli nel. la Conversione delle anime, che tanto! avanti andana, fi animò, e pigliò lena di maniera, che ponendola quelle à lato loro, li dieron luogo di trauagliare in Compagnia loro, e godere tra lor figli i copiofifii mi frutti, che li vni, e gli altri han raccolco, e giornalmente raccogliono à mani piene per gloria di Dio, & accrescere i spoi Tesori, ericchezze con l'amplificatione del Regno di Christo, e gioria della sua Croce.

Hanno queste Religioni fondate le sue. Provincie in quel Regno con gran splen dore si de' Conventi, e di Chiese (che le tengono assai nobilmente, e van crescendo ogni giorno più), come in numero, e qualità di soggetti infigni che vi sono stati, e visono tanto in lettere, quanto innobiltà, e virui Religiosa. Del Primo se detto qualche cosa nel Capitolo terzo, e sesto del libro quinto parlando della Citrà di S. Giacomo: In quanto poi à gli huominisegnalati di queste Religioni che son fioriti in quel Regno bisognarebbe far libro à parte; come sarà necessario che si facci, acciò sijno honorati huomini cosi illustri, che iui sono stati. Quelche io potrò dire in generale del loro gran zelo è, che non contentandosi di hauerfabricati ilor Conventi, e Chiese nelle Città, illustradole con le prediche, dottrine, & essempio;sono andati nelli monti,e valli à fondar iui altre case per agiuto de prossimi, perche come si è detto a luoco suo; con occasione della Città che si perdettero nel Cile, la gente che si saluò, populò le Campagne, done sono tante case di vicini, che in molte parti vi è tanto concorso quanto quello che si vede nelle Cietà, tanto de Spagnuoli, quanto d'Indiani, eneri, onde per il soccorlo spirituale delle anime il santo zelo di questi Padri li mosse dalla quiere, e riposo nelle lor Celle a sondare questi monasterii, per star più pronti all'aggiuto de proffimi.

Fra gli altri Conuenti sono affai segnalati, & anco belli due che tiene la Religione di S. Francesco, vno nella valle di Quigliota con vua Chiefa di mattoni tanto magnifica, splendida, c sontuosa, che potrebbe comparir affai bene in qualfiuoglia Città anche grande, & vi si spese non poco; & il principale che diede l'elemosina.

per quelle fuil ! Capitano Francesco Her-1 nadez di Herrera, il quale stà nominato sopra co gli altri nella guerra, e battaglia di quel Regno: L'altro Convento sta fondato in vn'altra valle, che per questo chiamano S. Francesco del Monte. La Religione della Madonna della Mercè ha due altri Conventi: Vno molto antico, e nominato, e di gran concorso nella Valle di Cimbarongo; l'alro che chiamano di Sata Ynes in Rapel. La Religione di S. Agostino ha due altri: Vno nella riujera del fiume di Maule, e l'altro in yna valle assai ricca, e fer zile, che si chiama di Longotoma; e tutta quella è dell'iltessa Religione. Non racconto quel che hanno edificato nel porto di Valparailo; perche benche questo porto non è Città formata, lo sarà col tempo e la gente che vi habita, & il concorso de' Nauiganti che entrano, & escono dal Peruè grande. La Religione di S. Domenico ha cominciata pochi anni sono vn'altra casa vicino a Rapel che crescerà col tempo, e sarà come le altre, nelle quali insegna al Mondo con suo essempio, e Santa Predicatione. A queste case concorrono i vicini, e quei che habitano al contorno, confine della Terra, & in particolare la Quarefima alle Confessioni, & essercitii di Pieta; eli Religiost che habitano in quei Conventi escono dalle lorostanze a Confessar l'infermi, & agiutar il prossimo nelli ministerii proprij della loro Religione con grande elempio, e credito della lor dortrina, edificando il Mondo, come sogliono in agni parte.

Lascio il particolare che si douria dire del frutto che queste insigni Religioni han fatto, e fanno in quel Regno; perche parlando di cose tanto lontane, e tanto alla. sprouista delle notitie più chiare, e distinte che erano necessarie per parlar con maggior decoro in materia si graue non potrei non errare, lasciando molte cose degnissime da lapersi, le quali saranno dalle historie va giorno publicate. Mentre queste escono in luce, voglio, ancorche breuemente, sodisfare al desiderio de'miei Padri, e fratelli della Compagnia, all'instanza de' quali hò presa la penna, & il ttauaglio, per darli noticia del Regno del Cileje de gl'impieghi che tiene in quello la nostra Compagnia nella falute delle anime per auniuar con questo il lor santo zelo, e seruore con che desiderano di passare à quelle parti; & impiegarsi nella connersione delli Gentili, e culto spirituale di quelli nuoui Christiani; che si vedrà nel Capitolo che siegue, e ne gli altri.

## CAPITOLO V.

Della prima entrata della Compagnia di Giesù nel Regno del Gile.

N quelche resta appresso sin al fine del libro parlerò solo có i miei Padri, e fratelli della nostra Compagnia di Giesù; i quali mi han sollecitato a questo picciol trauaglio, & obligato a dar qualche notitia di quel Regno tanto remoto, e lontano da quelto : cofi intorno a que che tocca delle naturali sue proprietà, & habitatori, come ancora della copiosa. messe, e gloriosi impieghi per l'agiuto delle anime. Si è già detto qualche cosa di tutto, e più alla distesa del primo; dir emo adesso del secondo. E per dar più chiarnotitia di questo punto, sara necessario dir qualche cosa della prima entrata della Compagnia in quel Regno; qual relatione trarra, e cauata fedelmente dalle a nnue stampate della nostra Compagnia di Giesù degli anni 1594. e 95. sodisferà a quelli che defiderano saper l'origine, e principio della Prouincia. Concorfero a questi desiderij tanto i Padri del Perù, come i ministri del Rè, i quali mossi da zelo delle anime pregarono Sua Maesta che si servisse inniare da' Spagna alcuni della Compagnia, acciò s'impiegassero nella copiosissima messe che era in quel Regno del Cile. Côcorfe Sua Maestà, & il suo Real Conseglio delle Indie, inuiando per questointento con il P. Procurator del Perù otto Religiosi della nostra Compagnia destinati per questo. Contorse il P. Giouanni Sebastiani, il quale subito che prese la carica di Provincial del Perù, dicono le lettere annue, che la prima cura che hebbe fù inuiare questi otto compagni che furono sei Sacerdoti, e due fratelli Coadjutori; e per capo di tutti il P. Baldassar Pina, huom o gia disettanta anni, emolto conosciuto in-

quelli tempi per il suo grande spirito, e per li grandi trauagli, che pati con la Compagnia quasi fin da' suoi principij, perche fu vno di quei che si ritrouorno in quella grave perfecutione che più in Saragoza neltempo del Nostro Santo P. Ignatio: e ritrouandosi già in quella età consumata; quando come lo nota bene l'Istoria, staua più per il riposo, e quiete della sua Cella, che per imprendere nuoue fatiche, non ricauò il nuouo peso, anzi reponendosi col grande animo alle incommodità, e pericoli del mare, si apparecchiò con gran lena per la nuoua impresa, e s'imbarcò con fuoi compagnicon allegrezza, e confolatione indicibile per la speranza che haueuano d'impiegarsi nella nuoua messe, doue Dio l'inuiaua.

Cominciarono questi huomini Apo: stolici la loro nauigatione alli noue di Febraro del 1593, e per esfer tempo diquare sima predicauano nelle naue tre volte la settimana, e confessauano li passaggieri, & altra gente del mare, edificando tutticon loro esempio se conversatione. Fula nauigatione piema di trauagli, e pericoli, e durà tanto che hauendo consumata tutta la provision da mangiare, le tre vitime settimane di quarefima la passarono solo con yn pò di biscotto, & vue secche. Fra l'altre tempeste, n'hebbero vna tanto terribile, che vno de nocchieri diceua in tante volte che haneua fatto quel viaggio non hanerne veduta mai somigliate (se il demonio, pote hauer partein quella; douea temer la guerra che se li hauea da fare con questo puouo soccorso del Cielo, come in fatti espe rimetò). Vitimamete restò servito Dio N. Signore che arrivassero a Coquimbo (pri mo porto del Cile più vicino al Perù)doppòtrentanoue giorni di nauigatione, doue furono riceuuticon estraordinarie carezze. & allegrezza di tutti. Sta il porto di Coquimb o sei miglia distante dalla Città; oue andarono a piedi scalzi fin che arrivarono nella Chiefa di S. Francesco, hauendonefatto voto quando si trouarono nel pericolo della tempesta. Stettero in questa Città quindici giorni, e furono di si granconsolatione a tuttii Cittadini, che diceuano con la vista di quelli Padri parseli di hauer veduto aperto il Gielo Predicarono

je confessarono senza stancarsi tutto quel rempo che si trattennero con grande edil ficatione, e frutto delle anime. Passati quindeci giorni determinando di seguitare illor viaggio per terra, furono soccorsi dalla Città con ammirabile liberalità dandoli tutto il necessario per il camino, cao ualcameto, Viatico, & vno Spagnolo che li guidasse, & li servisse nel viaggio. Assina rono alla Città di S. Giacomo (che è lontana cento ottanta miglia da quella di Cou quimbo) vn giorno doppò la Domenica delle Palme, & entrarono in quella prima che si facesse giorno per fuggir l'honorato ricenimento, che seppero apparece chiarsi dalsa Città, la quale voleua venire incontro a riceuerli: ma non poterono con tutto fuggire l'honoriche li fe la Cistà;andando subito a visitar li vnitamente con li due Capitoli Ecclesiastico, e seculasi

re, e tutte le sacre Religioni.

La famosa Religione del P.S. Domenial co volle segnalarsicon maggiori effettidi cortesia; albergando nel lor Conuento i Padri con tanto amore, e carezze, che nonle haueuan trouate maggiori in alcuna delle nostre case d'Collegii. Passata la Pass iqua trattarono subito quelli della Città didar casa alli Padri, acciò potessero con maggior commodità esercitare iloro ministerii. Esapendolo il P. Rettore, essendosi radunato il popolo con l'Ecclesiastici, secolari per servirlo vn giorno che proposi fe per dar ragione della fua venuta, doppo di hauerle dechiarato il fine, & instituto della Compagnia, che/era lo scorreres per tutte le parti del mondo per il bene delle anime, dimostrò che sapea bene la strettezza, e pouertà di quel Regno, per la guerra cofilunga, e continua che havea past tito per quaranta anni, e si per questo ansi danano già persuasi alle incommodira che haueuano da patire, e che per non esta ser di peso a niuna Città in particolare has uevano determinato di non fermarsi con casa stabile in niuna di quelle, ma andari scorrendo per tutte, acciò potessero services a tutti con minore incommodità de' partist colari, e de' vicini. Sentendo quello il po-3 polo, alzoss tutto, dicendo che in niun maniera haurebbero permesso tal satto; mafi haueuano da fermare con loro, pren-

der cafa, e stabilirla in quella Città ches era capo del Regno; chemon volenano prinarli di tanto bene quale era quello che era entrato per le lor porte; & in quel punto istesso non contentandos delle parole, optarono in modo che radunarofi rutti, diede ogni vno limofina pla quale battò per comptare vna delle più principali Case del luogo, cloe vna casa vicino alla Piazza, e alla Catedrale; alla spesa della quale concorrel'istesso Padron del la casa, donando otrocento pesidivaluta; e benche allhora non costò più di tremila reseicento altri pesi; con tutto ciò si stimaria in tempo di pace, conformes diffe l'historia da diece mila. In oltre concerre ancova la Città con tutto il necessario per prodedere, e sostentare la cafa: onde la festa settimana doppò l'ar riuo de Padri passarono dal Conuento de' Padri di 3. Domenico alla lor cafa, done recomodando vna pieciola cappella cominciarono fubito ad efercitare li minit sterii proprii della nostra professione.

Trattaron subito di far la Chiesa, e perchela gente, che concorreua era molta, cominciarono adaiutare horfivno; hor l'altro, questi con ritrouare le cole necessarie per la fabrica, e quelli con li maefiri, e lauoratori; si che sperauano di sicuro vederla finita nell'inuerno futuro. Collocarono con gran folennità nella lor picciola Chiefa, o Cappella vn infigne reliquia che li haueua dato il P. Prouinciale, cioè vno di vna delle vndici mila Vergini che sin'ad hoggi si conserua in. vn gran reliquiario di argento in forma di Castello, & è stata come confondatrice di quel Collegio. Vedendo la Città il gran frutto che li nostri cominciauano a fare per turto; desiderando che la giouetù participasse più compitamente diquel lo; prego allipadri che aprissero le scuole che si costumano in altre parti, el'istesso domandorono quelle sante Religioni in particolare il molto Reuerendo P Proninciale di S. Domenico, il quale era molto affettionato alla Comp. offerendosi poneuano corso di Filosofia, alcuni de' fuoi religiosi, perche stauano gia ben disposti per sentire Filosofia . Il molto Renerendo P. di S. Francesco offeri sei altri

de fuoi; & alcuni della Madonna della Merce domandarono l'istesso, promettendo tutti di venire due volte il giorno a casanostra per vdire de lectionital per il che nonpotendossissusare linostri sturano necessitatia fare ciò che licomandauano, e con disponendos subito cominciarono la prima lectione il giorno dell'Assunta di Nostra Signora con gran solennità; & applanso di tutti canobaM al -0 Mentre attendeuano li nostria questi ministerii con li Spagnuoli, non siscordarono diquello cheliera stato maggiormente raccomandato, che erail ministerio de gl' Indiani, e neri, per esser gente più poneraje bisognosa. Toccò il pensiero, & agiuto de gl'Indiani al P. Luigi di Valdinia; il quale si applicò tanto da douero, & era huomo di talento fi grande, che alli tredici giorni che cominciò ad imparare la lingua, cominciò ancora a contessarli in quella; & alli vinti otto giornia predicare, che è cosa marauigliosa per esferella fauella de gl'Indiani del Cite tanto dinersa dalla Spagnuola & latina, e dall'altre nationi, che ne anche confrontano in vna parola. E noncontento di quelto; per aprir la porta ad altri, e facilitar maggiormente l'imparanquella lingua cominciò fubico a far la grammatica, e vocabolario che stampò di quella, onde fra poco tempo potettero instruirs l'Indiani nella lor proprialingua, & imparare il Catechismo nella propria fauella; e godeua molto di veder rispondere l'Indiani nella lor lingua alle domande della dottrina christia. na con ammiratione di quelli che vedeuano vna cosa cosi nuoua in quella Terra. Vna Domenica doppo Palqua vícironoli nostri in processione dalla Chiefa di S. Domenico alla Piazza, cantando per le strade le orationi in lingua Indiana, che su di gusto, e consolatione notabile a tutti. Conquesto cominciarono l'Indiania dimostrare la loro habilità, e capacità; perche quando l'insegnauano in lingua Spagnuola, come che non l'inten. denano, non potenano mostrarla. Loda. uamolto il P. Vald uia il loro ingegno, e docilità, & haueua gusto particolare in insegnarli, dando per molto ben' impie.

gat o tutto il tempo che con quelli spendena, necera men grande la consolatione che haucuano gl'Indiani d'imparare, & intendere quel che prima non poteuano capire e e così si aintauano sin che sosse ro chiamati li giorni assegnari per la dottrina: cini surono alcumi, cinque in particolare, che in mez'hora d'horologio imparono a recitare il Rosario intiero della Madonna. Si assegnarono due delli più habili, e più prouetti chevi sosse come Tribuni, e Capitani de gli altri; questi andauano di casa in casa radunando li suoi per essercitari ne i ministerii della se dece dottrina Christiana.

Siaflegnationo ancora due giorni la fet timana per instruir nella fede gl' Indiani che si prendeuano nella guerra. De quali vno fra gli altri si affetiono di maniera alle cole che l'insegnauano della nostra Cattolica Religione, che si offeri d'introdurre li nostri nella sua Terra senza peri colo alcuno, acciò ini infegnaffero i suoi paelani quel che haneua lui già impara to. Vn'altra cola fece ancora di gran merauiglia il P. Luigi di Valdinia e fu che co occasione di catechizare, e far christiano vn Indiano, e diquelli che si chiama no Guarpes (che sono quelli, che come si è detto aluogo suo, habitano nella Terra di Cuio che sta dall'altra parte della Cordigliera) imparò la fua lingua, che è totalmente diversa da quella del Oile, e sece grammatica, e vocabulario di quella, fra pandolo con quello del Gile i con che la sciò spianato il camino alli nostri per poter impiegarsi nell'insegnare, conuer tir gli Indiani, come l'han fatto, efanno quelli che son succeduti doppo di luis Mentre il P. Valdiuia aintana gl' India; ni con tanto loro professo; attendeua il P.Gabriel di Vega al ministerio de'mori, benche all'hora non ve n'erano tanti, quanti adesso, & il P. Estela all'insegnare i fanciulli; e tutto questo senza lasciardi attendere alli Spagnuoli, li quali acquista rono tato amore, estima verso la Comp. che mi solea raccontare qualche volta il fratello Michel di Telegna, (vno de gli otto primi fundatori di quelto Collegio, che morì doppo di hauer tranagliato co grand'edificatione molti anni nella Chie-

fa che hora habbiamo di pietra) che quelli antichi vicini haueuano gara tra l'yno con d'altro nel fauorire la Compagnia; che fi risentina ogni vno, e si prendeua fastidio notabile se ad altri, che a lui si andana, quando vi era bilogno di qualche cofa, ò per noi, ò per la cafa, o Chiefa e Sacrestia: nominaua in particolare alcune case, che più delle altre si singolarizarono nella puntualità, e finezza, co che aiutauano; & attendeuano alli nostri; e fràgli altri casi mi contò che essendo andato l'iltesso fratello a casa d'una Signo e ra molto principale chiamata Donnasi Isabella de Cacerez, Cassai conosciuca in quella Città per la sua nobiltà e genes rosità) a domadarli per limosina con che si contentasse d'imprestarli alcune cars rette, per portare del porto, sche sta sets tanta due miglia lontano da li)certa quãtica di vino che il Capitano Thomaso Paltene, (qual nominammo a luoco luo) li hanea dato di lemofina perportar data Valdinialo Cile vna partitaldi tanole pla Chiefasti rispole assairisentica Delfabella. Dunque, li disse, io hò da dar la carretta & altri ilvino? forse il vino de gli altri fara migliore del mio? Andate Padre, da te ordine di quelche si ha da fare, che tut. to voglio darlo di cafa mia; come lo feces & a questo saccuano altri con gran liberalità, che per non effer lungo tralascio: Con che in poco tempo fi accommodo. & auanzò molto quella cafa, e Collegio: E questo è quello, che mi è occorso di dire circa la prima entrata, e fundatione della Compagnia in quel Regno e City tà, adesso diremo quel che tocca alli mis nisterii con li qualiti ha seruito, e serue. a a second the new tops of the second

## CAPITOLO VI.

Delli ministerij, ne'quali s'impiega la ... Compagnia di Giesù, e può impiegarsi nel Regno del Cile.

Er destran maggiormente la deuotione, eseruore di quelli che desiderano impiegare il lor talento nell'agiuto de' prossimi essercitandosi nell'impieghi che tiene la Compagnia nel Regno del Cile, e per maggior compren-

fione

sione di questa materia la divideremo in fei classe, nelle quali si comprenderanno tutti li nostri ministerii, per innitare li feruorofi operariji dell'Euangelio ad impiegar le lor vite, e talenti. Possiamo dunque nella prima classe li ministerii che si essercitano nelle Cittadi cosi con li Spagnuoli, che sono la maggiore è prin cipal parte diquesta Republica, come con gli Indiani, e neri che resiedono per seruitio di quelli. E per togliere il fastidio nel ripetere l'istesse cose in ogni Città; parla de solo della Città di S. Giacomo che è capo delle altre : e quelche diremo di quella si potrà intender proportionalmente ditutte l'altre. Li ministerii ne quali quelli della Compagnia si essercitano in questa Città, sono i proprii del suo istituto, e che esercita per tutto il Mondo: come Confessare, predicare, inlegnare, visitar le carcere, & hospidali; addottrinar lifanciulli, Indiani, e neri, ha uer cura delle Congregationi, Confraternite, & delle altre che sono più plendide, e principali de'Caualieri, Mercadati, e studenti. Cominciamo dal primo ministerio della confessione, il quale sta ranto bene incaminato nel Collegio di S. Giacomo, che ancorche fusiero altretanti i Padri che sono in quello, haurebbero moleo che fare, perche la gente del luogo è molta, e la frequenza alla nostra Chiesa e straordinaria. Nel tempo di quaresima in particolare, ela settimana Santa è cosi grande la moltitudine, e frequenza delle Confessioni, che benche generalmente parlando tutti gli altri Sacerdoti agiutano a questo ministerio con grande edificatione; & il Vescouo istesso in persona tiene il suo confessionario,e si siede à confessare come qualsiuoglia altro con edificatione non ordinaria, seguendo il suo essempio alcuni Preti, e le Chiese, e Claustri delli monasterii, e conuenti si fanno quasi vn formicajo di gente, come l'hò veduto con i miei proprii occhi; non ostante questo è tanta la gente che viene in nostra casa; che ci accade star confessando fino alle due, e tre hore di notce, & a pena si fa giorno che stan battendo le porte, e sonando il campanello, acciò sino i primi.

E con tutto che in queste occorrenze non è scusato das Confessare nè il Superiore, nè il Maestro, nè il Predicatore, pure doppo la settimana santa è necessario tranagliar la Pasqua, e moltigiorni dopò: con tutto ciò se ne sogliono andare alcu ni sconsolati per no hauer potuto cofessarsi. E non solamente si vede questo nella quaresima, e settimana sata, ma anche nel Giubileo della Portiuncula, e quado si fano le comunioni generali; & altri che sogliono farsi ne'giorni della Madonna, di S. Giolesso: & altri Santi, e nelle seste. delle Cogregationi, e Cofraternite; nelle qualibilogna porsi a confesare dal tempo dell'oratione fino alla seconda tauola ; e con tutto ciò allhora hò veduto alcuni andarsene alle lor case sconsolati. per non esserui tempo per loro. Oltre queste confessioni che si fanno in Chiesa nostra, vanno li nostria confessare alle carceri, & hospidali, & aquelli che si chiamano stando infermi nelle lor case, e questo è si frequente, che oltre le volte. che si esce per questo il giorno, rare volte mancan di notte due, e tre confessioni: nelche è cosa veramente di edificatione veder vscir quelli Padri senza scusarsine anche i più vecchi, e Maestri di Teologia, e Filosofia, e Predicatori; andado molte volce con pioggia, con freddi grandi, a piedi a case assai lontane, essendoil sito della Città assai grande; etal volta fon chiamati ancora ne borghi, e fuori della Città, e come che sanno tutti il gusto, e puntualità con che seruiamo in questo particolare al più pouero nero, o indiano; (benche sia in tempo di peste) quando si suol patire assai) ci chiamano con confidanza grandissima, e veramente è attione di molta edificatione, & vtile con il popolo, e di molto merito con. Iddio, & è stato sempre, & è di gran credito per li nostri ministerij , redi coloro che in quello si esfercicano.

Predicatione, il quale ancora è di frutto fi grande per lo spirito, e servore con che si fa da'nostri, i quali non curandosi di co-position di parole, o pur concetti poetici attendono solo al frutto, perche nel pulpito tutto il tempo che non si parla di

mm 2 Chri

Christo Crocifisso è almeno tempo perduto.L'vdieza è numero sissma particolarmente nella Quaresima; e benche sogliono concorrere all' istesso tempo l'alere Religioni, predicando nelle lor Chiese, alle qualiconcorre tanta gente, che non vi capono; con tutto ciò ne viene tanta alla nostra, che con essere assai gran de si empie sino alla porta, e questo s'intende di Spagnoli (che è circostanza molto considerabile in quelle Città cost nuoue; dal che si caua il molto ch'è cresciuta la gente.) A gl'Indiani, e Neri predichiamo in queste occasioni nelle piazze. Gl' Indiani restano nella piazza della Compagnia; & i Neri cantando la dottrina Christiana vanno in processione alla Catedrale; nelli gradi, della quale fe li sà la dottrina, e l'insegna il Carechismo, e se li predica; e sogliono assistere alcuni Canonici, e secolari à sentire il Sermone per loro diuotione. Qui disputano li Morisopra il Catechismo, doman dandosi l'vn l'altro, e dandosi premija chi ha detto meglio. Oltre li fermoni, che si fanno in Chiesa nostra, predicano anco ra li nostri nella Catedrale, & altre parte doue son conuitati dalli Conuenti, e Monasteri; e l'aduento, e quaresima predichiamo nella piazza alli Spagnuoli sdoue fogliono concorrere vdienze affai nobili, e numerose Si predica ancora nelle Parocchie, carcere, hospedali; & aiu. tiamo a confessare li giusticiati, e confolarli in quell'vltimo passaggio, & hauendo speso prima alcuni giorni in dis sporli, doppo eleguito il supplicio si predica ad vn popolo innumerabile, che suol concorrere a questi spettacoli, & i fermoni si fanno sempre con fructo. Ogni) mele li fa vn raggionamento spirituale al tutte lescuole; le quali si radunano nella nostra Chiesa in vn giorno assegnato; doue fi communicano tutti con grande, edificatione del popolo: E con l'istella edificatione vanno li studenti negli hospedali alcuni giorni dell' anno in compagnia de lor Maestri; e portano da man giare all'infermi di qualche limofina che han fatta fra di loro per questo; e loro istessi li seruono, accomodano i letti e li confolano con sante conuersationi:

Le Congregationi stanno assai bene incaminate, e molto splendide. Vengono ogni Domenica quali nell'istesso tempo ogn' vno nella sua soli Canalieri. el'altra gete di conto a quella della Mas donna di Loreto ; li Studentina quella. della Concettione; gl' Indiani a quella del Bambino Giesti; e li Mosi auquella. del Presepe di Bethlem. Vià alera si è incaminata adesso di nuouo di officiali (che è di gran servitio di Dio, & ogni vna tiene li suo giorno, nel qual fà festa, e si communicano tutti li Congregatio portando vna torcia accesa in mano; questo si fa nella Messa cantata, qualdo canta con gran musica, e solennità, con concorlo grande di popolo, che resta edia ficato di vedere vn' attione di tanta pietà; alla quale assiste il Vescouo, l'vdien za Reale, e Capitolo, & il migliore del luogo. Difficilmente si persuaderà la grandezza, e folennità di queste feste chi non l'ha viste, perche veramente son tali, che porrebbero comparire affai bene nelle Città migliori di Europa. Quel lo in che conuengono tutte, e vn' altau re, che malzano da basso della Cupul della Chiesa, nel che eran tante se spese che fi faceuano di cera, & odori per la fanta emulatione, e gara con che ogni Congregatione pretendena ananzar l'altra; che fu necessario, che li Superiori ponessero tassa, e termine a quette spele; e così si ordinò, che oltre la Cera che si pone nelli altari ordinarii, non si ponesle in questo solio, ò tu mulo di meza pui di cinquanta libre di Cera, e ventiquata tro torcie; & essendo questo la maggior moderatione, che sipotè porte in queste spese; e con tutto ciò molto considerabile; perche li vale la Cera al più bon mercato dodici Reali la libra, valedo tal voltasedeci, e venti. Anzinon è questa la maggior spesa, perche oltre li fiori lartificiali, che soglion sare per questo giorno, & altre chriofità; oltre 1i Candelieri di argento, piastre, & imagini di rilieuo delle qualisi sa vna bella prospettiua con varie inuentioni, & artificii di archi. dorati, è cieli di seta, che metren su questo altare, l'empiono ancora di pebeti, e di profumo, con profumiere grandi, e candelieri di alcorza, di pasta de zuccaro di che sanno ancoravarie piastre, & imagini di mezo rilieno, sole, stelle, Cherubini, & altre inuentioni di molta spesa, e splendore con che si adorna questo altare: E tutto quel che vi è di cose dolci, & odori si divide subito sinita la sesta fra quelle persone che son concorse.

Egrande ancora la spesa che si fain quetti giorni nelli profumi di ambra, muschio che si mettono nella Chiesa la martina di maniera che quando viene l'hora della messa cantata, e concorre la gente alla festa, stà l'aria tanto odorola, che si sente l'odore di lontano prima d'arriuar alla Chiesa, e cosi entrado per quella pare vn Cielo, perche suole star piena di rose, e Garofali, & altri fiori conforme al suo tempoje si suole ir rigare di acqua di Rose, e di acqua che chiamano di Angoli, che è distillata di varii fiori, & herbe odorifere; di che ancora si empiono le pilozi. Suol aggiungersi à questo alcune volte qualche rappresentatione che fanno listudenti, & altre volte qualche oratione è poema sopra la felta con buona musica; e qualche volta vi sono recitamenti de molti in forma di ragionamenti, e colloquii. Le scuole, quindeci giorni prima della lor festa della Cocettione publicano vna disfi da poetica, portado il Cartello per tutta la Città con grande accompagnamento à cauallo; & il giorno della festa doppo pranzo si radunano a dividere i premii con molta musica, balli, & altre allegrezze, con le quali trattengono il giorno i migliori della Città, che concorrono à queste feste cosi solenni. In questo modo si celebrano tutte l'altre feste de no-Ari Santi, del Santissimo Sacramento, e delle quarant'hore. Non posso lasciare di riferie qui vna cosa, in che risplende grandemente la pietà, e liberalità di alcune persone di quella Città con la Co. pagnia (elo stesso sanno altri con altre Religioni)& èche con esser tanta la spesa di queste seste ; la nostra Chiesanon spende in quelle cosa alcuna; perche tuttala spesa in tutti gl'anni la sanno varie persone che per loro dinotione, e pietà l'han presa d'spese loro. E primieramen-l

te quanto tocca alle Congregationi, & Confraternite; la spesa nelle feste la fanno i Prefetti, Affistenti, e Deputati; agiutandosi nell'altro con quel che danno i Congregati, e la limofina che radunano li Confrati. Le feste de Ginbilei, es quarant'hore la tengono già dinise frà di loro alcuni mercanti principali, & altrepersone pie,e dinote, che danno per limo sine tutta la cera, odori, e tutto il necessario per quelle. La festa del Nostro S.P. Ignatio la fa vna Signora molto princi. pale, e nobile denota del Santo: Vn'altza Signora non inseriore à quella fa quella di San Francesco Xauerio gava Caualliero de'più nobili della Terra fà quella del Beato Francesco Borgia, e dopò la morre diquesto la farà il suo successore, & herede: Quella del B. Luigi Gonzaga la fa vn ministro del Rè, che sù quello che la cominciò, Caualiero di molta pieta, hereditata doppo la sua morte da'suoi figliuoli che mandano auanti lo iplendor diquesta festa; alla quale, & all'altre concorrono tutte queste persone pieje diuote co emulatione, e gara, procurado ogni vno auanzarsi nella spesa della cera, odori, musica, apparato, & adornamento dell'altare che habbiamo detto; prouedendo per ordinario nelli vesperi della festa belle inventioni di suoco, co Trombe, Trombette, e Tamburri, che la festeggiano, e la rendono allegra. Questo è l'ordinario, e di ogni anno; che nelle feste straordinarie di Canonizatione de Santi è cosa ammirabile la liberalità con che si celebrano in questa casa, come si vide nella Canonizatione de' nostri Santi Patriarca S. Ignatio, e S. Francesco Xauerio; alla quale oltre li odori, e cera(che sù in ranta quantità, che solo quel che diede vn Caualiero, come mi raccontò il Sacrestano, bastò per sar la festa, & abastò tutto vn' anno) Presero pensiero alcune persone particolari di fare à spese loro otto Conuiti, e banchettiassaisplendinelli quali conuitarono ne'giorni dell'ottaua ogni sorte di gente.

Nella quaressina si è cominciato vn. modo di disciplina, ch'è vn mezo grandissimo per l'agiuto delle anime. Si suona na la campana in farsi notte, e comincian-

do ad imbrunire, & ofcurarfi l'aria va concorrendo la gente, & alcuni perfar quest' attione con più libertà, e senza pericolo di vanagloria, si trauestono, per non essere conosciuti, e tutti co gran filentio, che causa molta diuotione, si radunano nella Chiesa, done radunati che sono, si scuopre vn Crocifisto di rilieuo di statura persetta; e di stima, e diuotione gradissima: Cominciano ad intonare co buona mufica il miserere; finito questo monta vn Padre in pulpico, e fa l'esorta. rione con molto feruore, & infinire fi fmorzano i lumi, e comincia la disciplina enel medefimo tempo il Padre che no cala del pulpiro, comincia à glorare l'istesso salmo del Miserere; ò qualch'altro di penitenza, ò pure prendendo qualche fatto della Passione moue l'vdienza à varii affetti di contritione, dolore, & amore. Si fà questo con canto spirito, e feruore, che quello che vi entra più gelato, freddo, se n'esce poi compunto, & accefo in amor verlo Dio, & in dolore de'suoi peccati, perche mouerebbe vna pietra. il vedere le penitenze che si sà lì dentro. Arrivando à quelle parole del Salmo, Tibi soli peccuui; cominciamo le lagrinie, e singhiozzi, li pugni nel perto, e guancia re che loro ftessi si danno, domandando ad alta voce milericordia de'lor peccati: & il Padre, il quale si procura sempre che sij di spirito, e talento per quelto, con il moto che vede nell' vdienza. L'agiuta con pie contemplationi, e veri affetti, eccitando di quando in quando à nuoui attidi Contritione; al che prorompono tutti à gridare, di maniera che là di mestiero che habbi assai buona voce il Predicatore per esser sentito frà tanto rumore,

Entrano alcuni vestiti con tonica bianca per sar la disciplina à sangue, e noncontenti di quello che spargono in nostra Chiesa; vanno poi alle stationi delle altre Chiese del luogo; Altri hò veduto che entrano tutti carichi di serro; altri
con Croci alle spalle, & altri si buttano
attrauersati nelle porte della Chiesa, per
doue ha da vicire tutta quella moltitudine di gente per essere calpestrati da quella, come di fatto aquiene per l'oscurità

idel luogo, Moltidi quelli, che escono, domandano subito confessione. Altri danno limosine à molti poueri, che concorrono in queste notti nelle porte della. nostra Chiesa à domandarla, e la danno con tanta liberalità, e feruore che mancandole il danaro, li hò visto dare il mantello, cappello, e spada, e ritornarsene à casa in quel modo: tanto è il moto con che escono da questa disciplina. Oltre di ciò cominciano subito il giorno seguente a mandare al Predicatore questi cento. quelli ducento Reali, altri vesti, e panni acciò si dividano fra li poueri, come è auuennto à me molte volte: Questo è il frutto che si caua da questo Santo esfercitio, che à mio parere è il maggiore che rendono li nostri ministerii perche si son viste con questo mezo molte, & estraordinarie conversioni. Hò saputo da molti che sono stati à questa disciplina solo per curiosità, per vedere quel che diceuano tutti di vi monimento tanto estraordinario, ebenche nel principio stauano freddi, e gelati; fi fentiuano dopoi conl'esempio de gli altri di maniera che correuano altri: Ne mi marauiglio; perche secondo il feruore con che si è cominciata questa attione, par che lo Spirito Santo vi hà data la sua benedittione perrimedio delle anime, e conuerssione de peccatori. Sogliono reltare alcuvi tanto affertionati, e desiderosi di questo esfercitio; che hò vedute persone assai grani andare alli nostri à domandarli che vogliono continuare anche dipoila Quaresima, ma acciò la continuatione non facci dismerrere qualche poco di feruore, si è giudicato non concederlo fra l'anno, fenon in alcune vigilie della Madonna, e di qualche Santo particolare .: Questo fanto costume l'imparammo dall'insigne Collegio di S. Paolo della Città di Lima doue viddi esfercitarsi l'istessa disciplina alcune vigilie di nostra Signora, e di altre feste, con gran solennità di musica, e cocorso di gente, e gran deuotione. Quella è qualche parte delli ministerii che appartengono alla prima classe della nostra divisione; à quali si possono aggiungere altri communi, & ordinarii come sono le scuole basse fino alla Teologia à che si attende con gran splendore, e puntualità; accommodat liti; conciliar amicitie; rispondere a difficultadi, e casi di Conscien-221, nel che vi èmolto che fare per la stima che vi ha in quelle parti della dottri na della Compagnia aftiv el és cons eniost cardi tou retour improve

## CAPITOLO VII, of a

Si profequisce l'istessa materia, e com trattasi delli ministerij congli - so Indiani se Nerkis ils At 1

Questa prima Classe, della quale habbiamo trattuto nel Capitolo paffato, appartengono ancora li ministerij, che si essercitano nelli Collegii a gl' Indianie Mori, li quali se non son tato speciosi negli occhi de gli huomini; danno maggior' occasione di merito ne gli occhi di Dio; e fonostato sempre di tança stima appresso quelli della Compagnia; che ei ha occupato soggetti, con i quali si porcuano honorare minuterij più grandio lo hò conosciuto impiegato ne ministerij de gl'Indiani più di venti anni il Badre Alonfo de Aguilera, attendendo infieme con grand'edificatione, & esempio alla lettura di Teologia; quale leffe venti altr' anni in vnaudelle Caredre di scolastica nella Città di san. Giacomo con grandissimo splendore del suo ingegno, e dottrina conosciuta, & ammirata in quel Regno, e prima di lui hò conosciuto ancora impiegato nell'istesso ministerio il P. Baldassar Pliego non men conosciuto per il gran talento di Pulpito, e per l'autorità che ha sempre hauuta con le prime persone del Regno,e l'istesso porrei dire di aleri perche niuno per grane che sia si sdegna di atteder a vo ministerio di tanto gasto di Dio, e l'istessi Superiori, infin'al Provinciale fogliono effer'i primi in farli l'esortationi melle Congrogationise lisermoni li giorni delle selte delle Confracernite; & in confest farli, & vicire alle loro processioni con le, Croci io mano, come viano tuttigli altri che gli accompagnano. a li a ced al li

Son queste processioni assaidegne, e viè affai da vedere Fan la loro gl'Indiani la mattina di Pasqua di Resurrettione due lhora prima di farsi giorno, alla quale cocorrono tutti li Confrati, e le donne con le torcidicera bianca, tutti ben vestiti,& acconci. Si adorna la processione con molti stendardi e bare molto bene accomodati di molti fiori artificiali di seta argeto, & oro; & in quello del Babino Giesù si accommoda con la sua zazzara, e vestito a modo d'Indiano: la Madonna. Santissima vestita di gloria; e riecamente adornata, & altre imaginidi diuotione; tutto questo con moita musica, e balli, e varii instromenti, di trombe, pifari, e le monache de' monasteri per done passa la processione la riceu ono con toccar tutte le campane, organi, e. buona mulica a groupe fi a

A Nerifanno la sua processione il giorno dell'epifania nella quale oltre istendardi sogliono vscire in tredici bare tutto il nascimento di Christo Signor nostro nell'una il Presepio nella gloria, nell'altra l'Angelo ch'aunisa i Pastori, e nell'altre varij passi di denotione, e per vltimo i tre fanti Re Magi, che seguitando ciascuno nella sua bara la luce di vna gran. stella, che va innazi, caminando con i suoi doni, e presenti nelle mani, a riconoscere, & adorare alloro Dio. Tra tanti passi se ne fa vno in questa processione di tanta cenerezza che non si possono concenere le lagrime da gl'occhi come io stesso l'ho visto, & è che venendo la santissima Vergine feduta in vna feggiola lattando il san tissimo Bambino, viene ad incontrarlavna nuuola, la quale aprendoft in vn baleno, si vede vna moltitudine di Angioli, che viene ciafcheduno con vn' inttrumento della passione nelle mani, & il Bambino lasciando, le tette si volta congrande ansietà stendendo i bracciolini per riceuere quegli instrumenti del suo amore, e la fancissima Vergine apre le fue alzando il capo a contemplare tanto tenero afferto, e tutto questo si sa con. canta vinacità, che non pare artificio. ma cosa naturale, le così cagiona fassai gran tenerezza, e de notione.

Per maggior solenna diquelta festa cleg gono li neri ogn'anno con voti yn Re,lo scettro, del quale dura solamente questo giorno, e così per goderlo meglio non.

fi può esplicare la maestà che rappresenta con vn corteggio d'innumerabili Neri, che s'vniscono di varie parei per quefla festa, alla quale alcuni vengono vestiti alla Spagnuola, assai galanti, & ornati, altri all'vianza delle sue terre, con arco, e faerte, tormando varie quadriglie a modo di guerra, facendo varie fortite, entrando, & vicendo come se in. realtà combattessero da vero se così arriuano a far riuerenza al loto Re corren do con gran fretta a modo di truppe, mettendosegli inginocchione, e subito cominciano vna batteria, che mettono terrore, e di questa maniera tutti vanno a far la loro adoratione, e riconoscere il loro creatore, e sieguono poi rallegrando la processione con varie sorti di balli, e danze, con le quali auanzano gl' Indiani; perche sono più allegri de sestanti. Vn' altra processione fanno ancora più solenne di questa la sertimana Santa, pella quale escono turri i misterij dolorosi, che pati Christo Sig, nostro, cominciando dal Presepe sino alla Croce, euni qui mol to che vedere, e contemplare perche l'imagini di rilievo che escono sono di mol to prezzo, e valore, e le nunole, & artificij per fignificare i misterij, sono di gran inachina; e mouono molto ta deuotione: vi è molta cera, e mi ricordo che il primo anno che si cominciò questa processione contai più diquattrocento rorcie dicera bianca, che per valer tanto cara come s'è detto je per esser questi poueri schiaui,e cosa grande. Ma la loro denotione è tanta ch'il danaro ch'arriua alle loro mai ni, lo conseruano perspenderlo poi nella festa della confraternità, nella quale han posto il loro honore Quest'è ilpiù specioso di questi ministerij, dichiamo adefso il più trauagliofo, che è bona proua della patiétia de'nostri confessori, & èl catechizare,& cofessare i neri bosali cosi detri quelli delle parole Spagnole che no intendono niente, perche questi li pigliano da Angola taglati immediataméte dal la selua della gentilità, e vengono co essi in quelle prouincie, dode fi dividono dopo altre più dentro. Sono questitanto incapaci(no tratto de' Neri, che sono alle. uati, e cresciutifra'Spagnoli, perche que-

stissiono di tata capacità come i medesimi Spagnuoli)ma de' Bosali, che non paiono huomini, ma bestie, e mettersi a catechizzare, o a confessare vno di questi è l'istesso che vn metrersi nell'eculeo, perchenon sò se vi sia di bisogno di più patienza per l'vno che per l'altro. Dio solo lo sà, effendo egli solo che può dar forza e premiare tanto eccessiva mortifi catione, e trauaglio; con tutto cionelluno si scusa di quello, il superiore il primo è tutti gli altri dopò li sedono a contrastare con vno di questi, vna, due, e tre hore con l'humiltà, e patianza, che dimandaye richiede val atto di tanta carità: E per elser maggiore, volle Dio Noftro Signore far più pefante questa carica, perche oltre alla bestialità di questa gente, li diede vna complessione tale che è insuffribile la puzza che madano da loro, che sa voltare il capo, & obliga molte volte a trattehere la respiratione per non poter. si soffeire: e benche sempre che si tratta. co questa pouera gente vi è occasione di patire, quando però andiamo a confeffarli essendo infermi, edall'intucto infutfribile per le forze humane, perche s'aggiunge alla mortificatione ordinaria della loro puzza quello che apporta da les l'infermità, e l'incommodità che laloro pouertà cagiona in quelle mal'accommodati letti stesi per terra che accresco? no non poco la nausea che per: Dio solamente si può sossirie, e massime quando vi è qualche peste. Ma la fedelta e liberalità di Dio Nostro Signore no permeta te sidifferischi tutto il premio sino all'altra vita, ma paga di contanti la perfeue. ranza de'suoi ministri con i frutti maraujgliosi che rendono i loro travagli quando meno cipensano per i marauigliosi effet. ridella divina gratia che esperimentano nel maneggio di quest'anime. Successe mi vna volta andar alle carcere à confelsare vno di questi neri che stana per ester brugiato per graue delitto che come bea stie haueua comesso, & in quello l'haueuano colto. Era questo tale che per ester bestia non li mancaua altro che la figura; che nel rimanente parena tale!! Cominciai a trauagliare con esso seruendomi di varii modi, e maniere per darli ad intédes

281

re le cose dell'eternità, e disponerlo alla co, tellione, però il tutto indarno, perche eral come se parlassi ad vna pietra, senza che potessi riconoscere da segno alcuno che parlaua co huomo che mi desse speranza della sua giustificatione: tornai più volte trauagliando quato poter venedomi copassione di vedere vn'anima creata per la vita eterna imprigionata in vn corpo che tanto poco l'aiutaua in quel punto tanto pericoloso, e nel quale andaua il tutto, li parlaua, e raccomandandolo à Nostro Signore, faceua che con la sua lingua mi ripetesse le parole che io li diceua dell'atto dicontritione, perche quantunque mi pareua che gli parlasse. come vn pappagallo senza far concetto delle parole che repeteua, mi contentaua mondimeno di questa, haucado speranza che Dio Nostro Signore l'hauerebbe fagorito; & essendo tardi tornai à casa vu poco afflitto, perche il Giudice affretta. ua l'esecutione del supplicio, e subito cominciando à schiarire ilgiorno tornai alla carcere, ritornando tutta quella gente commossa, escono fuori i prigioni, à congratular simeco, di quel che haueuano veduto, dicen domi che quel negro non-I'haueua lasciato dormire tutta la notte, hauendo sempre vegliato con gran singhiozzi, e percotendosi sieramente il pet to con vna pietra dimandando milericordia con tanto gran feruore che à tutti inteneriua, m'accostai à lui, elo trouai in altro posto tanto differente da quello che l'haueua lasciato che solamente la figura istessa teneua del giorno passato, il restante era cambiato per diuina virtu in altro huomo, & in vn feruorolo penitente inmaniera che potè confessarlo con granmia sodisfattione, & anche fare che riceuesse il Viatico, tale era stata la mutatione che lo Spirito Santo haueua fatta in. quell'anima per opra del magistero interno che potè tanto breuemente darli ad intendere quel che io con tanto tra uaglio non haueua potuto in tanto tempo. Lo portorno al supplicio concorrendoui gran popolo, & egli sempre dando mostra di compuntione, e compungendo anche i presenti, finendo la vita con gran fegnich'habbia conseguito la salure eter-

na nella maniera che pareua vn' Christiano vecchio doppo effersi ben prepatato, e disposto per simil passo. L'istesso mi successe con vn'alera nera tanto incapace come questo, anzi più, per ester inferma. trauagliai con leiquel che Dio sa, bêche senza frutto, e tornando vna mattina a visitarla, i suoi padroni m'incontrorno co allegrezzariserendomi gl'effetti marauigliosi della divina gratia, ch'haueuano veduto quella notte nella schiaua instruirla ne' ministeri della santa fede la battezzai, esubito mori. Molt'altri casi si potrebbono raccontare in guesta manlera, alcuni si raccontaranno fra l'altri di edificatione che si diranno nel suo luogo, is most in the blatter to in a sign and ling of the first will a stranger of the

# CAPITOLO VIII.

Del battesimo de' Neri. Esi tratta insieme del Seminario di S. Francesco Sauerio.

Raglialtrieffetti, e legni co'quali hamostrato Dio Nostro Signore. lapronidenza, e cura, che ha de' suoi predestinati si deuono certo numerare quei che da venti anni in qua habbiamo veduto in ordine al battesimo di questi poueri neri ; e prima presuppongo il modo, che si vsa in prenderli, e cauarli da loro paesi per codurgli nell' America, interno alle quali cose vi sarebbe molto che dire, se fosse questo luogo opportuno; ma chi desidera di hauer di ciò notitia più distintalegga il bellibro, che di questa ma teria scrisse il P. Alfonso de Sadonal della nostra Compagnia, il quale col'fanto zelo, che Dio gli hadato della salute delle anime, & in particolare diquelle di questi pouerineri hà trauagliato molto; e si è certificato trattando co persone prattiche diqueiche vanno nel paese de'Neri del gran dubbio, che v'era del loro battesimo; il quale in moltissimi è tale, che è bastante per ribattezzarli almeno sub conditione. E passando io per Cartagena, doue per ester molti anni, che risiede il Padre, e per esser luogo di si gran concorso de' Neri, ha haunto occasione di ltrauagliare in ciò con più frutto de gli altri, mi communicò molte cose particolari intorno à questo punto per le quali mi confermai molto più in quel ch' io ne sapeua, e n'ero certificato per altra parte; ed appresi molte altre cose dalla communicatione del Padre, ch'io prima non.

fapeua. ..... E per far più chiaramente vedere quato sato fosse questo pensiero, e la raggion, che v'era di dubicare le questi battesimi fusiero validi, fiù cota marauigliosa, che nel medesimo tempo, nel quale Dio No-Ato Signore inspiro, e diede questa luce al suo seruo, e zetante ministro del suo Euagelio inspirò parimente il medesimo nel Paraguai al P. Diego di Torres di buona memoria, del quale si è fatto di sopra mentione ad altro proposito. Questo gran seruo di Dio senza saper cosa alcuna di ciò che passaua in Cartagena essendoui più di mille leghe di distanza da vna parte all'altra cominciò à propor questa questione in Cordona di Tucuman, done io miritrouaua all'hora, e quantunque con contradictione di alcuni a'quali quello ribartezzare pareua nouira degna dimag. giore consideratione, cominciò egli da se medesimo à ribattezzan molti sub condirione hauendoli però prima esaminati, e trouato dubbio sufficiente nel valore del loro battesimo, estando egli occupato in questo, sù anche cosa di stupore, che arriud vna relatione di Spagna di ciò che intorno à questo si pratticaua già in-Siniglia per ordine dell' Arcinescono di quella Santa Chiefa d'instruttione del quale circa il modo che si hauea da vsare conforme al parere de Teologi disfece tutte le nuvole, e sciosse tutte le difficoltà di coloto, che al principio dubitauano di questo. E cosi si vidde manifestamente ciò che io di sopra diceua esserestato questo vn impulso celeste per rimedio di tante anime. Onde cominciarono tutti ad impiegarsi in questo mini-'sterio con grantrutto diquesti poueri neri, e merito di ciascuno, per lo molto che è staro necessario trauagliare in catechizare, & instruire gente tanto incapace come questa, finche lascino la loro naturale rozzezza, la quale alcuni nonlasciano se non con la vira

Sono paffati molti di quelli neri al Cile; onde v'è statose v'è anche di presente: tanto che far con essi, che assolutamente non si può resistere, e benche siano molti quelli che già sono ribattezzati; tuttania molto più sono quei che rimagono da laminarsi, e poi da rendersi loro valido il battesimo. E questo è vno de ministerii ne'quali si esercitano quei della Compagnia ne'Collegij, & è di gran merito, & gloria del Signore, e si sono veduti in ciò e toceati con mano molti singolari esteta ti della diuina predestinatione. E per quel che tocca a me io potrei raccontare di molti battesimi, che son passati per le mie mani, ne'quali fono occorfe ftraordinarie, e singularissime circostanze, nelle quali si è dimostrata molto parricolasmente la diuina prouideza verso de suoi elerri Fra questi su molto notabile ciò, che mi accade con vna nera già vecchia, ed alleuata, si puo dir, sin da bambina. fra gli Spagnoli. Staua costeiper morire, quando mi chiamarono, accioche, che jo ascotrassi la sua confessione. Andai alla cafa, doue ella staua, ed essendo ella tanto icaltrita, che parena vna Spagnuola, non mi cascò ne pur in pensiero di dubiture del suo battesimo, poiche non si dubita maidel valor diesso in queiche nacquero, ò si alleuarono tra Christiani, vditach'io hebbi la sua confessione, e dispostala molto à mia sodisfattione per quell'yltimo palso me ne tornai à cala. Nella strada però prima di giugere à cala misouvenne, se per disgratia quella nera non fosse battezzata. Cominciò à stringermi quello pensiero, ed ognivolta più viuamente, ebenche io non trouassi ragione alcuna di dubitare, poiche hauendo dimorato tanti anni quella Nerafra' Christiani non pareua probabile, che folse senza battesimo, e tanto più, che hauea già tant'anni, che frequentaua i Sagramenti, con tutto ciò non potei far di meno; mosso da vna forza interna, di nontornare alla casa dell'inferma, giunto, che io fui cominciai subito ad esaminarla, & adimandarle conto del suo battesimo. Ella mi rispose, che si marauigliaua molto di vna tal dimanda, poiche, diffe, lson già molt'anni, ch io riceuei il battesi-

mo, e' son alleuata sin da piccolasta glij Spagnuoli . Io però senza far caso più che tanto di questa risposta mi posi ad esaminarla al meglio, ch'io seppi;e bisogna andar in ciò con molto riguardo, poiche restano affrontati quei che sonostimati communemente Christiani antichi, che si tocchi loro questo tasto, essendo questo vn trattargli da rozzi, delche lojo fi vergognano molto, e mettendo primieramente in chiaro, che eragià adulta quandosu battezzata, dopò poche più istanze, e scrucinii crouai, che non solamere, v'era dubbio circa il valore del suo battesimo, ma quasi certezza, che non era Christiana: Wil caso passò in questa. maniera. No si essendo in quel tempo, nel quale ella fù battezzata, cominciato ancorad muouerla questione presente, no vi sù alcuno, il quale hauesse occasione di dubitar del suo battesimo; e cosi prosegui con buona fede di effer ben batteza zata a frequentar i Sagramenti sino à quella erà, che era ormai molto ampiana . Le feci per tanto intendere lo stato dell'anima (ua, e la gran buona ventura. che l'era coccata per la fingolar mifericordia, che Dio le hauea fatto in conseruarle la vita fino à quel punto, ed in fuggerire à me quel fanto pensiero di elami. nare il suo battesimo : E riconoscendo ella quelto fingolar benefitio dalla mano di Nostro Signore, mi pregò con grande istanza, ch'io la ribattezzassi . E cosi la compiacqui subito, poiche staua molto vicina al termine di sua vita, e niente meno vi voleua, poiche prima, che io arriuaffial Collegio, il quale pur non era molto quindi distante, ella spirò. E di questa maniera si potrebbero raccontare altri casi fomiglianti, che succedono ogni giorno, ne'quali mostra manifestamete il Signore la lua infinita prouideza, e glieffetti della sua dinina predestinatione con moltaconsolatione di quei, che egli si degna di pigliar per iltromenti adoprarli. Più auati fe ne toccherano alcuni più principali; de'qualisse ne fard vn capitolo separatamente. Ma per ora bastera questo, acciò che da ellos li congetturi de gli altri che firiferiranno dipoi, i quali insieme col gran fructo che si è satto in quest'anime

con quelto battesimo sub conditione. mostrano ben chiaro esfere stata inspiratione celeste quella che nel medesimo tempo in paesi tanto fra le distanti risuegliò ne'serui del Signore vna questione,& vn dubbio, dal quale n'è risultata si gran gloria del medesimo Signore, ed vtile di tante anime. E questo è ciò che tocca al servigio de gi' Indiani, e Neri ne' nostri Collegii, resta ora che diciamo qualche cosa de Seminarii, e conuitti. Quello di S. Giacomo lo fondò il P. Diego di Torres all'hora che fondò la Provincia del Paraguai se ne prese il gouerno. Cominciò quello Collegio fini da suoi primi principij a fiorire con si rari, e straordinarij estempi di virtu, che i Collegiali di esto, e particolarmente alcuni più legnalati sembrauano nel loro raccoglimeto,e modestia, nell'oratione, e mornificatione, nella quale ci esercitavano, appunto tati esatti, e diligenti nouizi, e difatto molti di essi furono realmente tali, entrando all'hora nella Compagnia nostra, ed inmolte altre Sante religioni, singento

Dando informatione il detro Padre Provincial Diego di Torres al molto R. P. Generale Claudio Acquauiua di buona memoria del buon natutalen el capacità di quei, che nascono in quel Regno, si per appreder le lettere, come per imparare le virtù Christiane, e dell'esperienza che dell'vno, e dell'altro haueuano hauuto nella fondatione di questo Collegio dice così nella lettera annua dell'anno 1612. A mio parere vno de'maggiori fruttije più qualificati seruigi che hanno fatto alla Maesta di Nostro Signore i figliuoli della Compagnia, e quello che raccolgono in que sto Collegio, poiche da esso dipende il bene di tutto quelto paese, alleuandosi quiui i suoi figliuoli con quel raccoglimento, & elercitio di virtu, col quale si alleuano i Religiosi; del che non e piccolo argomento il parlar nelle loro conersationi, e ricreationi sepre di Dio N. Signore co quella facilità, che hanno i veri religiofi, il fare le loro mortificationi in Refettorio, pregare, che si dicanoloro i manca. menti in publico, e molte altre cole di gran consolatione. E se hò a dire il vero, io hò veduto in varie parti del mondo di-

nn 2

nerfi

uersi Collegij, e Seminarij della Compagnia e non hò trouato, che alcuno auanzi questo, del quale trattiamo al presente. Ed io per me spero che Dio Nostro Signore pretenda difare vn giardino di delitie, e molto gradito à gli occhi suoi diuini, ed inaffiarlo con acqua, e fangue; come giali è cominciato à fare co molte orationi, e lagrime, e col sague de nostri fortunati Padri quell'anno passato, e per quelch' io intendo non è per finir qui. E per questo ha proueduzo il Signore questi fanciulli, accioche entrando polin Religione aiutino alodarlo, e seruirlo à costo di trauagli, & anche della propria vita. E cofi èmotino da render gratie infinite a Nostro Signore il vedere con quanto deside+ rio, & istanza dimandano di essereammessi nella Compagnia, ed entrati che sono le brame ardenti di seguir questi Padri che sono stati vitimamente vecisi da gl'Indiani. Et il vedere in essi si buona dispositione è stata principal caula di allargat la mano in riceuerne nella Compagnia più di quelli, che sì pensò all principio poiche in poco più di vn'anno se ne sono riceunti sedici di questo solo Collegio. ]Fin qui sono le parole di quelta lettera, le quali io hò voluto qui ripetere distesamente per la grand'autorità, spirito, ed opinione di santità di quello, che la scrisse.

Da quel tempo in poi si è mantenuto sempre questo Collegio di maniera, che mai non halasciato di dar molto buoni soggetti alla Compagnia, ed alle altre Re ligioni:ed in esso hanno i nostri molto honoratoje profitteuole impiego, attendendo ad insegnar loro le buone lettere, e la polizia Christiana, ed insieme à coltiuare le anime di que' giouani con quegli ordini, e puntualità che costuma la compagnia in tutti i seminarij, che sono raccomandati alla sua cura i Siconfessano, communicano i Collegiali conforme alla loro regola ogni quindici giorni, ed a quelt'effetto vanno tutti insieme alla Chiefa della Compagnia con grand'edificatione del popolo perveder la modestia, con la quale vanno per le strade senza parlare, ò andar vagado or in vna, or in vn altra parte. Ed il medesimo file osferuanosempre, cheescono di casa. Quando vanno alle Chiese son preparati soro a luoghi da sedere separati, acciò che stiano con la debita decenza, e così sono molto stimati da tutti, ed ammessi fra la gente più principale, e l'vdienza Reale ha assegnato loso i banchi da sedere in Chiesa nostra nella Cappella maggiore immediatamente dopò il suo.

Celebrano le loro feste con solennica. ed in particolare quella di S. Francesco Sauerio, che è loro Protectore, nel giorno del quale recitano le loro orationi, es dialogi con buona musica. L'anno che passarono alla Casa, che donò loro il Capitan Francesco de Fuensalida (al quale si può dar vitolo d'insigne, e commune benefattor della Patria; poiche in tutta essa ridonda questo benefitio ) secero vna molto loienne processione, alla quale si troud presente, & assistè il Signor Vescouo, il Presidente, la Real vdienza, co'l meglio della terra, e tornarono tutti alle cas se loro molto sodisfatti di vna rappreseta tione, e balli che fecero alcunifanciulli di più tenera età che fecero marauigliar mol ro quei Signori per l'abilità loro, e prestez za in apprendere ciò, che loro s'infegna. Publicaron dipoi vn cartello, e disfida poetica per mezzo di vin Collegiale già graduato, il quale veniua accompagnato da buon numero dinobili, ed il giorno apputato fi distribuirono premiia quelli poeti, che si erano auanzati sopra gli altrinelle loro compositioni. Siallenano anche nell'interiore dell'anima con gran virtù. Fanno ognigiorno la sua oration. mentale, & esame di conscienza tutti insieme vnitiin vna Cappella, e finito que sto, segue subito la lettione spiriruale. Ogni otto giorni si sa loro l'esortatione, e conferenza spirituale, oltre le altre molte dinotioni, digiuni, discipline, nelle qualist esercitano con tanto feruore, che cal vol ta è necessario trattener loro la mano: E cosi quando entrano nelle Religioni hanno poco, che fare per accommodarsi lal rigore della disciplina regolare. E di gran frutto questo Seminario non solamente per le Religioni, ma anche per i Curati delle Chiese, e gouerno della Republica, poiche iui sono instruiti, sufficiencemente per qualfluoglia offitio, che

debbano poi efercitare.

E per infin da'Inoi primi principii prede la Compagnia l'assunto di educar la giouentù, e l'età più tenera in quello Regno, poiche non contenta delle scuole de studii superiori, ed inferiori, ne ha dell'altre, nelle quali possiamo dire che fin dalla culla infegna a'bambini, con le prime lettere dell'Alfabeto il timor di Dio, polizia Christiana. Tenjamo queste scuo le con la gratia del Signor molto accreditate, e ben gouernate in tutti i Collegii in quella di S. Giacomo, vi farano be quat trocento fanciulli Spagnuoli, che attendono à leggere, scrinere, e far di conti. Apprendono insieme in essa il Catechismo, il modo di far oratione, di confessarsi e di communicarsi ancora alcuni de' più grandicelli. E veramente vn gusto il vederliandar in piazza in processione col loro stendardo cantando orationi, ma molto più l'vdirgli dipoi alla porta della Chiesa Catedrale, done s'insegnala Dottrina Christiana, disputare sopra gli articolidella sede, e del Catechismo, poiche come fono generalmente si viuaci, e suegliati lo dimostrano nelle loro dimande, e risposte con gran marauiglia, e gusto di moltissima gente, che concorre iui ad vdirgli, & il Predicatore pigliando occasione da questo santo esercitio predica. dipoi al popolo con gran frutto; poiche per l'ordinario i predicatori che si eleggono per tali sermoni sono di grande spirito, e sogliono esfer le persone più graui, e di maggior autorità. Con questo sefuigio, che la Compagnia fa alla Republica non rimane alcuno in esfa, per ponero, che fia, che non impari a leggere, scrinere, e far di conti, pur che voglla, perche come noi seruiamo senz'altro interesse. che del bene dell'anime, non ve alcuno per pouero; che sia; e per non hauer con che pagar il maestro, che si scusi d'imparare. Questo è quello, che mi è paruto di riferire intorno a ministerii di questa prima classe passeremo ora a quei della seconda, rerza, ed altre, e prima di cominciarle racconterdaleune cose diedifica-Mone appartenentia Collegii per confolatione del pietoso lettore, e maggior

credito, & appronatione di questi mini.

#### CAPITOLONIX

Si raccontano alcuni casi di edificatione, per essempio, consolatione, Gammaestramento di tutti.

Ono frutti de' ministerij di questa pri ma Classe de i nostri ministerij, che sono quelli, che vengono esfercitati ne i nostri Collegij, i casi di edificatione e di conforto che in quelli sono successi, de' quali ne riferiro qui alcuni con le parole precise, che io trouo scritte in alcune nostre annue lettere dall'anno 1629. sino al 1636. doppo le qualifin'hora non sisono hauute settere diquelle parti, & in quelle scritte auanti, come il Cile non era diviso dal Paraguai, si discorre molto poco delle cole di quel Regno. Sarà dunque il principio di questo nostro discorso vnlegno, & effecto grande della diuina predestinatione occorso in vna schiana nella Città di san Giacomo, la quale vien descritto nelle lettere annue dette di sopra con queste parole fi chiamato vn padre a confessare vna Spagnola, però la persona che andò a questo effetto ad auuisare il Portinaro, non potendo trattenersi se ne andò via subito, lasciando sollamente detto il nome dell'inferma, fu cagione che il Padre non trouasse così presto la di lei cafa, la quale mentre andaua tuttauia cercando occorfe che invece di quella gli ne fusse insegnata vn'altra, done arrivando, e domandando di derra inferma, le su risposto che ini non stana tale informa, mache erastata prouidenza di Dio l'esser arrivato in quel luogo doue si trouava similmente inferma vna Mora schiana, onde il Padre entra a visitarla, l'esamina s'è battezzata, e trouando, che veramente non era battezzata la battezza in tempo, che pareua, che aktio non volesse la sua fortuna, poiche stando con buonissimas ciera incontinente se ne passo all'altra vita, mostrando, che già era stata descritta nel libro de'predestinati. Questo medesimo Padre su vna volta a confessa-

re vn putto Indiano di eta di dodici anni, che mai si era confessato, nè trouaua modo di farlo per esser l'infermità assai al uanti. Partendosi il Padre dasla cala sudetta fu inspirato dal Signore ad aspettare anco vn poco; in tanto tornò l'infermo in se, il quale bene instrutto si confelsò, doppo di che cominciò il putto ad inuocare il dolce nome di Giesu, & chiamando il suo Padrone gli disse; Non vedi Signore così bello bambino, che mi inuita, che vadi in sua compagnia? dicendo queste, & altre cose che significanano esser quello che lo chiamana quel Signore, che l'haueua ricomprato con il proprio sangue, al medemo confegnò l'anima fua mertol pultate pullo a on

Vn soldato si trouaua inuolto nella. commune miseria della Carne, hauendo appresso di se l'occasione, che la cagionaua. Vn fratello nostro, e suo parente si pole a persuaderlo, che temeste il castigo di Dio, & a disfarsi di chi gli occasionava tanto male, accettò ilfoldato il conseglio, e fece di maniera murar faccia a questo negotio, che cominciò a feruire a Dio di cuore, piangendo amaramente la vitapallata. In questo tempo fu sopragiunto da vna terribile infermità, per la quale su sorzato ricourarsi all' Holpitale, done andà a visitatlo vin Caualliero, che era solito di frequentare la nostra casa, e che similmente con sini cerità d'affetto trattana del servitio dinino; questi esortandolo con parole a pro posito per quell' Altimo passaggio, l'infermo glidisse, che questo non sarebbeoccorso così presto, perche hoggi, diceua, e Gionedi, & io sono assicurato dal Cielo di non morire sino al Sabbato, che è il giorno della santissima Vergine; tuttania non poco ne dubitò il Canalliero, per essere nell'infermo il polso assai debilitato; mosso nondimeno dalla curiosita tornò il Sabbato, e vedendo che quali spiraua gli pose la candela bene; detta in mano, al quale finfermo significò che ancora haueua tre hore di vita; onde tornando il Caualliero passato il det to tempo troud, che già finiua di spirare, con che si venne a complire quanto dall' infermo era stato predetto, lasciana

do con questo fatto, e con la sua vera penitenza pegni affai grandi di perdono.

Dandosi vn'giorno il segno solito, perche venissero alla disciplina, accompagnò gli altri vn' huomo, che con vna occasione assai inuecchiata tenena l'anima sua quasi persa. Onde sentendo il segno, e ricordandosi di quello che in altre simili occasioni in quell' hora haueua visto praticare in detro luogo, mosso da dinina inspiratione li storzò di scappare da quella, che in quel punto lo riteneua, e quali vn' altro Gioseppe lasciando la cappa in mano della maia femina, refistendo essa alla volontà, che mostrana egli di voler sentire la parola di Dio, vinse la santa inspiratione, venendosene alla nostra cafa in tempo, che il Predicatore con atti di penitenza sopra il Salmo del Miserere. moueua conle sue parole quell Audienza. Penetrarono quelte medeme parole di maniera il cuore del nostro Gioseppe, che cominciò gridando a domandare ad alta voce misericordia, temendo, che prima di partirsi dal luogo egli hauessero da impedire i suoi peccari, se che sa Tekra, ò il Cielo ministri della durina giustitia la doueuano eleguire contro di lui: in fine tatta yn, poco di cregua, disfatto in: lagrime primadi vicire dalla nostra cafa si prostrò à i piedi di un Confessore, etticeuendo il benefitio dell'assolutione sent za ascingare se ne va d casa della fina mali amica, con le quali lagrime, più che con le parole la persuade a seguire i suoi palsi, con che l'uno, e l'altro liberati dall'era rore, nel quale si trouauano, perseueras no nel scrutto do Dio : o mo Dal o da col guino Dal o da col guino de la Companio de la color de la co

Vn'altro si venne à confessare con uno de' nostri che similmente: finiua di sentira vno di questi sermoni, nelli qualigli pareua, che con particolare attentione il Predicatore hauesse indrizzato isuoi discorsi in lui persuadendosi, che il detto Predicatore per renelatione hauesse per netrato il suo cuoressstandosene egirinnolto in questi pensieri, confuso se ne tornò alla propria casa, doue di repente gli parue non lolo imaginariamente, ma infarro di verità, che era portato sopra vol altro monte, di doue si scopriua vn'altez= za, e precipitio horrendo costripieno di

tuon

fuoco non ordinario (conforme è veramente quello del luogo miterabile, doue i condennati pagano la giulia pena de loro delitti, perche era funza dubbio il medemo Inferno)e che i ministri della diuina giustitia procurauano di precipitarlo in quel luogo, al ch'egli fe cesse non poca refiftenza; fin tanto che disfatto in lagrime ritornò in se, con molta pena della vita che haueua tenuto per il passato; onde venutofene al Collegios fi prostrò à i piedidi vn Confessore, facendo con vn confessione generale, vna compita relarione de glizanni da esso malamente spesi, e raccontando quanco vitimamente gli era successo, che al tutto die de il Contelfore quella credenza che meritaua l'attestatione che faceuano le sue lagrime, & i suoi singhiozzi, con che resto non meno contrito, che defiderofondi correggere per l'auuenire la vita da ello tenuta per il paffato arione e preficigación

Vn'altro senti vna sera discorrere vn predicatore sopra la granità del peccato mortale, e della strage, e malore che caufa in vn'anima; con che gli pareua in quell'instante che la diuina giusticia gli ftringesse con vnforcelaccio la gola, e che in effetta egli si astogasse, sin tanto che arriuato alquanto, e confidato nelfavore della gloriofa Regina del Cielo Maria Santiffima; se ne venne al nostro Collegio, doue con non minor mostra di contritione di quel c'hauea fatto il passato scoperse al Confessore l'intimo del suo cuore, con che restò libero della passata passione, riceuendo il benefitio dell'assolutione; of oran arranged

Erano già passati molti anni, che vn' altra persona trattenendosi con prattica milerabile con la quale pasceua i suoi di sordinati appetitisse n'osci una notte tato compunto, che non solo si dissece di quella che era la cagione della perdita dell'anima sua, massi marauigliana non poco che si tronasse persona che sentendo il Predicatore no sacesse il medesimo, satisfacendo a nostro Signore con una compita confessione accompagnata dalla penitenza come eglisece. Altri cassimili si pocuebbero addurre, e conersionis nelli quali si è vista campeggiare la divi-

na misericordia, e la particolar providenzas che il Signore hà tenuto in ordinarequesta structuosa prattica come si è visto.

Non si deue però passare con silentio in questo luogo vo' altro strano accrescimento, encomiersione particolare di vn huomo del tutto perfo, edontano da Dioil quale erano già trent'anni che non si confessaua, se non malamente, perche se alcuna volta si confessaua lo facena sagrilegamente, tacendo, e dissimulando i suoi peccati, con anco communicarsi nel medesimo stato, cumulando in questo modo mali à mali. Ne i giorni Santi l'inipi rò il Cielo co vna strana visione ariuederside gli errori commessi come sece andandolene à trouare vno de nostri, alli piedi del quale si contessò con molte lagrime. Vidde costui vn giorno la maestà di Christo Signor nostro con volto, & aspetto seuerissimo, quale appunto lo descrine Isaia com vna spada di suoco inmano, con la quale minacciava quetto milero peccatore, ma che sospendeua il colpo, restando egli tremante senza haner ardire di monersi; come ne anco lo fece, non ostante così spauentosa vision e dal sozzo, e miserabile stato, nel quale perseueraua; ma quel Signore che conquesti rigori pretendeua liberarlo da quello, se gli mostrò la seconda volta con aspetto più seuero, e grandemente adirato rinfacciandoli la sua detestabil vita, nella quale era stato stuolto, e perseuerato per tant'anni. Mancaua a quello peccatore la ragione, el'intellerto; poiche ne anco con questiaunisi si rendeua alle viscere pietose di Christo; gli apparse la terzavolta, e gia scaricando il colpo della spada della diuina giusticia cadeua sopra di luiquando per mezzo del fauore, e tutela della Beatissima Vergine, che ancor esta viera apparsa, intercedendo per il medesimo peccatore, e discuopredo ilsuo Virginal petto alsuo Santisimo Figliuolo, dal quale hauendo gustato il nettare del suo latte, per quello, pregandoloa voler perdonare a quest'huomo cost fuori del vero camino, e per il quale encrana Malenadora, con questo si placò il suo Beatissimo figlio, iloquale poiche vidde il peccatore compunto; cessando Market Services

il castigo rimise la spada del suo rigore nel sodero, & il peccatore attonito, e consusore nel sole ne corse alli piedi del Consessore con tantisospiri, e lagrime che assicurauano la verità del caso, disponendolo per vna compita consessione, che egli secconstrano sentimento, il quale riceunta la gratia della assolutione si parti, andando non molto lontano dal detto Padread vn luogo doue castigò il suo corpo seuerissimamente con vna sorte disciplina da sangue.

Successe ad vn Caualiero della Citra, nobile, giouane, e bizzarro che entrando egli vna notte per l'andito della sua casa su assalito repentinamente da vn strano timore, e paura, che per non essere in ciò assuefatto gli sù vn mal pronostico diquello che poi gli doueua succedere. Per diuertirsi, si pose a leggere un libro di trattenimento, ma più se gli accrebbe la paura, perche accanto le sue proprie mani, ne vidde due altre di pallidezza similia quelle di vn morto; si leuò in piedi attonito il Giouane, & ancorche si tro uasse con vn gran batticuore, se ne andò a letto, doue appena smorzato il lume senti vicino al capezzale un timoroso sospiro, che gli fece arricciare i capellia prese animo, e coprissi la testa però al mometo gli fu due voltescosso il letto;restò egli atterrito con un respirare cosi difficoltofo, che quasi gli sospese l'vso de' sentimenti; ma vedendo che il pericolo cresceua sepre più, sforzando la deboleza à viuaforza di spirito si leuò dal letto ando di mano alla spada che in quel puto gli serui più tosto per bastone da so. flentarsi che per arme da difesa. Tra tato che s'inuiò per vna lume ancorche fusse ritenuto, e impeditogli il passo vici suori della stanza, e con la lume sopranaturale, che giunse prima della materiale, si mi fed confiderare il modo con che viueua, e quanto malamente complina con gli oblighiche hauena di Christiano. Tro mandoficon questo pensiero sopra la soglia della porta gli sù dato vna spinta,co · la quale cadédo in terra perfe totalmente i sentimenti, venne la candela, e genzi le quali ancorche cercassero minutamente tutta quella stanza non trouaro

no cosa alcuna, ma essendo andati alla ... stalla con occasione dell' insolito nitrire de caualli, furno trouati fuor di modo inquieti, e fottosopra, da che raccossero che non era cosa di questa vita quella che induceua timore nell'istesse bestie. Tratanto il Caualliero ritornò in se, venendogli nel pennero che questo era vn'auniso di Dio, se ne venne la mattina seguente à trouare vn padre delli nostri, e raccontandogli con giuramento il calo suderto, per consiglio del detro Padre secealcuniesercitij spirituali, facendo vna confessione generale con tanta tenerezza, e deuotione, che faceua reltare marauigliati tutti quelli di sua casa, e questo fu cagione che doppo seguitasse la frequenza de'Santi Sagramenti con edificatione non ordinaria, a transfer a feet

Non fù dissimile l'effetto, quantunque, la causa susse disserente in vna Donache si venne à confessare alta nostra casa, il che fece con vna confessione generale di tutta la sua vita con dolore notabile, pentimento grande, e questo perche erano passati più di trent'anni che taceua. vn peccato nelle sacrileghe confessioni, le qualifaceua solo per compimento, ancorche per ridurla hauesse hanuto più d'una interiore inspiratione, e che nostro Signore puivolte gli hauesse toccato il cuore, e che la conscienza hauesse operato il suo esfetto con il mezzo de dotti fermoni che in diuerse occasioni hanena sentito. Desiderò il Confessore di sapere la repentina mutatione diquestasua penicente; & interrogandola sopra di ciò rispose che ne era stata la cagione vn Sermone di vn Fredicatore, alle cui ragioni non haueua potuto fare altra refiltenza. Però quello in che più si scorge la divina virtil è, che il Predicatore da lei riferiro era cosi freddo nel dire, e ramto poco efficace nel mouere, che ben si verificò in quelto caso quello che scrisse l'Apostolo a quellidi Corintho. Et sermo meus, & prædicatio mea, non in persuasibilibus, humanæ sapientiæ Verbis, sed in oftensione spiritus, & virtutis, vt fides vestra non sit in sapientia hominum; sed in virtute Dei. Poiche quando al Preldicatore humano mancaua efficacia, per

persuadere, nel diuino soprabondana la gratia per monere ogni più duro cuore.

Simile a questo è vn'altro successo anuenuto ad vn'huomo, il quale per molto tepo haucua taciuto vn peccato vergognoso, per il che faceua gagliarda resistenza. alle inspirationi con che la divina bonta desiderosa dirimediarui gli andana perfuadendo vna semplice, e compita confessione delle sue colpe, e questo con impulfi, e cofi grandi, e vehementi representationi del pericolo, nel quale si trouana, che sarebbero state sufficienti à mouere vn bronzo; ma era canta lafua, ostinatione, che pareua volesse contrastare alla virtù dinina, e che come disse il Santo lob, Tetendit aduersus Deum manum suam, et contra omnipotentem roboratus est. Era la battaglia che si faceua tra Dio, e questo peccarore del pari, sforzandosi egli di ritirarsi da Dio, e Dio a procurare diridurlo al vero camino: egli a non fare alcun conto della morte, del Giudicio, ne dell'Inferno, dicendo che quantunque fi fusse visto nel mezzo delle fue framme, non se ne voleua confessare, e Dio che haueua da rimouerlo da questa ostinatione consola vna parola. Sent tì vn giorno quest'huomo più per compia mento, che per altro vn discorso di vno delli nostri, & in vn'istante, ò divina potenza? trasformò Dio il suo cuore, poiche hauendolo di pierra, glilo diede di carne, con che pentito della sua mala vita, la mutò con vna compita confessione di tutti i fuoi peccati che simbane anche

Però affai più marauigliofo è il cafo fe guente. Tenena il Signor Presidente vn' Indiano, che per esser poco che l'haueuano fatto prigione all'inimico non era stato nè battezzato, nè cath echizzato, il che se bene dal suo Padrone era stato ordinato, non però gli altri di casa à chi spettaua di esfeguire erano stati diligenti in condurlo alla nostra casa. Pretendeua il Demonio la sua ruina, perche non contento di esser Padrone dell'anima, volles ancodimostrarsi Signore del corpo, e del lavita temporale. Onde vna notte le nel andarono alla stanza di lui (situata non. poco dentro l'interiore di quella casa) due Demonii in forma humana, quali sen-

za che egli potesse sargli alcuna resistenza, lo presero à viua sonza, e lo portarono nel cortile principale di desta casa, doue cominciando à leuarlo per l'aria, quando su vicino al terto, che era assalto, vedendosi il miserabile in pericolo così grande, senza sapere come infidele chisi chiamasse, inuocò Giesti che nolesse auttarlo, e su tanto efficace quello divino nome, che intimoritiquei spiriti infernali dal sencirlo nominare solamente, che lo lasciorno cadere dallasponda del tetto, del guale portandosi dietro alcune teuole, diede cosi gran colpo nel suolo, che vi su darisarcire per qualche giorno; vno delli nostrise ne andò a quella volca doue hauendolo catechizzato, e battezzato, e cofi refagli la falure dell'anima in breue recuperò anco quella del corpo.

# CAPITOLO X

Segue la mede sima materia, la quale si termina con due successi, che maggiormete fanno ri splendere la deuotione del nostro Santo Padre Ignatio, e San Francesco Sauerio.

N questa medesima lettera annua del 1636, trattandosi del Collegio della Concettione si raccontano altri casi. che si aggiungono alli già detti con le medesime parole, e sono le seguenti No sono mancati altri casi di edificatione in questo Collegio confirmati la maggior parte con giuramento da chi venne à rifetirli al suo consessore. Assigneua la cala di vn cert'huomo il Demonio, bats tendo hor l'vno, hor l'altro visibilmente. & invisibile con bastoni, tenendo in quelta maniera cosi inquieti tutti di quella. cala, che non sapeuano, che farsi. Se ne venne al nostro Collegio raccontando le sue afflittioni ad yn Padre delli nostri, il che inteso dal Padre Rettore su determinato, che due di quei Sacerdoti andassero a celebrar messa in quella casa, esponendo nella medema le reliquie del nostro Padre S. Ignatio, che sono di tanta virtù cotro i Principi delle tenebre. Si efegui il tutto conforme era stato concerato, e subito ne seguil'efferto, che si desideraua. Se tiuano i Padri il Demonio che con euidenti dimostrationi si manifestaua, passando sora da va luogo all'altro, & hora toccando soro i vestimenti, ele scarpe, con che viddero con gli occhi loro proprii quel tanto che dall'afficto huomo era stato ad essi puntualmente contato; però entrando nella casa l'Imagine del nostro Santo Padre, entrò anco nel cuore di tutti va gran consorto, di doue in brene ne vici il Demonio, non hamendo ardire di più insettare quella pouera casa che in

cante maniere hauena tormentata o and Simile à questo je vn'altro successo. Perseguitaua il Demonio vn'altr'huomo con gran pertinacia, tormentando esfo, & vna sua parente con intentione di per suadere a ciascuno di essi communicatione affai più stretta, e meno ritirata di quello che si doueua alla loro parentela! Trasformauasi il Demonio, pigliando forma di Angelo di luce, con che se gli poneua auanti visibilmente assai bello, afferendo esfere vno de gli Angeli che erano caduci dal Cielo per il suo peccato; ma che per estere stato il suo assai più leggiero di quello de gli altri farebbe venuto il tempo, nel quale Dio gli hauerebbe hauuta misericordia, e che però staua con speranza di hauere vn giorno da tornare à godere la sua gloria, e beatitudine. Altrevolte senza lasciarsi vede re parlaua in alta voce, causando in quelli che lo fenciuano vna paura, e spauento terribile, in modo che il più animofo veniua à restare non poco sbigottito. Per liberarsi quest'huomo da queste molestie prese partito di venire à darci conto di questo suo travaglio: onde con i nostri confegli, e rimedij se ne tornò molto co solato. Si separò subito dalla detta sua parente, e con questo giamai è tornato a sentire la spauentosa voce, e presenza del fuo inimico.

Vn'altro huomo venne da vn'altro Padre, acciò volesse aiutarlo in certo aggrauio, che gli era stato satto, attestando con ogni ingenuità, e co giuramento, che nella notte auanti stando per finire di leggere in vn libro spirituale gli apparue vna delle persone che haueuano hauuto par-

della quale, ancorche non hauesse visto il volto, senti che lo toccaua, e che riconoscendo egli la voce haueua inteso che gli domandana perdono del torto, che per causa sua gli era stato satto, il quale perdonandogli, nel medesimo punto disparue.

Haueua vn' huomo per vergogna taeinto vn peccato di sensualità, e perdo spatio di anni trenta non si era mai confessato, ne communicato, inganando sempre il Parocho se quelli che per Basqua di Refurrettione gli domandauano il bollettino della Confessione. Mala bonta diuina, che tanto stima vn'anima, nona permesse la perdita di questa del tutto cieca, e miserabile ( e come per mezzo de i trauagli suol suegliatsi l'huomo più fonnacchioso)volse la dinina maesta più tostoche li prouasse in quelto mondo, che castigarlo nell'altro, confinandolo in letto con vna grane, e penola infermità. per la quale si ridusse à gli vitimi termini della vira : onde riconoscendo egli lo sta. to miserabile, nel quale si trouaua per la suapoca confidenza ad effecto di confesfarsi, dubitando della sua condannatione fece chiamare, vno de'nostri Padri, con il quale a bell'agio si confessò con apparente mostra di vera contritione, e con fermo proposito di emendarsi per l'auuenire, & il Signore Dio che solo pretendeualla salute dell'anima sua, subito che l'hebbe riceuuta per mezzo di vna confessione generale, gli concesse anco quella del corpo, si che da quel tempo in poi halempre continuato con particolar edificatione, ringratiando fua divina Maesta per un benesitio tantosopranaturale . ed . . den se

Vn soldato, che era gran tempo, che a briglia sciolta continuaua in ogni sorte di vitio, e di peccati, non confessado si di quelli, se non di alcuni per mero com pimento, gli occorse vna notte di vedere mentre dormina in sogno che se gli partiua l'anima, quale venina presa da Demo nii, che con essa strepitosamente andanano a precipitarsi nel prosondo abisso, e che nell'istesso tempo all'incontro vedes se la Regina di misericorda Maria san

risima che interrogana i medemi Demonij, perche portassero via quell'anima, che questirespodendo, che ciò faccuano perche haueua taciuto i peccati nella confessione, la medesima Vergine Santilsima gli ordinasse, che in quel medemo punto douessero lasciarla, perche haueua desiderato di esser suo deuoto, e che in mezo di tante abominationi della sua mala vita mai si era scordato diraccomadarsi caldameate alla sua intercessione, desiderando la sua protettione, e pregandolache lo volesse liberare dal miserabile stato, nel quale viueua; con che quelli Demonij lasciassero la preda, e la Beatissima Vergine l'esortasse à confessarsi di cuttilisuoi peccati, & a proseguire nella sua deuotione, nel quale restante esfendofiegli suegliato, e parendogli sognoquello, che era stato vna mera visione, gli successe quello, che suole internenire a molti infermi, che doppo la falute si oppongono à Dio, al quale si erano offerti nelle loro infermità: si retirò in tanto dal proposito che haueua fatto di confessarsi; & opponendosi alle diuine inspirationi, tornodinuono alla sua pelsima vita. Determino quest'huomo di lasciar la guerra, e perche in questo Regno si troua. gran difficoltà in farsi cassare dal Rollo della militia, per riuscire con quanto da egli si pretendeua a quest'effetto si finse ammalato ingannando i medici: ma Dio che per quel medesimo camino che egli se ne tuggiua, per il medesimo volcua sinirlo di ritirare a se, e sanar la di lui anima trouò modo che la finta malatia si conuertisse in vera infirmità, e che veramente si trouasse infermo, chi fingeua di esser tale in apparenza. Il male passò tanto auanti, che i medicilo fecero disperato; onde temendo egli il pericolo di perdere l'anima fua, & insieme riconoscendo la fua ingratitudine, si riuolse à Dio con tutto ilcuore, e facendo chiamare vn Confessore della Compagnia, si buttò a'suoi piedi confessando le sue colpe con tanta mostradi pentimento, che gli serui di vna gran consolatione per vedere cosi grand' estetti della divina misericordia, e della. predestinatione di questo penitente.

Concludiamo questo capitolo con-

due casi ammirabili che operò il Signor nostro, vno per intercessione del nostro Padre Sant' Ignatio l'anno 1603. el'altro per quella di san Francesco Sauerio nel fine dell' anno 1644. Il primo firacconta dal Padre Gabriele de Vega, vno delli otto compagni, che come si è detto, se ne passarono a fondare i Coslegii, e missioni del Cile, il quale così dice [ Darò fine alle cose che Dio ha operato per mezo de' nostri in questa Città di san Giaco. mo, con la refacione di vn miracolo, che il nostro Padre sant' Ignatio sece in persona di vna Donzella. Si chiama questa Donna Catherina de Morales figliola di padre, e madre molto nobili, non poco pij, e grandemente deuoti, e benefattori della nostra Compagnia, Leggendo questa Signora la vita del nostro Santo Patriarca, gli prese tanta denotione, che si volse dare tutta sotto la sua protettione con gran confidenza di ottenerla sicuramente, mediante la sua santa intercessione. Doppo certo tempo cadde quelta. giouane inferma di vn male, che participando di humore affai pestilentiale gl'im piagò tutto il corpo di maniera, che non potena nel letto voltarfi da vna parte all'altra, senza vn grande, e vehemente dolore : vi furno applicati tutti li rimedij, che l'arce humana ha faputo inuentare, ma fenza alcun miglioramento; anzi, che ogni giorno più andaua peggiorando nel fuo male, il quale tanto maggiormante. si faceua maggiore, quanto era più grande la difficoltà della giouane in farli vedere dal Chirurgo, per il gran rispetto, che haueua della sua verginal modeltia: di maniera, che quantunque la madre, e zia la confegliassero, e persuadessero à lasciarsi vedere, e curare dal Chirurgo, atteso che no facendolo, ne sarebbe seguita la di lei morte; nulladimeno staua ella costante in non voler ciòfare, tenendo per minor male l'esporsi al pericolo della vita, che mancare al rispetto, che doueua hauere alla sua honestà, e modestia. L'infermità dentro questi termini andaua facendo il suo corso, arrinando tanto auanti la qualità del male, che ridusse la giouane all'vitimo, e manifesto pericolo della vita; di che fu auuisata non solo dal

la madre, ma anco dal Confessore, il quale gl' impose perserupulo, di conscienza che si douesse lasciar curare, & applicare i rimedij humani, che Dio haueua lascia-

ti, per non lasciarsi morire.

Con gran dolore permesse l'inferma, che si facesse quel tanto ch'era stato ordinato più tosto per non offendere sua diuina Maesta, che in riguardo della propria salute; però, ancorche consentisse, che si chiamasse il Chirurgo, tuttauia ricordandosi de i miracoli, che haueua letto del nostro Padre sant'Ignatio, per li quali gli haueua preso tanta gran deuotione, si raccommando al glorioso Santo con atferro straordinario, domandandogli con molte lagrime, che già che haueua operato tanti miracoli: la douesse protegge. re in tanta confusione, essendo tanta sua deuota; nè permertesse, che la sua. honesta hauesse à patire tanta vergogna, che à lei tanto dispieceua, e gli teneua trauagliato l'animo, sacendogli grande instanza, che solamente procuraste di otrenere da nostro Signore che restasse sana di quella infermita, e piaghe in quanto ella non si poteua curare con le proprie mani, e che però era necessario che sustero viste dal Chirurgo, che in quanto al resto hauerebbe voluto che quelle piaghe glifussero restate, ancorche glihauessero da occupare tutta la vita per hauere occasione maggiormente di esfercitare la patienza, & in questo modo hauere alcuna cola da offerire à noltro Signore, e che se gli faceua questa gratia voleua andare noue giorni continui a visitare la sua santa effigie, e digiunare tutti quelli giorni, e fare elemosine à Poueri. Fù cosa marauigliosa, e che a pena si potra credere. Non haueua ancora finito di pronuntiare il voto sudetto, quando si senti rapire da vn dolce sonno, che durò fino alla meza potte, doppo il quale rif ue gliandosi, si voltò dall'altra banda senza alcuna difficoltà, che ciò gli era stato impossibile difare per l'addierro senza vo grandissimo dolore, che la tormentaua. Piena l'inferma (che più non era tale di ammiratione, e marauiglia, cominciò à gridare, miracolo, miracolo, co che suegliate la madre, e le serue di casa,

corsero con il lume à veder quello, che occorreua, e trouarono l'inferma, che rendeua gratie, e lodi à nostro Signore. per la gratia, che co il mezo del suo gran seruo Ignatio gli haueua fatta, la quale riconoscendo con più commodità le proprie piaghe, trouò, che conforme la sua do manda erano guarite apunto tutte quelle che era necessario di mostrare al Chirurgo, perche le curasse (che erano le più pericolose ) e tutte l'altre, che lei poteua curare di sua mano restorno come lei haueua richiesto per esercitio della sua patienza, e maggior suo merito. Subito venuto il seguente giorno si leuò dalletto, e se ne andò alla nostra Chiesa accopagnata da sua madre, e parenti, le quali tut ti si confessarono, e communicarono in rendimento di gratie per cosi gran. beneficio, complendo nel rimanente l'inferma con molta puntualità, e deuotione il suo voto ) sin qui la lettera annua. Questa Signora restò cosi deuota del nostro Sanro Padre Ignatio, e della sua Religione, che insieme con sua madre gli fece donatione di tutto quello si trouauano puntualmente copita doppo la mor te di ciascuna di esse che in vita loro vissero con gran retiratezza, esempio, e virtù frequentando continuamente i Santifsimi Sacramenti.

Voglio concludere quello capitolo, aggiungendo a questa marauiglia del nostro Padre Santo Ignatio vn'altra del suo fedel compagno, e grand' Apostolo dell'Indie San Francesco Xauerio, il quale per essere cosi grande pare che non capedo in tutto l'Oriente doue predico, e si a ffaticò personalmente se n'è passato in Occidere, e se non in persona, almeno per mezo delle sue virru, e gran maraniglie. , con le quali acrualmete stà honorando, e fauorendo quelle parti. Finalmente ric :euei vna lettera di vn Capitano del Ci' che arriuò poco fa in Ispagna, persor 12. per la sua nobiltà, e buona opinione degna d'ogni credenza, e che quando a nco nonfusse tale la cosa che egli riferi sce è tanto publica che in niuna manie ra si può dubitare della sua verità, poter idosi verificare per testimonianza di tuttic quelli della Cietà di San Giacomo, la qui ale

questo glorioso Apostolo di quel nuouo; mondo volle honorare, moltrandoli cofi marauigliofo, come si vedra per mezo del Capitolo di questa lettera, della quale regiltro in questo luogo le proprie parole, che sono le seguenti. Poco prima del giorno della natività di nostro Signore dell'anno 1644. staua per spirare yna delle Signore Pinede figlinole del Maestro di Campo Alvaro Nunez Monaca nel monasterio della Concettione di S. Gia como, & il P. Modogliel raccomandado gli l'anima già del tutto disfattasi per le fistole, & altre infermita hauute come sa V. Paternità, come per esser già tanto te po, che si trouaua inferma. Staua à capo del suo letto yn ritratto in stampa del glo riofo San Francesco Xauerio, al quale in quel punto si raccomandò con essetto tanto segnalato, che miracolosamente Iolleuandosi domandò yn poco di acqua fessendo già quattro giorni che non pigliaua cola alcuna) doppo di che continuando la marauiglia, senza alcuna dilatione si leud à sedere sopra il letto, niuno aiutandola, e successiuamente in piedi, saltando come fuori di se per il contento, & allegrezza fenzaaspettare che gli fusse portato l'habito fuori delletto, pigliandolo da se medesima, del quale ve flitafi in presenza del medesimo Padre, e dell'altre Religiose che la piangeuano già per morta, nel medemo modo, se ne andò con i proprij piedi al Choro, seguendola tutto il Conuento doue si troud sana di tutte le fistole, & infermità che già A trouaua, perilche tutte quelle Signore Monache cantarono il Te Deum laudamus,&c. con incredibile allegrezza, & ammiratione di cosi gran miracolo, & hauendo il Vescouo ordinato al maestro di Scuola della Cathedrale Don Francefco Maciado che confiderasse bene, e giu-Rificasse questo caso con ognidiligenza) e ciò da esso esseguiro puntualmente il giorno dell'Incarnatione ssi portò la fanta Imagine alla Chiefa maggiore predicando la mattina detto Signor Vescouo in habito Pontificale per due hore conrinue, che quando fini era già passato mezzo giorno d'vn'hora con quella dottrina, quale si deue credere per essere vn

gran Predicatore come è noto a Vostra Paternità con quale occasione raccontò del Santo grandissime marauiglie, e della Compagnia non minori grandezze, doppo di che verso il tardi la medema santa imagine su portata in processione alla Chiefa della Compagnia, facendolegli molti altari; vicendo fuori ad incontrarla il Patriarca Sant'Ignatio portato da suoi figli in processione con moltasolennità a riceuere il suo Santo compagno, conforme da altri fara stato scritto a Voltra Paternita, che constile assai migliore hauranno fatto relatione di questo miracolo, riferendo più minutamente le circonstanze di vna cosa tanto degna di memoria, e che hà apportato tanta. gloria al glorioso Santo, & alla nostra.

Compagnia in quelle parti.

Fin qui il Capitolo di questa lettera. scritta sotto la data delli venti di Febraro del presente anno 1646. la annua sopracitata del 1636, riferisce altri casi, nelli quali il glorioso Santo mostrò la virtù, della quale sù dotato da Dio sopra le tépeste del mare, e quanto yaglia la sua in tercessione appresso sua dinina maesta, delli quali hò memoria particolare, conoccasione di hauermeli raccontati la medema persona, alla quale erano occorsi, che era vn Soldato, il quale mi assicurò che in vita sua non solo non si era mai ricordaro di S. Francesco Xauerio, ma netampoco conosciutolo, il quale trouandosi in vn gran pericolo dentro di vna Piragua, sorre di Vascelli, che si compone di solo tre tauole vnite assieme, & in vn. golfo tempestosissimo sette leghe lontano da terra, doue in mezo all'onde alpettaua di momento in momento la morte, per hauer perso anco il Remo, che seruendo di Timone gli era dalla forza della rempesta stato rotto in più parti, mentre soffiando due contrarij venti in quel medemo punto pareua, che volesse inghiottirlo, gli venne in memoria il nome del Santo, che come si è detto già teneua scordato, è per dir meglio del cutto non conosciuto; nel medesimo punto che disse queste parole: San Francesco Xauerio aiutateci, s'incaminò la Piragua, & oppomendofi al vento seguitò la sua nauigatio,

ne senza pericolo per sei leghe continue, sino che ne vscirono à saluamento, con che diuolgadosi la fama di questa maraviglia fii poi seguitato ad essere riuocato da quelliche si trouano in similiangustico, venendone i medemi liberati, confidati nella sua santa intercessione come successe al medemo soldato in altre occasioni che similmente mi raccontò, & io potrei riferirne molte, nelle quali hò esperimentato la fingolar vitrà, e potere di que sto glorioso Santo, cosi in mare, come in terra, in tempo di tempesta, e di peste, nel quale misono trouato; però non voglio più trattenermi sopra queste cose, perche i prodigij, e miracoli, che sisanno di questo prodigioso Taumaturgo, sono tantile con grandi che non poco contondono, mentre non laiciano apparire tutto quello che si potrebbe di nuono apportare, con che seguendo il mio argomento, me ne passo a dire de i ministerij della secoda, e terza classes delle quali si tratterà nelseguente Capitolo.

### CAPITOLO XI.

Si tratta de' ministerij della seconda, es terza classe delle missioni del Cile.

Ella feconda Classe della nostra diuisione pongo le missioni, che si
fanno ne' contorni delle Città, vna, ò due
leghe distanti da quelle, dico in quelle,
che chiamano Ciacras, che sono come
quà i Villaggi, di done si cauano le prouisioni comestibili per le Città sudette. E
queste missioni per essere situate molto à
proposito, così più facilmente possono
impiegarsi nel servitio di ciascuna di esse
qualsiuoglia delli nostri per debole che
egli sia, perche si torna sempre à dormire in Collegio.

Si publica per queste missioni vna Domenica auanti il Giubileo, il che si sa nella Ciacra, done si deue celebrare, e per il giorno destinato à quest' essetto tutti si radunano insieme; li Padri poi se ne esco no dalla Città di mattina, mettendosi subito a confessare, predicando, e communicando all'hora debita, passando il resto della giornata in confessare quelli chesono stati impediti di poterlo fare auanticatechizando, battezzando, & attendendo in somma à tutti gli altri ministerij, che fono soliti di farsi nell'altre missioni. Questa è molto à proposito per il sernitio di Nostro Signore perche in queste Ciacre vi sono gran numero di Indiani, e Mori, e non pochi Spagnoli, che per attendere à i loro negotif perche in quel tempo appunto iui è il maggior sforzo della taccolta) non possono assistere nelle Città, restando però prini di questo soccorso spirituale, che da loro viene grandemete desiderato, come anco dalli Parochi, liquali fogliono riceuerci con gran carezze, e correste, ostentando la stima, che fanno della Compagnia, che però da niuno viene à ciò fatta alcuna resistenza anzi c'inuitano, essendo loro medesimi quel li, che publicano detti Giubilei, anim ano do i loro Parochiani, e convocandoli, acciò non manchino d'internenire nel det to giorno come sopra definate & B tanto grande il numero di quelle Ciacre, e viè tata gran gete in cialcuna di effe, che vi hauerebbero molto ben che fare due,e più Padri tutto l'anno, ancorche non hauessero altro da fare, che andarsenedi Cia cra in Ciacra efercitando i nostri ministerij, potendo cauarsene tanto frutto, come in qual si voglia altra parte. Però come adesso siamo tanti pochi, non vi è lalcuno del tutto applicato in quest' imspiego, non potendosi per la medesima. caula continuarsi tutto l'anno, se non solamente per alcune Domeniche, ne'quali giorni alcun maestro, ouero operario del Collegio può disbrigarfi dalle fue occupationi ordinarie, & attendere d quell' opera di tata carità, e merito per il gran trauaglio, che si passa in insegnando, 🐱 cathechizando i nuoui Christiani, e particolarmente i Neri fordinarij , chehabbiamo detti di sopra, perche si come in queste Ciacre, per esser situate nel Campo sono più saluatici, sono anco più incapaci; perilche è necessaria vna patienza non ordinaria, & gratia da Dio particolare, per poter resistere al trauaglio, che apportano con la loro rufficita, ignoranza, & vna come naturale impotenza, per intendere quelle cose, che appartengono alla falute eterna. Ciò non! oltante: quelta è vna missione la più soaue, e diminor trauaglio di tutte l'altre, ilche auuiene per hauer cosi vicini i Col-)

· legij.

Nella terza Classe si puol mettere vn' altra sorte di missioni di non poca morcificatione, e trauaglio, perche partendo alcuno à quella volta non se ne torna a casain due, ò tre mesi, dentro il qual terminee impossibile a non patire molte incommodità, non ostante che andiamo ordinariamente per habitato, e per luo ghide' Spagnoli, che sogliono riceuere i Padri Missionarij come Angeli del Cielo, che cofi irchiamano, e cosi li publicano, vedendo il gran frutto che si raccoglie da nostro Signore per mezo de' lo ro ministerij. Il distretto di queste misfioniè di dieci, venti, e trenta leglie lonstano dalle Cietà, dico in quelle, che chiamano stanze, che sono similmente come Villaggi, ma molto più remote, doue stà il groffo delle loro facoltà, la razza de be-Riami, i lauori della marinaresca, le concie de' Cordonani, & i guadagni di maggior confideratione si conservano. Stanno queste sanze situate cosi frequentemente, e vicine vna all'altra, che si può scorrerequaficutto quel paese, e dormire sempre in Villaggi dalla Concettione fino à Coquimbo; che sono più di cento cinquanta leghe dipaese, tutto ripieno digente Spagnola, Neri, & Indiani, non poco bilognosi della dottrina, ammae stramento, esoccorlo spirituale della parola di Dio, & amministratione de' santi Sacramenti della Confessione, e Communione, perche se bene oltre i Paro chi, che sono destinati in ciascun Territo rio, egiurisdittione visono molti Cappellani, che celebrano à quelli, dalli quali vengono sostentati per quest' effetto nelle loro stanze, come anco vi sono vatij Conuenti di S. Francesco, di S. Ago-Rino, e di nostra Signora della Mercè, e. della Compagnia situati per quei Campi in diuerse parti, e luoghi per aiutare de quella parte i più vicini come si è detto al suo luogo; con tutto ciò si sono auanzatitant'oltre questi termini, che vi sono di molti luoghi doue rare volte arri-

uano i Sacerdoti, di maniera, che se non vscissero i nostri missionarii a scorrere quelle parti, molti restarebbero fenza confessarsi vn' anno intiero, e più, si cheè moleo grande il frutto che fi cana cons questa sorre di missioni, perche molti fanno confessioni generali, altri lasciano le occasioni, che hanno dipeccare, si riconciliano con gli jaimici, con i quali fi trouauano in discordia, perdonano l'ingiurie à quelli, dalli quali fisentono aggrauati, tellituiscono quello che deuono malamente acquistato, si compongono le liti, e tutti restano edificati dell'essempio che danno i nostri, qualifenza alcuni dubbio in queste missioni Apostano apostolicamente lasciando tutti consolati. mediante ilfrutto, che hanno riceunto l'anime loro con la predicatione di questi. Il distretto di queste missioni è molto grande, perche cominciando dal Collegio della Conceccione, che comprende Cigliano fino à Maule saranno di circuito cento leghe in circa. La Casa di probatione di San Sebastiano di Bucalemo si stende da Maule sino à Maipo, che è d'altretanto spatio, e distanza. Il Collegio di S. Michele della Città di San Giacomo si stende da Majoo sino a Coquimbo, che sono più di sessanta leghe, e dal detto luogo al Guasco, e Copiapò altre trenta, si che detto circuito viene ad essere di leghe ducento. Il Distretto delle missioni del Collegio di Mendozza si può dire che sia senza termine, ò meta perche cominciandosi à contare dalla Cietà di San Giouanni fino a quella di San Luigi, di Loyola,e Punta delle Geruie, e doppo stendendosi per la Cordigliera di sopra, viene à comprendere molto maggior sito di quello ele comprendono li detti Collegij di San Giacomo, della Concettione, e di Bucalemo, anzi chi hauasse à pigliare i termini più sontani di questo distretto stendendoli per la parte situata verso Tucuman fino allo stretto Magallanico per la parte della Cordigliera verso Oriente, fi potrebbe facilmente dire ancora non esfer nati coloro che deuono propagare l'Euangelio dentro i confini di cosi dilatata sfera

Questo è quanto si può dire intorno

## 296 BREVE RELATIONE

alla circonferenza, e fituatione di queste missioni. Quello poi che spetta alla necessità estrema che hanno di esse tuttii luoghi sudetti si dird doppo in fine del presente dibro mentre per hora bastarà di registrare in questo luogo le parole del Padre Gasparo Sobrino, prese da vna lettera che essendo egli Vice Prouinciale. in quel Regno scrisse al nostro molto Reuerendo Padre Mutio Vitelleschi di buona memoria, le quali con dicono Ancorche ne gli altri anni fiano stati soliti di vscire ordinariamente due Padri missionarij in ciascuna vicinanza di questo nouitiato di Bucalemo, al che hebbe riguardo principalmente il nostro fondatore quando lasciò tutta la sua facoltà alla Compagnia; non èstato possibile in questidue anni, cosi per la missione che si fece nella Valle di Quigliota, come perche in modo alcuno vi sono soggetti, che ciò possino fare, il che cagiona grandissid mo dispiacere à quelli che sono zelosi. & insieme informatiscome quelli che l'han= no toccato con mano) che la necessità. nella quale si trouano tutti gli habitatori di quelle valli d'ajuto spirituale, esse cofi si può dire)più che estremo, quale apputo è grande la loro ignoranza, è degno di compassione il mancaméto de'maestri che potrebbero liberarli dalla servitù del peccato, & indrizzarli per il camino della salute. Ma che si puol fare? si perderanno tant'anime per mancamento di operarij? Non potemo, nedouemo, e Dio non lo permetta. Qui non potemo far altro, che rappresntare alla Paternità Voftra le nostre necessità, acciò come Padre commune proueda di remedio fin qui il capitolo della lettera sudetta, che è dell'anno 1630. In yn'altra dell' anno 1634. riferifce il Padre Rodrigo Vazquez successore del padre Gaspare Sobrino tutto quello, che segue trattando di questa. missione. Dal Collegio di san Giacomo fu soccorso con due Padri a questa missione, li quali scorrendo per le stanze di essa giunsero a luoghi così remoti, che in. quelli fi trouarono persone, & in particolare Donne spagnuole, che per mancamento di sacerdoti essendo gia di vinti e più anni non erano ancora acriquete a co

fessarsi, & altre non haueuano visto mai celebrare il fanto facrificio della mesta, ne alcun Religioso in vita loro fin'oul per quello che appartiene a questo particolare, veramente degno di compassione, edipietà, che è efficace argomento della necessità spirituale di quelle anime per le quali moralmente parlado, non vi è altro rimedio che quello fi caua da queste missioni, perche se bene vi sono i Parochi, come questison tanto occupati nel loro ministerio, e le giurisdicioni de'loro Curati sono tanto ample, cosi non possono stendersi alle balze, e luoghi più remoti, doue questa pouera gente ha la sua. habitatione, nonfacendo poco se attendono alle loro parrocchie, amministrando in quelle, i Sacramenti, e vanno quando sono chiamati, a confessare l'infermi, hauendo per ciò necessariamente bilogno di chi gli ainti, e che secondo la necessità vadi per dettiluoghi, e stanze più remote, doue si trouano molti Spagnoli, e Donne in particolare, che sono nate, & alleuare in quei Campi, le quali per la poca commodità, che hanno di comparire in publico, e di andare alle parrocchie (che alle volte fono distanti dalle loro Case lo spatio di molte leghe, e tal volta con fiumi, e monti in mezo) non possono andarui, con che hanno non poco bisogno di detto ziuto spirituale, del quale non meno, anzi molto più ne hanno bisogno l'Indiani, e Neri per esser maggiormente prini di chi loro in segnile cose necessarie per la salute.

E si come è grande la necessità spirituale, che prouano queste pouere anime in questi luoghi, estanze, così è indicibile l'allegrezza, che riceuono quando vedono i nostri missionarijentrare per le loro case per consolarli spiritualmente, riceuendo, iloro am maestramenti con molto amore, e gratitudine; & in questa forma và seguendo la lettera annua, riferendo a questo proposito l'infrascritte parole onde non poco ingrandiuano, & esaltauano tutti la Compagnia, che con tante fatiche de' suoi figlioli, scorresse per paesi tanto remoti, con il solo interessed'infeguar loro il camino del Cielo; fricenendoli, e chiamandoli Angeli, & of-

fe.

erendo lor o alcuna cosa non solo per il viaggio, ma anco per portar al loro Collegio; però procededo i Padri con la Candidezza, e difi ntereffe del noftro fanto inflituto non volsero riceuere alcuna cofa di quello venina loro offerto Tfin qui il presente capitolo, in vn'altro capitolo di vn'altra lettera annua, nella quale fi da. conto della medefima, & anco maggior necessita, che patiscono gl'Indiani di Cuvo, cofiscriue il Padre Giouanni Pastore assai antico, e feruoroso operario, e che per molto tempo e stato in quelle Apo itoliche missioni di Cuyo che non so, che si trouino altre nelle quali maggiormente sipatisca [Era cola degna di gran! compassione il vedere tra quegli Indiani alcuni vecchi; e vecchie ( dalli quali alle tere seluaggie quasi non era alcuna differenza) che non si erano confessati intutto il tempo della loro vita standone molti per battezzarsi, & altriper cafarsi fecodo l'vio mai nato, e barbaro costume de'loro Antenati. Fecegli il Padre vn. discorso esplicando loro itesori, e le ricchezze, che Dio nostro Signore ha rinchiusi nell' vio de'fanti Sacramenti, e la necessità, che habbiamo di quellisrispon dendo esti, che mai haueuano sentito cose tali in vita loro ne hauuto chi loro l'integnasse, e che erano pronti, & apparecchiati per esleguire tutto quello susse stato necessario di fare per la loro salute. Subito il Padre fece vna lista dell' infedeli, e di quelliche haueuano necessità di maritarfi, facendo loro instanza, che per l'amministratione de Sacraméti fabricalfero vna Chiefa, che da effi fu fatta den. tro il termine de due giorni di verghe, e Canne paludali conforme alla loro pouertaeon che diedero subito principio adapprendere le cose della fede &c. 7 fin quiquesto Capitolo, in vn altro divn altra annua lettera nella quale fi da conto di vn'altra missione, che secero li Padri, Christofero Diodato, & Andrea Agricola, ancor loro molto antichi, e seruorosi operarij diquella medema vigna del Signore si dice, che fra gli altri luoghi, done arrivarono, ve ne su vno, che chiamano il Diamante, doue i nostri non erano maistati, quali dopò hauer passato l'as-Libro VII.

prezze di alcuni monti e per lungo tratto caminato per il Sabbione scopersero, molta gente, che alla vista de' Padri sudet. ti, pensando, che fusiero altre persone, che andassero in quel luogo per danneg giarli si andauano ascondendo; però essendo, statiriconosciutiper Padri della Compagnia, andarono subito ad incontrarli con molto amore, e cortesia concedendogli dopò hauer sentito la parola di Dio il passo per andare adastri luoghi, doue già gran tempo erano molto desiderati. Vscironogli Indiania riceuere i Padri con affetto particolare, dicendo loro: che è questo Padri! noi non sappiamo di hauerui fatto dispiacere, poiche andate in segnando a tutti gli Indiani, andandoli a trouare fino nelle loro ville, e noialtri siamo i disprezzati mentre pur voisere i nostri Padri. In questo luogo diceil Padre Christofero Diodato in vna fua [ Non hanno mai hauuto chi gli infegnasse, onde su forza tratenerci molto più, acciò apprendessero la dottrina Christiana, alla quale concorrevano con amore & affetto ffraordinario, e piangedo tal volta alla nostra presenza diceua? no. Padri, perche non restate qui, acciò meglio intendiamo le cose di Dio! il che proua manifestamente, e molto più di quello, che si potrebbe dire, e si dira per l'auuenire la necessità grande, che questa pouera gente ha diqueste missioni. Del frutto poi che da quelle si cauano si discorrerà nel Capitolo seguente.

#### CAPITOLO XII.

Del frutto spirituale, che si cana da queste missioni à benesicio dell'anime, e d'alcune cose di ediscatione, che riferiscono i Padri missionaris.

Sara principio di questo Capitolo il Capitolo di vii altra lettera del Licentiato Gaspare Causino Parocho e Vicario della Valle Quigliota, persona molto Religiosa, & esemplare, così inquello, che spetta al suo officio, come alla sua persona, nella quale scrineno al Padre Provinciale il frutto che li nostri cosi: [ Il primo giorno di Quadrage-] sima i Padri diedero di mano all' aratro, quale senza mai abbandonare si affaticarono nelle Valli di Limace, Concone e Colmo, passandosene poi alla. Ligua, di doue la Domenica di Passione se ne ritornorno à questa valle di Quigliota sono testimonio divista dell'infocaro afferto, e feruore con che hanno sempre predicato, della puntualità, & affistenza, con che sono sati sentendo le confessioni delfrutto, che hanno fatto con i Cathechilmi, & altri santi effercitii, rendendo i cuoripiù gelati, fernenti nell'amor di Dio, senza mai perdonare ad alcun tranaglio, cosi dinotte come di giorno, seruendo diessempio, edi consolatione à ciascuno con la loro santa vita e costumi, mostrando nelle loro attioni non hauere altra mira, che quella della gloria di Dio, dando sempre manisesti inditij, che sono del vero, & legitimo lignaggio della Compagnia di Giesti, e risolendendo con il buon nome che gliale tri Giesuiti hanno haunto imqueste parti; finalmente se ne ritornarono al loro Collegio la Pasquadi Resurrettione. Di tutto questo rendo gratie infinite a nostro Signore, & a Vostra Paternita similmente le rendo in mio nome, & inquello di tutte queste Chiese, e loro Parrocchianian all amiliand the desire to the second

Fin qui questa lettera, per la quale si vede il frutto grande, che da i noltri è stato cauato in queste missioni, il quale è molto più considerabile di quello, che con parole si può significare. Diciamo bora alcuna cosa in particolare, & il tut to saràcauato dall'annue lettere citate nel Capitolo passato, per maggiore autorita, e credito di quelti ministerij, che sono quelli contenuti nella terza classe, della quale si trattà. Parlando di vna di quelte missionila lettera annua del 1633. dice cosi ]. Con tutte le molte occupationi, e ministerij, che questo Collegio hahaunto in tanta penucia di soggetti non ha mancato nelle missioni che ad elso spettano per lospatio di cento leghe all'intorno scorrendo in varie occasioni due Padri per vna parte, e due altri perl

haucuano fatto in quella miffione, dice l'altra, dal minifterio, de'quali ne eleguita, gloria grande al Signor nostro conon poco gionamento dell'anime, che retirate dal commercio delle Genti, sono però del cutto destituite di soccorso spinituale. Alla missione di Quigliota s'incaminarono l'anno passato due Padri, e quello, che vno di essi il più antico, & esperimentato nelle cose di Europa, e della nostra Compagnia, mi scriue, è quanto segue fila. questo tempo, che habbiamo affistico in questa missione, dico, che hauendo scorfo per tutte queste valli, molto populate, habbiamo iui trou ato gran numero di gente Spagnuola, Indiana, e Nera, & in. tutti vn' affetto tanto particolare verlo la Compagnia, che posso dire con verità che molte volte di ciò ammirandomi ringratiano il Signor Iddio, poiche nel tempo che hò caminato per la Spagna, e per l'Indie in niun luogo ha visto in gran concetto, e stima che da questi si fa di quelli della Compagnia, parlando di essi, come di Apostoli, di huomini celesti, e diuini, perilche nel nostro ministerio hanno offerto con affetto grandifimo les loros facoltà vicendo in persona Caualieri assai principali, maestri di Campo, & altre persone, che si sono retirate alle case loro, per guidarcine i camini, & asserci al passare de'fiumi guazzando eiloro medesimi quelli che erano pericolosi, non permettendo che ciò facessero i primi lo: ro Servitori, molto di questo concetto e stima si dene à quelli, che hanno stabilito questo buon nome della Compagnia in queste valli; però non mancano traua; gli che si vanno meseolando con queste carezze, di finmi, e salite alpestri, e faticole, e continuo fallidio di andare di vua in altra parte, caricando, e scaricando. dormendo sotto l'inclemenze del Cielo. Quali in tutte le stanze vi fono Cappelle,e. Chiese, & alcune adornate con particolar curiofica done subito che arrivamo si adunano insieme turti quelli di quel côtorno, cominciandosi a dar principio a' nostri ministerij di confessioni, communioni, e sermoni, assistendo li Spagnuoli à sentire la Dottrina che si va insegnando a gi'Indiani nella sua lingua, e doppo alli Meri Jeg rened doob ilano i tem tem

. Il Y way ...

Diquinalee l'afferto notabile, conil quale tanto instantemente ci pregano che non partiamo dalla valle principale di Quigliota, per hauere con queste oecasione più pronto il rimedio alla loro sa: lutesperò l'hauer qui penuria di Sacerdoti conforme in vn' altra hò fignificato, è cagione, che non si condescenda à loro giusti desiderii. E piacesse a Dio, che poressimo d'ordinario hauere persone de impiegare in questo glorioso esercitio, andando in perpetua missione per tanti luoghi, e stanze come sono nelle Valli di Quigliota, & alla Ligua, & altri che habitano in quei conterninon poco bisognosi di questo aiuto, spirituale. Questo seriuono, e desiderano i Padri che secero questa missione, a'qualisono, auuenute aleune cole di edificatione.

La prima è, che vn' huomo virtuoso molto nostro familiare, deuoto cosi di setir messa, come di farle dire, al che ha con giunta la purità della conscienza, e timor di Dio venedo non poco perseguitato dall Demonio, per il che ne restaua molto afflitto, e pieno di timore essendo solito di ricorrere al configlio di nostri. Vna volta fra l'altre trouandos occupato in co plire alle sue de uotioni passeggiando per vn monte, gli apparue il Demonio sopra yn' arbore dalla cui altezza lo cominciò a tentare, come gia fece Christo Signor nostro dal Pinnacolo del Tempio, offerendogli monti di oro, e la sua industria, & aiuto per liberarsi da vn trauaglio, nel quale allora si trouaua, e ehe lui gli sarebbe stato amico fedele, però con questo patto che douesse dismettere quelle deuotioni, e particolarmente ilsentire la messa. Siscoperse con questo che era il commun nemico dell'anime, onde se bene con qualche timore, tuttauia, il virtuo so huomo lo cominciò a maledire vituperandolo come inimico dichiarato della Christiana Religione, con che il Demonio se gli mostrò con aspetto tanto rerribile, che come disse ad vno de'nostri Padri, le la potente mano di Dio no l'hanesse consolato con particolare aiuto, sarebbo con questa occasione caduto in. terramorto.tanto è deforme, espauentenole l'aspetto dell'infernal mostro. In fi-Libro VII.

mo infe, al quale disse il suo Auuersario appogiandosi all' Arbore. Ringraria la deuotione delle tue messe, e quella di queli vecchio mio nemico che prega per te continuamente Dio, che se non susse per que stinuamente Dio, che se non susse per que susse la causa il che dicendo se ne suggi dalla sua presenza, come vinto, e scacciato; e domandandoli il Padre chi era que so se domandandoli il Padre chi era que susse sus

Questa medesima persona andando per viaggio in vn camino assai carrino, e faticolo, accompagnana vna sua parente assai virtuosa, e principale. Questa. Signora stanca, & infastidita dall'asprezza del camino, & affirta dal Demonio. prouaua insestessa glincicamenti di vna grand' impatienza, maledicendos conqueste parole: Rapiscami il Demonio: il qualenon fu fordo, ne tardo, perche al punto gli apparue in forma di Caminante, con balandrano, e cappello alla. brana, passando spedicissimamente vicino à lei, la quale hon presto sperimentò la presenzadi questa fiera bestia, perche, impauritafi la mula, restò la donna sbigottita, e tremante; mostrandosi nell'istesso tempo all'huomo in forma più terribile, il quale riconoscendolo per quello che altre volte gli era occarfo, gli difse: Ache venghi? al quale sispose il Demonio: Per portarti via me co, a ssieme con questa donna: lei perche me l'hadomandato: e te, perche condocendola per queste strade, glidai occasione, che impatiente mi chiami. Traditore, gli disse l'huomo: Di questa inuocatione io non ho colpa alcuna, ne di questa venura; e cosi nel nome di Dio, e della sua vircu in me non hauerai potenza alcuna, sperando in sua diuina Maesta, che nè meno l'hauerai in lei, perche ambidue iquocaremo il fanto nome di Giesii; il quale replicando più volte tutti due, posero in fuga questa. cruda bestia, senza che mai più la vedessero. ] Fin qui la detta annua.

In quella poi del 1636. si legge quello che segue. [In vna Missione; che fe-

pp 2 ce-

#### BREVE RELATIONE

cero l'anno passato due Padri(se bene per la quadragefima questo Collegio prouò non poco danno per il mancamento di elsi, per esser molto pochi quelli che in esso si trouano, e molti quelli, che si occupano nell'impiego di esso) drizzando il camino per la Valle di Quigliota, e suoi co torni, doue raccollero frutto soprabondante, così d'Indiani, come di Spagnoli, andando tuttiad ascoltare i loro sermoni con gran deuotione, e desiderio d'auan. zarfi in quell'occasione, come era quella, che all'hora offerina loro il Sig. Iddio, le confessioni de quali furno molte, e molte di esse generali, altri per denotione, al tri per necessità. Trouandosi in vna stanza Indiani, che per mancamento di Sacerdote, che intendesse la lingua generale del Perù, che era quella, che parlauano: erano già passati molti anni, che non si erano confessati; quali hauendo inteso, che vi era vno de' Padri che l'intendeua, subito à gara vennero tutti à confessarsi. I medemi hauendo inteso diresche era bene, che per penitenza de' peccati si castigaffe il corpo con le discipline, spontanea mente veniuano à pigliarle tutti i Lunedi,e Venerdi con gran cofusione de'Spagnoli, che si edificanano in vedere tanto feruore in quei nuoui Christiani. Fra tuttigli altri è degno di confideratione il fer uore notato in vn' Indiana, la quale essen dosi lognata molte volte, che la precipi tauano in vin profondo abisso; hauendo inteso la venuta de' Padri, gli venne vn. gran desiderio di confessarsi. Montò con questo proposito à cauallo, & arrivata ad vn fiume affai copiolo d'acque fu soprapresa da qualche timore: onde il demonio che non gustaua della penitenza di questa donna, che forse giala numerana per sua, seruendosi della natural pusillanimi tà delle donne l'impauri altretanto, rappresentandogli plù viuamente il pericolo che haueua presente; però, ancorche quello fusse grande, sentendos muouere interiormente, con vna gran confidenza, che Dio l'hauerebbe aiutata: si arrischiò a passare il detto siume, conforme lo passò, arrinando al luogo, done si tronanano i Padri, doue fece vna compita confeilsione, emendandosi a dispetto di chi

Igli lo volcua impedire con gran frutto, e gloria del Signore Iddio, la cui gratia si moltra cosi potente in gente tanto ignorante, e nuoua nelle cose della fede, e re-

ligione christiana.

Non è minore il frutto, che rendono queste missioni nella Prouncia, che habbiamo detto di Cuyo (così vi fussero di molti operarij che potessero guadagnarlo, perche, si come raccontano le lettelre annue di questi Indiani, & io no conosciuto in alcuni di elsi sono di gran capacità, & apprendono facilmente quello, che se gl'insegna delle cose della fede) poi che in vna di quette missioni, che habbiamo di sopra accennate, raccontano i Padri missionarij, che con certa inuentione, che rrouarono di alcuni legnetti, e pietruccole (cole che sempre riescono nell'insegnare à quei Gentili) tante innumero quante sono le parole del Pater noller, o dell'Aue Maria, ò Cathechilmo in modo che a cialcuna parola corrilpo. desse il legnetto: ò perruccola) appresero con tanta sacilità quello che s'insegnaua loro, che in otto giorni i putti piccioli sapeuano tutte le orationi, & i commandamenti; E più auanti dicono i Padri. [ Questi In diani rimasero cosi capaci di quello, che gli erastato insegnato in quei pochi giorni, che iui si trattennero, che andandoui molti mesi doppo il loro Paroco per visitarli, volendo fare ciperienza se si ricordanano di quello gli erastato insegnato; troud che niente se gli era lcordato, rispondendo con molta. prontezza alle domande del Cathechilmo, il che diede grand'animo ài Padri, perche con maggior pensiero, e diligenza attendessero per l'auuenire ad insegna re à quelli, che si mostrauano così habili, e capacidelle cose della fede. Si marauigliauano gl' Indiani in vedere, che nonsolo i Padri non volenano riceuere quello che veniua loro offerto, ma che essì Padri faceuano partecipi essi Indiani della loro pouertà, con che restarono nonmeno conuinti, che ben'edificati, il che hauendo visto il Paroco di quella Valle, & il gran frutto, che i Padrihaueuano fatto ne'luoi Parochiani in con poco tempo, prese animo per condurre auanti

1. V oralli dal

dal canto suo cosi fanta occupatione, seruendos tanto della communicatione, & esempio de' nostri, che doppo il suo fu anco maggiore, imitandoli cosi nel modo d'insegnare, come in accarezzare gl'Indiani per guadagnarli, & instruirli nelle cose della loro salute; di maniera che era di grand'edificatione veder'il modo con

che ello portana e de combacció as Sarà il fine di questo Capitolo vn'altra missione, che i Padri fecero alle Paludi, come si afferisce nella medema lertera. annua con le seguenti parole. [ In altre annue lettere sièscritto della buona indole, e capacità de gl'Indiani di queste Paduli, e loro habitationi, che fiano contigue, à vero detro di certe Isale. Il lor vie to è di radici, e pesce, e come non sono molto occupati ordinariamente, in arriuando il Padre si congregano facilmente: doue havendo inteso gl'Indiani, che egli era arriuato, fi fparle di ciò la voce; fi disposer tutti perriceuerlo nella Chiefa, che ancora si trouaua in piedi dalla prima volta, che se gli sece la missione, nel qual tempo, ancorche il freddo fusse grande, e con neui, tutrauiail detto Padre andaua in busca di questi poueri, che costarono à Christo nustro Signore tan to sangue. Si ricognobbero insieme, e facendo il dereo Padre diligente offeruatione sopra quello, che negl'altrianni haueua loro infegnato, trouò, che se bene era scorso dalla prima volta sino all' bora vn'anno, e mezzo, in ogni modo tutti rispondeuano molto a proposito, ricordandosi d'ogni cola come se allhora gli haues se lasciati, il che è di gran marauiglia in gente tanto inculta, e che habitano fra l'arene, ei monti senza alcuna sorte di dottrina, Troud il Padre fra questi vn'Indiano, che ogni lera faceua dire l'orationi di luoi figlioli, e famiglia, alsistendo egli medesimo, e corregendoli come se fusie stato vn Christiano assai antico. Il Padre per maggiormente obligarli, li regalò co me si suol fare, dando loro imagini, & altre cose, che essi subito se le poneuano al

Vn mese, e più si trattenne il Padre in questa missione, esercicando i mini sterij, e Sacramenti della Confessione, e

Battesimo con tanto gran travaglio, e continua applicatione, appena gli restana ranto spario di tempo, che potesse vn poco ripolarfi, e pigliare vn breue fonno, haueua anco cura che in ciascun luogo particolarmente vifusse vne più de gli altri instructo, acciò questi fusse loro come maestro. Gl'Indiani resterno così contenti, e confolatidal Padre, che tutti ad vna voce lo pregauano a ritornarui presto per il gran contento, che riceneuano con la sua venuta ] Fin qui questo capitolo, nel quale, & in altri va seguitando in riferire i Battesimi, le confessioni,i marrimonii,le conuersioni, ele reformationi di vite, che fecero cosi in questo, come in altri Villaggi de gl'Indiani, le quali cose lascio di raccontare per suggire la prolissità, si perche da quanto è stato detto si potrà facilmente intendere il rimanente, stanco perche nel fine di que sto libro nel memoriale, done si rappresen ta l'estrema necessità spirituale, che listadetti hanno di queste Missioni; si toccaanco questa materia, e si dice qualche cosa del molto, che in esse è forza di fare, e patire per benefitio di quell'anime :

#### CAPITOLO XIII.

Si riferiscono alcun'altre di quesse missioni, e si raccontano alcuni casi di edificatione.

Ella lettera annua del 1630, si da conto di altre due missioni, che si fecero dal Collegio di San Giacomo con le parole seguenti, i Da questo Collegio sono vscite varie missionidoppo l'vitima lettera annua, dalle quali ne è seguita molta gloria al Signore, e bene dell'anime abbandonate per non hauere chi l'incamini per la strada del Cielo. Due sono state le principali missioni, vna alla valle di Quigliota, & vn'altra alla Città,e cotorno di Coquimbo publicandosi in esse il Giubileo concesso à questo fine. Nella prima si affaticarono due delli nostri con Indiani, Spagnoli, e Neri con tanta sodisfattione di tutta quella valle, che vedendo il grand frutto, & vtilità che ne seguina à quell'a-

nime, i principali Spagnuoli-vnitamente fecero instanza appresso il padre Gionanni Romero mio antecessore, che già che in quel contorno viera tanto in che occuparfi , si contentaffe di destinare due Padri, che di continuo affiste sero a quella missione, che esti, hauerebbero dato fufficiente elemofina per il mantenime. to diessi, e casa doue hauessero potuto habitare. Parue bene al Padre di non perdere così buona occasione, per esser quella valle, la più popolata di stanze, nelle quali risedono molti Spagnoli, & Indiani di quel Regno. Fuammessa l'ele mofina, e destinati due padri che sono occupatiin vna perpetua missione, confesfando, predicando, eliberando mole anime abbandonate dal miserabile stato del peccato, con che si sono acquistati nome di Angeli, parlandosi con grande esageratione della loro vita, e buon modo di procedere ..

Alla missione di Coquimbo vsci in per-Iona il Padre Rettore di questo Collegio di San Giacomo con vn'altro Compagno, parendomi ciò molto a proposito per dar principio a vna missione, che per molti anni con molta instanza ci era stata richiesta . Furno i Padri riceuuti con publiche dimostrationi d'allegrezza, i quali s'affaticarono tutta vna quadragefima apostolicamente, riprendendo aspramente i vitii, assistendo di giorno, e di notte al Confessionario, confessandosi molti generalmente, e quasi tutti fecero tal muta Zione di vita, che gl'Antiani diceuano publicamente Coquimbo esser già vn'altro, quali essendosi congregati, capitolarmente ci offersero fondatione, e per principio diessa, e fra laltre comodità luogo capace nella piazza, vna stanza, e seimilapesi, facendo di tutto quello scrittura. publica, nella quale non furno compresi

Diceuano di più, che se il Signor Iddio hauesse loro conceduto di hauere la Compagnia dentro quella terra, hauereb bero haunto fortuna in ogni cosa, e che le loro raccolte sarrebbero riuscite abbodanti, ottenendo a suo tempo la pioggia

alcuni delle più potenti, per esfersi offerti

di contribuire ciascun di essi più partico;

che erano già passati molti giorni, che ne erano priui. Con il mezo de Sermoni fi mossero alcune persone principali a dia sprezzare le vanità, del mondo dandos tutte al servitio di Dio, tra le quali su vna Signora principale Giovane, rimasta in Vedoua, e ricca, che fino dall'hora offerina tutta la sua robba per la fondatione di vn monasterio di monache, volendo lei esfer la prima, che con quello, che veniua offerto da altre Signore arrivas ua l'offerra a cinquanta mila pesi in circa Dialtre cose particolari successo con occasione delle confessioni non se ne fa men tione per la communicatione; che queles le hanno con la materia della confessione ] si aggiungono però alli casi di sopra narrati spettanti a quelte missioni alcunt altri, che raccontano le medeme annue con le parole leguenti fi fentendo vni huomo discorrere della passione di Christo Signor nostro ad vno de' nostri Padrine con questo movendos a fare vna feruorosa penitenza si risolle di metterla in essecutione in pena di hauer tacinto per vergogna molto tempo alcuni peccati grauissimi dopò hauenfatta vna buona confessione, emendando la vita passata per meglio viuere per l'auuenire. Nella medesima difficultà essendo incorso vn vecchio, il quale, essendo già sessantianni, che similmete per vergogna taceuai suoi peccati, hauendogli la paroladi Dio penerrato il cuore, fi compune facendo una buona confessione. Di questa lorte sono successi altri casi, ad alcune persone, che per mezo de nostri sisono riconcilia ti con il Signore, quando era già molto tempo, che si trouauano abbandonati dalla fua gratia.

Trouandosi vna Spagnola in euidente pericolo di morte per vna creatura, che teneua nel ventre morta di tre giorni, su chiamato vno de' nostri Padri, perche l'andasse a consessare, domandando intanto pericolo misericordia a Dio de'snoi peccati; in tanto arriuando il Padre, & hauendola consessata, cauò suori vna Reliquia del nostro Padre Sant' Ignatio costeruata in vn Reliquiario, il quale subito che l'Inferma se lo pose al collo, mandò suori la creatura morta, restando esta

ien-

le face se al medemo Padrecon vna Indiana, la quale domandando la Reliquia del Santo, & induogo di esta hacendogli il Padre invitato una Imagine del medemo santo, confegui in questa maniera la medesima gratia.

- Aggiungiamo a quello vn'altro cafo, nel quale similmente il Sgnor nostro volie honorare il nostro Padre Sant' Ignatio augumentado ne fedeli la sua deu otrone. Vo'Indiana fi trouaua vna creatura fla quale essendos ammalata nel Campo, la madre la condusse a questa Città; però già in arrivando si tronava in stato tale. che fattala vedere da persone intendenti in medicina, tutti disperando della sua salute, la giudicarono per morea. Assiggédost la pouera madre come si può cosiderare dall'amor naturale, che queste pottano aloro figliuoli, e fuori d'ogni speranza, se ne andò alla casa d'una pietosa donna, doue tutta vna notte pianse in consolabilmente questa sua creatura. li mossea compassione la Donna, nella cui casa ella siritrouava, la quale era molta deuota della nostra Compagnia ye del nostro Padre sant' Ignavio, consolandola & afficurandola della falute, mediante la fede, che egli andaua infinuando con il racconto di alcune marauiglie di quelto Santo, ilche fatto ponendo adosso alla-Creatura vna medaglia con l'Imagine di esso Santo; fu cosa veramente marauigliosa, poiche nelmedeme istante si pronò ancor la sua essacia con il migliora mento, della Creatura ; nel quale ogni giorno auanzandofi, finalmente fi fanò del tutto. Altri casi si lasciono, non per essere ordinarij, ma perche sono simili allisudeeri.] Fin qui le lectere annue.

edleuna Donna in questi pericoli, nonoccorre, che noi habbiamo va fortoscrit tione di propria mano del detro nostro Santo Padre, che e l'operatrice di quello beneficio, e generalmete si ricorre subico à quelto communi refugio di quelle che patiscono di questo male succedendo ben spesso che solo all'entrare di questa santa sottoscrittione per la porta dell'inferma, & anco prima diapplicarla alle parcorentil, mandano fuori la Creatura, faciliffimamente, restando liberate dal pericolo nel quale si tronauano per intercessione del detto nostro Santo Padre, del quale si come invita sua su scopo pare i. colare, & vna delle suo prime cure di occultare, e dinascondere il suo nomes peri che di lui non restasse memoria, alcuna ne gli huomini, negando per questo risperto. didare alla sua Religione alcro nome che quello di Giesà, acciò da esso, e non das altri si riconoscesso in ogni tempo tueta. la gloria che doueua resultato da vii opera cosi grandes cosi il Signur mostro Giesu Christo, che mai si lascia vincere da alcuno in mareria d'amore; seruendos della sua solita liberalità, vuole ai present re che questo medesimo nome già nascofto, & occultato per maggior glorja di fua dinina macht, sia maggiormente claira to e da tutti giorificato, partorendo ogni giorno tante marauighe, come pacticolarmente si vede in tutto quel Reguo, per la qual causa in quelle parti sono molta frequenti le Noue ne quelta è una deuo tione, che si fa visitando una Chiefar ouero Altare noue giorni continui, vna volta il giorno) che si fanno, e particolarmento dalle Signore, nelle nostre Chiefe al nos stro Santo Padre, quando sono vicine al tempo di partorire per la gran fede che hanno nella sua fanta intercessione, e vira tu per mezo della quale ricenono ogni giorno da Dio tanti benefitii ; long et circu 

and the second second second

the state of the s

carte accessible a const

#### CAPITOLO XIV.

Si riferiscono alcuni casi, per mezzo de' quali si mostra la capacità & il valo re de gl'Indiani del Giseper impiegarsi alla virtù.

or organization of all wi T Ell'annue lettere del 163 2. disopra citate trattandosi degl' Indiani, missiche sono propriamente del Cile si leggono le seguenti parolesta maggior parce diquest' indiani, che ancora non lono gianto a prouare de loro armi con quelle de'Spagnoli, sono genei assai doci li, di buona, e piaceuole natura, e di buon volto, & intendimento, qualipra ticando, per qualche tempo con detti Spagnoli vengono a parlare così bene in quella lingua, quanto ogn'altro di quella natione però quello, che in questo proposito deno aggiungere è, che questa gente, benche di fua natura altiera, fuperba, & in gran parte arrogante, in agni modo venendo quella illustrara dal lume della diuina gratia, e cofi a temperarfi, rende i medefiminella professione della fede altretante costanti, seruendo loro di fondamento per ascendere al grado, più sublime delle virtù heroiche, e non fenza ragione, perche essendo ne gl'huomini il punto dell'honore il principio della temerita braura, e vendetta, ne segue, che arrinandolid correggere in quelto calo quello, che è vitio, si vengono d temperare le proprie passioni, e l'affetto cosi moderato ad applicarfi alla virtu, essendo certissimo, che quelli, che sono di questa natura sogliono auanzarsi più de gli altri nelle virtuose operationi, abbracciando confortezza, & animo la penitenza, e maggiormente refistendo alle tentationi e ciò perche la stima, che fanno della pro pria reputatione, si rende più costante nel camino dell'incominciata impresa. Inconfermatione diquesto, e della buona opinione, e credito, che si hà diquesta natione, intendo di riferire in questo capitolo alcuni casi contenuti in dette lettere annue affieme con altri fimili, delli quali 10 sono testimonio di vista.

Et il primo sarà quello d'vn' Indiana

che trouandosi sola nella propria Calaper essere fuora il marito, e già molto tempo sollecitata da vno Spagnuolo, cotroil quale si mostrò sempre à guisa d'va no scoglio constante; occorse frà l'altre occasionida questo mai huomo procurare, che vna volta gli entrasse in casa, e cosi si vedesse con lei da solo à sola, per il che giudicaua già per sua la vittoria, onde cominciando a combattere la di lei Castità, e per ciò trouandosi essa in grandissima angustia, si compiacque il Signor nostro di aiutarla in tanto pericolo, & il modo fu, che fingendo essa Indiana, che se ne andaua a beuere vn pocodi acqua in yn vaso che stana vicino alla porta, con questa occasione fuggendo si liberò dal pericolo, lasciando (se non in mano dell' Adultero la Cappa come il casto, Gioseppe nel volto di lui vna penosa confusione, spogli pretiosi della di lei retiratezza, e constanze, apportando con questo fatro gloria a Dio, allegrezza agli Angeli, & essempio a coloro, che essendo nati Christiani con maggiori obligationisono tanto negligenti in complitic non potendofi negare, che è vn grand'atgomento della forza della divina gratito il vedere che queste gentitanto nuoue nella fede habbino tanto valore per relistere all'occasioni che loro danno tal volta quelli medesimi, che dourebbero ammaestrarlipiù con l'essempio, che con le parole, e che vedendo essi i christiani Vecchi inclinarsi all' Idolo della sensualità, all'incontro sia da loro strapazzato, e conculcato con tanta costanza.

In confirmatione di questa materia è molto a proposito quello, che trono scritto in vna lettera del P. Gabriele de Vega, la quale riserisce la lettera annua del Padre sopra citata del 1603, che dice così Celebrai messa acciò vn' Indiana, che era perseguitata dall' amor, dishonesto d'vn' Indiano riportasse vittoria di cosi terribile occasione, e Dio si compiacque di concedere quel tanto di che l'haucuo pregato, perche trouandosi vn giorno in vn gran combattimento angustia ta, e ridotta a termine tale, che la pose in grandissimo pericolo, ne restò liberata con la diuina gratia lasciando burlato non me-

no lo spirito della dishonestà, e nemico, inuisibile deil'anima sua, che il visibile, che tanto la perseguitana, del quale suggendo il rigore si retirò alla fortezza de' Christiani acciò la disendessero. Era quest' Indiano frai Gentili affai potente, onde formato subito vn buon elercito con quello fe ne venne accostandosi tanto alla fotrezza, che affair commodamente poteua esfere inteso da' Spagnuoli, alli quali parlò in questa forma, cioè che subi to gli confegnassero quella Indiana, perche altrimente nel medemo instante egli hauerebbe dato l'allalto, alla forcezza. come fece assaltandola tre volte con gra furore, onde nella fortezza non mancarono alcuni di dire che sarebbe stato bene di codescendere alla domanda diquel furioso e nemico tanto potente per tirarlo in questa maniera dalla parte loro, Arrino l'Indiana a saper questa cosa, sopra di che essendosi consigliata con vno delli nostri, rispose mostrandosi intrepida e costante come un'altra Susanna nel proposito della castità, che non si affaticasse d'auantaggio, perche mentre pon fifuf se fatto christiano, il resto non era altro, che pensare, che lei haueua da riuscire con il suo intento, e che prima l' hauerebbe vilta morta e fatta in mille pezzi, che consentire alla sua volontà, con la qual resolutione si difese, e non volendo l'Indiano ridness a farsi Christiano, hebbe per bene il lasciarla, confuso di veder vinto il suo valore da quello di vna dona.

Vn'altra Indiana, visse per molti anni di maniera tanto elemplare, che daua occasione d'imitarla à molte Spagnole nelle suc Confessioni, e Communioni continue, e negli altri esercitij della suavirtu. Di che inuidioso, il commun nemico non poco la perseguitaua:nell' vitima infermità, e con paure la spauentaua apparendogli in figura di vn bruttissimo cane, che buttaua per la bocca spauentose fiamme disuoco. Dimandò al suo Cofessore, che gli portasse vna di quelle Croci, con le quali i Padri faceuano la dottrina Christiana, con la quale nostro Signore gli haueua detto, che hauerebbefattofuggire il Demonio, e cosi su; pershe quante volte doppo gli appariua

- Libro VII.

procurando per tre notti di atterrarla, e diuertirla, altre tante lo fugaua con la Croce, e lo spauentaua scacciandolo con gran facilità. Questa medefima persona raccontò al suo Padre Confessore come vna notte di quelle che staua aspettando di morire gli appari la Beatitima. Vergine con il Benedetto suo figliolo lin braccio, scacciando dall'anima sua le tenebre divn'afflittione, nella quale si tro uaua. In compagnia della Santissima. Vergine era il nostro Padre sant' Ignatio con vn compagno, che disse al Padre, che si assomigliana ad vn'altro che conduceua seco il detto Padre, molto deuoto, e buon servo di Dio. L'inferma poi per premio delle sue lodabili virtu, e trauagli si compiacque nostro Signore, che mo risse talmente gloriosa, che tre notte auati che morisse stando moltobene in propolito, vidde vn braccio, nella cui mano era vna trionfante palma, argomento, e simbolo di quella che meritana; & andaua à godere nella gloria del Paradiso, alla quale per la sua buona vita si può credere quanto allhora da lei, e da noi qui so-

pra è stato narrato. Vna altra Indiana che viuena con grand' essempio di virtu, vn giorno vscendo suori della nostra Chiesa vn huomo nella strada glifece vn' attione alquanto discomposta alla quale benche ella non hauesse dato causa, ne per sua parte v'interuenisse alcun consenso à compiacimento; in ogni modo volle mortificarsi retirandosi tutta vna notte in vn cantone della casa à piangere, recitando la corona, & vn'altra volta pose molte spine nel letto, con le quali castigò, e punse tutta la no tte le sue carni fenza mai dormire; a confusione di quelli, che peccano tanto facilmente; e per altro sono tanto delicati in far penitenza ouero in complir quelle, che gli sono date da'loro Confessori.

Vn Indiana parti dalli gentili, doue i suoi Genitori l'haueuano offerta al demonio accioche imparando alla schola dell' Inferno venisse ad esser maci, cioè curatrice per arte del Demonio. Il Padrone che la teneua cattiua la condusse alla nostra Chiesa acciò come a gl'altri Cathecumini gli sussero insegnate le cose del.

99

fuggi, lasciando libera la Cathecumena, Raccontano le dette lettere annue di quel Regno di molte altre Indiane grandi estempi di fortezza, con la quale hanno farto non poca resistenza a coloro, che hanno preteso di violare la loro pudicitia, fenza mai lasciarsi redurre, ne con promesse, nè con doni, ouero minaccie, disposte a perdere liberamente la vita del corpo per afficurare quelladell'anima, vicendo ben spesso da questi,e simili conflitti, non meno ferite, che bagnate del proprio sangue, come si vidde pochi anni sono convuadi dette Indiane nuovamente convertita, e battez zata. Altre con non pensata accortezza; & ardire in loro spirato dal casto sposo dell'anime ne sono vscite vittoriole quando più si trouauano nel colmo dell'angustie, e delle necessità, conforme successe ad vn' altra Indiana maritata in vna occasione assai graue, la quale coningegnolo inganno lasciò non pocoturbato vn lascino, che già la stimana suzpreda. Alcun'altre Indiane seguitate da persone porenti,e di qualità, doppo hauer fatto à questi longa resistenza, finalmente per leuare in essi del tutto l'occasione di passare auantinelle loro poco honeste pretentioni, e liberarsi dal pericolo, in che si trouauano, entrarono in monasterio, doue poi vissero co grande esempio delle monache, occupandosi ne'fanti essercitii della vita Religiosa, e più humili di essa. con gran consolatione, esodisfattione dell'anime loro. Sò anco che nella Città della Concettione vi è vn'altra Indiana tanto dedita all'oratione, & agl'essercitij spirituali, come qualsuoglia Spagnola.

delle più ricirate , leggendo le sue lettioni spirituali, confessandosi, e communicandosifrequentemente, accompagnando il tutto con l'estrema compositione congiunta con l'aggiustaméto interiore dell' anima, della quale resta ciascuno marauigliato, affermando alcuniche per la modestia, e rigore di esfa, dal quale veniuano à comporfi, e correggersi esser statiforza. ti a cessare, ne più ardire di mirarla licentiolamente, come prima faceuano; Di questa maniera hò hauuto in queste parti alcune Penitenti tanto dediti alla virtà, pronte alle penicenze, e zelanti della falute dell'anime loro, che nelle loro confessioni per non trouar materia sufficiente. per assoluerle, era necessario fargli confessare de'peccatidella vita passata, a confusione di quelli, che nati Christiani restono loro dietro, e ne'costumi, e nella vita, nuouaméte convertite. Nondeuo pafsare con silentio la religiosa, e santa vitadella madre Costanza (benche io siamolto lontano da quelli, che potrebbero darmi molta materia per diffondermi in riferirla ) intorno a che dirò quel tanto, che mi ricordo hauere inteso in vn gran sermone fatto nelle sue essequie dal Signor D. Gaspare de Vigliarroel, Vescouo di San Giacomo, persona digran talento, e bontà, il quale pigliando per tema in questa occasione, quelle parole Nigra sum, sed formosa & c. riduste tutta la bellezza dell'anima di detta Coltanza all'humiltà, virtu delle principali, con le quali veniua adornata questa denotadonna, e nella quale fondò l'edificio della sua perfettione. Nacque questa Indiana in quelle frontiere d'Arauco, doue fu fattaprigione da'Spagnoli assieme con altre, che furno divise tra differeti Padroni, questa dunque essendo toccata in sorte ad vn Cittadino di San Giacomo, doppo hauerla fatta catechizzare, la fece battezare, dal qual giorno si diede tanto allo spirito, che non gustaua d'altra conuersatione, che di quella di Christo Sacramentato, sentendo per tale effetto ogni giorno quante messe poteua, & ane dando spesso alla Chiesa Cathedraie, doue si metteua inginocchioni, restando come vna statua sino all' vitima messa.

doppo la quale era anco l'vltima ad vscire dalla Chiela, onde era necessario ben spesso, che il sacrestano di essa la licenriasse per serrare la Chiesa; il che saputo dal Vescouo, il quale era vn' sant'huomo, vn giorno auuicinatofi a lei, cofi gli diffe; ditemi vn poco voi, perche state tanto tempo qui, e non andate a seruire il vostro Padrone? al che rispose la buona christiana; come è possibile che io viua non vedendo il mio Signore nell'hostia 4 di che non poco marauigliato restò il Vescouo, si per la risposta, come per la tenerezza, e feruore, con che l'haueua data, riconoscendo in essa le gratie singolari, che dal Signore riceueua; onde fatta qualche rissessione nel caso, dispose di lenarla dall'occasioni del secolo, facendo la a quest' effetto entrare nell'insigne monasterio della Concettione, di mona che Agokiniane, di virtu. & essempio singolare, nel'quale Costanzatanto si auanzò, che in breue la fama delle sue virtù si diuolgò per tutte quelle parti; in tanto confessandosi detta Costanza dal Padre Luigi Valdinia della Compagnia di Giesù di santa memoria, con il cui cosiglio, e direttione ognigiorno risplendena maggiormente la virtu, gli occorse vna volra rappresentare al detto Padre come lei fi trouaua grandemente (consolata) ciò perche non sapendo ella leggere, non poteua gustare delle lettioni spirituali, come hauerebbe voluto, al che hauendo risposto il buon Padre; che imparaste, e pregasse la Beatissima Vergine, che volesse infegnarla, si parci Costanza, e sece quanto detto Padre glihaueua imposto, doppo di che quando meno lo pensaua comincion leggere, e scriuere, come se per molti anni hauesse tenuto maestro, che l'hauesse insegnata; con queste, & altre virru andaua Costanza non poco. differenziandosi dall'altre monache, quan do tutte cominciarono a venerarla co: me dotata di molte perfettioni, e gratie, che riceueua dalla mano dell' onnipotente Dio, nel camino delle qualisempre auanzandofi quel tempo, che guadagnaua per gli effercitij di Marta, tutto lo spendeua in Choro occupandosi in quelli di Madalena con perpetue orațio-

ni, e continui digiuni, discipline, e penitenze, per mezzo delle quali sempre più crescendo in essa l'humilea, & il disprezzo dise medesima, divenne un raro esempio della vita Religiosa, riceuendo da Dio Signor nostro continuamente gratie non ordinarie, fra le quali fu affai celebre quella, che sua diuina Maesta gli fece mentre ella era deputata alla custodia del grano di detto monasterio i quale essendo mançato per il consumo ordinario del detto monasterio, e monache in maniera, che molto poco n'era restato nel Granaro andò Costanza di ciò a darne auniso alia Badessa, perche ne ordinasse la provisione in tempos la quales cispondendo, che roccaua a Costanza a pensarui, perche non poteua esfersi consumato così presto il grano, che in esso Granaro era stato riposto, questa abbassando il capo con molta humilea si parti dalla Badessa, andando a fare oratione, Winsieme complendo gli esfercitif dell' obedienza; fu cosa di marauiglia; perche essendo andata con altre monache al Granaro per dare a macinare quel poco di grano, che vi era rimalto, fu quello trouato ripieno d'altro grano; onde le monache marauigliate del caso, interrogauano Costanza, come era passaro quelto miracolo, che Dio per mezzo suo haueua operato in questa occasione. la quale non potendo celare il fatto rispondeua a tutte con gran modestia; Io miracoli? Dio Signor nostro haueua da far miracoli per vna pouera Indiana. sopra di che interrogata di nuono rispose, che hauendo lei gettato nel Granaro vn pane di san Nicolà per l'intercessione di quel Santo Dio nostro Signore fi era degnato di conceder Joro queli grano; il simile fece in altre occasioni a questa simiglianti, celando sempre la propria virtu, il che faceua con tanta modeffia, che non parena se non vn' Indiana ordinaria. In quelta maniera visse Costanza in detto monasterio per lo spatio di anni quaranta in continuo silentio senza mai apparire alle Grate; ma sempre, o nel Choro, ouero occupata ne quoi officij ordinarij, morendo finalmente non meno carica d'anni che di meriti nel medemo monasterio quattro anni sono con grande opinione di santità, concorrendo ni gran gente, che con somma pieta ho norarono, e venerarono il suo corpo.

Non è anco meno degno di memoria quello, che riferifee effer andato da vn' Indian o Arauco, il Padre Diego Alnarez de Paz in vno di quei suoi Tomi; Toccò a questo Indiano nella presa delle sette Città di sopra accennate tra l'altre Spagnole, che furno fatte prigioni vna monacha, alla quale essendosi non poco affertionato, fu dal Barbaro eletta persua Consorte; onde communicatagli la sua intentione, la troud più tosto disposta a perder la propria vita, che mancare della fede promessa al celeste. suo Sposo, al quale essendosi ella dedicata diceua non poter esser d'altri, si che douesse rimouersi da tal pesiero, se no vo leua dalla divina mano esser castigato, quali parole turno di tanta forza apprefso quel Gentile, che nonsoto non passò auanti nella sua pretensione, ma ne formò tanto concetto, e talmente stimò la Spola di Christo, che nel medemo pun to separandola dall'altre cattine gli asse gnò casa a parte, e serue, che la seruiste ro, ordinando loro, che non mancassero d'assisterli, come egli non mancaua di regalarla, di che non contento il Gentile, vedendo che la Religiosa con tutto questo buon trattamento, e cortesia, che le faceua; tuttauia desideraua il ritiramento, e la solitudine del Chiostro, benche con rischio della propria vita (cheera aslai grade di esfere veciso dagl' altri Indiani sotto pretesto, che egli potesse ester giudicato per amico de' Spagnoli, che tali veniuano stimati da loro tutti quelli, che dauano libertà alli prigioni Spagnoli) andò vn giorno al Campo di essi Spagnoli secretamente, doue hauendo trattato con il Gouernatore della libertà, che egli intendeua di dare alladetta monaca, determinossi il luogo fuo doue l'haueua da condurre, che era appresso il siume, doue parimente doueuano venire i Spagnoli per pigliarlasi, il che eseguendosi conforme era stato ordinato, dopò hauerla cauata di notte fuori del luogo secretamente, su conlfegnata alli Spagnoli venuti per tal' effet. to al luogo determinato, tornandoles egli in Arauco; Non lasciò la diuina cle menza senza premio l'Illustre attione di questo Indiano satta per la detta Spos di Christo accompagnata da tanto rispetto, poiche illuminandolo con gratia efficace, e potente, determino l' India: Ino di Signore, e Padrone, che egli era diuenir schiauo della sua serua; onde secretamente abbandonando la propria casa, e ricchezze, se ne andò al Campo Spagnolo, e quiui battezzadosi si pose al seruitio del monasterio, doue si trouana. la detta sua serua, seruendo ini come schiauo, mentre in realta non su mai più Signore d'allhora per esser Padrone delle sue passioni, perche meritò tanta luce dal Cielo per diuenir rale, lasciando al Christiano cosi grande essempio di confusione per inuitarlo. Ben proua questo il valore di quelta gente, che sa vincer le proprie passioni con l'aiuto della diuina gratia, e particolarmente vna passion fra le altre, che è tanto potente, e gagliarda; ma perche si veda, che sanno dominare anco le altre passioni in vniuersale, raccontarò quello che io viddi a proposito dell'ubriachezza in vn'Giouane Indiano, ilche per il molto vino beun to hauendo vna volta perso i sentimen. ti, fece non sò che incontro a suo Padres onde ritornato in se essendo aunisato. dell'errore da lui commesso restò talméte confuso, e pieno di vergogna, che più non ardiua comparire auanti ad alcuno. anzi che adirato contro di se medesimo, detestando il vitio dell' vbriachezza, ehe gli haueua fatto commettere tanto errorecontro il Padre, con gran ramarico cominciò a dire: Poiche il vino è stato cagione, che io habbia commesso vna cosa tanto indecente, come è quella che ho fatto, lo dò parola di non gustarlo mai più in vita mia: il che offeruò con tanta fermezza, e puntualità, che ham uendolo io conosciuto molti anni dopo, sempre lo viddidel medemo pensiero, &: opinione, di maniera, che quello, che pareua hauer perso per il vino la liberta per non iasciarlo di beuere, sempre che poteua, fuggina da quello come dal Demonio, non potendo mai alcuno fargli rompere il fatto proponimento. Ad effetto però di ponderare e formar concetto di questa loro potenza in vincere le proprie passioni, bisogua far ristessione, alla forza, e potenza, che ha questa passione del beuere in questa Natione, la quale ètanto grande, che fra gli altri viti, si può dire che negl'Indiani questo sia quello che maggiormente li predomina.

Aggiungo a quest'esempio vn'altro di vna Indiana di Cuyo di non minor consideratione. Arrivando i Padri missionarii ad vn luogo, che era di Christiani, e Gentili, & interrogando fra le altre questa Indiana, rispose, che era Christiana fingendo di enertale, pernon battezzarfi, mentre era infedele. Cominciarono i Padri a cathechizzare l'altre Genvili, che voleuano farsi Christiane, il che vedendo quella, che haucua finito di esser tale, ò per l'essempio di quelle, che vedeua cathechizzare, o fusse in virtu della parola di Dio, che staua ascoltando si leud in piede frà l'altre, e mossa dal Cielo publicamente, & ad alta voce cominciò a chiamare, e dire; Padre battezzate ancor me, perche sono Gentile come quelt'altre, hauendo mentito quado voi m'interrogaste se ero Christiana, acciò con le voltre persuasioni non m'induceste ad esser tale, ero cieca, però perdonatemi mentre vi prego a farmi partecipe, come l'altre divn' tanto benefitio il, che su subito esseguito con granconsolatione de circostanti, che non meno restarono edificati del valore, & humiltà di questa Indiana, che animati con il suo esempio a stimare tanto maggiormente vn'beneficio così grande, come era quello, che Dio gli faceua.

## CAPITOLO X V.

Si tratta de' ministerij, che appartengono alla quarta Claße delle nostre missioni.

Lla quarra Classe pongo le missioni delle Residenze di Arauco, e Buona speranza, li quali benche proportionalmente sono i medesimi che dis-

fimo de collegii, perche ciascuna ha cinque, o sei presidi, e forti di Spagnuoli. sono con tutto ciò di maggior travaglio, e mortificatione, e di maggior merito, per hauere da contrastare con gl'Indiani gentili, quali così per il suò naturale superbo, & vso dimoite moglie, come per esser gente di guerra, e va sempre conl'armi nelle mani, è necessaria più patienza, e fernore, e più aiuto del cielo per far qualche frutto nell'anime di quelli. Il modo di esercitare i nostri ministerii inqueste parti è, andando la maggior parte dell'anno a cauallo con gran pericolo della vita così nel paffar de fiumi, che sono necessarij passare più volte a noto, come per gl'inimici, che scorrono per quese campagne, danneggiando i christiani, è l'inuerno assai rigoroso, per il che si pare assai, perche è necessario andare doue la necessità ci chiama, piouendo, e passando pantani sino alle cinghie inciampando, e cadendo ad ogni passo, e questo assaispesso, perche bisogna andare quali continuamente in volta per poter andare a tante parti come ci chiama la necessità degl' Indiani. Alla Residenza di Buona speranza appartiene il Presidio di S. Filippo di Austria, doue sono da 700. in 800. Spagnuoli il forte di S. Christoforo, quello della Natiuità, quello di S. Rolendo, fanta Giouanna, Angol, Talcamahuida, e quello che chiamano stanza del Re. Alla Residenza d'Arauco, doue sono da 600. in 700. Spagnuoli, appartiene la fortezza di san Pietro, quella di Colcura Lauapie, e Leuo, & in tutte quelle vi è gran quantità di gente così Spagnuola, come di Ianaconas, che sono suoi seruitori, e benche tutti hanno i suoi parocchiani, e cappellani, vengono a noi nelle loro necessità spirituali, se bene siamo noi Parochiani de' soli Indiani.

Oltre a questi Presidij, e fortezze si incotrano ad ogni passo molte habitationi, e luoghi de'Spagnoli c'hano fondato loro nella maniera come sopra spiegammo tiratidalla sertilità della terra, nella qualepiantando vigne sanno regalatissimi vini bianchi, & altri accesi odorosi, e suauissimi, e generalmente sono i migliori di questo Regno, vanno questo luogo cre

scen-

# 310 BREVERELATIONE

scendo in modo ch' in alcune parti v'e concorso di Spagnuoli di qualità, sta pochi anni bisogna ridursi a Città per il busogouerno. No si può esplicare l'amore che ci portano in questi luoghi, e la deuotione con la quale ogn' vno procura menarsi alle loro case, non restando contenti se le loro conscienze, e delle loro samiglie non passano per le nostre mani, così bisogna star tutto l'anno in perperuo moso andando da vna parte all'altra doue vediamo esserui la necessità dell'anime.

Di maniera, che il corpo di queste missioni vienead esser composto di Spagnoli, de qualialcuni vistanno come in proprio domicilio con le loro cafe, efa miglie, e questi sono in gran numero; Altri poi sono soldati, e gente da guerra che stanno di presidio nelle forcezze, che al numero di due mila Piazze sono manrenute da sua Maestà; E composto medesimamente degl'istessi Indiani, parte de qualiviuono ne i forci suderti, seruendo a Spagnoli, e parte, che essendo foldatiamici vengono impiegati nell' essercito Reale. Di questi alcuni sono Christiani, & altri Gentili, e per tutti i nostri Padri s'adoprano indifferentemete con quel frutto, che tanto manifestamente si è visto in quel Regno. Di queste cose ne habbiamo in parte parlato! precedentemente con occasione dell'entrata, che sece il Padre Luigi Valdinia. con i suoi Compagni in queste missioni quando quelle furno stabilite, & aggiustata l'introduttione della pace, trai Spagnoli, & Indiani da guerra, & anco se ne discorrerà nel memoriale, che si mercera in fine di questo libro, dicendo folo per hora parte del molto, che si potreb be dire di questo glorioso impiego;

In quanto a'Spagnoli, che viuono nelle loro habitationi, come di sopra habbiamo accennato, non v'è cosa da dire in particolare, perche essendo come e veramente quest' impiego non dissimile a quello, che i nostri missionarij esercitano in altri luoghi ne'contorni delle Città, di che habbiamo trattato ne' precedenti Capitoli, però quello, che iui danoi è stato detto intorno a quelle si ha-

uera qui per replicato per quello fi hauerebbe da dire intorno a questo, se bene il trouarsi quelle habitationi in terra e queste in frontiera di guerra, ne segue però tra di loro gran differenza per il pericolo, chesi corre di perdere la vita., stante che in quelle, non solo non si corre pericolo alcuno, ma ne ancovi è occasione di dubitarne, il che auuiene per esser questo vn'paese tanto pacifico, che ciascuno può liberamente andare done più gli pare, senz'alcun dubbio di simore, tanto digiorno, quanto in tempo di notte, non temendosi communemente ne di Asassini, nè di Ladri, & io, che molte volte ho fatto questi viaggi dico che non solo non hò mai sentito cosa alcuna di simili insulti, ma ne anco haunta occasione d'hauerne vn'minimo sospetto, come se ne può dubitare in Europa, però nel Camino, e passaggi, che si fanno da vna habitatione ad vn' altra. in quelle, che appartengono a quette missioni sempre si sono corsi pericoli non ordinarij, perchestando quelle a vista. dell'Inimico, s'incontrano ben spesso imboscate d'Indiani da guerra, chese ne passano a rubbare; per il che i nostri si sono visti molte volte in manifesto pericolo di rimanere morti, o prigioni, conforme all'improuiso e occorso con alcuni Spagnoli, & amici Indiani, che per loro disgratia sono andati a cadere nelle mani di quelli, se bene dopà, che furno stabilite le paci di sopra accennate dell'anno 1640-seza dubbio sarà cessato ogni sospetto ditemere, poi che secondo viene scritto da'nostri Padri missionarii, e precedentemente al suo luogo si è detro anco nel paese più a dentro giàli, va da vna parte all'altra senza scorta, per trouarsi tutto quel paese per occasione della pace sudetta così assicurato, che puole vn huomo solo senz'altra Compagnia scorrere da vn luogo ad vn'altro. senza alcun pericolo, però nel paese più a dentro non sarebbe gran cosa, per non godere della destaPace, che vi fusse qualche pericolo,

Il frutto, che si è cauato con i soldati Spagnoli, e stato sino dal principio grande, e di molta conseguenza, poiche pa-

reveramente, che Dio in questo negotio habbia voluto essercitare le sue bene. dittioni dandogli ordinariamente, per eapi persone di pietà, le quali non solo hanno approuate tutte l'inuentioni denote, & essercitij di carità, che i nostri -Padri hanno introdotti, ma con il proprio estempio gli hanno fomentati, ef-· fendo sempre i primi nell'assistere alle congregationi, & altre deuo tioni, che fi sono stabilite del Santissimo Sacrameco.e della Beatissima Vergine, & partico-Jarmence attendendo a quello che più importa fiche è il primo fondamento -della denotione) alla riforma de' costumi, & a leuare i peccati dagl'elerciti. Rac contano le lettere annue dell'anno 1619. che i Mastri di Campo, Sergenti Maggiori, e Capitani non folo fauoriuano le pretensioni de' Padri, & i loro desiderij, ma approuauano, e laudauano la loro dottrina, & il zelo, con il quale ripren deuano i vitij, e per quanto si stendeuala loro autorità toglieuano a' soldati l'occasione di offendere sua Divina Maesta, castigando i peccati publici; e scandalofi, & apportando rimedio a tutti con zelo Christiano, e propriodi coloro, che trouandos in similicariche deuono prin cipalmente considerare, & procurare di hauere a suo fauore, e dalla loro parte il Signore delle vittorie, senza la cui affistenza, è impossibile trouar la via di ope rar bene :

Con la medesima occasione sino dal principio di queste residenze approuanano la fanta maniera, & inventione, che i nostri trouarono per bandire dall' Esercito, e Presidij l'assetto inutile, e detestabil vitio di giurare, che suole esser tanto proprio della gente da guerra. frà gli altri mezzi, che furno trouatia questo effecto, vno ve ne fu, il quale si racconta nella medema lettera annua conqueste parole [ Persuadettero a' soldati, che in sentendo alcuno che giurasse, quello che lo sentina hauendo detto [Lo dato sia Giesal Christo], e subito gli altri tutti insieme dicessero similmente ad alta voce, lodato sia Giesti Christo, Iodato fia Giesu Christo, con che a quel pouer' huomo, che giurò gli danno tale assalto!

che non cessano sino a tato che bacia la terra in penitenza d'hauer giurato, conche resta molto bene aunisato] sin qui la lettera annua sudetta; però anco prima diessa racconta quella del 1603, di vn'altro rimedio efficace, che fu applicato a questo medesimo fine, e fu vna legge, che osseruanano inniolabilmente, cioè, che quello che giuralle facesse subito la penitenza riprendendolo publicamente, il che, aggiunge, esfer stato di tanta efficacia, che quelli, che prima, no si vergognauano di offendere le caste orecchie de Sacerdoti, e Religiosi con i giuramenti, & altre parole indecenti, si vergognauano dopò, & andauano molto auuertiti de non dirle frà di loro: Habbiamo anco visto nel libro passato quello che cerca quelto medefimo fi legga nella lettera annua del 1612. la quale riferisce che in torno a questo punto il Campo si era riformato di maniera, che appena fi sentiua vin giuramento, e ciò perche quello, che giuraua, lo mandauano a stare al posto per un quarto ancor ches fusse offitiale, & in vn'altra ho letto, che i soldati si adunanano tutti asseme ogni giorno ad vn luogo determinato; douce prima di vscire alle solite fattioni della. guerra, si armauano per la guerra spirituale, che habbiamo con gl'inimici inuifibili, facendo oratione, & offerendo ciascuno a nostro Signore rutti i suoi pensieri, parole, & opere, acciò essendo incaminati dalla sua mano, non si desujasfero dal camino della fua fanta legge.

Tutto questo, e quello, che sino dal principio si cominciò a stabilire tra quella soldatesca in che hanno haunto sempre gran parte i Capi de i Prefidij, il Mastro di Campo del Regno nello stato di Aranco, & il Sargente Maggiore in quello di lumbel, e nell'vno, e nell'altro i Capitani, & officiali immediaci, da'quali se queste cose non riceuessero calore non molto si auanzerebbero i nostri missionarij con tutte le loro diligenze, si che in gran parte, se non in tutto da essi si deue riconoscer la riforma, che in quello stato, e Presidij si è sperimentata e tuttania si sperimenta in quella non. lmeno valorolo, che ben disciplinata mo312

lestia, sa quale può stare al paragone di quella, che maggiormente risplendono, e che in altri esserciti operi virtuo-

samente.

Questo è quanto si può dire in generale, e che appartiene a tutti, se beneoltre quello si è detto, visono di moltil foldati, che frequentano ordinariamen te il Santi Sacramenti della confessione, e communione affistendo alle Congregationi, e Confraternità, così del Santissimo Sacramento, come della Beatissima Vergine con titolo di schiaui suoi Celebrano con gran solennità i Giubilei delle communioni Generali, seruendo le messei medemi soldari con buone musiche, nel quale esercicio molti sono assai dertiscelebraudo così bene le loro festiuità, che potrebbero companie anconelle Città, doue ordinariamente con maggior commodità si può far resplendere il culto diuino. Sogliono anco celebrare feste secolari con gran splendore e curiosità d'armi, habiti, e cau alli non inferiori a quelle, che nelle Città si sogliono ordinare per rendere più famole le feste de santi, il che particolarmente, es necessario difare in quel paese nuono acciò i nouelli Christiani formino maggior concetto delle cose della nostra Catho lica Religione vedendole fare, e celebra re non foto con solennità ecclessaltiche, ma anco con felte efteriori, & allegrezze secolari : basti per adesso quanto si è scritto, perche circa il particolare del frutto, che sifa con i soldati se ne dirà qualche cosa più auanti, referendo quello, che trouarò scritto nelle lettere annue che citarà a suo tempo, e con questo me ne passo all'altra parte, che comprendono queste missioni, che sono l'Indiani, lasciando quello, che appartiene a coloro, che si trouano al seruitio delli Spagnoli, perche intorno ad effi non vi è cosa di particolare da direfuori di quello èstato discorso circa quelli, che viuono nell'habitationi, e Città; vengo agl' Indiani da guerra, che sono nostri Parrocchiani senza hauere altri Curati, che quelli della nostra Compagnia.

Questi Indiani da guerra habitano, alcuni dentro i Presidij, come fanno parti-

scolarmente quelli del forte di san Christoforo; altri in certi loro ridotti, e terre distante gl'unidalgh altri alcune leghe, anzi che nelle medeme loro terre nonviuono tutti vniti come nelle Città, il che sarebbe di gran sollieuo per quelli, che hanno pensiero del loro culto spirituale, ma separati questi da quelli di maniera, che molte volte bisogna andare di casain casa a cathechizzare quelli di quella famiglia andando a cercarli di balza in balza per confessarli nelle loro infermitae battezzare quelliche non. sono Christiani, Questo e il fine, e lo scopoprincipale dell'affistenza de'nostri Padri missionarijin queste Residenze, per il qual fine applicano, tutte le loro forze con valore se merito in riguardo de pericoli grandi della vita, alli quali sono esposti, ostre quelli che vengono minacciati dall'acque furio se de fiumi, che s'incontrano ad ogni passo, alla cui diseretione molte volte bisogna commettersi per saluare l'anime di coloro, che stando in estrema necessità domandano il Battesimo, dla Confessione, cose che non si possono disserire per trouarsi in articolo di morte; oltre i sudetti si corrono altri pericoli non minori, che sono l'imboscate, che si fanno assai ordinariamente da gl'Indiani nemici, che si nascondono ne' montrper far preda de'Christiani,a'quali se non danno morte, come ben spesso succede, quella almeno viene commutata nella ciuile di vna durissima seruitù, doue che di momento in momento stanno aspettando di prouare l'vltimo colpo di un coltello. E questo pericolo di dar in mano degl' Indiani nemici, non è solo perche si corre anco fra gli stessi Indiani amici loro Parrocchiani, quali per esier gente bellicosa, e feroce e, che il Demonio facilmnete li persuade, che la legge che noi predicamo è vna bugia, e che il battefimo è vua fattocchieria, che operala morte, per il qualsospetto molti lasciano di farsi Christiani, parendo foro di hauer a morir subito, e che il fabricare de Chiese è per leuargli le loro donne, il che si danno a credere, perchevedono che quelli, che entrano in esse, esi battezzano vengono obligati

a maritarfi con yna, lasciando le altre, che èstato il maggiore impedimento di questa gente già auuezza, & affue fatta alla Poligamia, onde non poca difficoltà hanno sempre hauuto in lasciare alcuna di elle, ancorche gli predichiamo, che è contro la legge di Dio; il che sempre, & in ogni luogo ha cagionato danni no ordinarii nella loro conversione per non! prinarfidi questa conversatione, commettendo per questa causa qualsiuoglia... debito; come sece quel potente, e siero Cacique Anganamone, il quale per questo rispetto leuò la vita alli tre Padri che erano andati a predicarglil' Euangelio, conforme habbiamo visto al suo luogo. A questi pericoli sono sottoposti i nostri millionarii, dalli quali fe bene gli ha fempre liberati la diuina providenza, non però sono statiesenti da gl'eccessiui trauagli, & incommodità, che patiscono, visitando questi suoi Parrocchiani per così longo tratto, e particolarmente in riguardo di quelli, che viuono cosidiui in per liquali bilogna stare come in perpetuo moto per dirupi, e cattiui passi, scorrendo continuamente da voa parte all'altra. Ne minore, dopò tutto queito è il trauaglio, che se gli aceresce dinuouo dalla difficultà, con che si dispongono quest' Indiani a riceuere la fede, perche etiandio, che siano molto capaci, e teghino molte cose assai conforme alla legge natarale, come si dira più auanti, contuttociò la natura loro altiera, ebellicosa è diuenuta cosi inhumana, e seroce con il continuo essercitio della guerra, che vi bisogna gratia non ordinaria del Cielo per renderli, e sotttoporlial giogo dell'Enangelio, affai piu di quello è necessario con gl' Indiani di altre Prouincie, che sono in questo medesimo Regno del Cile, come sono quellidel Ciloe, & altri, doue per trouarsi liberi dallo strepito dell'armi, sono come vna cera per imprimere in loto la legge, che gli vien' predicata; ma questi Araucani, & glialtri Indiani di frontiera da. guerra sono molto incarnati nell'odio, vno contro l'altro, come si vede nelle crudelta, con le quali si vendicano dell' inimico quando viene a capitare nelle

Libro VII.

loro mani, come si vederà nel Capitolo leguente.

#### CAPITOLO XVI.

Contiene la terribilità degl' Indiani da guerra, e la crudeltà, con la quale ammazzano i principali da loro fatti prigioni in essa.

A terribilità di questi Indiani da guerra, ela fierezza de'loro costumi si potrà conietturare dall' inhumanità, e crudeltà, con che fanno vendetta gl' vni degl'altri quando si fanno prigioni nella guerra, il che potendosi intender meglio dalle Relationi di quelli medesimi, che ciò hanno visto, hò voluto qui inserire due Capitoli di du lettere, che fileggono nelle annue de nostri Padri missionarij. La prima delle. quali cosi dice: [In vnascorreria presero i Spagnolivn'Indiano affai bellicofo, Capitano di fama. Subito gli Indiani amici gli domandarono di benergli il sague, e difare con lui le solite cerimor nie, alzandolo con le picche, perche con questo dicono arrivarsi, & acquistare. la forza contro gl'inimici. Si adunarono insieme più di mille per dar la morte aquesto disgratiato. Procurò il Padre di persuadere a quest' Indiani il non commettere questo homicidio, e che gli volessero concedere quel Gentile per instruirlo con commodità nelle cose di Dio, e battezarlo. Dopò molti preghi gli lo concessero con conditione, che il Padre douesse andare all' Adunanza sudetta,e se lo pigliasse quando esti lo volessero alzare con le picche. Pregò il Padre l'Indiano a volersi battezzare, aunifatolo prima delle cose appartenenti alla sede, ma non su possibile. Con questo fu l'Indiano introdotto nella adunanza, il quale interrogato delle cose della sua Patria, e degli huomini braui, che inquella si trouauano, e fatte con il medemo diuerle altre cerimonie, diedero cosi gran strida strascinando le picche, e mostrandosi tantos degnati, che il Padre si diede a credere vi fusse nato qualche rulmore, contuttociò abbracciando, l'In-

diano se ne vscidalla detta adunanza, e perchesitrouaua con gran paura mostrando non poco spauento, causò negl' Indiani cagione di riso, che dissero al Padre; Noi è certo, che ti haueuamo da complire la parola. In luogo dell' Indiano alzorno vn cane negro, profeguendo in quello la crudeltà, che haueuano da vsare con l'Indiano, il quale restituito al forte, alcuni mormorarono del cafo, tenendo per segno di ribellione il non hauer fatto morire i nostri vn Capitano inimico così famoso. Il rumore di questa cosa arrivò all'orecchie degl' Indiani che hauenano dato la vita al prigione, qualisdegnati di ciò, se ne andarono a trouare il Mastro di Campo del Regno con il quale lamentandosi fecero instanza, ehe se gli desse di nuouo in mano quell' Indiano liberamente, e quando nò, che gli l'hauerebbero leuato per forza; onde perfuggire maggiori inconuenienti, si hebbe per bene di condescendere alle loro instanze. Onde subito lo presero di nuono stando in mezo a sei principali Caciqui, e strascinando tutti le lancie lo condustero a dargli la morte, sollicitaua in tanto il Padre, procurando la sua saluatione, maper diligenza, che egli facesse, non potè sortire con il suo intento, per mostrarsi l'Indiano sempre più ostinato. Tuttauia il Padre non lasciò di dichiararli i principali misterij della nostra santa sede, e trouandosi già a... vista delluogo, doue haueua da morire si voltò ad vno di quelli principali Caciquidimandandolise erano vere quelle cose, che il Padre gli dicena? il quale approuò il tutto, essortandolo con l'essempro d'altri principali à riceuere la sãta fede, con che volle, che il Padre più distintamente l'instruisse, come fece riceuendo l'acqua del fanto battefimo, e dando legni di hauerlo il Signore posto nel libro degli elettifu dagl' Indiani circondato, i quali ficandogli le proprie lancie nella vita con le medeme lo sospesero, e cauandogli fuori il core palpitante, passarono per mezo di quello le loro frezze, mangiandoselo i principalia bocconi, e strappando dal corpo l'ossa, e sa testasurno queste ripartite trài princi-

pali per meschiarli con la cicia beuanda commune di questa gente dopò di che sopra di vn'hasta posero la detta testa senza che il Padre potesse in modo alcuno ouniare queste cerimonie come superstitiose, e gentili. JSin'qui la detta lettera. In vn'altra che si legge srà s'annue del 1636 così dice il Padre Diego Rosales Superiore della Residenza di Arauco, &c.

Sono rimasto con particolar contento per la conversione d'vn Indiano di gran fortuna chiamato Auenciuola; quales confido in Dio nostro Signore che finito di battezzarsi se ne sia andato al Cielo, benche sij stato veciso da' nostri Indiani tanto crudelmente, la fierezza de' quali per conoscerla V.R. racconterò le ceremonie, che fecero, per ammazzarlo: come le viddi io con gl'occhi miei. fecero gran strage nella terra dell'inimico in quest' vltima entrata che secero lisoldatidi questo terzo de gl' Indiani, e tra gl' altri schiaui che secero, su vno questo Auenciuala ch' era Indiano di molto valore, e nome, ch'ancor quando lo pigliarono co la lancia in mano contro trenta Indiani sempre stette fermo nel suo posto: sinche poi vedendo tanti inimici si rende. Subito che arrivarono al quartiere, lo dimandarono al Maestro di Campo per veciderlo conforme l'vsanza de gl' Indiani, per esser egli Indiano di tanto valore, efar vua festa co'l suo capó, non se li potè lasciare di concederglielo, cauaronlo con gran fretta, e fecreto, guardandosi tutti, che non lo sapelsimo, per non intercedere per lui; auuisommi vn soldato che portauano quel l'Indiano per ammazzarlo, víci con la fretta, che richiedeua vn caso simile, per ritrouarli, e gl'arrivai vicino al luogo ldoue haueua da fare il facrificio, e li dimandai che me li lasciassero parlare per vn quarto di hora per conuertirlo alla nostra santa sede, e morisse christiano: me lo concessero, e gli parlai; ma egli stauatanto forte, che vedendo che doueua morire, non v'era remedio di ridursi, e vedendo questo gl'Indiani faceuano fretta, perche essi stauano aspettando con l'instrumenti in ordine per darli mor

te, & io sempre li pregana ch' aspettas-1 dero vn poco, perche io speraua ch' egli firidurrebbe quando Dio noltro Signore restasse servito illuminarlo come in fatti fu onde instructionel miglior modo possibile inquella fretta lo battezzai; lo coduffero subito doue tutti gl' Indiani delda terra con le sue lancie, e fleccie in val cerchio lo stauano aspettando. stauano nel mezo i tochi di quelli de' Cacichi, che sono certe torcie, insegne delli più principali, lo fecero sedere vicino alli tochi con la faccia voltata alla fua terra, e li diedero vn gran mazzo di stecchi, perche contasse li valorosi della sua terra, & vn' altro legno grande per andar conquello sotterrando quei piccoli, questa è la prima ceremonia che vsano, nella quale vanno nominati tutti i valorofi della terra dell' inimico, e ciascheduno che nomina butta vn stecco, o legnetto di quelli nell'buco, dando ad intendere, che l'hanno da vincere, e sepellire a tutti: & vltimamente fi nomina lui ftesso con che dimostra ch' egli parimente era nel numero de' valenti . nell' istante ch'eglinomina se stesso, mettono le lancie sopra di lui, e lo solleuano con quelle dalla terra, o veramente con vna gran mazza gl'aprono la telta, & in vn fubito glie la spiccano dal busto, el'attaccano ad vna picca, e cantano vittoria con quella, così lo fecero con questo pouer huomo, cancando alcune canzoni malinconiche, che per tal'effetto hanno. Subito che gl' han dato con la mazza vederebbe V.R. vn macello terribile, alcuni litroncano il capo, altri li cauano il cuore, altri li tagliano voa gamba per far vo Azuro della cannella dell' offo, fcarnandola , efacendoli i buchi in vn momento; andauano attorno del cerchio nudi sino alla cinta, altri con le lancie voltando con furia attorno, e disfidando agl'inimici; eldiquando in quando tutti del cerchio vattamente gridauano rizzando le lancie incontrandole l'vne con l'altre, e con i piedi dauano tale scofse alla terra, che la facenano tremare, e questo fanno fempre ch' han da com battere per cacciare il timore da gl' animisuoi. Diaidono il cuore trai Cacichi,

e capitani; e alcuni se lo magnano correndo sangue, e battendo i piedi per terra altri con il langue tingono le fleccie i tochi che stanno fermi sedendo in terra danno volte all'intorno de' Cacichi vrtano i snoitochi, e sossiando verso la terra dell'inimico, subito figgono nelli pezzi del cuore le saette, e tornano a. cantare, sonando il flauto della cannella, & alzando ad vn legno attaccato la testa nel mezo de'eontorni pigliano il corpo, e strascinandolo per vn piede lo buttano fuori del cerchio verso la terra. dell'inimico, lasciando vna strada aperta per doue passano, e ripassano gl' Indiani giocando le lancie, facendo come chi assalta l'inimico, e cacciando gl' altri la paura volendo assaltare gl'inimici fanno tremare la terra, l'yltima ceremoniafu portare vn castrato negro, e troncandoli la telta, metterla al cadauero del morto in luogo della sua, e con questo se ne andarono, lasciando incaminate le cole per la festa principale di là ad vn mete: che è il fare vn'imbriachezza, nella quale si vniscono tutti a beuere Cicia, e ballare, e quel che fa la festa fa della testa del defonto pelado il cranio vn vaso, nel quale beuono i più principali, conuitandosi a bere l'vno con l'altro in quello. altro fa delle mascelle cuscite in vna pelle di volpe come vna lenza, o scussia per la testa, che è vna gran galanteria, e col flauto della cannella sonano per ballare, e queste tre pezze, il flauto, le mascelle, &il vaso fatto del cranio: le conseruano per tutte le feste, e quello che se le porta a casa, s'imagina portare vna cosa di gran stima, e così queste cose si dividono trale persone più principali. lo stimai affai, che finita la festa di quel macello tanto crudele, mi lasciassero sepellire il corpo nella Chiesa, così per dar la debita sepoleura, & honore a quelcorpo, l'anima del quale, come si deue credere, staua già godendo il cielo, come anche perche egli me lo dimandò finico che fu il battesimo, quando lo menauano al sacrificio. perche essendo tanto pertinace. nel volersi conuertite il motiuo princi. pale di ridurfi fu oltre la diuina gratia il non restar il suo corpo buttato in va sterrr

guilinio cibo de' passari, e de'cani se non si faceua christiano, che battezzandosi senza dubbio sarebbe stato sepellito. e così se lo sece da me promettere. l'iftel so successe al P. Pietro Torrellas, che non è molto tempo, che catechizzando vo Indiano che voleuano giustitiare, perche fe n'era fuggito all' inimico: per molte. ragioni sopranaturali che se li proponesse ro, sempre lo ritroud con le porte serrate alla luce divina, fece che molti li parlafsero, e niente basto. fece venire alla carcere vna Signora che sapeua bene la lingua per persuaderlo a battezzarsi, & il mezo efficace, che Dio nostro Signore haueua pigliato per connertirlo, su il dirli, che se non si battezzaua sarebbe dato il suo corpo allicani, che battezzandosi sarebbe sepellito, ridussessi subito in modo che dimandò il Santo battesimo, e dopò di esfer ben instructo dal Padre battezzossi, e mori tanto selicemente, che lalciò affai allegri quelli, ch' crano stati instrumenti della sua salute, e sepellirono poi il corpo del defonto con molto honore complendo alla parola datali per l'esempio anche de gl'altri Indiani, che quantunque barbari. non lascia d'edificarli la christiana pietà. Sin qui la lettera.

No meno si scorge la fierezza diquest' Indiani, che la costanza de'Padri in affiltergli; ma la crudelta che vsarono con quest' Indiano e assai ordinaria nel paese dell'inimico quando fanno alcun prigione di consideratione, nel quale vengono a vendicare la rabbia, che hanno con li Spágnoli, e con gli Indiani nostri amici li quali si vendicano dell'istessa maniera pero non tanto ordinariamente per la destrezza de'Padri, che ciò impediscono quando con pregarli, che voglino perdonargli, & esser con quelli pierosi, quando con fare instanza appresso i Mastri di Campo acciò non permetta lo ro l'essere cosi inhumani, se bene e forza il permetterglilo alcuna volta, perche non si possono questi Indiani tanto raffrenare, ne correggere i loro vitij conquel rigore che si vsa con quelli del Peru e d'altre nationi. E per esser questi senza comparatione più altieri, fi anco per

effer da guerra e di frontiera.

Sin qui le lettere annue per mezo delle quali, e d'altre Relationi che si vede ranno più auanti, è manifesta la terribilità di questa gente, sin tanto che la diuina gratia non si frapone rendendola più costumata, trattabile, & humana. Questa è la gente con la quale hanno contrastato, e contrastano i nostri missionarij, e questisono i trauagli, e le difficultà, che hanno da superare quelli che bramano essere arrollati per ministri Euangelici in questo Campo, nel quale ho costituito la quarta classe del nostro ministerio nel Regno del Cile conforme si è accennato nel capitolo antecedente, ma perche le cose maggiormente distinte, e particolarizzate sono cagione che di quelle si formi maggior concetto di quello che si pretende, spiegarò qui tutto quello, che fà al proposito, e che trouo scritto di queste gloriofissime missioni nelle lettere annue da me sopra citate, il che seruirà anco per confirmatione di molte cose che restano precedentemente narrate, così del valore di questi Indiani, come de loro costumi per esser quelli che le scriuono Testimoni di vista e maggiori di qualfiuoglia eccettione, quali andarò riferendo con le medefime loro parole destinandole per materia del Capitolo seguente.

#### CAPITOLOXVII.

Si riferisce quanto nelle lettere annue, e hato scritto di queste missioni.

Vello, che trouo nelle lettere annue di maggior conideratione in torno a queste missioni, sono quattro cose. La prima sono i trauagli grandi, el'incomodità del camino. La seconda i pericoli manisesti di restar prigione, o morco. La terza il frutto, cho sista con gl' Indiani per la gran mutatione occorsa per opera di Dio ne'loro cuori, conuertendoli la diuina gratia di lupi in agnelli, e di siere in huomini; e la quarta alcuni elsempi, e casi di edisicatione. Di tutto questo si trattarà nel presente. Capitolo, e seguenti. In quanto al prisono

moda causa principale de gl'incommodit e trauagli, che si prouano nel camino olere i communi di esser l'inuerni assai piomosi, e la terra per ciò impantanarsi, la crescenza de'fiumi, i dirupi, e l'asprezze de'monti, di che è ripieno tutto quel Paese) el'esser questa gente da guerra, la quale perciò viue in luoghi, e siti più in accessibili, per maggior sicurezza loro, che in questo modo meglio si dfendono dall'inimico. Parla di questi luoghi la lettera annua del 1633.la quale dice in questa maniera s Habitano questi Indiani in balze asprissime circodati da'Pantani, e montagne molti alti, e dificili da penetrare con dirupi, precipiti, e quante difficultà naturali polsono trouare per rendersi più incontra-Labili, e liberi dall'inimico ] dopò quehe parole soggunge vn Capitolo di vna lettera di vn Padre missionario, che dichiara molto bene tutto questo, la quale così dice [ Per stare quest'Indiani così diuisi parte Christiani, e parti Gentili (essendo forzoso l'assistergii, e dar calore a loro buoni desiderij) andamo con molto gusto per balze, e montagne asprissime, pericoli, e strade pessime, di maniera, che per fare vscire da quelle alcuni di essi acciò vniti con altri sentino la dottrina, e necessario andare di monte, in monte per strade molto aspre e continuo pericolo di dare nelle mani degl' Indiani nemici, li quali imboscati assaliscono nel camino portando sempre offertala vita in sacrificio per aiutare quest'anime destitute d'ogni aiuto, e rimedio spirituale, se i figlioli della Compagnia nongliassistessero.

Siamo andati per tutti i ridotti dell' Auapie, insegnando à poco à poco la dottrina christiana, e battezzando molti putti, con questa occasione passando di molti trauagli in riguardo del camino, che bisognò sare per montagne, di rupi, e precipitij con pioggie continue, e passaggi di siumi pericolosissimi, in vno de' quali essendo caduro il mio compagno mancò poco che non si assognita mail Signor nostro, che voleua prouarlo, e serbarlo a trauagli maggiori non

lasciò di soccorerlo in quel frangente. Vsci dal fiume il buo Padre ridedo, e ringratiando Dio, &il follieuo che riceuette doppo essere vscito a saluamento tutto mollo, su vn vento fresco, che lo penetraua, dal quale non poteualiberarsi, ne mutarsi di vestimenti, che tutti erano insuppati di acqua,stando ambidue alla bocca di vn fiume fenza poterlo guazzare, per il che corse non poco pericolo della vita; però fra tutti questi trauagli è maggiore la consolatione, che nostro Signore si degna di dare a'suoi indegni serui, quanto quelli patiscono, perche considerano che quello che vale assai costa molto, e che se a Christo costarono l'anime tanto più non è gran cosa che a'suoi ministri gli costino tanto meno, e quello che principalmente ci solleua, e il vedere, che i nostri trauagli si cominciano a godere come ho detto ] Sin qu'il Capitolo di detta lettera. In questa maniera succedono ogni giorno a questi buoni Padri molti casi ne quali gli è necessario l'essercitio della patienza, e costanza, che sarebbe impossibile se non venisse facilitato dall'amore verso Dio, e zelo dell'anime; e questo è quanto mi occorre direintorno alli trauagli, e difficoltà del camino.

Quello che spetta alli pericoli della vita si potrà sapere da quello che si legge nella lettera annua del 1620, circa questo, apportando in confermatione di ciò quello che racconta vn Padre di se medesimo in vna lettera che scrisse al Prouinciale, la quale dice così [ I pericoli, che corrono i nostri quando vanno a. confessare di esser fatti prigioni, o di perdere la propria vita in mano de' nemici sono molto grandi, e particolarmente. in questi vltimi anni, che gl'India ni vanno molto gonfii per diuerse vittorie, che hanno hauuto contro li Spagnuoli. Confessorno vna volta certi Indiani principali da guerra, che con faluocondotto vennero a trattare riscatti di pregioni, che haueuano assai facilmente potuto hauere nelle mani i Padri che andauano in missione; ma che hauendo di loro pie-Ità, e compassione gli haucuano lasciari

essi andare liberi. Però si come non tutti hanno vn medefimo cuore, successe vna volta à vno delli nostri, gran leguaraz per esser nato in questo Paese che andado co alcuni soldati per disesa per certi moti altissimi, ad effetto difare alcuni battesimi, fe gli scoperse vna imboscata di molti Indiani nemici, tutti in arnese da guerra, li quali gli serrarono il passo, onde trouan dosi egli circondato da tutte le parti, e vededo solo da vna pure vn certo precipitio alto più di trenracinque picche, il quale dall' inimico non fu offeruato per tenersissicuro che da quella parte non gli poteua scappare la presa, assaltando però l'inimico il Padre con quelli, che l'accompagnauano, il Padre solo confidato in Dio, domandandogli aiuto in questo caso, per interressione del nostro fanto padre Ignatio si lasciò andare assieme con il cauallo per quel precipitio tenendo per certo di hauere, a perdere la vita in quell'instante per mano dell'inimico senza ciò essere, in odium fidei, perche in quell' occasione veniuano solamente come gente da guerra, e conil suo diuino aiuto si trouò la giù nel basso saluo, e senza offesa ricourandosi su bito dentro vn spesso monte. De' compagni, e loro guida, che il Padre conduceua seco, se ne perdettero due senza potere esser soccorsi. Molt' altre volte èstato sorzoso alli Padri buttarsi fra la spessezza de'monti commun resugio di questa terra, dormendo sopra gli alberi, sì perli gran pantani, come per la ficurezza delle loro vite, portandole sempre vicino alla morte come da quello che habbiamo detto si può credere, e molto meglio da quello che si dirà qui appresso.

Quest' anno del 1630. venne vna adunanza di più di tremila Indiani a guerreggiare con il nostro Campo d'Arauco, e per prouocarli, e farli vscire da i loro recintisspedirno quattrocento corritori, li quali hauendo dato sopra vn ridutto de'nostri fecero prigioni, e ferirono molti di essi, onde il toccare viuamente all' arme, e domandarsi da' feriri, e pericolosi la confessione su tutta vna cosa, essendo però forzato il Padre vscir fuori

per andar sicuro parti accompagnando il Campo, confessando per il camino i soldati feriti. Marciando in forma, per istrada trouarono i segni della strage, che l'inimico hauea fatto, molte teste di Cacichi principali, e molti feriti malamente, che senza poteru i rimediare passorno auati per in busca dell'inimico, il quale in salendo i nostri vna pendice li scoperse, mostrandosegli con due mila India ni, restandogli altri mille imboscati. Fu necessitato il nostro Campo ad ordinare i suoi squadroni, prima che giungesse la retroguardia, atteso che gl'Indiani veniuano ad inuestire con gran coraggio, e con tanto buon' ordine, che in breue hebbero la Victoria per sua. Arriuaua. in questo instante il Mastro di Capo del Terzo di Arauco, che era vn gran Caualiere, con la fua retroguardia, la quale an co hauendo cobattuto co l'inimico restò morto il detto Mastro di Campo, & alcuni Capitani di conto, e più di quaranta Spagnoli, & un Terzo d'Indiani amici;molti de' quali se ne suggirono alla montagna; ma lasciando questo, acció si veda quello che fece il Padre in questa: occasione riferiro qui le sue formali parole. [ Il Mastro di Campo del Regno D. Alonso de Figueroa Caualiere Cordouese di gran valore malamente serito era già scampato con quelli, che haueua potuto à curarsi in vn passo assai stretto, con che tutta la forza della Battaglia, fi voltò contro la fantaria, sforzandosi l'inimico con l'imboscata, che à tempo vsci fuori. Qui moriuano alcuni, e la rompeuano la testa ad altri, non hauendo con che poter resistere alli somi armi delle Macane armifatte a guisa di vua gran Claua coperta di ferro con chiodi, & vna hasta lunga, che sbalordiuano quelli che la prouauano ne le loro persone; ma vostra Reuerenza mi domandara doue stauo io in questo tempo? Rispondo che in mezo di questi pericoli, arriuado quela li che si trouauano in piedi, consessando quelli che erano feriti, e soccorrendo quelli che haue uano bisogno di remedij spirituali, e piacque alla Maestà diuina per sua mera bontà, che non riguarda

a ua il mio demerito, che confessassi quasis tutti quelli che subito non moriuano per le serite ricenute, and ando a'piedi da vn capo all'altro, cosa che parerà miracolo, mentre io per tale lo tengo, perche a primo incontro quandol'inimico con la sua furia ruppe la Caualleria trouandomi io in mezzo di essa appresso la persona, del Mastro di Campo generale, serito il mio cauallo, e tinto di sangue, mi sforzai per mettermi con altri in luogo in tempo che sei de' più braui inimici, mi colfero al passo assalendomi. Voleno sar dare a dierro il cauallo, ma non fu possibile per esfersi adombrato. Allhora vno dell' inimici dando di mano alfreno del cauallo, & a quello vna tirata di briglia, e però alzatosi il cauallo in piedi andò questo a cadere con tanta suria sopra l'Indiano, che io mi credeua gli hauesse partita la testa. In tanto vedendomi senza. rimedio mi andai a buttar fra le lancie tenendo per certa la mia morte, ouero per il meno di esser fatto prigione, dicendo in quel punto ad alta voce a miei nemici queste parole. Mangechi peniema, lasclatemi con la vitasigli miei, la quale fu mia gran fortuna il non lasciarla qui, poiche vno delli sei era figlio di Spagno. lo bastardo del paese di san Giacomo: questi se ne era suggito dall'inimico, il quale con questa adunanza di gente a fua instanza, e richiesta era venuto in torno;a che si deue auuertire, chel'istef so per mia intercessione era stato liberato in Arauco dalla forca) Hora questo medesimo ordinò a gli altri, che non. mi ammazzassero, perche io ero il Padre, che ne suoi pericoli lo disendeuo, e fauoriuo. Milasciarono dunque a piedi, e con gran timore; onde con ogni prestezza possibile mi ritirai in certe macchie vicine, ma perche anco in detto luogo non ero ficuro da i colpi delle lancie nemiche, per mezzo di esse mi gettai fra la fanteria nemica, la quale vittoriosa faceua morire molti delli nostri, i qua-, li domandandomi ad alta voce la Confessione, non seppi che cosa mi sare sin che spinto da sorza celeste mi inginocchiai facrificando la mia vita per soccor-l

rere quei poueri, & abbandonati, che in tanto pericolo si trouauano di perdere il camino della falute, mi trougi in. quel punto senza timore, nè paura alcuna, cominciando a soccorrer quelli che mi domandauano la Confessione, & a. quelli che di nuouo cadeuano, correuo volando dicendoli, Giesi, fratello dam. mi alcun segno, perche ti possa assoluere, il che sentendo alcune volte l'inimicost voltò venendomi adosso, si che pensando io mi venisse a ferire co la lancia, mi ritirai vn passo, doue inginocchiatomi aspettano la morte; ma l'inimico indrizzatofi verso la Spagnola per intendere se tuttauia viueua, io restai libero; però da otto volte m'inginocchiai vedendomi ananti gliocchi la morte. in varij modi;ma quel Signore per amor del quale disprezzai la vita me la disese. saluandola in mezzo di tanti pericoli, e di tremila inimici.

Primieramente tutto questo l'attribuisco alla divina Clemenza; secondariamente al rispetto, che anco gl'Indiani Gentilli, e da guerra portano à quelli, che sono della Compagnia, su quel giorno, Padre mio, il giorno del giuditio, perche doppo di esfersi confessari più di cento huomini retiratifi quelliche poterono (e non haueuano goduto del benesitio del Monte, doue alcuni si erano nascosti) ad vn passo assai stretto, doue non poterono esfer rotti dall'Inimico, benche gli affalisse due ò tre volte; sonando la coruetta la ritirata, restarono li Spagnoli con la morte così vicina, che facendoli io vna breue oratione fi compunsero di maniera, chenon restò vno, che non si consessasse, essendo il primo il Mastro di Campo del Regno malamen te ferito & esangue. Così aspettarono l'inimicotre grosse hore, stando i Campi a vista l'vno dell'altro senza permertere Dio che ci assalisseno, il che feguendo in vn punto rimaneuamo turri diffatti per trouarci già senza munitione alcuna, & i Soldari sbigottiti. ] Sin qui fono parole del detto Padre, intorno à che si deue auuertire che il suo ssorzo suben conosciuto essere del Cielo poiche

320

che la volta passata trouandosi esso in minor pericolo, e più pochi inimici si gettarono dal monte come s'è detto.

Questo medesimo Padre in diuersi altri pericoli camminando vna volta full fare della notte per certi monti alti infeflati da nemici, e per ciò pericolosi(coduceua seco la solita scorta di soldati) sentì vna voce assai dolente in vna di quelle balze, e sentendo, che tutti erano nemici, che occideuano alcuno de' nostri, la scorta de foldati prese il camino verso il monte, & egli ripreso animo,sen tì chiamare il dolce nome di Giesu, ando a quella volta, trouando iui due Indiani di pace, che hauendo legate le mani ad vna Donna Indiana la voleuano scannare, dicendo che viueua sfacciatamente. Ripreseil Padre la loro pazzia facendo all'Indiana vna buona cor retione, liberandola da quel pericolo e disponendo tutti, acciò si confessassero.

Al medesimo successe vn'altra cosa, nella quale corse non picciolo pericolo].

Fin qui la lettera annua, &c.

#### CAPITOLO XVIII.

Della gran mutatione, ebe l'Indiani Arau cani han fatto dal anno 27 abbracian do le cose della fede, alla quale per molti anni haucuano fatto resistenza...

A sola potenza e virtù dell'altissimo poteua sare tal mutatione, quale ha operato nell'Indiani Araucani, la quale raccontano le lettere annue, che del Regno del Cile sono state mandate in questi vltimi anni, perche il Demonio haueua perfuaso quest'Indiani per mezo de'loro antepassati, che per nelsun conto permettessero chiese nelle loro terre, perche i PP. e gli Spagnuoli non. pretendeuano altro con quelle, che leuarle le mogli, e figlie, e che le confessioni, e casamenti ch'i christiani persuadeuano, erano inuentioni per leuarli la libertà. Trà tutti il più internato in. quest'odio, e resistenza contro le chiese era il gran Caciehe Catumalo tanto po-l stente in quella terra, e di tanta reputatione, estimatra gl'altri Cacichi, che tuttilo teneuano come oracolo, e non. v'era chi se gl'opponesse in cosa nessuna; e cositutti si conformauano con i suoi ditami, & l'approuatione, egusto di lui era legge per tutti. Aggiungeuasi a questo vn'altra difficoltà, & era l'hauersi da sepellire nelle chiese, se dauano licenza che vi fossero, il che non poteuano soffrirlo, perche giudicauano inuiolabile. la loro antica legge, e costume di sepellirsi hereditato da'suoi maggiori, & era, subito in morire aprire il corpo del defonto, cercando, & inuestigando dentro di quella la causa dell'infermità, e morte del defonto per trouar il remedio contro di quella, per i viui; dopo subito portauano il cadauero ad vn monte, e lo mettenano la in vn buco poco profondo, & all' intorno di quello le sue arme, vestiti, es molta prouisione di magnare, e dibere: poneuano parimente alcune pezze d'oro e d'argento, & altre cose di stima, che si ritrouano alle volte in quelle, che chiamano Huacas, che fogliono effere di gra-de interesse, e gl'Indiani le tacciono, e, nascondono a Spagnuoli. Di questa maniera vanno subito caricando, e coprendo il corpo di pietre sino all'alzar' vna. piramide, che resta per segno della sepoltura del defonto ch'hansepolto.

Questa era vna delle cause, per le quali non volenano chiese, e seruiuasi il Demonio di quella, e dell'altre, sapendo egli benissimo ch'il fondare chiese, rizzar altari, & alzar le croci nell'incolta. selua del gentilesmo, eravn sondare presidii, e sortezze per sar guerra, e diilogarlo dal paese che tirranicamente. possedeua. Non discorreua male se gl' hauesse valuto; ma la diuiua gratia (benche qualche volta per tardi arriua, nondimeno quando arriuò il tempo di raccorsi il frutto del sangue di Giesù Christo ne'suoi predestinati.) mostrò la forza della sua potenza, aprendo gl'occhi a questo gran Signore, perche si disingannasse degl'errori hereditati da' suoi auoli e questo con tanto gran conoscimento della verità, che quello il quale era sta-

ro il principale contrario di quella lo fece Dio nostro Signore suo Predicatore come lo riferiscono i Padri di quelle missioni, auuisando il P. Prouinciale d'vn ga lante ragionamento, & esortatione, ch. tece alli fuoi, mostrandoli la vanità delle sue sasse imaginationi, e persuadendoli con viue ragioni, e molta energia (che naturalmente quest'Indianisono grandi oratori) ch'edificassero chiese, come co minciorno subito a fare. Diedero principio a quelle i Cacichi, & Indiani di Lauapie, che è vno delle Prouincie d'Arau co, dedicando la prima a san Francesco Sauerio, l'altra che fu la seconda, alla. Beatissima Vergine, che su in Tampan, la terza che su a Glico a san Gioseppe. e la quarta in Chiapo alli gloriosissimi san Gioachino & Anna, & per esser Procurato re diquest' vltima vn gran Signorese Caciche chiamato Iaguan, celebrossi la., dedicatione, con gran sollennità, assistendo tutti gl'Indiani Conas (così chiamano i soldati) armati di punta in bianco con petto, e spalle, e celata, che fanno dicorio di toro dupplicato, vscirono tutti con le migliori galanterie che ciascheduno haueua. Formarono le loro scaramuccie, e corsero, e secero vari allegrezze all'vsanza loro, e facendo tutti igentili riuerenza alla Croce che era affai bella, esposta dinanzi la chiesa, nella\_ quale entrarono, scendendo da cauallo. Cantossi la messa con molta solennità, stando esti con molta attentione, e particolarmente al sermone, nel quale si dichiararono i misterij della nostra santa. fede, e le li diede ad intendere il rispetto che doueuano portare al tempio di Dio, e quello che doueuano essi fare in quello.

Finita la messa ordinossi la processione, per la quale s'erano disposti curiosi archi di fiori, e rami, per doue doueua passare, i diedero a quella principio i putti coronati tutti con ghirlande d'alloro, portaua lo stendardo il Caciche Iaguan, seguita uanlo i soldati, e subito i Cacichi con le loro torcie. Cantaua il Padre l'orationi, e rutti con voce alta rispondeuano sino alli Vecchi, e Cacichi, ilche cagionò gran consolatione, & ammiratione perche.

Libro VII.

jessendo questa gente tanto altiera, non s'era mai potutoottenere, che rispondessero alla dottrina del Catechismo quando le faceua il Padre. Finita la processione fece il Caciche Iaguan vn elegate, e christiano raggionamento a tutta. quella gente concorsa, nel quale mostrò assai bene il grande affetto ch' ha verso la nostra santa legge, e la confidanza, e stima che sa de' ministri dell' Euangelio, e nell'vno, e nell'altro quanta gran mutatione haueua fatto la diuina gratia nel suo cuore, mettendo inanzi con tanto feruore le cose della chiesa, quello, che pochianni prima hauena giurato d'vccidere qualsiuoglia, che trattasse di erigerle nelle sue terre sapendo, il gran Caciche, che Iaguon haueua già fabricato vna chiesa, e dedicatala con tanta gran. de solennita, piccossi, & ad vn certo modo atroffissi, che sosse stato preuenuto. e così per non restar in dietro vosse auazarlo nella folennità, con la quale celebro la dedicatione della fua c'haueua già fabricata nella sua terra, inuitò per quella tutti i Capitani, e soldati Spagnoli di rispetto, e per sarli cosa grata vestisfil egli alla Spagnola molto galante, che fu vna cosa assai straordinaria, perche è cosa generale ne gl'Indiani di questo Re gno non lasciar mai il lor proprio vestito, benche si alleuino, e viuano tra i Spagnuoli, e quello che solamente da loro han preso è il cappello, e le scarpe & alcuni l'vso della camiscia, però di disferente fattura, e questo nelle Città de' Spagnuoli, che nelle loro proprie habitationi tutti vestono all'vsanza loro antica senza ammettere mai varietà d'vsaze nel vestire. Fu assai celebre questa festa, la quale finita fece vn solenne banchetto a tutti i Spagnuoli, & vn altro a gl'Indiani, che s'erano ritrouati presenti. Stauano tutti a vedere ciò che faceua questo Caciche, e subito che seppero che già haueua sabricato la sua chiesa, e la solennità, con la quale s'era celebrata la dedicatione di quella, cominciorno tutti a gara a fare le loro nelle terre proprie, però quello ch' auanzò tutti fu il Caciche D. Giouanni Ignipil, che sempre è stato assai

3 2 2

affai affettionato alle cose della nostra, santa fede, e volle, che la sua cheisa fabricata in Carempangue doue egli per lo più dimoraua si cosecrasse al Prencipe degl'Apostoli come fece có maggior sollennità di tutte l'altre, assistendo a quella il Maestro di Campo Generale Gio. Fernandez rebolledo, alla pietà del quale si deuono quelli buoni effetti, e cosìl'hafauorito Dio nostro Signore, dandoli tanti felici successi nella guerra. Battizzossi questo giorno vn figlio di questo Caciche, e su il compare il Maestro di Campo, Battezzaronfi parimente altri sollennemente, e con questo, e con gl'applausi che con grande stima veggono si fanno alle cole della nostra santareligione, si vanno di maniera addolcendo, e mitigando, che si spera in poco tempo s'habbia da vedere assai ben' impiegato il sangue de'serui di nostro Signore, & il sudore ch'han sparso con tanto gran spirito, e seruore per seminare la diuina parola del santo Vagelo, quale ben che più tardi sia vscito a queste terre che all'altre, sarà per germogliare poi con più, e maggior forza come grano sepolto, e pres so col gielo, che sciogliendosi, e rasserenandofi il tempo pullula con più forza e rende più copioso frutto. Non poteua suffrire il Demonio quel che egli indouinaua, doueua feguire di tanti buoni principij, e così seruendosi d'vn'instrumento dell'inferno, che maisi potè accertare chi fusse, cominciò, a suscitare l'antico errore col quale haueua ingannato gl'antichi Indiani, che i christiani faceuano tanto sforso per edificare chiefe a fine di lenarli le loro mogli, e figli,e seppe figurar la cola in maniera che per non star tanto fermi nella fe de gl'Indiani come era necessario per sarli ritornare in dietro, li cominciò a cagionare. nuoui timori e per dar il colpo nella radice, per assicurare più il suo diabolico inteto, cominciò la batteria delle sue falze persuasioni il Caciche Catumalo, che come dissimo quello, a chi tutti deseriscono, e lo sece vacillare, & entrare in nuoui sospetti, e timori'delli quasi sempre egli haueua sospetrato, scoperse quest'intrigo vn Patre missionante, che andando alla chiesa di questo Caciche, a confessare, battezzare, & amministrare gl'altri Sacramenti, come haueua fatto nelle chiese de gl'altri, lo ritrouò quasi mutato, & alterati i vassalli di quello, e dicendoli a ch'effetto veniua: Rispole dinanzia molti, che non volena nella. sua chiesa nuoue inventioni de'Spagnuoli, che s'haueuano fatto le chiese per dirli messa, & insegnare i sigliuoli, che già attendeuano a questo. Ma che non voleua che la sua gente si consessasse ne che si casasse. Non si perdette d'animo il Padre in questa turbatione fece quello, che potè per satisfar lo, benche senza esfetto, e così si parti per Carampangue per trouare il Caciche D. Giouani Ignalpil, e raccontolli il caso. Riceuette questo il Padre con moste accoglienze, e disseli non vi dia fastidio quello, ch'hauete passato con Carumalo; che questa è inuentione del Demonio, e Diola remediarà venite meco ch'io voglio confesfarmi alla sua presenza nella sua chiesa. e l'istesso farà la mia gente, e con questo li leuaremo la paura, e faremo ch'egli parimente si confessi, & i suoi vastalli seguitaranno il suo esempio. Fece così, e con questo esempio, & altri mezi che si presero per disingannar a Catumalo, si ridusse a confessarsi , e conduste tutti gl'altri Cacichi, con i suoi dependenti, perches facessero l'iltesso, e benche egli, & altri per hauere molte mogli non erano in Itato di potersi consessare, con tutto questo fecero mostra di confessarsi per leua r la paura agl'altri, come in effetto segui, perche sapendo che Catumalo s'era confessato, e che le sue donne entrauano nella chiesa, entrarono subito nelle loro quelli di lauapie, che prima fuggiuano da quelle per i timori, in che gl'haueuano poste, esubito vennero a confessarsi gl'Indiani dell'altre habitationi, e solamente in Carempangui si fe cero in. questa occasione 600.confessioni cominciando da quelli di minor età, che fecero la strada, e facilitarono il passo alli vecchi, che sono stati sempre quelli ch' han futto maggior resistenza. Però già per la diuina gratia vanno affettionandossi alla legge di Dio, & a molti non è necessario chiamarli alla confessione venedo essi spontanemente, & anche preuengono i Padri, e li cercano per la consolatione, che nell'anime loro cagiona questo santo Sacramento, e li figliuoli vanno cantando per le Campagne la dottrina christiana, e finalmente vanno tutti mostrando affai differente sembiante, che sin'adesso, prosessando con la virtù essere veri christiani.

#### CAPITOLO XIX.

Del frutto che si è fatto, e che si fain queste Missioni, riferendosi in sine alcuni casi di Edisicatione.

Iede principio al frutto di queste Missioni il Padre Luigi di Valdiuia, cominciando a battezzare quell'Indiani, con l'occasione dello stabilimento di queste Missioni, nelle quali egli tanto s'affaticò, come si vede dalla lettera annua dell'anno 1619. nella quale si leggono le seguenti parole. La. prima diligenza, e cura particolare è di cathechizzare gl'Indiani, intorno a che, acciò s'intenda la necessità, che quelli hanno di questo aiuto, si deue considerare, che tutti questi Indiani amici dello Stato di Arauco, egli altri, che viuono a' confinj di esso occupati per la guer ra erano infedeli, e straordinariamente ostinati in non voler riceuere la fede di Christo, e così hanno durato, sin tanto che morto il Gouernatore Alonso de Ribera, e che mentre in suo luogo si a. spettaua altro Gouernatore restando le cose della guerra, e della pace in mano del Padre Luigi de Valdiuia, egli abbracciò quest' occasione impiegandola tutta in benefitio spirituale di detti Indiani infedeli,seruendosi a quest' effetto del brac cio Reale, della lingua, e della sua energia non ordinaria concessali dal Signor nostro accompagnata da vna gratia particolare, con le quali cose non poco si è auanzato con quell' Indiani. Fece pri-

Libro VII.

mieramente con questa occasione vna visita generale di tutti quell'Indiani e questo su vn'anno, e mezzo sa in circa, nel qual tempo ando battezzando la maggior parte di essi, precedendo primail Cathechismo sofficiente, ma breue, conforme era necessario stante la fretta con la quale egli andaua visitando, e secondo l'vrgenza de' negotij, che haueua da trattare, essendo passati de i giorni,ne quali esso Padre, & isuoi compagni battezzauano tanto numero d'Indiani, che in questo ministerio veniuano occupati dalla mattina fino alla fera, per il che restauano di maniera stracchi, che quando lasciauano d'operare poteuano malamente alzar le braccia.

Sin quì la lettera annua. Per alcuni anni doppo quel tépo, già si è visto quanto era poco il frutto che si faceua con gli Indiani da guerra. Di quello; poiche si è cauato, e che si caua da quel tempo sin hora, se n'è detto tanto, che potra bassare per raccoglier tutto quello, che se ne puol dire in questa materia, e così concludo questa quarta Classe riferendo alcuni casi di edificatione, come appartenenti al ministerio di queste missioni, quali si raccontaranno come a punto si trou ano descritti nelle settere annue che dicono come segue.

Vn' Indiana trouandosi molto angustiata per vn'accidente occorsoli, su configliata da vn Padre de' nostri a confessarsi, che subito sarebbe rimasta libera da quel trauaglio con falute dell'anima sua come da lei su esseguito; occorse però mentre si trouaua liberata, come sopra, che su fatta prigione da gl'Indiani da guerra suoi inimici, quali con tale occasione volendosi di essa seruire secondo il loro barbaro costume, furno valorosamente rebuttati dalla dilei costanza ricordandosi de' buoni consegli, che dal detto Padre gli erano stati dati, risoluta di perder più tosto la vita, che la castità, ma con la poca salute, resistenza, e trauaglio di vedersi cattiua, se gli aurebbe di maniera l'infermità, che la ridusse in euidente pericolo di morte, alla quale trouandosi già vicina chiamò ase vn' al-

ff 2

tra Indismilmente come lei prigioniera alla quale disse come per premio della resistenza fatta a quel barbaro gli era apparsa la Vergine santissima che haueua fra le braccia Giesù bambino, dalla quale essendo stata grandemente confolata moriua però contenta come successe di lì a no molti giorni conforme su dalla medema Indiana raccontato.

2. Vn' altra Indiana si trouaua. malamente aggrauata da vna terribile in fermità, e quello, che è peggio, in tempo, che soprapresa da i dolori del parto, non potendosi per ciò aiutare se, gliattrauersò la creatura nel ventre, per il che fu da tutti giudicata per morta, e perche non pericolassero nell'anima la madre, & il figlio, la madre si confessò, trattandosi in che modo si hauesse da Battezzare la creatura, qual modo essendo loro mostrato cioè che douessero battezzare quella parte che prima si fusse scoperta di detta creatura; il giorno seguente su domandato dal detto Padre se l'inferma haneua ancora partorito, al quale fu risposto, che staua penando, e che presto sarebbe morta, e la madre, & il figliolo. Aspettaua il nostro santo Padre Ignatio, che l'inferma si trouasse in questo stato per maggiormente dimostrare l'efficacia della sua intercessione, poiche facendo portare il detto Padre una Reliquia di esso santo, ordinò, che posta al collo dell' agonizzante Inferma, tutti inuocassero ad alta voce l'aiuto di detto santo, il che essendo si puntualmeente esseguito, nel medemo instante la creatura si mosse. ordinandosi in modo tale nel ventre, che fenza angoscia della madre venne alla. luce liberando la madre sudetta dal son no importuno della morte, in seno della quale già ogn'vno la credeua spirata.

Nell'impiego, chela nostra Compagnia essercita nel terzo di settecento Spagnoli, che e quello di san Filippo, si è cauato quest'anno vn grandissimo srutto poiche del tutto, si è leuato l'abuso srà di loro tanto ordinario di giurare, essendosi anco composte molte discordie, come anco dissatte molte amicitie antiche e concubinati di molto tempo, & all'incontro ordinate le frequenze delle confessioni generali, per hauerle satte alcuni con celare, molti peccati, & altri senza la dounta, e necessara preparatione.

3. Comparue frà gli altri vn huomo con segni di particolare, evera contritione il quale postratosi a piedi di vno de'nostri Padri gli disse, che era andato da lui per fare vna buona, & integra consessione, de suoi peccari de quali per moltianni ne haueua alcuni per la qual cosa haueua all'incontro commesso altre tanti sacrilegij, e che di questa nuoua resolutione n'era stato cagione l'esser gli apparso la notte antecedente il glorioso san Francesco, il quale l'haueua. mirato con seuerissimo aspetto, e dettoli, perche hauendo egli il nome di lui vi ueua tanto malamente essendo già tant? anni che non si confessaua a proposito, per hauer sempre in questo tempo tenu. to celati molti peccati, e vissuto in disgratia di Dio, e che con questa occasio. ne si era andato a confessare mostrando vna vera contritione.

4. In questo medemo terzo, si trouaua vna persona di grand' autorità. però altre tanto licentiosa, e dimala vita superando, & auanzando di gran lun-34 ogn'altro di quella militia, con tutto il vitio sia tanto ordinario nella soldatesca. Procurarono i Padri di distoglier quest'huomo da i soliti giuramenti, biasteme, e gioco disordinato (causa principale delle sue distrattioni) ma per all' hora non fu possibile. Al presente quest' huomo, non solo si è ridotto all'emendatione della vita passata, & ad esser vno di deputati della Congregatione, maegli è quello, che ha cura particolare, che venghi frequentata notando a quest' effetto quelli, che mancano, vfando gra. distima diligenza in quella militia, perche non si giochi, bestemmi, o sacci, alcun giuramento; mutatione cagionata li da vn'accidente particolare, che gli auuenne vna volta mentre staua gioca. do alle carte. Quest' huomo vn giorno con certi suoi compagni se ne staua giocando come si è detto alle carte, e per-

che

che nel gioco successivamente vna voltal dopò l'altra gli veniua in mano yna fota (quelta nelle carti da giocare in Spagnolo, è quella che si chiama sante) e per ciò anco perdeua continuatamente vna volta fra l'altre dinenuto impatiente, & accecato dalla collera trouandosi in mano quella carta diffe queste parole Giuro, voto a Christo: E non verra qui yn Diagolo, che te mi leui dalle mani? Il che detto non su tardo il Demonio, ne fordo poiche effendo il Cielo sereno, in quel medemo instante sossio così suiroso vento, che gli leuò quella carta di mano senza hauerla mai più potuta vedere, accidente che lasciò non meno i suoi compagni spauentati, che egli sopra fatto, con vn rimordimento di conscienza che fu la cagione della sudetta mutatione, e che si risoluesse al benfare con non poco profitto dell'anima sua come fivede.

Vna donna venne a confessarsi da vno de'nostri Padri essendo già quat tr'anni che ciò non haueua fatto la quale volendo principiare la Confessione diede in vn sudore così grande, che pensò il detto Padre, che venisse meno, & anco che morisse secondo che mostraua in quello suenimento, doppo di cheritornando in se, & inuocando il dolce nome di Giesù, disse al detto Padre; O che trauagho hò passato, Sappiate che in volendo cominciare a confessarmi, il demonio con un nodo mi stringena di maniera la gola, che ne anco potego proferire il name di Giesu, e quelto acciò io non discoprissi quello che ho rinchiuso nelpetto, & insieme la piaga, che tanto offende l'anima mia, ma per la gratia di Diose mediante questo santo Nome; poiche mi trouo libera, intendo di fare vna confessione a tutta mia sodisfattione, e che totalmente appaghi la mia conscienza, come in effetto la fece assai compita.

of. Nel medesimo terzo di san Filippo trouquasi vn huomo assai peruerso, di mala natura, amico di giurare, e giocatore in estremo, inuentando sempre nuoni modi di giurare con che apporta-

ua terrore anco a'soldati più indiscreti. e meno religiosi di quelle Compagnie. affermandosi da alcune persone degne di fede, che quest' huomo hauesse anco commercio con il Demonio. Il medemo erano già dodici anni, che assieme con vna sua dishonesta donna non sentiua più messa, essendo questa loro vita per lo scandolo, che se ne riceueua communemente, così anco a tutti notoria, e manifesta. Hora questi essendo caduto infermo, yn Padre de nostri visitadolo co. minciò a persuaderlo che volesse moderare la vita che teneua tanto disordina. ta rappresentan dogli a quest' effetto le pene, che a simili persone erano preparate, & in conseguenza a lui se in quella perseueraua, frà gli altri dannati nell'inferno, ma per quanto egli si affaticasse non potè mai coleguire il fine desiderato. Auuenne vn giorno dopò che si hebbe rihauuto di detta infermità, che quest' huomo co detta sua semina se ne vscì andandosene verso yn fiume, doue ella ape presso di lui si posero a giacere nel suolo, e poi a dormirfi, dopò di che suegliatosi prima di lui la donna, troud che ambidue erano coperti ecircondati da vna. quantità di serpi, e che all'huomo vna. di dette serpi maggiore dell'altre gli cingena il collo, per il che in estremo sbigottita cominciò fortemente a gridare alle cui voci essendosi suegliato anco il detto huomo, cominciò a confortarla. iqueietandola con dire, che quel luogo ordinariamente abondaua di simili animali, e che però non hauesse paura, anzi he fratre giorni hauerebbe visto cofe molto più mar auigliole. In capo di detto tempo fu il detto huomo visto vicire lal quartiere, esuoi posti che pigliana il camino verso vn luogo fuori di mano. done per istrada su posto in mezo da due sieri huomini ciascuno di essi coperto da vn gran Balandrano, che li rendeua sconosciuti, non essendosi procurato di sapere chi fustero giudicando ogn'vno che il non conoscerli susse anco effetto della lontananza, che si fra poneua quali poi allontanatisi dal detto huomo , assieme con esso non furno mai più vedu-

ti il quale però si era dato al Demonio senza sapersi per tre giorni altro di lui, se non che nel quarto fu trouato impiccato con le mani legate, acciò non potesse seruirsene: Fu presa informatione del caso dal Gouernatore del detto terzo, che era il Sargente Maggiore del Regno, il quale trouato effer vero quanto si è detto sece publicamente abbrugiare la sua robba, ammazzare i suoi Caualli, edareil suo corpo allicani; ordinando a detta sua femina, che douesse onninameto sfrattare dal detto terzo, fotto pena di esser frustata in caso di cotrauentione.

7. Vn Indiano molto prode nell' armi, il quale haueua nome Giona, era. molto grande amico delli Spagnoli, e de' PP. della Compagnia, alli quali, quando procuranano ridurlo alla fede, folena dire, che non si affatigassero in questo, perche egli haueua da morir christiano. Soprapreso dunque dall'vitima infermità, della quale si morì, chiamo i PP.e lichiese con molta istanze il Battefimo, perche già li era vicino la morte, & hauendo appenariceuuto quel Sacramento morì, lasciando molta speranza, che si fusse saluato.

8. Vn'altro Indiano chiamato, Catuban, naturale dell'imperiale, il quale due volre hauea fatto pace con li Spagnoli, e due altre da quelli ribellatofi, & alla fine si era riconciliato tanto sermamente, che dalle straordinarie fatiche imprese per seruitio di sua Maestà, ne contrasse l'infermità per la quale morì, era stato casato al suo modo con vna donna, la quale sempremai lo haueua diuertito dal calarsi con esso lei, secondo il rito della Chiesa, come egli brama na di fare, questi venuto a morte, disse ad vn Padre che lo visitò, che rendesse quella donna a'suoi genitori, perche la stimatiavn demonio, hauendoli impedito la saluezza dell'anima sua, non hauendo mai voluto casarsi seco christianamente. Tanto si fece, & egli christianamente mori.

9. Don Giouanni Tal peglianca. Capitano, e Caciche principale, e per il passato molto contrario alli Spagnoli, essendosi finalmente riconciliato con esi, e di più battezzato, essendo venuto a morte, fattosi venire vn Padreli disse, che moriua contento, terminando la vita nelle sue mani, & aggiunse, che dopò riceuuto il Battesimo, benche hauesse tenuto molte donne in casa, questes però non l'haueuano seruito in altro, che in affari domestici, perche egli non haueua altra moglie, che vna, si confesso, e mori con segni della sua eterna salute.

10. Nella reduttione Talcamahuida il cui popolo, e il più ostinato di tutto questo Regno, si ammalò a morte vin Indiano giouanetto, il quale hauendo tre volte fatto istanza a suo Padre, che li facesse venire vn Padre della Compagnia, & hauendolo trascurato il padre, il quale era Gentile, il figlio, li fece noue istanze, che li chiamasse pure vn religioso altrimente egli sarebbe morto di spauento, perche tre volte di notte hauea veduto vna spauenteuol fiamma. che li haueua circondata con molto sud terrore la testa. Allhora su chiamato il Padre dal quale hauedo riceunto il Battesimo l'insermo termino la vita con mol ti segni, che si susse saluato.

11. In questo Regno vi è molta copia d'Indiani, che per arte magica curano le infermità de' corpi in questa forma. Aprono apparentemente all'infermo il corpo, e cauadone le viscere, e lauandole, dicono, che in questa maniera le purgano da ogni male, doppo le ripongono nel corpo, e serrano l'apertura in maniera, che non vi resta cicatrice, o segnale alcuno della ferita. Queste si chiamano nella lingua del paese Macis come s'è accennato nel seo loco. Dique-

He fe ne convertirono tre.

La prima su vna, che molti anni era vissuta tal mente ingannata dal demonio, che nel veder solamente vno infermo si van tava di conoscere l'infermità, da cui era afflitto. Ma illuminata da Celeste luce, dissece il patto, che hauea col de monio, e cessò in lei quella facultà di penetrare con la vista i corpi humani, e conoscerne l'infermità, & essendoss conuertita, e battezzata, con publicare l'inganno passato converti altretante anime à Christo, quante ne haueua dal medessmo alienate coll'hauerli prestato sede, & esercitato le sue stregharie.

Laseconda era molto Celebre per il commercio haunto lungo tempo con il demonio vil quale molte volte se li daua à vedere, li parlaua, e li daua varie, herbe, & vna volta li diede vna pignatta piena di suoco, acciò se ne seruissa nelle stregherie. Hor questa essendo, venuta ad habitare in terra de'Christiani, cominciò ad vdire con gusto il Cathechismo, e le prediche; mà aunistosi il demonio, che questa anima li vsciua, dalle mani, volle finirla con esso lei. Onde hauendoss questa donna vna volta cauato sangue per certa sua insermità, li comparue il demonio, e mostrandosibramoso della sua salute la persuade, che leuando via la fascia, faccia, scorrere liberamente il sangue, che in. questa maniera restaria sana, obedisce la meschina, e si dissangosciò in maniera, che cadde meza morta, ma ritornata in se, confessò tutto il successo, su chiamato tosto vn Padre, il quale hauendola difingannata de'suoi errori, & instrutta nella fede, la battezzò, e col barefimo restò Iddio feruito di darli anche la falute del corpo.

La terza. Stando inferma, ed essendo esortata, che chiamasse vn Padre ricusaua di farlo con tanta ostinatione, che si proftaua, che se lo chiamauano si sarebbe fuggita alle montagne; ma perche, impegioraua nell' infermità, fu da' suoi contro fua voglia chiamato vn Padre, alla venuta del quale l'inferma fi turbo fi fattamente, che appena potena effer tenuta da molti acció non si partisse, onde sospettando il Padre, che susse veramente inuafata mostrò all'inferma vn Reliquiario; doue si conseruaua vna reliquia di fant'Ignatio, alla cui vista tremando, e gridando sconcertatamente La donna si manifestò, che era dat demo nio oppressa, onde applicandoseli la reliquia, il maligno spirito sempre variana loco, fuggendo da quella parte del corpo, doue era fopraposta la reliquia.

Doppo vn lungo coneralto, alla fine se ne vscì, e nell'vscire quasi, che l'affogò ma hauendo il Padre posta la reliquia alla gola dell'inserma: con quel celeste agiuto potè ella pronunciare il nome di Giesù, che mai sino à quel segno hauea potuto proserire, & hauendo riccuuto il battesimo restò sana nel corpo, e nell'anima.

12 Fúchiamato vna volta vn Padre per Confessare vno infermo, & essendo tempo molto piouoso, onde i fiumi, che si douean passare per andare all' infermo erano molto gonfij, con tutto ciò il Padre sentitosi mouere interiormente ad andarni, li tragettò con molto fuo risc'ilo. per strada incontrò vna Indiana moribonda, & hauendola Catechizzata, e. battezzata, tosto morì. Incontrò di più vno Indiano, che stava angonizando per hauerse da se stesso per disperatione: impiccato; ma li era stato tronco da altri il laccio, doppo esserui stato penden. te qualche buon tratto di tempo, vdì il Padre la confessione di costui, & egli tosto mori. Doppo questo esendo arriuato il Padre all'infermo, per il quale haueua impreso quel viaggio, tronò, che non staua in tanto estrema necessità onde venerògli altri secreti della diuina. predestinatione, che essendo eg i chiamato per vno, l'hauea mosso interiormente a venir tosto, acciò soccorresse. due altri.

13. Vn Padre chiamato da vn' Indiano, acciò venisse a conuertire la sua madre moribonda, vi volò subito, & incontrò vna vecchia di più di 70. anni,
ma in estremo ostinata, il figlio tanto sece, e tanto disse con vna Croce nelle,
mani, quale egli rozzamente l'hauea sormata, che alla sine si rese, il Padre la catechizzò, e battezzò, e poco doppomorì.

18. Stado moriboda vna n Idiana gétile di 80. anni, vn figlio di lei che era christiano venne molto ansioso a chiamare vn P. & esponendoli l'objectione grande della madre, lo prega, che vega a soccorla, il P. li dà buon animo, e va tosto all'inferma, alla quale Dio pel comparire del

Pa.

P.mutò il core, onde chiesto subitamente il battesimo, e riceuutolo, piamente se ne morì.

19. Oltre il sopradetto si sono fatte da' PP.tre Missioni più lontane. La prima à Lauapie per strade molto scoscesi, & infestate da nemici. In questa per quanto riferisce il P. Vincenzo Modogliel in vna sua lettera scorsero i PP.per otto villaggi, predicando battezando, e confessando molto felicemente quei popoli senza altro contrasto, che di vn Caciche, che fece qualche resistenza al principio, ma pure alla fine si rese, e si battezzato con tutti isuoi vassalli. In questa Missione incontrarono i PP.vna vecchia di 100. anni in circa con vna figlia di anni 80, le qualisentendo da'PP, ragionarsi dell'immortalità dell'anima, e dell' inferno, dissero, che non vi voleuano andare, onde chiefero, e riceuetteno entrabe il Battesimo. In vn altro loco incontrò il P.vna inferma già spirante, se li accosta, intende da lei, che non era battezzata, la persuade à riceuer quel Sacramento, vi consente l'Infermae lo chiede, & hauendolo appena riceuuto dal P.poco doppo christianamente se ne muore.

Vnaltra volta si abbatterono in vnavecchia, che passaua li 100. anni, & era molto ostinata: onde il Padre Vincenzo sudetto, & il Padre Torreglias suo compagno durarono molta satiga per indurla al battesimo, al quale l'indussero alla fine agiutati da vna nipote dell'inferma, che sendo molto buona Christiana essi cacemente indusse l'aua ad abracciare la sede.

Conguele riusci molto fruttuosa per la copia de Battesmi che si secero Tràgli altri vno Indiano di molto buono ingegno di età di 24, annirichiese con grande instanza il Battesmo, ma essendoli risposto da PP. che procurasse indurre à riceuer quel Sacramento la moglie, e glialtri di sua casa, tanto sece il buon giouene: onde tosto vennero al Battesimo la moglie, la madre di lui, & vna vecchia sorda di più di 80. anni, la quale era sostenta a per carita da questo giouene in sua casa. In vna altro luogo molto lontano, e rimoto in.

contrarono i PP. due vecchi , marito, e moglie, l'vno couerto di lepra, el'altro co vna gamba infracidita, furno instrutti nella fede, e battezati, e'l vecchio volle chiamarsi Mattia; su battezato vnaltro Indiano, che con molta instanza richiese quel Sacramento, e doppo hauerlo riceuuto perdè il ceruello, lasciando gran segno della sua predestinatione.

21. La terza Missione, che su nell'Isola di S, Maria, sù altresi di molto frutto è la gente di questa Isola quasi tutta christiana, & vi stavn Gouernatore Spagnuolo? con tutto ciò si battezarono molti adulti, che vi si erano ancor gentili. Vi furono instituite molte opre di pietà per inferuo rare maggiormète i christiani conforme il costume della Copagnia in somiglianti correrie spirituali, era l'altre vnaConfraternità fatta dalli soldati di vna delle fortezze di questa Isola sotto l'inuocatione di S. Maria della Neue, ed avuenne che mentre si da principio a questa confraternità con vna solenue processione nelle cui prime fila andauano molti Indiani di fresco battezzati; vn soldato instigato dal demonio caricò con palle le bombarde del Castello, che si doueuano sparare per segno d'allegrezza, & affestandole di mira con l'Indiani delle prime fila quali ancora stimaua per nemici, li diede foco, e perche il carico sù sproportionatamente souerchio scoppiarono alcuni pezzi, e volando per aria,e cadendo in... mezzo della processione, senza però ofsendere alcuno, & acciò che tutti si chiarissero, che ciò aunenne per miracolosa providenza della Regina de'Cieli, attestò vn Indiano, che in quel tempo staua sopra vna collina; di hauer veduto vna leggiadriffima matrona riccamente adobata trascorrere per la processione, ribatrendo le palle, e li pezzi delle bombarde spezzete, acciò non offendessero ad alcuno. Del tutto su presa autentica informatione, per la quale costa, che il caso fu miracololo.

22. In queste Missioni accaddero varij casi memorabili alli PP. tra gli altri si incotrorono in vna vecchia tanto dimagra ta che parena vno schel tro animato, e li disse che sino da quando il Padre Valdi-

via andaua facendo Missioni per quelle contrade, ella hauea sfuggirodi eller dal Padre battezata, col ritirarsi in un folto bosco insieme con un suo picciolo figliolino, doue stette con gran disagio, e fame, mentre il Padre andò per quelle contrade per sfuggirne l'incontro, e dopo per 13.0 14. anni haueua esercitato le stregherie delle Maci, ma che hauedo vdito le mel rauiglie della legge de'christiani, cominciò à pratticar con esso loro; e che il demonio vedendosela scappar dalle mani l'haueua cominciato ad infestare con spauenteuole visioni, dalle quali, desideraua esfer libera, e perciò chiedena il sato Battesimogilquale essendolistato dato dal P.ella restò libera da tutti quelli diaboli. chispauenti.

Stando nell'vitimo di sua vita vna vecchia Indiana richiese il Battesimo, e l'ottenne, ma il demonio sdegnato se li pose presso del letto, e cominciolla à tentare
& assiggere in varie maniere, il Padre che
l'hauena battezata, la consigliò a disendersi con innocare il nome di Giesu, lo sece l'inferma, e l'inimico suggi dal letto
nella più ritirata parte di quella casa con
alleg ezza dell' inferma, e con gloria del
Sant'ssimo nome, ch'ella hauena inno-

cato.

Essendo stato chiamato vn Padrecon molta fretta per confessar vn infermo, to sto vi si trasserì, superando tutti gli impedimenti di boschi, e pantani, de' quali era piena sa strada; ma hauendo ritrouato l'infermo, per il qual era stato chiamato in stato di buona salute, e senza apparecchio di confessarsi, entra à caso in vn' altro tugurio, e si incotra in vn vecchio di 90. anni moribondo, li persuade, che si battezzi, vi acconsente quello, e ticeue quel Sacramento dal Padre, e tosto se ne muore.

Stando vn'altro Indiano Gentile vicino à morte, bramaua battezaçsi, ma celo impedinano molte donne di sua casa,
che si sforzauano dissuaderglielo, si trouò
per Dinina pronidenza in quel luogo vnPadre, il quale hauedo ripreso quelle maluaggie donne, batteza l'infermo, il quale
poco doppo christianamente morì.

Quelli sono i casi piùmemorabili, che Libro VII.

firiseriscono nell' annue sopra citate, con che io dò fine allaquarta Classe presete, e perche pare che la Regina del Cielo ha voluto honorare quelle Missionicon la sur miracolosa imagine, che pochi anni sa su discouerta in vno scoglio della Costiera d'Arauco, voglio prima di passare alla quinta Classe descriuerla, e porre quini la sua figura.

## CAPITOLO XX.

Della prodigiosa Imagine della nostra Signora, che si vede in Arauco.

Ella riua del mare di quella parte di Arauco, che si chiama Tubulia, viè vn seno coronato da alti, & aspri scogli, li quali nelle parti più vicie ne al mare sono più piaceuoli, e facili, e quanto più fi leuano in alcospiù di rupa ti, escoscesi sono, & alla fine terminano vna rupe, la quale a guisa di vna pradella loggiacead va lasso di vna canna, e mezzain circa d'altezza, incauato in forma di vna nicchia, dentro della quale si vede la prodigiosa Imagine di nostra Signora col suo Satissimo figlio, che va quiui stampata. E cosa marauigliosa il vedere, che il medesimo sasso col vario color delle sue vene forma la negra capellatura cadente dalla testa per il collo sino alle spalle: il volto bianco di profilo molto ben proportionato: la veste di color ros. saccio, il manto di color giallo in oro, e la sodera del manto di color azurro, confomma proportione, è leggiadria.

Haueuano moltianni addietro gli habi tatori di questo luogo veduta questa. Imagine, non vi haueuano però badato tanto, ma 8. ò 10 annisa, stando, vn fanciullo Indiano iusieme con la sua madre presso diquesto sasso, vi sissò a caso lo sguardo, e riconoscedo la sacra Imagine, disse tosto gridando a sua madre; vedi che leggiadra Signora stàiui, con vn Bambino nelle braccia? si appressa l'Indiana, e restando ammirata di tanta baltà, publicò da pertutto ciò che haueua veduto. Inteso questo successo i PP. della Compagnia, che s'impiegauano nelle missioni d'Arauco trasseritisi to

fto a quel luogo paccertarfidel prodigio | ifterilità della terra, delle procelle del mas ne restono oltre modo marauiglati, & hauendo fatto sboscare il luogo, che Raua tutto inttriciato di bronchi, e di macchie, li paesani pieni di giubiio, & allegrezza promisero di fabricare vna Chiesa per riconoscimento di tanto sauore, che lor faceua la Regina de'Cieli, la quale continud le sue gratie, liberando, e preservando da vn contagio, che assiggeua quel paele la donna, che primieramente discouerse quella Imagine, conhauer beuuto vn poco di poluere stritolata da quel sasso: onde sempre sana, & illesa potè, impiegarsi a leruire glialtri, appestati: Il Vescouo dell' Imperiale auisaro di questo prodigio comandò al suo Vicario di Arauco, che andasse di persona adaccertarsene; & ordino, che fuse venerato con riverente silentio sino che Dio disponga con la conversione di quei popoli, che si possa celebrare cons le douute allegrezze questo prodigioso favore del Cielo.

Quello che sa stupire in questo caso no l'apparitione di questa Imagine in quel deserto, & inculto luogo de i gentili, poiche di già noi sappiamo, che nell'Isola Tanarisse; altrimente detta la gran-Canaria, mentre ancora era habitata da' Gentilifu discouerta nel Concauo di vn fasso la celebrata linagine della Vergine detta della Candelaria, la quale oprò tati miracoli; ma questa nostra Imagine è molto più marauigliofa, perche no è opra di alcuno creato artefice, ma dell'Autore della natura, che con le vene del salso variamente colorite ve la dipinse co tal proportione, che per goderla è necessario porsi in vna determinata distanza, perche appressandosi molto si scorgono solamenet le macchie di colorisen-

za alcuna distintione.

#### CAPITOLO XXI.

Delle missioni, che alla quinta, & alla sesta classe appartengono.

E missioni di questa classe sono quelle di Ciloe, altretanto fruttuose, quanto afpre, in riguardo della re, per le quali vi fi tragetta, e dellas lontanaza di questi luoghi dal commercio, e dalle colonie de Spagnoli. Le particolarità di quelte missioni saranno riferice nel memoriale al fine di questolibro, quiui solamente toccaremo alcune cole d'edificatione, cauate dalle lettere annue del 1629. e 1/630.

S'Impiegano tre della Compagnia in questa residenza con frutto eguale alle molta fariga, che vi fanno, tra les molte Isole di questo Arcipelago vna ve ne ha diriguardenol grandezza, doue fla fondata vna pictiola colonia de' Spagnoli, le cui anime, benche aggiutate da Padri non sono però la maggior parte della materia delle loro fatiche, perche senza trascurarle attendono all'aginto di molti Indiani, che viuono nelle frequentistime, quantunque picciole Isoletter che si veggono sparle per quello Oceano fino allo stretto di Magaglianes, Hor questa pouera gente, che può ben dirsi la più meschina del mondo, ritrouandosi in vno estremo confine di quello d'ogni agiuto ponera, e prina, e agintata da PP. della Compagnia con estrem L lor fatica, e periglio. Perche li convien viaggiare per i mari sempremai tempestosi con picciole barchette di tre tauole malamente commesse, per terre piene di asprissimi monti, o di fangole Paludi, senz' altro sostentamento, che di alcune radici d'herbe, dette Papas, o di qualche frutto di mare, sempremai conla morte su gli occhi.

La più taticosa di queste Missioni è quella delli Choni,natione la più roza di tutte, e che piu di tutte l'altre habita presso lo stretto in molte Isolette, ne d'al tro si ciba, che difrutti marini,quali metre vanno buscando, mutano le loro stanze, e di tutta la lor famiglia da vil. Isola all'altra: benono l'oglio oi succo tspresso da lupi marini, donde ne nasce che son tutti pallidi nel colore:

All'agiuto di questa gente miserabile si sono trasferitiquest'anno i PP. della Copagnia, dilongandofi più di trenta leghe dalla Città di Castro verso lo stretto, e. perageuolarsi la strada, e singgire le to-

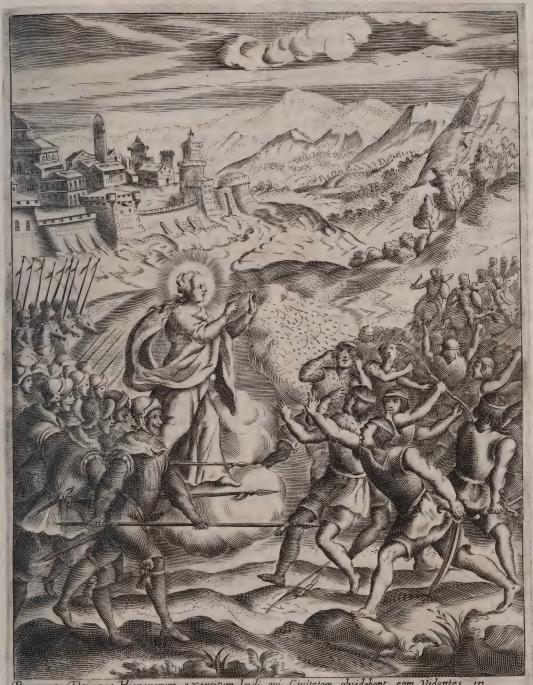

Præeune Deipara Hispanorum exercitum, Indi qui Civitatem obsidebant, eam Videntes in ipsorum oculos puluerem conspergentem perteriti sugerunt in Chile



pesse di quei mari tragettano vn ramo della Cordigliera molto aspro, & aggiacciato per le continue neui di quattordici leghe, quali sono costretti valicare a piedi per esser tutte piene di scoscesi, di rupi, e balze precipitose, e doppo necessariamente tragettano il gosso, che in diece leghe, che si dilata, cifra le borasche d'un intiero Oceano.

Il Caciche più famolo di queste contrade si chiama Talcapiglian, questo vna volta si trasferì alla Città di Castro, Co-Ionia de'Spagnoli, lontana quaranta leghe dalle sue terre; ma incontrò tanta difficoltà in loggettarseli, che subito suggi dalloro cospetto, nè per diligenze fatte dal Mastro di Capo si è potuto mai mansuefare; scriue però il Padre Superior di quella missione, che quest'anno hauendoli mandato per vn suo vassallo a richieder con grande istanza, che li volesse dare vdienza, perche dissegnaua d'andare a. visitario, & annunciarli l'Euangelio, in pe gno del quale li mandana vna Croce, egli riceuè il messo cortesamente, & adorò riuenremente la Croce dal Padre inuiatali, je si mosse con tutta la sua famiglia. e moltisuoi vassalli, e vene incontro al P. per ventileghe, risparmiando al Padre quella parte di strada, che era molto tra. uagitofa per la sua asprezza con questo incontro. Quattordici giorni spese il Padre cathechizando questo Prencipe, e venuto il tempo di battezzarlo, ponendoli in confideratione il nome di molti SS. acciò si scegliesse, qual più li fusse a, grado, egli fi scelfe quello di sant' Ignatio, li figli di questo Caciche rimasero tanto ben addottrinati nelli misterij della fede, che l'insegnapano a i loro medefimi vassalli. Tanto disse l'autor di questa lettera, & aggiunge, che sperana, se li aprisse per mezodi questo Frencipe vna porta da portar le liete nuoue del Vangelo a' popoli, che habitano nello stretto di Magaglianes, done si sà, che la gente mai ha sentito il nome fanto di Christo. Sono questi Indiani di statura gigantefca, equelli di Ciloe molto più docili, e piaceuoli di quelli, che habitano nell' Arauco, e nell'altri confini della guerradel Cile. Diffe di più questo Padre, che haueua sentito nel cuore seruorosi impulsi del Cielo per condursi a predicare a questa natione, ma che per hauer molta mesfe, e pochi compagni era stato costretto ad astenersene.

Mell'Isole, che fanno corona a quella di Ciloe, che per effere la maggiore da il nome a tutto quello Arcipelago, si impiegano con vna continua missione i tre PP. che assistono in questa Residenza, Questi fauoriti in questi vltimi anni dal Gouernador di questa Provincia ( il quale comandò, che per tutte quelle Isolette si fabricassero Chiese, e che gli Indiani vi venissero ad vdir la Diuina parola) hanno raccolto copiosa messe per li granaii del Cielo; essendo agenolata. questa raccolta dalla buona conditione di quei popoli, i quali non hauendo tãto radicato nell'animo l'impedimento di tener molte donne tanto ordinario all'altri Gentili, vengono più volentieri al battesimo, Riferisce il Superior di quella missione in vna sua lettera, che riprendendo eglivn Caciche dell'istesso di Calbuco, della poca diligenza posta da lui in apprendere i misteri della fede, si scusò quelli con dire; che questo non nasceua da poco affetto; ma dallo hauerli poche volte vdite, dicendo, che non eramaraviglia, ch'essi se le dimenticassero, non vdendoli più che vna volta sola invita, per difetto di chi ce l'infegni, mentre, che i Christiani vecchi, con tutto che tante volte le rdissero, pure se li dimenticauano, & operauano dinersaméte da quello, che li era stato insegnato, Onde soggiunge il Padre affettuose preghiere, acciò li sia mandato soccorso di operarij per coltinare tanto fecondi, spatiosi campi diquel Gentilesmo. Le istesse preghiere porge con molto affetto vn altro de'PP. che attendono a quetta missione, il quale passando a caso per vn' altra di queste Isole detta Mocia, vi incontrò più di tremila anime molto docili, che Signoreggiati datrent' uno Cacichi bramauano grandemente il battefimo, e l'Euangelio, e non vi era chi ce lo desse, e ce l'insegnasse.

Non mancail comune inimico di trastornare in varie maniere il felice corso

tt 2 del

del Vangelo in queste Prouincie, perche lasciando gli altri molti trauagli sofferti da PP. vna volta auuene, che per hauere vn di loro ammonito vn Parocho d'alcunierrori intolerabili, che commetteua. questo si sdegnò si fattamente, che fauo. rito dal vicario del Vescono, cominciò a branare, & a tentare di cacciare i PP, da tutta quella Provincia, soffrirono il tutto iPP. con patienza, rimettendo la loro ragione nelle mani di Dio, senza volerla difendere, come haurebon potuto con lo scudo de'loro Priuileggi; ma il Signore in cui si erano confidari, prese la loro protettione, perche ammalasosi a morte quel Parocho, riconobbe il suo errore, e chiedendo perdono a' PP. volle con vn di loro confessarsi, e nelle mani del medesimo christianamente morì.

Ma il frutto, che in queste missioni si raccoglie chiaramete si raccoglie da' seguenti casi autetici, che vitimamente da quelle parti mi scriuono, particolarmenze in materia di consessione. Manigando due Padri per quello Arcipelagoa, pprodarono ad vn'Ilola desta Men. fin vn'hora auanti giorno, il Superiore fi senti mosso con particolare illinto, di darsubito principiò la missione, per cui era venuto, si pose per tanto tosto in camino colsuo Compagno per quei defertifabioni, vincendo coll' ardor della. carità l'estremo freddo, cagionatolidalla notte, e dal rigor di quel clima, doppo hauer caminato zn pezzo si abbatterono in vn picciolo tugurio, nel quale ritrouarono vn vecchio moribondo, che molti anni per difetto di Sacerdote non si era confessato, lo consessò, & in quel medesimo giorno l'infermo se nel mori con gran segni di esser nel numero degli eletti,

Nauigando per il medesimo Mare approdarono ad vn'altra Isoletta, il cui popolo ritrouarono molto intimorito, a cagione, che non solendo mai in tutto quello Arcipelago cader fulmine alcuno, onde ne meno hanno nella lor lingua na tia vocabolo da significar questa impressione dell' aria, in vna delle precedenti notti, leuatasi vna gagliarda tempesta, ne era caduto vno a dirittura sopra la ca-

la di vn' huomo, e di vna donna, che per dieci annieran vistuti scandalosamere in peccato; maltrattandoli, e stordendoli, & a vno di loro fracassacdole l'ossa malamente, & ammazzando mo lti cagnolini della lor casa, vno di questi due scelerati, venne tosto dal Padre strascinandos per terra, e con molta contritione si confessò, insegnando a proprio costo, a tutti gli altri, quanto si debbano temere i castighi del Cielo.

Fu mosso vn Padre per particolar instinto Diuino a predicare in queste Isole, con molto seruore contro quelli che
celauano i peccati nella confessione, e si
cauò dal frutto, che ne raccolse, ch'er e
stato mosso da Diuina ispiratione, perche
molti si confessarono generalmente, e
molti, che non mai si erano accostati, a
questo Sacramento diuoramente lo pre-

fero is sentimoran activities in the poly Ad vn christiano di questa Provincia, che molti anni non si era confessato, parue di vedere in sogno, che stando egli nel lido di va mare molto borrascoso, e nero, era rapito da vno spauenteuole lupo, che preselo per vn piede lo tiraua per affogarlo in quelle onde, e che penltendosi egli de' suoi peccati; & inuocando il Santissimo nome di Giesù in suo aggiuto, volse gli occhi a terr, a e vidde vn bellissimo Giouanerto, il quale distedendo verso di lui vna verga, che haueua nelle mani, e fattagliene prendere vna punta, con quella lo ritraeua a terra, e lo liberaua da quel pericolo; si approfittò egli di questa rappresentatione, perche risuegliatos, venne subito a confessarsi con molte lagrime, e mutò vita, e perseuero nelli Dinini sernigij.

Dormendo vna Indiana, che menaua mala vita nella Città di Castro, vidde in fogno entrar nella sua stanza vna squadra di bruttissimi negri, quali intese esser Demonii, e li parue d'vdire, che il loro Capitano comandò, che susse acceso vna gran suoco, nelle cui fiamme susse quella rea semina punita delle sue dishonestà. Già quei diabolici ministri li metteuan le mani adosso per esseguir'in sei quel castigo, quando inuocando ella il nome di Maria, li parue, che tutti quei maligni

Spi-

spritisi dilegnassero in quelle guisa, che almascere del Sole suggono i pipistrelli, e gli altri vecelli notturni. Venne costei la mattina tutta piena di spanento, e di lagrime a consessars, & al presente vine con molta pietà, e christiane virtà.

Sie compiaciuta la Diuina bonta di stabilire la deuotione dell'Agnus Dei in queste Provincie nel caso seguente. vn Padre della Compagnia ne donò vno ad yn foldato, il quale lo ripofe nella poppa divn vascello, nel quale hebbe da fare vn certo viaggio, quale hauendolo finito lifece dar fuoco, perche essendo molto sdruscito, disegnaua in quella maniera cauarne il ferro per seruirsene nella fabrica dell'altro vascello, che disegnaua. difare; ma per quanto fi potè tentare diarraccarui il fuoco, non mai vi si potè apprendere, onde marauigliandosene, tutrili mandarono gete dentro per spiarne la cagione, & hauendo ritrouato l'Agnus Deinella poppa, e toltolo via, fi accese tosto il suoco con tanta velocità. che appena diede tempo a quelli, che vi

erano entrati di vicirne

Nauigando il Maestro di Campo di queste Provincie in vn Galeone carico di soidatidalla Città di Castro a quella di Valdinia per andar a far guerra a gi'Indianirubelli, effendo appena vícito dal porto di Ciloe, su soprapreso da vna të pesta tanto suriosa; che lo sece dare a graverso, e rompersi in vna costa del, paele nemico con morti di 160, persone scappando gli altri molto maltrattati. Fu lasciato tra li morti il corpo di vn huomo molto da bene il quale prima di porsi a quel viaggio haueua fatto vna buona confessione, ma perche realmente ertramortito, e non morto, poco doppo quando gli altri fi erano partiti, ritornò in se, ma perche era tanto mal trattato, che non si poteua mouere, appena potè prendere vn legno mezo putrefatto, che haueua già preso, e lambendolo senza altro softentamento si trattenne dicinoue giorni, inuocando il Diuino aggiuto, e de santi suoi deuoti, particolarmente dell'anime del purgatorio, delle quali era stato partialissimo benefattore. Inquesto tempo li comparue vn leggiadrif. l isimo fanciullo, che al portamento pareua Indiano, il quale lo rincorò, afficurandolo che quantunque quel paese era habitato da' nemici de' Spagnuoli, con tutto ciò non farebbe da quelli offeso, anzi che in vn giorno determinato, sarebbe venuta in quelle parti vna truppa de Spagnoli, de quali li nominò tre ch' erano suoi amici, e che da questi sarebbe stato tolto di là ce posto infaluo: foprauennero questi il giorno appresso, & hauendoli questo meschino narrato quanto li era aquenuto con il fanciullo, quelli con molta diligenza cercarono da pertutto, nè hauendolo ritrouato, pensarono, ch'era stato vn' Angelo mandato da Dio ad aiutar quel buon huomo, il quale era veramente tanto pio, che con le sue mani coltinaua tanto di terreno, quanto bastasse per suo sostenzamento, e della sua famiglia, si leuaua sempre a mezza notte, & impiegana quel tempo sino a giorno infare oratione per l'anime del Purgatorio, nè giammai volle tenere donna Indiana in sua casa per serua per bandire da se, e da suoi figli ogni occasione a & incentino di pec-

Concludo il tutto, con riferire quello, che auuenne ad vn' Indiano, che staua schiauo in casa d'vna principal Signora Spagnuola. Questi . determinato di fuggirsi dalla Padrona, prima di partirsi l'ammazzò, insieme con quattro delli cinque figli, che quello hauea, e tosto si cacciò in fuga per mare, doue essendo sta to preso da quelli, che surono spediti per arrivarlo, ericondotto alla Città, confessò non solamente il delitto; ma che hauendo preso il battesimo nel suo paese, senza nissuna delle dispositioni necessarie aj quel Sacramento, dubitaua, che non fusse stato valido, e per ciò con gran contritione, chiedeua, che fusse supplito quel difetto, perche era risoluto di morir christiano. Fu adunque battezzato di nuono, sotto conditione, e contante lagrime, e dolor di peccati fi dispose alla morte, che converti in affecto di compassione lo sdegno, che tutti hauean conceputo contra di luiper il commesso delicto, & in questa maniera.

mori per mano del Carnefice con molti fegni della sua predestinatione.

#### CAPITOLO XXII.

Di quanto riferiscono l'Annue del 1633. e 34 delle Missioni di Cilo.

Re foli della Cop. riferisce questa an nua hano coltiuato in questi anni il numerofo Arcipelago di Ciloe, e le due Colonie de' Spagnuoli fondare, vna nella maggior di quelle Isole, e l'altra nel la terra ferma, che li stà all' incontro per loro difesa da gli Indianirubelli del Cile. Questi continuamente discorrono per quei mari, portati da picciole barchette, che son dette da paesani Piraghe, composte da tre semplici tauole malamente insieme commesse, con quel pericolo, che sourasta a'legni si mal percossi, da mare tanto procelloso. Non sono inferiori li trauagli, che si patiscono in terra, la quale nelle pianure è tutta ingombrata da fangose paludi, e quãdo fisollena con le montagne si réde qua si che inaccessibile, per l'asprezza delle balze, e per la rigida altezza de'gioghi,e per tutte queste parti penetrano del continuo questi seruorosi operarij di Chri sto, evidimorano secondo che il bisogno dell'anime, veli chiama, ò trattiene, non hauendo altro riparo contro l'ingiurie de tempi, che le loro semplici vesti, nè altro contro la fama, che alcune radici, che ini nascono, detre da paesani Papas,e per somma delitia qualche pesce, ò altro frutto del mare. Mà quanto sono più abbadonati dalle carezze della terra, tanto maggiormente sono accarezzati dalli fauori del Cielo, perche li riesce marauiglioso il frutto, che fanno, o ne gli Indiani, o ne' Spagnoli, da' qualitutti vengono simati per PP. dell'anime loro, e per Angioli terreni, mandati da Dio, come essi dicono, al mondo, per consolatori, e benefattori dell'anime, e quelta fima nasce dall'infacicabile carità, co che i PP. li soccorrono nelle loro spirituali necessità, il che fecero particolarmente in vna pefte, che trauagliò tutti quei luoghi in questo anno,nella quale i PP.non perdonarono a. fatiga, o pericolo (il quale in quest'anno nel tragetto di quello Oceano fu molto maggiore per le continue tempeste, da" quali è stato grandemente turbato)per soccorrerli, particolarmente in vna di quelle Isole, doue hauendo trouatituttigli habitatori infermi, tutti si visitarono, e con agguti spirituali a tutti souuennero, particolarmente al Caciche di quella, qual meritarono con vna concubina, con la quale haucua vissuto malamente molei anni, e questo doppo hauendolo confessato, se ne mori. Non finirei mai, se volessi annouerare li battesimi dati particolarmente a' bambini, quali doppo riceuutolo fe ne moriuano li concubinarii legitimamente con le loro concubine congiunti: le confessioni inualide rifatte, li scandali, & abusi tolti e som iglianti; cose a queste missioni comuni: mi contentarò adunque di ac cennare qualche caso in particolare, del quale si potranno cauare gli altri simili

Fu vn giorno chiamato vn Padre mol to all'infretta, acciò battezzasse vn bambino nato di fresco, che staua morendo, tosto il Padre vi accorse, e conuenendoli passare vn fiume, che correua molto gonfio si trattenne qualche tempo per trouare il guado; ma non trouandolo in niuna maniera, lo tragettò a noto consuo gran pericolo, & arrivato alla casa del bambino, non ve lo ritronò, perche i genitori temendo, che non morisse senza battesimo, prima che il Padre arriuasse, l'haueuano portato altroue per andare in busca di qualcheduno, che sapesse il modo di darli quel Sacramento, lil Padre vola tosto cola, troua il Bambino, che già spirana, lo battezza, e lo

manda al Cielo.

Vn' altra volta essendo chiamato vn Padre, acciò battezzasse due bambini, che appena partoriti dalla madre stauano per spirare tragettò, vn siume sopravn cauallo, che Dio li sè incontrare alle sponde, & hauendoli appena battezzati, quelli spirarono.

Questi sono li essetti della diuina predestinazione; ma non sono meno spaus no

tenoli quelli della divina giustitia, perche tragli altri scandali publichi, che i Officiali tollero via questo anno, vno fu canaredalle mani di vn principal Perfonaggio vna donna Indiana, colla quale egli, & i suoi figli, per molei anni ha neuano scandalosamente vinuto, onde lasenti tanto, che non solomente la ricuperò essendosi suggita la donna dalle mani de' ministri della giustitia, e riconeratafia casa dicostui, done egli la tenne occulta; ma di vantaggio cieco per la sua passione si doleua publicamente, che si facessero diligenze per mitrougrla. Stando questi in tanto turbamento di animo, li su parlato secretamente da vo Padre della Compagnia, acciò fi raune desfe; ma in darno, perche chiaramente rispose, che non staua in se, ne disposto per somiglianti aunertimenti. Anzi per non hauer occasione disentirli più, si tra sferì ad vn' altra I sola; doue doppo pochig orni, mentre si trattiene in conuersatione con vn Capitano suo amico su repentinamente soprapreso da vn' acci dente mortale, che lo inchiodò in vn letto. Non mancò l'amico, che sapeua il suo male stato di essortarlo alla Confessione; mal'infermose ne scuso, dicendo, che non staua tanto male, & in vece di chiamare il Confessore, fece chiamare i parenti per trattenersi con esi; mà perche il male tuttauia cresceua a segno, che qualche volta gli cagionaua delirij, fu chiamato all'infrerta vn Confessore, che non era della Compagnia, il quale mentre differisce di anderni, stimando, che il bilogno non fuste vrgente; fendosi risapato dalli PP. della Compa gnia il bisogno dell'infermo, tosto visi trasseri quello, che prima della sua par tita l'hauea auuertito a rauuedersi; ma hauendolo rit rouato quasi delirante, es fuori di se non mancò però di persuaderli,che si confessaffe. Fece molta resistenzal'infermo, & alla fine fi confeiso più tosto per liberarsi dall'importunità del Padre, che per diuotione, come dimo ftro l'effetto; perche appena finita la Confessione, e partito il Padre, egli ripigliò con iicherno; che il Padre haueua procurato canavli tutt'i fuoi fatti dalla

boce, ma ch'egli non gli l'haueua alerimentedetto, e doppo questo cominciò a cantare, & ad inuitare a se, ripetendone molte volte il nome, l'Indiana suzi concubina, & a dire molti altri spropossici di questa satta. Fu visitato dal Vicario, e dal Parocho del luogo, da quali paternamente ammonito, e ricufando di vdirli, li rimandò sconsolaticon poca speranza della sua salute. Dicono, che all'vleimo ritornò vn poco in se, e che chiese misericordia a Dio, onde su chiamato di nuono il Confessore; ma in vano, perche non arriuò a tempo, onde se ne mori senza poter godere di quella medicina spirituale.

Fu anuertita vn' altra persona principale, di cui correa voce, che tenesse di nalcoito yna donna Indiana per concubina da Ino de Gouernadori della Città, che pensasse a'casi suoi, perche li sourastaua da vicino il giuditio Dinino. Non fece quelto scelerato conto dell' auuertimento datoli; ma fra pochi giorni s'ammalò grauemente, e quantunque il male fusse pericoloso, e vi fussero vicinias quel luogo PP della Compagnia; contutto ciò non volle chiamarli per confessarsi. Vna notte adunque stando questi molto trauagliato dal male, quelli, che l'assisteuano, gli toccarono vna chitarra per rallegrarlo. Si addormentò l'infermo con questa melodia; ma poco doppo rifuegliarofi chiefe da magnate, & effendoli artecato, prima che si accostasse il

E cresciuta grandemente la deuotione alla Vergine nostra Signora, & al suo
Rosario con il caso seguente. In vn lucgo detto Melilehue vna schiana Indiana,
che stana in casa d'vna Signora principale, essendosi granemente infermata,
e consessata molte volte con il Paroco,
doppo alcune vicende di miglioramenti,
& ricadimenti nel male, repentinamente si conduste all' vltimo punto della victa; & in questo termine cominciò ad eser molestata da spanenteuoli visioni,
quali risapute dalla Padrona, sendo anda.

boccone alla bocca mori di repente; sen-

za ne pure inuocare il santissimo nome

di Giesù, lasciando tutti pieni di grandis-

ta a visitarla, la salutò, con dire: Lodato fia il santissimo Sacramento, con che l'inferma si quietd alquanto, e disse alla Padrona, che nell' entrar suo in quella camera gl'haueu a dato qualche tregua vna gran truppa di Demonij, che la tormentauano, benche non l'haueuano del tutto lasciata, perche ancora stauano in vn'angolo della stanza, molestandola con le loro minaccie. A questo dire la padrona li diede vn Rosario della Vergine, incaricandoli, che fi raccomandafse alla gran Regina de Cieli, cosa meramigliofa, appenal'inferma hebbe prefo il Rolario nelle mani, che tutta allegra disse a circostanti, che gid era suggita via tutta quella squadra dell'inferno; & esfendo richielta dalla padrona per qual cagione susse tanto tormentata dal hero aspetto di quei Demonij, & se sorsi si fosse qualche volta malamente confessa. ta, celando qualche peccato per timore, o vergogna, rispose l'inferma di hauerlo fatto, celando che molti anni prima hanepa vecisa vnasua figlinola per dar disgusto al suo marito, da cui haucua riceuuto non sò che trauaglio, e che perciò li era comparsa tra quelli spiriti inter nali la sua desonta figliuola, la quale stringendoli gagliardamente la gola, li hauerebbe senza fallo affogata, se non fusse stata col Rosario souuenuta da Jei. Onde la padrona hauendola esortata alla Confessione, mandò per yn padre della Compagnia, che venisse a confessarla, e ritornandolene al suo appartamento si ripigliò dalle mani dell' inferma il Rosario; ma appena ella era vícita dalla itanza dell'inferma, che tosto vi rientrò tutta la squadra de' Demonij, che alia presenza del Rosario si era dileguata, e suggita via. E che questo susse così, si conobbe chiaro, perche esfendo stato rimandato quel Rosario in quella staoza, e dato in mano all'inferma, tosto fuggi. rono di nuouo i Demonij, onde l'inferma mai si leuò dalle mani quello seudo spirituale, sino che si confessò con vno de' Pg. della Compagnia, con che & ellarestò libera da quel tranaglio, & intutti crebbe la diuotione verso la Vergine, & il suo santissimo Rosario.

Non si è mostrato meno merauiglioso il noltro Santo Patriarca S. Ignatio, perche lasciando i molti infermi guariti dalle sue reliquie, e le moste donne liberate da pericoli del parto; furno notabili li casi seguenti. Stana moribonda vna Indiana, & era già vicita fuori di le perl'an gonia della morre, senza che haueste potuto confessarsi, per difetto di Sacerdore, ma risaputosi questo da un Padre della Compagnia, ch' era venuto in quelle partiper confesiare vn'altro infermo, totto vioccorse, & hauendola ritrouata senza sentimenti, fosse dolente, che quella anima si perdesse, fatti inginocchiar tutti i circostanti, & applicataui vna reliquia di Sant' Ignatio l'innocarono con grande affetto, il che hauendo fatto tres volte, cominciò a risentirsi l'inferma, e ritornata in sesi confessò con sua gran. consolatione, e di tutti i circostanti.

Sapendo yn Padre, che vn Caciche per molti anni non haueua riceuuso Sacramento alcuno, l'ammoni paternamen re ad emendarsi, ma senza frutto; toco dopò stando il Caciche con buona salute, su soprapreso da un repentino aceidente, che lo butto per terra, e ve lo fece giacere per molto tempo, costringendolo con igran dolori; che li arrecò a sbattere i denti, a volgersi per il snoio, come vna bestia, & a dar del continuo acute, edolorofissime strida. Vi accorfero i PP. e ponendoli 240sto vna reliquia di Sant' Ignatio innocarono l'ainto di lui a prò di quel miserabile infermo, Vdì le preghiere il Santo, & impetrò da Dio tregua a quello accidente, onde tranquillato l'infermo hebbe luogo di confessassi, come fece.

Mà quello, che cagionò grandissimo spauento in Ciloe, & nel Cile, è flata la rouina del castello di Carelmatu, caggionata dalla violenza di vn Remolino, il quale non duro più, che vn Credo. la cola passò così, a quattordici di Maggio del 1633. al quarco del alua se voi di repente yn rimbombo tato strepitoso per tutta la fortezza, & altre case circonuicine, che quanti vi habitanano vicirono nudialla Campagna, pertimore di non... eller sepelliti dalle rouine, che minac-

cianano gli edificij, le quali in vero furno; spauenteuoli, perche ruinorno le tre Gallerie grandi del Castello, & vna Cortina con le trinciere cascorno. Due porte tanto pefanti, che appena poterno mouerle li soldati di vna intiera Compagnia, fur: no cauate dalloro gangheni, la chiefa ronind tutta, e molte Croci, che li stauano piantate d'intorno furno sbarbate dalla forza del vento, e scagliate un pez-20 lontano, molte casette surno diversa: mente maltrattate, effendo alcune totalmente rouinate, altre hauendo perduto i tetti, altre hauendo mutato luogo, il mare, e la terra si viddero tosto confulamente ripieni di lassi smossi, ò di legni delle case, o di alcune barche del porto, che subito furno stritolate, e disfatte , cadendo in tanto dal Cielo vna molto gagliarda pioggia, onde parcua folsero congiurati li elementia danni di quel luogo, il qual fosse diuenuto voa scenzdell'estremo giudicio. Riauntifi alquanto gli habitatori dallo stordimento di calo così repentino, si ricordarono dell' Imagine della Vergine, che staua in quella lor chiefa, la quale era molto filmata da loro, per effer quella medefima Imagine del Rofario, che staua nel conuenzo di San Domenico nella Cittàdi Oforno. prima che fussero destrutte le sette Co-Jonie Spagnuole dal furore dell' Indiani. Volendo dunque raccoglierne le reliquie perche penfauano, che essendoli caduta idi fopra tutta la chiefa, fusse disfatta, si fecero strada per quelle rouine sin'al luogo dell' altar maggiore, doue ritrouarono l'imagine della Vergine con quella del Bambino Giesu nelle braccia tutte intiere, e senza danno alcuno, quasi che ripolta dentro di un concauo fatteli (forsi per opera d'Angioli) dalli materiali di quella rouina in volluogo venti palmi distance dal Tabernacolo, doue soleua conferuarfi, staua l'Imagine della Vergine riuolta ad vna Imagine di Christo, che stana in vna Capella vicina ( questa era pure molto dinota, & ananzo della ruina delle sette Città, e staua pure in chinata) quasi, che chiedesse misericordia. Il Nicchio di legno, dove la sopraderca Imagine della Vergine sole pa con-Libro VII.

fervarfi fraua nel fuo luogo fopra l'altar maggiore ima alquanto in chinato, per efferli caduto di sopra il tetto della Chiesa, il Tabernacolo su trouato intiero. ma alquanto maltrattato nell'oro, e nelle pitture, da' quali eran freggiato le altre Imagini erano tutte fracassate, e quel che arrecò maggior terrore furno trouati fuora delle sepolture je offa de'mortis Pallara la fucia della temp elta, per informarsi meglio della cagione diquell a, madarono a richiederne l'Indiani vicini, che habitauano vna lega, e mezo lontani dalla fortezza, e riseppero, che iui non vi era stata tempesta alcuna, hauendo la forza di quella incrudelito solamente nel luogo della fortezza, e negli altri a quella vicini, ne'quali ritrovacono per legno alcuni alberi sbarbati, giacenti per terra. Ma non termino qui lo spauento, à il pericolo, perche poco doppo fu veduto va globo di foco soprain vnalto monte, che sourasta alla fortezza, donde spiccando vn salto si tuffo dentro del mare, commouendolo tutto i doppo fegui vna gran. procella con strepitosi tuoni, accopagnarida vno oscurissimo nembo, che doppo esfer andato volando per vn pezzo per tutto quel tratto di Cielo, scagliò grandinigrossi quanto vna palla di moschetto, bollendo traquello me ntre, il mare egonfiandoli in valti, e smilurati caualloni d'acqua, onde tutti pensarono, che qualche schiera di Demonij hauesse destato così suribonda tempesta, nella quale però Dio vsò delle sue miseriordie, perche essendo anuenura, quando il Generale con la magior parte della gente. stana assente da quel luoco; furno liberi dalpericolo, onde appena vn folo vi restò alquato mal trattato. Sin qui l'annua.

### CAPITOLO XXIII.

Di quanto riferiscono delle Missioni di Cilor l'Annue del 1635, e 1636.

Auigando i PP. della Compagnia verso vna isola di questo Arcipelago surno dalla tepesta trasportati ad vna altra molto più lontana, doue
hauendo dimandato se vi erano inferm

ve ne trouarono due donne Indiane, ad vna delle quali che stana già nelle porte della morte su prima dato soccorso, & hauendo incontrato, che hauea menato mala vita per molti anni con vno Indiano che qualunque volta erano per quelle parti passati i PP. l'haueua celata da loro, contro volonta della donna, che grandemente bramaua di vedersi libera da quel pessimo stato, ripresero aspramente l'Indiano autor di tanto male; il qual si raunidde, e si cofessò, il che ancora fece l'inferma cô tato petimento, che volle, stado ancora i PP.in quella Isola esfer trasferita ad vn' altra vicina, doue haueua parenti, per terminar meglio la vita lontana dall'adulteroitofto che colà peruenne, morì, lasciando molta speranza, che si fosse salnata. Doppo fu confessata l'altra inferma, la quale hauendo appenariceuuto quel Sacramento pure spirò, & accioche si conoscesse chiaramente, che quella tempesta era stata opra del cielo, per mãdar quei PP. in quelta I sola à saluar queste anime, doppo che questi infermi mori rono, fi rasserenò il Cielo, si tranquillò il mare, onde i PP. poterno seguitare l'incominciato camino.

Vn principal Caciche, il quale haueua vn figlio Concubinario, e procurauacelarlo à PP quando per le sue terre passau ano, sù dà vno di questi, che discouerse da cosa gagliardamente ripreso; & essendosi partito già il Padre dà quel luogo sù talmente mosso dalla Divina gratia, cherauvistosi dell'errore lo seguitò, & sopragiunse, e menandoli il figlio, & la concubina di lui volle che sussero maritati insieme, consorme il rito della chiesa, come seguì, & tutti allegri se ne ritornarono à casa.

Essendos confessato da vn Padre va' Indiano principale, che viueua malamente con due donne, su da lui grauemente ripreso di questo peccato, e l'essetto di questa riprensione su, che doppo essere stato l' Indiano per lo stordimento, e vergogna al quanto consuso, e sopra pensiero, alla fine s'esibì di emendarsi, e casatosi con vna donna, e mandata via l'altra si consessò con molto suo cotento, & edificatione di tutti.

Fu grande il frutto, che si taccosse nell' Isole di Calbucco doppo quello spauenteuole terremoto altre volte scritto, es lasciando li molti matrimoni seguiti tra concubinarij, confessioni rifacte, e simili cose, mi contentarò dire il seguente caso. Vedendo vn' Indiano, che tutti i suoi paesani erano ammessi da PP. all'vso dè'Sacramenti, & egli solo ributtato con aspre riprensioni, perche teneua due concubine, tentò d'ingannarli, casandosi publicamente con vna, e ritenendo l'altra in casa, con titolo di serua, ma hauendo i PP. discouerta la sua fraude, e ripresolo perciò con maggior vehemenza, si conpunse, e con molta contritione si but. toja'loro piedi, chiedendo di esser casato con vna di quelle Donne, e confegnando tosto l'altraa' parenti, tanto si fece, con che egli edifico quelli, che prima tanto

haueua scandalizato), de la la companya de la compa Prima che questa Missione si finisse hebbero auniso i PP. che vn' Indiano, che staua nell' Isola più rimota moribando, dimandaua confessione, vi occorseil Padre, & hanendo ritrouato, che teneua due donne in casa per maje affare, l'esfortò à mandarle via. V bbidi l'infermo con molto servore, & essendosi confessato, poco doppo fe ne mori con molta pierd. Sin qui sono le cose riferite dall' Annua circa le Missioni di Ciloe, al che io aggiun gerò alcuni altri casi d'edificatione, conli quali imporrò fine a quelta quinta Clafse, de'quali li due primi anuennero ad vn Padre, che molti anni ha fatigato apostolicamente in quelle Missoni, & io lascio di nominarlo, perche ancora vine, Effendo adunque stato confinato in vn Isola vn soldato, perche con la sua mala lingua non haueua cessato d'infamar tutti: que sto Padre passando pen quella I sola , lo conuerri di maniera, che lo fece disdire publicamente in presenza di vn Notaio, e di molti testimonij, di quanto male has ueua derro de gli altri, e dopò lo confessò:

In oltre, hauendo il medesimo Padreripreso vn'altro soldato gran biattematore,e spergiuro,e perche quello se ne burla ua, hauedoli minacciato il dinino castigos le sece tosto diuenir mutolo, onde hauendo quel meschino con gesti, e con segnichiesto misericordia à Dio, & aiuto al Padre, questi sacendo oratione per lui

l'impetrò l'vso della fauella.

Viaggiando vna Indiana per la campa gna, vidde vn' horrendo mostro, dal quale spauentata inuocò il nome di Giesù, & il mostro disparue; poco doppo li parue di incontrarsi in vn Padre della Copagnia, il quale riprendedola dell' essersi malamete confessata, co hauer celati alcuni peccati li diceua, che si cosessata li perdonarebbe, come era accaduto ad vn'altro Indiano, quale gli nominò, che per essersi ben confessato era andato in Cielo; Rimasecostei tramortira per lo spauento; ma sitornando in se, riferi tutto questo ad vn Padre, col quale si confessò, e mutò vita.

Vn famoso stregone, che si conuerti riseri al suo consessore, che il suo Maestro per insegnarli quell' arte diabolica l'hauena menato sopra vn'altissimo monte, done hauendoli fatto benere il succo di alcune herbe amarissime; & essendoli coparso il demonio, hora in forma di capra, hora di camelo, hora d'altro animale, era egli dinenuto dotto nella medicina, e che cominciando ad esercitarsi in quella professione, il demonio sempremai li loggerina, che ammazzasse più tosto, che guarisfe l'informi, tanto disse costiniad vn Padre della Compagnia, col quale tocco dalla.

Divina mano fi confessò.

Nell'Annua del Cile del 1640. e 41. fi referisce, che due donne, delle quali vna haueua tenuta la creatura morta nel ventre tre giorni; e l'altra quindegii entram+ bi per intercessione del Nostro Santo P. Ignatio vicitono falue da quel pericolo. Con che lasciando infiniti altricasi meranigliofi aunenuti per intercessione del me defimo Santo Patriarcha, e di San France sco Sauerio, conchiudo questa quintam Classe con le medesime parole, colle quali il Padre Giouanni Battista Ferrofino fauellando col Padre Generale termina la sudetta Annua del 41 Minus contritarum rerum (dice egli) narrationem ex posui. Amplissimam Messem, flauescente, & candicantem ostendi, Messoribus indi get. Mitte igitur Reuerendissime Pater Angelos veloces adgentem conculfam, O

dilaseratam, ad Populum terribilem, post quem non est alius vale.

Sesta, & Vltima Classe.

A Pparrengono à questa classe più di cento cinquanta isole seminati per quei mari doppo le quarara di Ciloe,e le dodici di Calbucco, fino allo stretto di Magaglianes, de quali la Mocia è quella delli Cioni, possono dirsi in certa maniera le Metropolisperche sono le prime, che si incontrano, e done prima che a tutte l'ala tre è spuntato vn raggio dell' Euangelio annunciatoui da alcuni PP. della Compagnia, che cold fono approdati. Appare tengono ancora alla medefima classe moltissime anime, che habitano la terra ferma da Aranco fino ad Oforno, cioe dal grado trent'orto, fino al quarant'uno. il quale paese su già tutto sogetto al Re, & è il più doutioso d'oro di tutto quel Regno, onde vi furno fondate le sette Col'onie destrutte dall' inimico, quando si rubello. Vi sono adunque oltre gli innumerabili Indianigli auanzi delli Spagnoli, che furno fatti schiani da loro in quella rubellione, li quali benche siano pochi, e vecchi, con tutto cio i loro figli fono, lecondo ci anilano, for fi più numero fi delli medefimi Indiani, perche quei miserischiauifurno violentati da' loro padroni a maritarfi con le donne del paese. Sono questi descendenti de' Spagnoli battezzati, perche i lorogenitori li dauano il Battefimo, delche si compiacenano gli Indiani; ma non hanno altro di christiano, che quel Sacramento. Possono ancora ridurfi à questa classe ruttigli Indiani detti poelci, li quali habitano nelle valli e ridotti che giacciono tra li numerosi monti, da' quali è compostala Cordigliera, fi quali fono innumerabili, effendo quei monti habitati dounne; lo consentono gli eterni giacci e le Neni o dalla parte del Cile, ò da quella di Cuio, ò verso lo stretto di Magaglianes, verso doue non è stato discouerto piùpaese; mà perquello, che si congettura, e che si ò veduto, costeggiandone le rivière, e per quello, che riferifeono alcuni Capitani, che dalla parte di Ciloe vi sono alquanto

penetrati, sono quelle terre molto popolate, come si sa, ch' è parimente la grande Isola dilà dallo stretto, detta già Terra del suo co, la quale è lunga verso l'Oriente più di cento leghe, e poco meno larga da Tramontana à mezzo giorno, popolatissimo si crede sia pure quel paese, che si stende dalla bocca dello stretto di San Vincenzo altrimenti derto di Maire verso l'Oriente, al quale no si e trouato ancora termine verso quella parte, & i Nodali costeggia n do lesue riuiere, lo viddero molto habitato, donde cauarono, che detro terra siano molto numerosi gli habitatori.

E tanto basti per la descrittione del Regno del Cile, e delle altre sue conditioni, delli gloriosi impieghi, che ini hanno li ministri dell' Euangelio. Passo adunque al principal fine di questo libro, il quale è di rappresentare in generale il gran mancamento, che vi è in quelle parti di ministri Euangelici, il che chiaramente può scorgersi, se si considera l'abbodanza della messe, quale ho distinta, e compresa nelle sei Classi sopradette, e dall'altra parte si porrà l'occhio alla scarse zza.dell'operarij che iui ha la Compagnia, che appena hoggidi arriuano a nouanta. Per quelto fine io ponerò nel fine di questa opera vn Memoriale visto già in Hispagnadal Real conseglio dell' Indie, nel quale io rappre setai al M.R. Padre General Mutio Vitel leschi di buona memoria il gran bisognol che vi era nel Cile di feruorosi operarij, Mà prima di questo dirò qualche cosa di alcunipersonaggi segnalati della Compagnia, che hanno affatigato egregiamente in quelle Missioni, & illustrato con le loro virtutto quel Regno.

## CAPITOLO XXIV.

Si fa mentione di alcuni buomini Illustri della Compagnia, che sono fioriti nel Regno del Cile.

Oppo di hauer trattato delle Missioni, & de' gloriosi impieghi quali ha la Compagnia di Gicsù nel Regno del Cile, egli è conuene uole proseguire à trattare dell' insigni Missionanti, e soggetti, che in queste opere si sono im-

da darne quel raguaglio, che le loro opre heroiche richiederebbono; lasciando questo argomento ad altri Scrittori, che con maggior plauso lo trattaranno, accennato solamente per sodisfare in qualche parte al mio affetto verso huomini tanto riguardeuoli i nomi di alcuni di loro con qualche cosa particolare de'loro gesti, che non trouo mentouata nell' Autori, che trattano delle loro vice.

Sia il primo il Padre Baldassare Pignas, & i suoi compagni, quali furono
la pietra sondamentale della nostra Religione in quel Regno, come habbiamo
veduto nel capo 5. dellibro 8. di questa
relatione. Di questo Padre scriuono il
Padre Eusebio Nierimbergio nell'opera
dell'huomini illustri della Compagnia di
Giesù al tom. 3. alsoglio 637, e le annue
della Compagnia del 1594, e 95, come
habbiamo detto nel cap. 5. di questo libro, & il catalogo degli huomini illustri
della Prouincia del Perùa 29, di Luglio
del 1611,

Il secondo è il Padre Luigi di Valdinia honore della Compagnia di Giesti
nel Cile, come habbiamo accennato nel
2 libro del cap. 1 sino al sesto veggasi il
Padre Filippo Alegambe nella biblioteca delli scrittori della Compagnia, & s.
Padre Gionanni Eusebio Nierimbergio
nell'opera citata al soglio 759 si quali dicono di questi Padri gran cose, alle qua
li io aggiungo alcuni particolari, ch' egli
medesimo pochi mesi prima di moriremi narrò in Vagliadolid.

Il primo fu, che andando il Padre vna volta a visitar vn moribondo, che staua quasi che disperato di potersi saluare per la memoria de' suoi molti. & enormi peccati, e per vedersi circondato da vno esercito di seriosissimi cani, che lo minacciauano di lacerarlo, nè potendo il Padre ridurio, a considare in Dio, e sperare nella sua Divina pietà, li sece per maggiormente animarlo vna totale cessione di tutte le fatishe, che haueua farto in tanti anni in servitio di Dio, e di quanto merito con esse si haueua acquistato. E con questa liberalità del Padre, si inteneri di maniera l'infermo che ha-

mendo vinto, e ributtato da se le tentationi di disperatione, che lo trauagliauano, cominciò a piangere dirrotamente i suoi peccati, chiedendone perdono alla. Diuina pietà, & in questa maniera morì nelle braccia del Padre, lasciandolo grandemente consolato, per hauer mandato quella anima al Cielo, come si può piamente credere.

Vn'altra volta tlando moribo ndo nel Perù vn vecchio soldato; che in niuna maniera voleua confessarsi, su chiamato il Padre Valdinia, & intendendo l'infermo, che questo Padre veniua a vistrarlo, disse, che posto che Dio si haueua mandato questo gran Padre, era segno, che voleua saluarlo, & in fatti si consessò co molta contritione, e poco doppo se ne

mori.

Vn religioso di molta autrorità di vnaltra religione disse vn giorno al Padre Valdinia, perche non faceua dare il condegno castigo a quelli che l'haueuano tanto calunniato nel Cile; mentre benpoteua farlo, per l'autorità grande, che haueua nella corte, & il Padre gli rispose non poterio fare, perche non lo tro uaua registrato nel santo Vangelo, nel quale più tosto ritrouaua il contrario di far bene alli nemici, onde rimetteua il tutto nelle mani di Dio, al quale toccaua prender la disesa degli innocenti.

Tutto questo mi disse il Padres quan do io lo visicai in Vagliadosid, doue eravn ritratto di patienza, stando tanto maltrattato dalle gotte, che non poteua quafi mouerfi, onde non facena altro, che impiegarsi in orationi, & lettioni di libri facri, con tutto ciò era tanto il suo feruore, & il zelo della falure dell' Indiani del Cile, che haueua fatto voto di ricornare in quel Regno, e mifece grandiffime istanze, chejo lo menassi meco a quella volta, e si sforzaua di appianarmi le difficoltà, & ageuolarmene tanto il modo, che ben si scorgeua efferti ciò foggeriro dalla carità che li albergauanel petro, la quale secondo l'Apostolo:Omnia potest ikana 2200 er in cha

Ammirai in lui la viuacità della vista (onde senza bisogno d'occhiali in quella estrema vecchiezza francamente leggena) lasciatali sorse da Dio, per consolarsi in quelli estremi giorni con la lettione di libri denoti, e la tenacità della memoria, con che si ricordana di tutte le cose, che hanena fatto nel Cile, hanendo quasi ananti gli occhi li nomi delle persone, li siti de' laoghi, & altre circonstanze di quel Regno, e delle Missioni da lui sondateni, delle qualli tutte egli scrisse vn pieno ragguaglioper ordine de' Superiori, e piaccia al Sig. ch'e sca alla luce per sua maggior gloria, e per insegnamento, e regola degli altri missionati della Compagnia.

Per vitimo mi disse, ch'erano tanti li benesicii, che haueua riceuuto dallamano liberalissima di Dio, e tanto grandi li pegni della sua predestinatione, che non si poteua dar'a credere il contrario, onde aspettaua la morte con grandissima tranquillità d'animo, e con altre tan-

ta a suo tempo la riceuette.

Il terzo puol esser il Padre Diego di Torres Boglio, del quale se ne preggia no tosto il Cile, tra tutte le altre Provincie Idell'America Australe, perche fu Procuratore del Perù a Roma, fondò, & illlustrò grandemente quella del nuovo Regno, e fu il primo Proninciale del Paragnay, nel qual tempo, perche fondola nostra Propincia del Cile perciò questa lo riperisce come suo sondatore, e primo Provinciale. Di questi sarebbe mestieri ressere yna intiera historia, la quale perche la stà scriuendo il Padre Giouanni Pastore. Procuratore del Paraguay già venuto in Roma, aquella mi rimetto, ma non polso lasciare di dire, benche di passaggio, due cose, che mi sono parse più eccellenti in questo gran personaggio, quale io hò conosciuto, la prima vna brama tanto ardentemente di patir travagli per amore di sua Divina Maesti, che qualunque volta Nostro Signore restaua seruito di fargline larga parte, egli amorosamente li diceua, che li partecipasse pure con la maggiore abbodanza possibile quelli fiori, e quelle gemme, come egli stimaua. i trauagli; de' quali vn giorno parlò a alcuni, tra'quali vno fui io, con tanto ferpore, che fistabili trà di noi vn concerto, che ciascheduno domandasse ogni

gior-

giorno a sua Dinina Maesta per intercessione della Vergine, per se per si altri, la maggiore abbondanza possibile de' trauagli da tolerarsi per Christo, quali sono il vero tesoro del Cleso.

La secoda su il talento marauiglioso di parlare di cose spirituali con gran confolatione di quanti l'vdiuano, senza che mai ne sentissero tedio; dono, come possiamo credere procedente in questo Padre dalla continua comunicatione co Dio, nella quale impiegana la maggior parte del giorno, e della notte. Scrine di lui il Padre Alegambe nella Biblioteca.

alfoglio 94. Il quarto il Padre Diego Conzalez Olguin, il quale fu non meno riguardeuole per la dottrina particolarmente delle sacre lettere, sopra le quali scrisse molto per darlo alle stampe, che per la pietà, hauendo conservato fino alla morte illeso il fiore della Verginità, di cui fi pensò, che fosse premio la luce, di cui su visto rispiendente il suo sepolero quando lo sepellirono nel Collegio di Mendozza, su anche marauiglioso in questo Padre il zelo della salute dell' Indiani; che lo spinse ad apprendere due loro lingue, & vna di queste con tanta perfettione, che l'ageuolò a posteri con scriuerne vna gramatica, & vn vocabolario com. pitissimi. Anzi quando morì nel Collegio di Mendozza vi si era trasferito, a fine di apprendere, benche susse molto vecchio, la lingua di quel paese, per inferuorare con la presenza, & promoucre con le sue satiche quelle Missioni; ma, nostro Signore si compiacque di chiamarlo a se, per darli il premio delle sue molte virtu, e virtuosi trauagli.

Nel quinto, sesto, e settimo luogo ripogo li tre sortunati PP. Horatio Vechi, Martino d'Aranda, e Diego di Montalbano, che come habbiamo detto in molti luoghi di sopra sparsero il sangue per mano de Barbari per il gran zelo, che haueuano della loro salute. Di questi dirò in breue alcuni particolari degni da sapersi.

Il P. Horatio Vechi nato nobilmente in Siena in Italia haueua trenta quattro anni di età quando morì, e di questi ne haneua spess quindeci nella Compagnia. era dotato di vna Indole molto piaceuole, di faccia venerabile, allegra, egraue, onde si rendeua amabile à tutti, su huomo di molta oratione, e carità, parrialissimo dinoro della Vergine Nostra Signora, molto bene affetto alla Religiosa pouertà, humile, e molto patiente nelli dolori di pietra, & altre indisponta sitioni, che patiua, e grandemente zeloso della salute dell'anime, come di tutte queste virtù diedero testimonianza il Par Diego di Torres, che lo meno da Roma nel Cile, il P. Valdiuia, & altri che iui lo conobbero il resto della sua vita, e morte si potrà vedere nel libro 6.

IIP. Martino di Aranda era nato nobilmente, & era molto stretto parente del P. Valdinia prima di entrare nella. Compagnia fù molto buono foldato nelle guerre del Cile, e per li suoi seruitij, e de luoi antenati cominciò ad hauere remunerarioni dal Vicere, onde su Corregidore de'Biobamba, fendo ancora giouanetto, & amministro quel carico con prudenza, e valore soprafacente l'eta; ma mostrò prudenza molto maggiore, quan do dispreggiando tutte le cose del mondo entro nella Compagnia nel Collegio di Lima, mosso da gli esercitij spirituali che sece, entrò egli con animo di seruire in essa al Signore nell'essercitii di Marta da Laico, benche doppo obedi à Superiori, quali vollero, che si persettionasse nella lingua larina, e studiasse casi di coscienza; e doppo questoje da quelle parti lo mandarono à questo Regno, perche sapeua la lingua di questo Paese, doue per più di guindeci anni satigò in serustio dell'anime con frutto equale al suo molto seruore. Era questo buon P.dotato di grandiffimo coraggio, e fortezza. onde effendolistato da un Chicurgo cauato vn pezzo dell'offo mascellare stette immobile, senza dar segno alcuno di dolore, ò fiacchezza, impiegaua egli quella fortezza di animo in riportar continue vittorie di se medesimo, & in affatigarsi sempre nell'aggiuto dell'anime, onde quantunque fusse di natura colerico, si vinceua di maniera, che pareua fusse di

coplessione slemmatica, era gran dispreggiatore di se medesimo, e co certo santo
odio si perseguitaua, e maltrattaua, come nemico; era tanto distaccato dall'assetto di amici, e di parenti, che pareua,
cheò non ne hauesse, ò non si ricono.
scesse; su grandemente amico dell'Euangelica pouertà, particolarmente nelle
Missioni, e ne'viaggi impresi per quelle,
ne' quali non andaua fornito di altro,
arne se, che di qualche straccio da disendersi dalle ingiurie de' tempi.

Era molto diuoto della Vergine, e di S. Ignatio, e molto affettionato nelle co fe spirituali, & alla lettione de' libri Santi, & eltraordinariamente zeloso della salute dell'anime; per la quale superaua ogni trauaglio je dispreggiaua ogni pericolo, come dimostrò particolarmente quado, essendo stato destinato per Copa gno del P. Michele di Vrrea, il quale era entrato solo nel Paese delli popoli detti Ciunchi, alcuni meli prima; egli vi andò con grandissimo suo rischio per l'asprezza delle firade; nelle quali tal volta era. abbandonato dalle gride, e staua esposto alla rabbia dell' Indiani rubelli, li quali, quando egli arriuò al Inoco del fudetto Padre quello era stato già ammazzato vn giorno prima, del che egli auifato da vna donna, ritornò nel paese amico co radoppiati erauagli, and ando folo, e fenza fcorra alcuname d'altro pascédos, che di herbe seluaggie. Il medesimo zelo mostra in vn'altra occasione di vna peste, che affalì per Dinino giuditio solamente gli Indiani infedeli,& al quarto giorno li prinaua di vita, spinse questo buon Padre ad andar di luogo in luogo carico di certa farina, che gl'Indiani dicono Mazamorra, quale egli medesimo di sua mano la. notte coceua, & apparecchiaua, e doppo ne cibaua l'infermi, e con questa carità glitirana al battesimo; Mà per dir qualchuno delli molti casi particolari, che à questo grande operario auuennero, dirò quelli, che riferisce il P. Diego di Torres nell'annua di sopra citata.

Hauena egli visitato vn Gentile, chestana infermo per vn mese intiero, traggettando egni giorno per andarni vn

fiume molto gonfio, e profondo; mà tutto questo trauaglio era stato in uano, perche due sorelle dell'infermo l'impediuano che si battezzasse, vna con dissuaderglilo chiaramente, & vn' altra mostrandost indifferente; acceso dunque il Padre vn giorno da Santo zelo minacciò à que ste donne il Diuino castigo, e le disse, che sariano state sopraprese dalla medesima infermità del fratello, è detto questo si parti pieno di molto cordoglio lasciandol'infermo vicino à dar l'vitimo fiato; mà tosto mosso da vna santa impatienza di carità, viritornò, e ritrouò le due sorelle inferme del male, che gli hauea. predetto,& il fratello ancor palpitante... Buttatofi adunque inginocchioni infieme con altri molti Spagnuoli iui presenti, recitò vn Vangelo, e bagnò có l'acqua benedetta il moribondo, inuocando la. diuina pietà sopra di lui; cosa merauigliosa, si risente l'infermo, da vn grido, e dice, che vuol esser Christiano. Lo cathechiza il P. per quanto la breuità del tempo li da luogo; lo battezza, e tosto felicemente quello se ne muore; vollero anche effer battezate le forelle inferme, & vna di loro, che haueua vna figliolina la fece battezzare, & appena questa fanciulla fu bagnata da quelle facre acque, che per esse tragitto al posto della glo-

Vn'altra voltastando infermo vn'altro fanciullo, la madre, accioche non moriffe senza battesimo chiamò vn Padre della Compagnia, acciò lo battezzasse. Il P. non oso di farlo; perche il fanciullo era grandicello, & hauea bisogno di esser cathechizato, e per farlo ritornò ilgiorno feguente, mà lo ritrouò angonizando, & accioche non moriffe senza il battesimo li recitò sopra l'Euangelio di S. Gio, e bagnandolo con acqua benedetta, pregò insieme co'l Compagno la Diuina Maesta per lui, & ecco che il moribondo ritorna in se, chiede il Battesimo, lo cathechiza it P.al miglior modo, che si potè in quelle angustie di tempo, li da il Santo battesimo, e quello poche ore doppo selicemente se ne mori.

Del Fratel Diego di Montalbano,

che

## BREVERELATIONE

che su il terzo compagno de' sudetti due PP. nella Missione, e nella morte, no sappiamo altro, se non quel che ne riseri il Padre Valdiuia, cioè ch' era natiuo del Messico, e che vno anno prima di esser ammesso nella Compagnia seruì al li PP. Missionanti di Arauco con gran seruore, e molto virtuosamente nelli bi sogni domestici, insino che douendo entrare nel paese dell'Indiani rubelli li sudetti PP.a predicare il Vangelo, egli co le seruenti istanze impetrò di esser'ammesso nella Compagnia, e con esso loro andò alle sudette missioni, done selice mente morì.

## CAPITOLO XXV

Segue nel medesimo argomento de gli buomini illustri delle Missioni del Cile.

Aremo principio a questo Capito. lo col Padre Gio: Romero primo Viceprouinciale del Cile, doppo che sà divisa questa Provincia da quella del Paraguay. Questi nacque in Marchena nell'Andalusia, & studiando Canoni nella vniuersità di Ossuna, passando vna notte armato, e fuori d'hora per auanti vna Chiefa, li comparue vn Sacerdote conosciuto da lui, e già morto, il che die de un grido cosi spauenteuole, che lo sece cadere tramortito in terra, e li cagionò vna malatia di due mesi, della quale rihauutofi, entro nella Compagnia, ho vdito da sua bocca, che la prima sera che entrò nel nouitiato, vededosi solo in vna stanza, doue non vi era altro, che vn Cilicio, vna disciplina, & vn vaso di acqua. benedetta, e che le medesime paratispirauano pouertà, & asprezza, si sentì for temente tentato nella vocatione, pa rendoli moralmente impossibile tirare auanti in quella maniera di vita; ma che hauendosi fatto animo, & offertosi con gran feruore alla Vergine con prendere vna buona disciplina, se li dilegnò quel maluaggio pensiero,ne mai più per l'au nenire l'assalì. In progresso di tempo passò al Perù, e di là alle Missioni di Tu-

cuman, doue fatigò apostolicamente. quindeci anni continui, e quando fu fondata quella Pronincia fù il primo procuratore che da quella venisse à Roma, donde riportò buon numero di compagni,tanto virtuofi, e feruenti, che hanno illustrato grademente quella Prouincia, & anche quella del Cile, doue passò per gouernarla; e vi fifermò per molti anni, estendoui quasi sempre Superiore, per la sua molta virtu, e zelo; finalmente fu eletto Prouinciale del Paraguay, ma non accettò l'offitio, perche essendo nell'estrema vecchiaia, volle nel tempo che eli auanzaua attender all'anima sua, senza altro carico; fii dotato di molta dottrina, di tanto talento di predicare, che effendo flato vdiro dal Padre Girolamo di Fiorenza Predicator di Sua Maestà riportò da quel grande huomo lode, e teslimonianza di essere il più seruoroso. & efficace Predicatore di quanti ne hauena vdito, percherealmente haueua in certa maniera nelle mani i cuori di chi l'ascoltana, destandoli à quell' affetto, che più gli piaceua, e perche accompagnaua vna virtuolissima vita con la molta sua dottrina, e talento, era perciòstima. to quasi vn oracolo, e come tale richiesto del suo parere le controuersse più arque, da tutti i Regni di quel nuono mondo. Fù tanto amico della pouertà, che l'hò veduto io stesso molte volte rapato marsi di sua mano le sue lacere vesti; maltrattò fieramente il suo corpo dormendo molti anni sopra di vn duro fascio di satmenti; disciplinandosi tre volte il giorno: vestendo del continuo vn aspro Cilicio, del quale non si spogliaua, ne meno quando predicana la passione di Christo (il che fece trenta tre anni):onde taluolta li parue diesser condotto quasi alla morte dail'affanno, che ne senti. e. quelli, che lo sepellirono, tronarono le sue carnitutte maltrattate, e liuide per questi rigori, da'quali ben si può cauare quanto grande fusse la sua castità; di cui fütanto zelante, che non solamente fü cautissimo nella custodia de' suoi sensimenti, mà quando trouandosi solo nelle Missioni, li conueniua trattar qualche

13-

facenda con donne, non lo facea mai fen za chevi fasse almeno vn' Indiano per compagno, e testimonio delle sue attioni. La sua oratione cominciana vn pezzo prima di quella della communità, e può dirli, che durasse tutto il giorno per la continua presenza di Dio, & vso delle giaculatorie. Hò vdito dire da vno delia Compagnia, che essendosi mentre era nouitio abbatturo con quello Padre per il Nouitiato, su richiesto da lui, quanti atti di amor di Dio hauesse satto in. quel giorno, & hauendo egli risposto val numero non picciolo, li disse il Padre che era stato molto tepido, perche egli quando su nouirio, benche erastato più repido di lui,ne soleua fare cinqueceto al dì. Fù tanto lemofiniere, che essendo andato vno della Compagnia à chieder licenza di dare la couerta del suo letto ad vn pouero molto bisognoso, ne rice ue grandissimo contento, ne sapeua trouar modo da dimostrarli la gioia, che da quella licenza chiestali (quale egli subito diede)haueua participato. Potrei io medemo dir molti particolari di questa sua gran carità co poueri; má mi contento dire in generale, che fusse pur grande quanto si voglia la strettezza delle cose temporalinelle case doue egli era Superiore, non perciò egli mancò mai di mostrarsi liberalissimo con poueri bisognosi, Non saprei come spiegar meglio la sua. carità con tutti,, particolarmente con gli insermi, che con dire, ch'era propriamente come di Padre à figlio. La fua conformità co'! Diuino volere, e la patienza ne'trauagli fù tale, che esfendosi solleuata vna persecutione contra la Compagnia (quale fu viuamente sentita da lui, che ranto amaua la sua cara madre)l'hò vdito dire io stesso mentre mi additaua vn Crocifisso, che buttandosi a' piedi di quel Signore, e considerandolo tanto maltrattato nella Croce faceua tregua, e trouaua ripolo in tutti itrauagli, che Dio li mandaua. Fù molto christianamente magnanimo nel perdonare l'offese come trà l'altre molte occasioni dimostrò, quando essendo stato maltrattato da yn' altro predicatorenel pulpito, doppol Libro VII.

predicando egli fi portò contanta modestia, che edificò va popolo innumerabile, ch'era concorso per vedere, come egli sisarebbe portato in quell'occassone . Hauendo dunque in quelta maniera vissuto settanta vn' anni di eta, e cinquata della Compagnia, dicendo messa nel mercordi Santo del 1630. fu estra ordinariamente fauorito da Dio con grande abbodanza di lagrime (dono per altro in hui quasi continuo ) e finita la Messa su soprapreso da vna sebre, dalla quale mori nella Città di S. Giacomo, nel giorno di Palqua. Tra gli altri, che lo visitarono in quella infermità per riceuerne la benedittione, sù vn Auditore, à cui il P. disse, che fra poco haurebbe terminata la vita, e tanto aquenne, perche mori da lì a tre mesi. Fù sepellito tanto sontuo samente, e con pompa tale, che rassembraua più tosto trionfo, che funetale; perche oltre il concorfo del popolo, la reale. vdienza, & principali della Città fi veltirono di lutto, il Vescouo volle celebrarli l'officio, e perciò differi di celebrar la festa di Pasqua nel giorno seguente; onde vn Canonico, che raggionò in fode del defonto con gran raggione hebbe a dire hauere disposto il Cielo, che il Padre morisse in quel giorno, accioche fusse da Dio honorato in morte colui, che tanto in vitasi era affaticato in procacciar la diuina gloria. Non vi mancorno molti che con pia gara presero le cose vsate dal Padre in vita per serbarle come reliquia, e fù fama, che alcuni infermi furlno risanati per la sua intercessione, come riferifce l'Annua 1629, e 30, la quale aggiunge, che ritrouandosi in oratione tre hore doppo mezza notte vna persona di molta virtib& humiltatre settimane primache il Padre morisse, senti gra strepito, come di cani, e di altri animali, che gridassero, & hauendo perciò chiesto soccorfo al suo Angelo Custode, questi datoseli à vedere li disse, che quelle eran. voci di Demoni, che si doleuano della. felice, e gloriosa morte, che sourastana ad vn Padre della Compagnia gran feruo di Dio. La medesima persona attestò, che mezza hora doppo, che il Padre morilo vidde falire al Cielo, vestito di habito Sacerdotale, con molta gloria. Da' Tucuman su seritto da vno della Compagnia al Rettor del Collegio di S. Giacomo, doue il Padre mori, che in quella. Città si ritrouaua vn Sacendote Portughese molto virtuoso, detto il Padre Aco sta, il quale faceua testimonianza due anniprima che morisse il P. Giouani Romero hauerlo veduto nel Coro della Chiesa maggiore di San Giacomo dell'Estero co'Ivolto, e testa circondata di vna corona di raggi, al modo di Diadema: e che ammiratolo additò ad vn'altro Prete, che staua seco, il quale era stato ripreso aspramente dal Padre Giouanni di certi suoi vitij, del che restarono entrambi stupiti, quel se condo Prete lo riferí al Padre Nicolò Mastrilli di Duran; all'hora Prouiuciale, il quale se ne sece fare dal sudetto testimonianza, e sede autentica, con giuramento, quale si conserua nell'Archinio del Collegio di Cordona.. Nella medesima lettera si scriue il caso seguente, che hauendo vn' haomo da bene, per hauer dato vn fiasco d'olio al Padre Romero, votato del tutto vil barile, che ne haueua, nel giorno seguente trouò il barile, che per altro staua sotto chiaue, pieno di olio persettissimo a segno che trauasaua. Sino qui la lettera sudetta, alla quale io aggiungo vn'altro caso merauiglioso, quale ho letto nella. lettera di edificatione (cosi si dicono in., Ispagna le lettere, con che si dà ragguaglio a'compagni della morte di qualche personaggio della Compagnia di segnalata virtà) di questo gran seruo di Dio, e doppol'hò vdito narrare dal medefimo, al quale auuenne. Era questi vn Capitano del Cile, il quale solea confessarsi col Padre Romero, & essendo andato al Cusco molti anni prima che il Padre morisse, & hauendo iui cominciato a menar mala vita, li apparne il Padre Romero, che ancora viuea, e staua nel Cile, più di cinquecento leghe lontano dal Cusco, e lo riprese de' suoi vitij, e l'esortò ad emêdarsene; tanto il sudetto Capitano depose con giuramento.

Il Padre Gasparo di Monroy compagno

inseparabile del Padre Giouanni Romero, fu natiuo di Vagliadolid, e molto nobile, ma non in sua bocca, perche sendo riconosciuto nell'Indie per parente da alcuni Caualieri principali, si nascose da loro quanto potè. Andò alle missioni di Tucuman infieme col Padre Giouanni Romero sudetto, e con li PP. Pietro di Agnasco, Alonso di Barsana, & altri fondatori di quelle Heroiche Missioni, doue fatigò tanto nell'aggiuto di quelle anime che ne contrasse vna sebre etica, & acciò da quella firihauesse, su mandato al Cile, doue per la bontà dell'aria risanato, vi si trattenne il resto di sua vita, sino che vi morì nella Città di san Giacomo con grande opinione di santità di età più di 70.nani, e 50.della Compagnia, honorato nella sepoltura dal concorso del popolo, e da tutti gli officiali Ecclesiastici, e lecolari. Fu huomo di molta oratio. ne, (quale facea sempre inginocchiato auanti al Santissimo ) e di molta dinotione, particolarmente nel dire la messa, apparechiandoseci, e rendendo les gratie dopò dettala molto alla lunga, & vdendone di più vn'altra. Fu diligentissimo nel recitar le hore canoniche a suoi tempisesattissimo nell' oseruanzes de'voti, particolarmente della castità, la quale quantunque fusse due volte gagliardamente oppugnata, vna in Europa, & vn' altra nell'Indie da due donne cherapite dal suo leggiadro aspetto, lo prouocarono come auuenne già a Bernardo, Bernardino, & ad altri fanti; nientedimeno restò egli vittorioso non altrimenti che se susse stato, come dicena il Padre Romero suo compagno, composto non di carne; ma di sasso, e per dir molto in poche parole, fu tanto composto in tutte le sue attioni, che come attesta l'annua del 1634. non mai volonta. riamente trascurò l'esatta osseruanza di qualunque, benche minima regola della Compagnia...

Tralascio molti altri personaggi di gra virtà, perche non mi trouo pronti allemani, li particolari delle sor vite, nonvoglio però sepellire in filentio vn' atto heroico, che riferisce questa virima lettera annua del fratello Francesco Arebalo Coadintore di molta virtù nel Collegio di san Giacomo il quale per vincere vna tentatione di carne, da cui su assalito, si lanciò nudo dentro vn solto, ginepraio, de cui spine com le serite, che li secero, e col sangue, che li trassero dalle vane, quasi con tante gemme, e rubini li repestarono vna gioriosa corona.

Terminofinalmente questo Capitolo co'l Venerabile Padre Melshiore Vane. gas, honore del Regno del Gile, & in di particolare della Città di fan Giacomo, doue nacque all'8 di Decebre del 1571. e morì a 19 nel 1641, di cui però mi rimetro a quanto ne serine il Padre Eusebio Nerimbergio nel 2. como al foglio 742. doue riferisce quanto fila di questo gra feruo di Dio dalla lettera di edificatione scritta dopò la morte di fui, al chel io aggiungo due cose della quali la prin ma troud registratamelle Annua dele 1629. 30.e l'altra me la narrò il Padre Luigi di Valdinia in Vagliadolid vn mese prima che morisse. na . o con il a

Il caso dell'annua su, che ritornando questo Padre dalle Missioni di Ciloe alla Concettione per gouernar quel Collegio, la naue, in cui nauigana perse il timone, & eraspinta dalvento verso terrall con manifesto pericolo di perdersi; machi hauendo il Padre collocatamna Imagine della Vergine, nelluogo del Timone s la naue cominciò a diluogarsi da terra & essendo incalmato il vento, hebbero agio li marinani di accomodare vn'altro rimone al fuo luogo, e profeguir felicemente il viaggio, prese quindi occasione il Padre diriprendere alcuni peccatil che si commetteuano in quella naue, in eui andauano per ordinario alen ne dona ne di mal affare; ma perche non fegui emendatione, anzi dalla Concertione fece quel vascello vela verso la Città di San Giacomo, portando pure le medefime donne, & i medefimi peccati; per eid fece mileramete naufraggio, fi ruppe in vno Arecife senza che vi fusse spinto da tempesta alcuna; mà solo per vna supi na negligenza del Piloto, restandoui affogate più diseffanta persone.

Il caso narratomi dal Padre Valdiuia fu, che nauigando vna volta il Padre Melchiorre dat Cile à Lima inseme col Generale Don Ignigo di Aya la diffe il Padre al Generale tre volte. che facesse ammainare le vele, & essendo alia fine obediro più rosto per rispetto della grande auttorità del Padre, che perche i nocchieri ne vedessero il bisogno, si auniddero quanto prontas mente si doueua vbbidire a seruidi Dio do perche rosto, che le vele surno calate, fraccorfero, che il Vafcello toccana vno occulto fooglio , nel quale fe fuste vita. to con l'empito dellevele gonfie, fi farebbe rotto, e perduto. Tanto mi diffe il Padre Valdiuis, se con questo lo termino la relatione de gli huomini Illustri di quella Provincia, e passo al Memos riale co'l quale impongo fine à questo dominadiana o se della Cardo, ordit event in Pulgigo e di il s' e dicino-

# CAPITOLO XXVI.

Nel quale si pone il memoriale, nel quale it Padnes Atanso de Oualle della Compagnia di Giesia Procuratore del Cile nappresento al molto Remenando Padre nostro Mutio Vitelleschi di buona memoria Preposito Generale del la medesima Compagnia la necessità, che tengono le Missioni diquel Regno di sogetti per le gioriose imprese delli suos Apostolici ministeryone.

Appresento avostra Paternità in. questa seritro lostato, nel qual si ritrouano li Collegii, e le Missioni del Regno del Cile e la grande, & anche estrema necessità, che tengono del suo paterno foccorfo, in mandarci operarii Apostolici, accioche ci aiutino a tinare. la tete per guadagnare vna tanto copiola pelcaggione, come quella che Dio c'offerifee alle mani, & accioche c'aiurino a dividere il pane, che con tanta compalfione ci-dimandano tanti poueretti, che vediamo parire con gl'occhi nostri per mancamento di spiritual sostegno, lafeiando afflitti i nostri cuori per vedere la necessità, senza potere remediarla,

g 3 que

questa pare habbia obligato il profeta Geremia a dar voci con dire: Paruuli petierant Panem, O non erat qui frangeret eis, formando vna querela, che non! vi sia chi habbia compassione dell' Anime tanto sole, e senza protestione alcuna, come sono i Putti senza madre, ol come i passarini nel nido, sbadigliando per mancamento di cibo, quando fianoli state da cacciatori vecise le loro madri che glilo portahano, dov suench i briner

. Essendo dunque il seruoroso zelo delli pochi sacerdoti ch'ha questa Provincial de Cile tanto grande, che fa di vno molti, impiegandosi il maestro nell'officio d'operario, come le tale fosse, & al contrario, senza chevi sia persona, che si riserui d'attendere alle missioni & alle confessioni in qualfiuoglia occasione, tempo, di giorno, e di notte, scendendo immediatamente dalla Catedra per montar in Pulpito, e di là al confessionario, & a catechizzare, & infegnare la dottrina alli nouellamente conuertiti, che si hanno da battezzare, si lascia di far più percheveramente la messe è molta, openary autem pauci . Esperimentano più degli altri questa mancanza li poueri Indiani, e neri tanto abbandonati, che in generale non hauendo altro insegniamento, nè culto spirituale se non per beneficio de nostri eccira gran compassione il vedere materia tanto disposta, e tanto malamente godata per manc amento de'ministri euangelici.

Quelte che dico è in vniuerfale, comprendendo in quello li luoghi, e le Cirra però riducendolo alle valli, o contorni de i luoghi, o a quelli, che nell'Indie chiamano Ciachre, o stanze doue habitano gl'Agricoltori, e gl'Armenti di quei vicini, si sente dupplicatamente questa mãcanza, per non poter vscire così spesso come sarebbe necessario alle missioni, che costumiamo, e che si suole conseguire fru tti grandissimi, perche vi e assail sima gente così de Spagnuoli, come di Giannizzeri, e Indiani sparsa per questi luoghissenza che possa per la loro pouerta, e gran distanza giammai venire alla città a confessarsi, e quando veggono i

nostri Missionanti, che vanno a predicarli, li riceuono com' Angeli del Cielo, e quelli che non hanno hanno ardire di manifestare le loro colpe alli loro Parochi, e che l'insegnano, e che per vere gogna l'hanno celato nelle loro Confesfionisin arrivare i nostri con il buon concetto, & opinione, che tengono di noi altri, e della carira, con la quale li riceuiamo, ci aprono i loro petti, e ci scoprono le loro conscienze, sacendo consessioni generali di molto tempo con gran frutto dell'Anime loro , siloh orasion ...

Però la scarsezza ch' habbiamo di chi attende a questi ministerij è tanto grande, che vi sono molti di questi luoghi, e contorni, oue sono più di otto, dieci, e dodici anni, che non hanno arriuato nostrioperarij; nè meno per le due missioni, ch'habbiamo obligarione di farogn' anno, l'una alli Promocai sche sono luoghi vicini a Bucalemo, doue stà il Nouitiato, al quale il fondatore diede tanto copiosa elemosina adesferto di farsi que sta missione, e l'altra alla Valle di Quigliota, doue ancora habbiam' obligatione di vscire, desidetano li superiori di cauare quattro foggetti che vadino a questo Ministerio, e quando vengono ad eleggerli; sonosorzati metter la carica, chi era fopra le loro spalle, a quelli, che restano in casas restando qualche volra il maettro per ministro del Collegio, e raddoppiandosi gl'Officij, caricandone molti sopra di vno, donde ne siegue, à mancanza nella salute de i soggetti, ò che li ministerij non si facciano con quella esattezza, che si sarebbono, se si attendesse a quelli più agiatamente; e senza rante cure perche se bene la virtu, e. forze di ciascheduno sono di Gigante non si pud sar di meno, che ripartita in. più sollecitudini, & impieghi saminore in ciascuno. - I was to be a second

Se questo dolore è commune, e generale in tutta la Provincia; doue più fi sente per essere maggiormente senza rimedio, e nella giurisdittione della Città di Mendozza, ch'e il capo della Prouincia de Cuio, e l'vltima del Vescouado di S. Giacomo, e per tutto quello della Con-

cettione, ou'è la Guerra di questo Regno fin'all'Isole di Ciloe, one finiscono le Residenze delli Padri Missionanti, che s'impiegano nella conuerfione della gentilità, e nell'indrizzo spirituale dell'Indiani nouellamente alla nostra fede cattolica conuertiti. In questi duoghi si fente più che negl'altri il mancamento de gl'operarij Euangelici. É cominciando per la regione lontana della Provincia. del Cuio, è tanto sproueduta sch'il Padre Rettore del Collegio della Rioja. ch'è l'vitimo della Prouincia del Paraguai, e confina con questa del Cuio mi scrisse gl'anni passati, ch'otrenessilicenza da Monfignor Vescouo di San Giacomo, al quale appartiene la giurisdittione di questa Terra, per potere amministrare li Sacramenti in vna Valle chiamata il ferrile, che viene ad esser vicina a questo Collegio; perchagl'era venuta notitia, ch'erano più di cinque anni, che non era arriuato à quelle parti niun Ecclefiastico; nè haueuano inteso messa, nè sermone, ne haueuano quelli miserabili Indiani, che gl'amministrasse di Sacramenti ; c che voleuano vscire à quella Valle mossi dall'obligatione della carità per darli alcun foccorso spirituale, perche nonperissero, essendo dell' intutto senza aiuto. Bent cart of march the factor

Questa disgratia è generale in tutta la Prouincia, perche quantunque vi fiano nominati parrocchi de altri maestri; perche attendano alle loro chiefe, e dottrine, sono queste tanto diuise, e di strade tanto aspre, e li Parochi tanto poueri, che se non hanno zelo di San Paolo non è possibile attendere alle loro obligationi perche vi è Parrocho, che tiene di Territorio più di sessanta miglia, e più; e cofi per quelto, come per efferui pochi Paoli, non s'insegna à questi poueri paefani, nè sentono la parola di Dio con la frequenza, che l'ignoranza, erozzezza loro ha di bisogno grida la loro estrema necessità, e dà altissime voci, appellandosi al zelo dell'anime delli figli della Compagnia, stimolandoci per la gratia della nostra vocatione, dando a noi diciòragione à titolo d'impiegare le nostre vite per il loro remedio, a che ci puo muorelo re la copiola, e ben disposta messe, che qui ci s'offerisce ad feruoroso, & Apostolico spirito di chi vuole metter le mani in impieghictanto pieni di guadagno, & accres scere il capitale de'suoi meriti in miniere di tanti cinteressi pericchezze come in quelle, ch'in queste parti si discoprono potenti à risuggliare la cupidigia spirituale de gl'augumenti della gratia & i desiderij d'aunicinarsi maggiormente: più alla Croce di Christo, per goder abbondantemente de' suoi frutti sono in questi luoghi non pochi Indiani, che sin adesso non hanno hauuto sorte d'intendere qualche cosa della nostra santa feder nè anche di hauerulandato qualche ministro del fanto Euangelio scho em acció

Però come poteuano esser arrivati tanto lontani, & à parte tanto remote, se ancor le valli, fiumi, edagune, che circondano queste Città, e sono popolate di molti Indiani battezzati, & altrigentili, che sono trà quelli non hano questa ventura, passando come huomini seluaggio senza insegnamento; nè dottrina, com'apunto quelli di sopra, perche in tutto il distretto di Mendozza, eh'è tanto grande, doue vi sono tant'Indiani, non vi son no se non dui Parrochi; & in quello di S. Giouanni nessun'altro se no quello de Spagnoli, che risiede nella Città, el istes fo è in quella dis Luigiperche per l'estre ma pouertà de gl'Indiani, e della Terran e per la difficoltà delle lingue, che sono molte, evarie, non si trouano chierici, che voglino incaricarsi d'insegnare questi disutili, e poco gioueuoli popolani, perche oue non vi è l'interesse, che faciliti le difficoltà, non vi è valore, che s'animi à vincerle, perche moralmente è impossibile focorrere quelta necessità com passito ac

E veramente sono queste tali, che non vi sarà se non con animo apostolico, e se seruoroso. & ardente spirito, che non venghi meno, & alla loro vista non si disanimi, perche quest'Indiani suggendo dalli rigori, e maltrattamenti di alcuni che li perseguitano viuono sparsi per a spre montagne, e campagne, e come siere se senza case all'inclemenze, & ingiurie

del

del Cielo dempre esposti patiscono somma scarsezza, e necessa di tuttili requissiti per la vita humana, viuendo ordinaria mente in alcuni luoghi ritivati, per suggino l'oppressioni di alcuni, che cotra gl'ordini reali di Sua Maesta, e senza timor di Dio procurano reacciarlivia idalla lor Patria, ondessi priuano dell'allegrezza, de'ssimi, e benono di certi pozzi, ich'apportano horrore, e nausea, & è necessario, come dicono i Padri missionaria litralhere da cutti li sentimenti per poresta, bere , quando vanno in missioni alla busca di questi poueretti.

In oltre i fantieri, che si passano per arrivare à quest'habitationis sonor tanto difficoltofistant'aspri, e pieno di pantanio è lagune, che solamente l'amor di Christo Signor nostro può facilitare questi tranagli, e cofimon è maraniglia ch'i Signori Vescoui non trouino Parrochi, chel habbiano voglia d'attendere ad adottrinare costoro, e quando pure vi sossero, non è possibile, che possino attendere a tante sparse ssere, come sono quelle delle loro Giurisdittioni, con che viene tutto questo peso a caricarsi sopra le nostre fpalle, benche con poco fratto perche fono tanto pochi li soggetti che resiedono nel Collegio di Mendozza, ch'a pena posiono attendere alli ministerii, che vi fono dentro la Città, e suoi contorni più vicini, perche già mai vi fono stati per il passato sopra tresio quattro Sacerdoti, & ancor meno, delliquali qualche rempo dell'Anno escono due à scorrer e la tenra, e fare quello, che possono, e non quel lo, che vorrebbono, in quanto all'effetto di instruire questa pouera, e solicaria Christianità, per il poco tempo, che possono assisterli; quatund, per quelche toca ca al loro merito, tornano con affar grandiguadagni, che raccolgono con il tranaglio, & effercitio di tanta carità, perche l'incommodità, e mortificationi fonotanto grandi, che dubito vi possino effere in tutta l'vniuerlat com pagnia missioni più apostoliche, e gloriose ne di maggior trauaglio, e merito di queste.

Cosi lo sentono persone prattiche, e che hanno notitia de nostri spirituali im-

pieghi, e con ragioni, perche oltre all asprezza delli senzieri, e di altre penas lità riferite, quando vengono adarriuaresaltermine della giornata non hanno sorte di trouare cta quella gente il refriz gerio , & aiuto che supponeua Christo dougstero hauercissuoi Apostoli in somighanti peregrinationi, quando andauano per il mondo enangelizzando la fina diuina parolasie legge, dicendoli: Mana ducate que opponuntur vohir, perche non solamente non trouand in quel in. culto e sterile hospirio di questi sucturati cos' alcuna, che li possano offerire per magnare ma diquel pouero viatico, che portano per il camino l'obliga la carità e compassione a diniderselo con essi per obligarseli con amore, che riceuano la loro dottrina perch'essendo ranco poueri c'amano, e s'obligano con qualsihoglia cola sche ci diamoi orogi oigalle o

Questa tant'estrema pouerta, esfolitudine di quest'Indiani, non solo non ritirai nostri Missionanti, ma gl'eccita, e fpinge con maggior forza a ritrouarli, e se la necessità, che vie dell'assistenza. nel Collegio, non li richiamasse, vi sarebbe chi con molto gusto viuerebbe. tra questa gente Barbara, mangiando il vile sostento di radici, & herbe per non abbandonarli, perche sono molto docili, di buoni ingegni, e capacità, e che senza contraditione alcuna riceuono l'Euangelio, & abbracciano la buona. dottrina, ched'infegnamo. E cosi moue a compassione il vedere l'estrema necessità di quest'Anime senza potenta rimediare, e chestando tanto disposta la messe, cada in terra, e si perda, e che il grano, che Dio Signor nostro potrebber riporre ne'suoi granari, si vegga calpestare dalle vili bestie, e mostri dell'inferno, e che sia piarro all' infernali arpie quello chepotrebbe essere, & assai delitiofo al Rè della gloria; folo perda mancanza de'metitori, e giornalieri Euangelici, ch'in questa tanto matura stagione di seminare potrebbono impiegare li fuoi sudori, e godere il frutto delli loro trauagli con maggior guadagno, & viillità propria , e con maggior gratitudine

del commun Signore, e Padrone dis tutti; ch'in altri ministerii speciosi, che tirano a se gl'occhi degl'huomini, perch'in questi non può mancare il pericolo di mescolarsi con la semenza l'inutil paglia, e lordure, delle quali è priuo il grano limpio, che si coglie nell'aria spi-1ituale di quest'Apostoliche missioni, oue non si veggono i pomposi Auditori, nè sistentono gli applausi, e congratul ationi, delli curiosi, e ben composti sermoni; ne figode della buona opinione, & honori che si guadagnano per loro i singolaritalentinelle popolose Città, & concorso delle corti degl'ingegni, & lettere, perche sempre si veggono tra gente barbara, brutta, & abbandonata d'ogni commodità, e consolatione humana, angustiati dalli caldi estremi, e dalla sete, & afflitti con la molestia delle zanzare. che sono senzanumero, & altri animali che crea Dio Signor nostro in queste parti, perche aiutino a lauorare la Corona delli loro gran meriti, perche non pof sono lasciare di effere affai accresciuti i metiti di quelli, che potendo far mostra delle loro habilità, talenti, elettere trà quelli che li conoscono, e sappianostimare, si seppelliscono in vità, morendo vn'altra volta al mondo, nascondendosi dalli fuoi occhi, per trouare la gratia in quelli di Dio Signor no stro, per amore del quale fanno delle loro persone tanto nobile sacrificio.

Nell'occasione presente, più ch' in nessun'altra, par che dia altissime voci in tépo opportuno l'estrema necessità spi rituale di questi miserabili, perche si è compiaciuto nostro Signore, ch'il collegio di Mendozza si sia disimpiegato, e scaricato dalli debiti di maniera, che può hoggi sostentare dupplicati suggetti di quelli, che sin'hora ha sostentato, onde potra tenere più operarij, perche stiano in continuo moto cathechizzando, infegniando a questi nuoui christiani, e riducendo alla nostra santa. Religione, li Gentili, che sono nel mezzo di quelli, estendendosi verso lo stretto alle molte, e varie nationi, che si vanno continuando co queste già conosciute, e soggetti al giogo dell'Euangelio:& non sò che vi sia nessuno di quelli che si pregiano d'esser veri figlioli del nostro santo Padre Ignatio, nel petto de'quali non brugi, & accendi di zelo di tante anime, che qui periscono, e che potendo soccorrere, essendo nelle loro mani il rimedio, non pospongano qualsiuoglia splendore, e propria commodità; facendo a nostro Signore questo seruitio tanto grato à sua Diuina Maestà, com'e il presentarli di nuono nel nobilissimo, e generoso sacrificio, & holocausto di loro stessi, li medesimi talenti che riceuerono dalla sua benignissima mano con i quali poteuano risplendere e dar mostra del lor valore, tra gl' altri seppellendosi in vita per megliorarfi con tant' auantaggiati accrescimen-

ti nell'eterna, che speriamo.

E perche la poca commodità che ha hauuto sin' adesso il Collegio di Mendoza non ci faccia sconsidare, che ossino li Sacerdoti necessarij per andare in queste Missioni sostetarsi, si è copiaciuto Dio nostro Signore, oltre al solleuamento. ch'ha dato a questo Collegio, che quelli della Città di san Giouanni ci chiamino, e li cittadini di quella c'inuitino con le loro robbe, e danari, perche fondiamo nella loro terra entrate, con les quali potendosi sostentar più soggetti, vi siano più operarij, e sia maggiore il frutto, questo è quello ch'appartiene alla. Prouincia del Cuio, la quale stà sotto la. giurisdittione del Vescouato di san Giacomo del Cile. Dirò adesso quello, che appartiene alla giurisdittione della Cocettione, oue quantunque siano più gl'operarij, che stanno ripartiti per le missioni, e residenze d'Arauco, Ciloe, san Christoforo, e Buonasperanza, doue li padri s'impiegano nella conuerfione della gentilità, e coltiuamento spirituale delli nouelli connertiti. Esimilmente il Collegio della Concettione, ch'è capo di queste ricondotte, sostenta molto più soggetti, che quello di Mendoza, con tutto ciò non si sente meno il mancamento degl' operarij, per esser più copiosa la messe. di queste Prouincie.

#### BREVERELATIONE 372

E parlando primieramente dell'istesso; Collegio della Concertione ha tanta necessità d'Operarij, ch'à pena ha quelli, che si ricercano per i Ministerij, che vi sono dentro la Città, nè ha potuto molt' anni sono riseruare almeno due, perche vadino in Missione in qualche parte del suo disteso contorno, e così si perde il copioso frutto, che si potrebbe cogliere, se poressero vscire almeno di quando in quando a queste missioni per consolatione, e rimedio di moltissime anime, che viuono in gran solitudine soggette a gl' affalti, & alle rouine, ch'in quelle fa il De monio senza resistenz' alcuna, perche non habbiamo forze per fargliela, perche non potriamo applicare a queste parti più remote le poche, ch'habbiam senz'abbandonare con gran detrimenzo suo l'anime, che possiamo dire hab-

biamo dentro le porte.

Doue più si deue piangere questo mã camento d'operarii, e potrebbe darci più pensiero, e scrupolo, e nelle residenze, ch' ho detto, non tanto per li soldati Spagnoli, che risiedono in questi presidii, e frontiere di guerra, quanto per gl'Indiani, che stanno al nostro carico, perche quantunque siano quelli molti, & habbiano necessità della nostra dottrina; alla fine hanno i loro Parochi, e Capellani ch'hanno di loro peso, e pensiero, se bene ricorrono a noi altrinelle loro necessità spirituali, e noi altri a loro, consessandoli, e predicandoli con tant' affiftenza e puntualità, come se non hauessimo altra cosa a che attendere, e quando non. vi fosse cos' alcuna da fare in questi Presidii, se non questa, sariano tanto bene. impiegati i nostri Missionanti, che non potrebbono migliorare l'impiego dei loro feruoroso spirito nel Collegio delli più copiosi ministerij, perche oltr' all'esser moltissima la gente che vi è nella. christianità non meno necessitata, che li medesimi Indiani; e così il frutto, ch'in quelli si sa e manisesto a rutti, e conosciuto, e stimato da tutti li Gouernatori, Maestri di Campo, Sergenti maggiori, e Capitani, e lo publicano a voce piena, & informano di tutto ciò sua Maestà CatItolica, attribuendo al buon esempio, e dottrina delli Padri, non foloi buoni costumi, & virtà, che in molti delli soldari risplende con la snequenza delli santi Sacramenti. & essercitii delle Congregationi, che sono molto ben ricenate, & ben'incaminate o ma ancora. la soggettione, e lealta tanto grande. con la quale servano le loro piazze, senza che,nè la minor puntualità, nè le paghe, nè le necessità, che patiscono I habbiano obligato giamai ad intentar cofa, per la quale vaglino meno: perche quantunque sia verità; e paia, che quel paese communica con l'aria nativa la fedeltà con la quale seruono al loro Rèi suoi vas salli, non si può negare, ch'il timor di Dio, & il riconoscimento dell'obligationi del christiano, che si guadagna, & ottiene con vdire la parola diuina, e con l'yfo,e frequenza delli fanti sacramenti, & opere di pietà, conduce molto, & ain-

ta quest'effetto.

Mà quelli poi finalmente, ne i quali più se gli manifesta la necessità del nostro aiuto, sono li poueri Indiani, che non hanno altri Parochi, nè refugio, fe non quello delli nostri missionanti; e qua tunque in ciascheduna residenza vi siano sempre due, ò tre Sacerdoti, e se gl'Indianistessero vniti tutti in Ville potrebbono aiutarfi, & effer' infegnati meglio con questi operarii, ma della maniera, che hoggi stanno non è possibile, se non che si vedino, e sperimentino molto gran mancamento; perche questi Indiani rlsiedono in distinte reduttioni, distante. l'vne dall'altre alcune miglia, e quello che più si può sare, è andare à confessare gl'infermi quando ci chiamano, & all'hora volando, e di passaggio addortrinarli,& amministrarli altri Sacramenti, & ancor questo, se si potesse sareandando in continuo moto da vn'habitatione all'altra sarebbe più considerabile il frutto, che si farebbe in quest'anime: però nè meno quello si può, perche non essendo più di duesò tre i Padri, bisogna che mentre vanno per queste habitationi , ò posti (che cosi chiamano li luoghi, done questi Indiani viuono) manchino

alle loro residenze, & al contrario, e cosil hò sempre giudicato esser sempre sommamente necessario, & inescusabile, se si hà d'attendere a questi ministerij, come si deue, che visia copia di soggetti, perche eschino gl'vni, e rimanghino gl'altri e cosi successivamente piglino respiro, mentre i compagni trauagliano, e quelli, ch'e seono dalla residenza non corranola. posta, ma si fermino in ciascheduna habitatione positamente, catechizando, addottrinando, e predicando alli suoi Popoli. A . in said of A a . And stone

E come habbiamo d'attendere giuntamente con il profitto dell'animealla. confernatione del nostro santo instituto & al buon nome della noftra fanta Compagnia, bisogna, che mai vada solo vil Padre, ma duogiunti & ajutandofi l'yno con l'altro affistano affai di proposito, e con pausa al lauorio, e coltinamento di queste nuoue piante, e di questa maniera si raccogliera il frutto e non d'altra, e tengo per certo, chil non hauerfi go duto li sudori, e travagli delli nostri intant'anni, ne' quali siamo stari occupati con questa gente con li progressi, & accrescimenti della fede che desiderauamo senza poter dare il bando alliloro gentileschi coltumi ditener molte mogli, &c. e stara la causa la poca assistenza con la quale fe gl'è attefo per il macameto, che dico degl'operatij. E wedefi chiarame. te esser ciò vero, per l'esperienza, che quest'anni vltimi habbiamo hauuto, che per hauerli effercitati continuamente per il feruoroso zelo delli Padri Pietro de Torreglias, & Agostino de Viglaza. affai antichi, & Apostolici Missionanti Che dal giorno, che vennero da Spagna, non hanno mai ritirato il piede da queste missioni, se non nel tempo, nel quale tanto gloriosamente trauagliarono nelle stupende del Ciloe ] e per lo spirito folleuato, col quale da dieci anni à questa parce entrando di fresco il Padre Diego de Rolales ha fruttifigato in quelli, & auanzando li spoi progressi, sono già gl'Indiani più addomesticati, & han no amore alla viriu, danno li loro figlioli, perche libattezziamo, e fi confessano, e dispongono all' vio, & esercitio

Libro VII.

Idelli costumi christiani;, giuntansi conmolta putualità à recitar l'oratione nelle lor chiefe, e quando fanno, chil Padre halda venire a visitarii, & insegnarii, le. compongono, & adornano con molti fiori, & escono li fanciulli cantando l'oratione con molta denotione e gl'adulti. vanno di già lasciato l'abuso di mole mogli, e si accasano con una fola in facie ecclesie: E finalmente vano dando assai. li grandi (peranza, ch'habbiamo da vedere questa nuoua christianità molto sio rita, e guadagnati li tranagli, e sudori delli primi PP. Missionanti, che con ta-

to loro merito la fondarono.

Tutto ciò, el'accresomento spirituale diquesta Christianità depende, che vi sia il numero delli nostri operarii, perche mentre non fiamo più, non potremo ne, meno coleruare quel ch'habbiamo guadagnato; quanto meno accrescerlo, ò migliorarlo: perche alcuni delli Padri, Missionanti antichisono già tanto vecchi, e fracaffati dall'eccessivi tranagli, &, incommodità ditant'annich'hannospeso nella connersione di quest' anime, che già non è possibile passar innanzi: e non dubito punto, che se li vedessero li migliori soggetti, che ha la nostra Compagnia in butopa, posporriano le loto maggiori commodità, e splendari, e lamor. della Patria alla compassione, che li cagionarebbe il vedere tanto venerabili vecchile tanto benemeriti loggetthtet-, ta volta con l'aratro nella mano, e conla zappa sopra le spalle consumandos, emolte volte liquefacendosi nelli sudori, con li qualiin altritempi nigarono quelle campagne, e vigna del Signore, e finendo di spargere quel poco, e gelato sangue, che gliè rimasto nelle vene, scortando li giorni della loro vita con li tra: uagli improportionati alle loro forze, senza che vi sia chi li solleui in quelli, e che l'inuidia, e sant'emulatione di veder la santità, e virtuche hanno guadagnato nell'esercitio di tanta carità, come quella ch' hanno effercitato con quelta. gente abbandonata haueya da rifuegliare la loro, & obligarli ad entrare in suo luogo, e succederli in tanti gloriosi impieghi, e guadagno de meriti, con li

уУ

qualiper hauer speso la lord vita, intel-1 ligentes super egenum. & pauperem, non folo fi ritrouano ficuri della protectione, e fauore di nostro Signore;e certi del faluocondotto, che hanno per passare de questa all'ecerna vita in quel giorno chia mato dal Profeta malo in die mala per lo stretto passo della morra, che tanto spauentolo è ancor alli giulti; però traggo no anticipatamente il titolo di Beati, che per il medefimo Profeta fi promette, & afficura fna Divina Masita; Beatus viri qui intelligit super agenum, &c. Econ moharagione, perche se shauerebbono meritato ancora quando pofatamente, e con ogni commodità, & alleuiamento hauessero impiegato le loro vite intanti gloriosi Ministerij, che sara quando l'habbiano sottomesso a tanti pericoli, tanti tranagli, tanti freddi, e tante pioggie, arriuando ordinariamente bagnatiall'habitationi, e luoghi, done la necessità di qualch'infermo li chiamaua, passando siumi molto profondi, e rapidi, oa guazzo, o notando, es in altre parril pantani fino alle cigne cadendo molte volte in quelli con il medesimo cauallo, fenza hauere con che mutarfi per ritrouarsi molto lontani dalle sue residenze, passando il giorno, e la norre con tenere sopra dise le vestimenta bagnate, e molte volte senz' altro alleggerimento, ò riposo, che nel ritorno a quelle ritrouare qualche Ambasciatore d'altra habitatione, che viene a dimandar confessione per altro infermo, e perche non pericoli vici re con ogni fretta, & alle volte correndo, o galoppando, salendo, e scendendo Colline, e precipitij, delli quali e piena tutta la terra; di maniera, che se nostro Signore non contrapesasse tante penalità con li regali, e consolationi spirituali, con le quali nel mezzo delli maggioriangustie li consula, e conforta, non vi sarebbe chi potesse perseuerare in vn modo divita tanto contrario all'appetito della natura; Però la gratia di Dio li folleua, & anima di maniera, che restano sempre li desiderij di patir per suo amore molto superiori a quel che patiscono, & il zelo dell' Anime con maggior fame, & ansietà di conquistar nuone Na-

lioni, e soggettarle al Giogo dell'Euangelio. Questo che sin'hora si è detro, s'incende delle refidenze d'Arauco, e Buona speranza, e delle reduccioni soggette as quelle, e delle fortezze, & aferi luoghi, ne'qualisono ripartiti gl'Indiani di guera raamiei, che stanno perconto nostro, e li seruitori delli Spagnoli, che sono per eutto in gran numero, alli quali, s'agagiungono l'istessi Spagnoli, che sono diffribuiti per le forcezze, e Castelli, rendono totalmente insopportabile il peso fe non s'accrescono gl'huomini, ch'aiurind a portarlo.

Però quantunque siano tanto grandi, e tanco eccessivi li travagli di quette missionisin comparatione di quelli, che si palsand nelle missioni del Cilociono nulla, essendo queste l'vitime di questa Prouin. cia, e le più Apostoliche, ch'ha la nostra-Compagnia nell'Indie, e non sò che ve ne siano a tre di quante ve ne sono nel mondo, come l'hò inteso dire dal Padre. Nicolò Mastrilli Prouinciale, che fu del Paraguat, al quale allhora appartenena la Provincia del Cile, & adesso è del Perà, e da altri Padri antichi, ch'haueuano gran notitia di questa materia. Perche se miriamo la qualità della terra, è tanto sterile, che di nessuna maniera si può sostentare; se non con quello, che vienda san Giacomo, e dalla Concettione, donde si prouedono li Padri, cioè difarina, vino, legumi, e d'altre cose necessarie, al sostentamento, & il maggior trauaglio di questo è, il non poter andar nauiglio a quest' Isole, se non vna volta l'anno, perche per esser in tant' altezza, & sotto del Sur, e conosciuto il pericoto, che hanno di perdersi, se pattano il termine delli dui, o tre mesi, nelli quali possono entrare, & vscire, e taluolta se vi è calma, ò venti contrarij, che l'oblighi a pigliare qualche Porto di questa costa, e per questo se li passi il tempo oportuno per la sua nauigatione, restano quell' anno i Padri conforme all'altra gente del Prefidio, necessitati a passar quel tempo col pouero sostentamento de gl' Indiani, conseruando la poca farina, e vino, che gl'erano rimatti per far hostie, e celebrar la messa, perche la ternà no germoglia somigliati grani, & vue, nè d'altra sorte, suorche saue, & orzo, nè frutto alcuno, se non certe mela piccoline, poche, & agre; di maniera, che quello, che si sacrisso a nostro Signore in questa solitudine, si condannò alta privazione del regalo dei frutti, e di tutte l'altre cose, delle quali è tant' abbondante tutt' il Regno del Cile, che non vi è in tutte l'Indie parte alcuna, che in que, se se li possa paragonare, rassomigliando si assai con lo stato d'Europa nelle sue qualità, e remperamento dell'aria, done gl'alberi, e le sementa fruttano con tanto guadagno, che rendono taluolta cen-

to per vno

Fuoridiquest'incommodita, ch' hanno di fua natura quest'i fole, ne hanno al tre non minori occasionate dal Mare, che divide l'vne dall'altre perche , habitando gl'Indiani quest' Arcipelago, necessario ogni giorno andar'attrauersan do il mare con manifesti pericoli della vica, & il meno male è scampar da quellikuribagnati, leaz'hauer con che murarfi inèletto per ripofarfi, perche le pouere coperte, che portano per quell' effecto o restano nel mare con il poue ro viatico, che cauorno dalla residenza per suo sostentamento, o se qualche cosa si salua, non è a proposito per solleuamento del trauaglio : e così non hanno altro refugio, le non vn milero luoghet to di paglia, done affogandosi di fumo per esfere assai piccoli, & bassi, e nonhauere onde respirare, asciugano sopra la propria persona le robbe bagnate. Et il regalo, che l'aspetta per solleuamento di queste ponalità, & vniscabello nella Chiefa, o Cafetta mal'accommodata, nel quale fi siedono per confessare, e catechizzare gl' Indiani, ch' arriuano con grand' ansieta, per non lasciar passar l'occasione, che persa vna volta non la posfono hauere tanta facilmente, perche finendo vn' Isola passano subito li Padri all'altra, e benche quella gente ci amitenerissimamente, e con liberalità cidiano quel ch'hanno conforme alla loro pouer tà, e finalmente conquello, che ci danno ci tolgano la fame; non possono lasciare di patir molto quelli, che si trouano necessitati di passare con quei manténimenti tanto disserenti da quelli, ne i

quali ciascheduno si nutri.

In questa conformità si passano altri tranagli, & incommodità, che seco traggono quest Apostoliche missioni, però contanto gran consolatione, e fatisfattionedell' Anima, che non possono compararli con li maggiori regali, e delities del mondo perche nostro Signore, ch'è fedele nelle sue promesse, e non permet ce lasciarsi vincere dalle sue creature nella finezza del suo amore, vedendo quelleiche con sua Diuina Maesta vsano questi suoi serui, facrificandosi per farli cosa più grata nell'abbandonosdell' humane consolationi, corrispondendo da quello, ch'è non folo con l'eterno peso della gloria, cheli ha preparato, ma anche in questa vita li da il centuplum promeffoli, dandoli in questi istessi crauagli ce nella maggior angultia di quelli ministeriji il godimento compito, the non sa dare il mondo ancor a quelli, che lutinga com. ricchezze, honori, e prosperità queono quali l'accarezza; perche quando arriuano più tracciati, e maltrattati dalli rigoridel Mare, e del tempo alli Porti di quest'Hale, efce a riceuerli questa pouera gente, correndo shatari a baciarli la inano, e Rimandoli come faci Padri, & ciascuno subico gli scopre le sue necessiled spirituali, dimandando questo Confessione, quello il Battesimo, quell' altro i Pan del Cielo, e tutti effere infegnati nella Dottrina Christiana, la quale apprendono, & abbracciano con notabile applicatione, & affecto, perche li natini di quest' Isole sono i più docili, e nobili di tutto il Cile, eli meno dati all' vbriachezza, & altri vitij; e così li più dispofliper effer illuminati con la luce dell' Euangelio. E tengo per certo secondo la cognitione, che ho di questa gente, che se potessimo vistarli più spesso s'apptofittarebbono molto le loro Anime, ellasciarebbono in dietro altri, che nacquero, e s'alleuarono con più obligationi d'esser migliore; ma come si possono approfittare nella fede le non odono? come vdiranno se non se li predica? en chi li predicarà se il pieroso relo del Rè

Cartolico nostro Signore, e la paterna carità di voltra Paternità, & il fernoso, fo spirito delli veri figlioli della nostra. Compagnia non si muoue a compassio ne di tanta estrema necessità se li manda Predicatori Apoltolici che l'infegnino il camino dellaverich e guidino fino alle porte del Cielo de Non hebbi occasioni doppo che m'eleffero di feriuere alli Padri di questa residenza nè meno hauereb bono essi hauntostempo di fispondermi, e mandarmila relatione, che defiderana portare delle colo parricolari del frutto dell'anime le stato dinitte l'altre cole appartenenti a quelle missionise così non posso dar altramoticia delle quelta in generale. E benche il Padre Provinciale hauena ciò previstos doneva eller andato in millione il Padre Gionani Lopez Ruiz l'aperione di questa refidenza (che ha trauagliato illodenolmente in quell' Hole. quindeci anni continui) quando parti al bauiglio, o la fretta della fua speditione, Exploita del Porto non li diede tempo dinjente je cosi non hebbe altra legtera che quella del Padre Giouanni del Pozzo, che non inferiore a gl'altri Apostolicamente ha Euangelizzaso in questi deserci, e sa la breue, e succipra relatione che vostra Paternità vederà per la lettera, ch'egli sorto li 25, di Febraro del 1639 seriue al Padre Propinciale in que. sta formation and the state of the state

P.C. Benche co altra mia ho scritto diffulamente a voltra Reuerenza, auuisadola di quato in quest'anno ha passaro, e principalmente delli glorio fi impieghi, e trauagh ch'in aiuto dell'anime tanto abbandonace, qualifono questi di questa Promincia habbiamo pallato: così in refra, com'in mare portando sempre d'ordinario la morce innazi gl'occhi, che con euidenti pericoli di naufragio ci minacciana, delli quali nottro Signore con da paterna prouidenza che ha di noi altri, ci ha liberati, perche possiamo attendere al bene di rant'anime, che per tutte le parti stanno gridando pen Padri, che L'aiutino, e cauino dalla cattiuità del Pre cipe delle Tenebre, nelle quali si vedono oppressi, spezzando il core a noi altri jvedendo da vna parte l'estrema ne-

-9

cessitadi tante nationi; & il sommo abbandono: e dall'altra parte, per effer non pid, che due facerdoti ali quali andiamo in questa missione, è impossibile poterui attendere senza lasciare abbandonato ciò che habbiamo guadagnaco nell'Isole, e forcezze & altri Indiani annessi a quelliche si occupano in leruitio di sua Maesta comandando vostra Renerenza, che nel primo luogo s'attendi a questi, e così per discarico della mia conscienza, approfitta domi di quel lo, che vostra Reuerenza mi dice pella fua i che per l'anno del quaranta fi ha da eleggere Procuratore per Europa, giudicai hauer obligatione di dar vna sommaria notitia nel meglior modo, che posto di questa terra, & Mole, e della. dispositione siche rengono per rice uer la fede perche don quella incasichi allai abbrocurator, che farà il conduire foso operarii, e fernorofi lauoratori, che coltibino questaficanto pouera, William bandovata gente, che gridano per remedio, e che con efficacia proponga a lua Maestal'estrema necessità di questi auoi Vassalli, perche colsuo Catrolico petro e santo zelo mandi Padri d'Europa per ral effecto come l'ha fatto, e lo fa con. altre Prouincie, e non ha da esser questa meno dell'altre, essendo la necessita maggiorel. E la Provincia del Ciloe divila. in vn Arcipelago d'Isole, che da vna parce cingono l'Ifoia grande, que è tondata la Citta di Castro, e dall'altra la strada neuosa, che va correndo la banda del Sur, fino allo stretto; oue sono varie national d'Indiani, che per mancamento de lacerdoti non hanno riceuuto la fede, ne hanno notitia del vero Dio, e Redentore com'appresso dirò. Tornando doppo all' Isola grande, doue e la Città di Castro ha di lunghezza più di ducento miglia; contando dal Porto d'Inglessino a Chilano, e di larghezza a quindici, o venti miglia al più, e nel luo contorno fino alla strada neuosa vi saranno da quaranta Isolette ciascuna di dieci o di dodeci miglia di grandezza. e la maggiore, che è l'Isola de Chincao, farà da venti miglia di grandezza, o fonodistantil'vne dall'altre tre, fei, do

deci, o decidotto miglia; passando que ili golfi di mare, con certe pirague, che sono futte con tre ranote così tutil te con vn filo, che filfa delignicio di certe canne forti, che germoglia l'itte l'al terra più groffo del nottro spagoti escansi queste Barchette tanto deboli, e fialche andiamo ordinariamente per queil' lible paffando questigolficom euidentis period coli della vita per effer li mari molto gofile correcti dell'acque, i flusti sui mani camenti del mare allui furioli ficite das horrore solamente a considerare, che di la fi ha da paffare il lo rempelte per Soilid venti grandine continui per dan moltial, zezza, nella quale stannogdi quarantaàl quattrogradidifopra, exchiapena vi è vn'anno, nel quale non naufraghmo tre quatro e più di queste Burcheste cons gran compassione di nois che restiamo in vita ih mezo di tantipericoli, e però sempre con molto coraggio d'arrichiarla per il bene idelianime, che canto caro costarono al nostro buon Giesii: iliqual parche permoftro maggior follenamen. co le gerches helfanni s'incida orifehi per cosberandi pericoli della vira, ha fempre custodiro ino tri, disorce cale, che in cantianni, che naudgano quelli mare, non ha permesso, che patisca nautragio alcuno anzi nelle maggiori occasioni I'ha saluato con manifeste merauiglie, ch'ogni giorno cocchiamo con le mani nel mezo di queste Isole andiamo il più dell'anno, fuor che tre mesi ch'è il rigo: re dell'innerno, che non si possono nauigar questi mari per le continue tempeste, e venti, & a pena possiamo visitarletutte indue anni amministrando agil Indiani i Sacramenti de facendo o che accendano all'obligatione delli Christiani, il che molto benerelli fanno con particolar consolatione dell'anime nostre vedendoli tanto ben affertionati alle cose di Dio, tenendo per assai ben'impiegatitutti i trauagli, e rischi per aiutargen te tanto ben disposta. Verso la banda. della terra ferma e Porto di Caraelmapo doue vi è presidio delli Spagnoli, e la Pro uincia di Calbuco, done vistà vn' altro presidio de Spagnoli, che stanno sotto la sua processique succe quell'Isole, perche!

faranno dodici per defenderlidall' inimiali co scoperto, e questi indiani si occupano in aiutar li soldati alia guerra, & altre cose del seruitio di sua Maestà, che se gl'offeriscono, & a questo è necessario accenderuialmeno ogn' anno a confesfurly predicatli, & infegnation entities stessa maniera alli Spagnoli, che stanno nelle due fortezze. Dal fine di quelt' 110la grande fino al Sur, passando vingoiso dimare dicreca miglia, fi va alla Prouincia delli Cioni, gete molto affibile, ma tanto pouera, e miserabili, che si soltenradi pelicazioni, vecelli marini, & altrifeutri del mare, perche la terra e tanto difgratiata), che non si può coltinare, così ancora vanno nudi perche non cenzono pecone, che facicimo lana, e delle correccie degli alberi fanno alounzai rivirate come case, done se difendono dall'inclemenze del Gielo. In questale Provideialentrorno anticamentado nofri e furissunta con tutti il core la les de peròrade Toper mancamento di opel rarii, e per il molto, ch' habbiamo da fare nelle prime Isole, non possiamo enn trabui se voltra Renecenza non soccorre con alcuni Padri. Doppo questa Prouincia seguitano altre sino al medesimo stretto di varie nationi ce tutte in lassai buona disposizione, per riceuer la fede; se vi fosse chi glie la predicasse. E se en triamo per li monti, e valli che fannoe la natione delli Puelchi tanto stela sch è più di seicento migiia tutta questa gence abbandonata che ci rompe il cuore considerando tanto abbandonameto, e che rante anime le ne vadino all' soferno per mancamento de lacerdous e minitri Euangelici. E se voltiamogli ocehnverfo il Norte subito misti rappresenta d'as uanti l'Isola della Mocia festile, & abbondante, ch'è mon molto lontano dal Porto di Valdinia. Quell'ilfola e molto piena digente che mole anni sono gridano, e dimandano Padri, che l'insegnino il camino del Cielo, e quante voite li nauigli hanno roccato quell' Ifola venendo a questa Provincia, quest' Indiani hanno fatto grande accoglienza alla Spagnoli, e voltra Reuerenza, e buon testimonio, di quel che lifecero l'anno

del noue, quando venendo a trauagliare in queste missioni, pa ssò per quella, e lidiede le prime , e grate nuoue dell'Euangelio. E così solamente per insegnare quest'Isola, sarebbono necessarij almenodue Padri, & hauerebbono affai che fare com'e notorio. Tutto questo mi e parlo dire in breue a voltra Reuerenza per l'occasione del Procuratore, come disti di sopra, perche con ogni diligen. za, e pigliando li mezi possibili vostra Reuerenza informi a sua Maesta Cattolica. perche con la sua solita piera, e zelo re medij tante, e tante grandinecessita, che sono estreme, edi gente tanto buona, e ben disposta per riceuer la fede, se vi fusse chi glie la predicasse, che almeno per attendere alle maggiori, è necessario, che vostra Reuerenza ponghi otto Padri in questa Provincia, e che da qui eschino per l'altre, che ho detto a dar le felici nuone dell'Euangelio, Scinalberare lo stendardo della santa Groce, cauando da poter del Demonio tante anime, che senza rimedio periscono e e questo è non entrando in questo conto l'Ilola della Mocia, che questa dimanda altri due Padri ch'haueranno molto da trauagliare per alcunianniper la molta gente, che per la notitia, che ho vi è in quella. Nostro Sig. disponghi il tutto come più li piace, & habbia compassione di questa pouera gente, e guardila persona di voftra Reuerenza, alli cui fanti facrificij.& orationi molto miraccomando. Da Castro 25. di Febraro 1639. Giouanni del Pozzo of ansucheradan 5 TIMBS . M

Sin qui è la lettera scritta al Padre-Giouani Battista Ferrosino Provinciale, che con grand'esempio subito che passò da Italia a questa Provincia s'applicò con servoroso zelo a questa Apostolici esserciti, e benche dice molto la lettera, non ha però detto tutto quello, che poteva dire per fartanto pieno concetto, come sarebbono quelli, che sapessero più minutamente il numero degl' Indiani, e nationi, ch'habitano quest'Isole, & in particolare la dispositione, nella quale si trovano per ricevere l'Evangelio li Gentili l'ansietà, con la quale so dimandano, e li casi individuali del frut-

to , che si fa nelli già conuertiti alla nostra santa fede, gl'effetti della divina predestinatione, che si toccano ogni giorno con le mani più chiari, che la luce del Sole, così ne i putti, che subito battezzati fi morino, come negl'adulti, per i quali è schiarito il chiaro Sole della loro giustificatione, e saluatione, nel tempo di tramontare la loro malamente presa vitamehdisprezzo de'lor falsi erro. ri, e vitij gentileschi, soggettando in quel passo la lor indomita ceruice al giogo dell'Euangelio per il battefimo, come nelli progressi spirituali, che sperimentiamo in molte di quell'anime, che manifestamente prouano quella certa verità, che non si troua in Dio accettatione dipersone, e che non visia nessuno, benche delli più rustici, e barbari, che paiono habbiano haunto il bando dalla natura dalle piazze, e comercio del mondo , che Dio a quelli, & a quelli scorda; ti, e solitarij non conuiti, & apra liberamente le porte della fua gioria. Già habbiamo detto di sopra qualche cola del frutto, che si fa in queste missioni, & lio per me non ho di bisogno d'altra cosa per persuadermi tutto quello, che potrebbono fare lunghe relationi, se non vedere il gusto, col quale stanno in tant' asprezze i Padri missionanti, ch'è tanto grande, che vi fono foggetti, ch'entrandogiouani in queste parzi, si sono inquelle inuecchiati, e quando l'obedien. za gl'ha richiamati alli Collegi per ripo . farsi va poco, sono ritornati quasi per forza, e quanto è dalla parte loro pal sano gl'vitimi giorni della vita con vna santa violenza, che li fa il zelo dell'anime; perche questo non sminuendosi col mancamento delle forze corporali stà sempre sollicitando la carità nelli loro petti, eritrouandofi fenza' trauagliare. vorrebbono tornar di nuovo allo lieccato, e mettersi alle frontiere, per auanzarea nostro Signore i suoi trionfi, e vittorie, & ampliare il suo sant'Euangelio, t con queste sollecitudine stanno d'ordinario gridando alli Superiori, mitte me, in teltimonio di che potrei nominare quasi tutti quelli, che sono stati in queste Apostoliche missioni; mabastera per entti il Padre Melchior Venegas huomo, di tanto spirito, e virtà, e tanto agiustato nell'obligatione di vero figlio del nostro santo Padre Ignatio, che non si può arrivar più nella strettezza, e rigorofa. offeruanzadelle regole o E cosamanife statutti,che ci confondiamo divedere viua nella sua pouertà, e dispreggio del mondo, e di fe stesso, la regola vodecima del nostro santo instituto, e clammi riamo del feruorofo zelo, col quale nell' età di 76, anni compife, e con trauagli in queste Hole dalla sua giouenezza patiti, grida per ritornare a quelle, e generalmente non vi è chi vadi a queste missioni, che non stij con grandissimo gusto in quelle, il che è efficacissimo arcomento così del frutto, che guadagnano delli loro trauagli, come delle consolationi, & intiera sodisfattione del loro spirito, col quale nostro Signo-

re li premia, e regala . ....

E ben si vedono li fauori, che dalla liberale mano riceuono nell'efatta offeruanza del nostro sancinstituto, eregole, perche, benche per la diuina mifericondia ha rutta la Provincia, affai diche rin gratiarefua dinina Maesta imquelto pumto per lastretta povertà, e mortificatio. ne, e sodezza, con la quale procedono tutti nella disciplina religiosa conservani do il primo spirito della nostra professione, cosi nelli pulpiti, non predicando altra cofa che Giesù Christo Crocifisso, come nella confessione, in che nessuno si scusa, anzi tutti affictono affai, & alle carceri,& hospidali, & ad insegnare la dottrina alli fanciulli, alli schiaui, & Indiani, e tutto ciò col gran credito della purezza delli col stumiche ci hanno guadagnato i nostri primi Padri, e conservano li suoi figli inquelle parti del nuouo mondo: però il capitale delli diuini aiuti, e regali del Cielosparche bagni con maggior pienezza questi deserri affai più sterili di quelli del Mondo, & ancora di quelli, che capono dentro della nuoua sfera,e si godono nelle case, e Collegii, doue esperimentiamo la carità della nostra compagnia, particolarmente in tempo dell'infermità, nel quale non hanno questi mortificati, e veri Religiofi altra speciaria, nà altro medi-

100,0 medicine, nè altro respiro, che quello della paterna, e diuina prouidenza, che almeno lidà forza parienza, e valore per passare l'incommodità, e mancamento delle cose necessarie con allegrezza, o fenza quecele in en éque e pulhe yent en la

Con questo hò dato conto à Vostra Paternità dellostato, nel quale lasciaile, ministerii della nostra Missione del Cile, edella gran necessità, che tiene di più loggerriper suo aiuto, e quello, che similmente hanno li Collegii, e tutta la prouincia, intorno à che informano sua Maestal come egli per sue lettere regie l'hà ordinato) li Vescoui, l'Audienza, e Gouernavori di quel Regno, le lectere delle qualis che ha presentato nel Configlio Reale riferiro solamente due le più brenil che aiutano il nostro intento. La reale Audienza del Cile nella sua dice cosi.

Signore. Signore on the signore T L Padre Alonfo de Ouaglie della Com pagnia di Giesù Procuratore Generale di quelta Provincia del Cile, viene à coresta Corte à supplicar Vostra Maestà faccia gracia alla sua Religione d'alcumi foggetti, ch' aiutino in quelto Regno, cofinelle missioni delli paesani, come nell'amministratione delli-Sagramenti delli Spagnoli in quello. Il zelo, esempio, e fantità di questa Religione gli ha tutti edificatidi maniera, che è conoseiuto il frutto, che li suoi Religiofi fanno contanto splendore spirituale, che giudicas questa Reale audienza sara affai di fernitio di Dio, e di vostra Maesti darli li Religiofi, che dimanda, perche sono quelli, che più attendono alla conversione degl'Indiani, così della pace, come delle frontiere, aisstendo agl' vni , & a gl'altri continuamente con molti trauagli per esser grande la Messe, e pochi gli operarij, che hanno. Conscruinostro Signo re la Cattolica Real persona di Vostri-Maesta, &c. Sin qui questa lettera. Quella del Signor Donfra Gaspace de Villaroel Vescouo di san Giacomo, dice così.

A christianità ha entrato tanto malamente negl' Indiani di questo Re-

gno, che mi stimaria per vo Vescouo infelice se non hauessi in quello la santa Compagnia di Giesù. In tutto il mondo quelta Religione è profitteuole, però si come intutt'il mondo non viè paese di tanta necessità, non è nessuno, doue con ranto trauaglio faccino tanto frutto. Sono nel Cile ottimi questi Religiosi , eccellenti, letterati, e molto virtuofi, inchinano pochi alla Compagnia in quelta terra, per il molto che trauagliano, & franno bilogno loccorrerli di loggetti di Spagna, per non vedersi estinta, però m' ha parso, che non compileo la mia obligatione, fe non lo fignifico a voltra-Maelta, in conformità di quello, che per lettere Realici ha ordinato, supplicandolo in nome della mia chiesa resti seruita di comandare per la commune vtilità, che si proveda questo Regno disfoggetti che tanto importano per la riduttione di quello. Conserui nostro Sig. voltra Maesta &c. 29. di Nouembre 1640.

Non voglio fallidire vostra Paternità, riferendole l'altre informationi, elettere dell'altri Capi del Regno, perche contengono l'istesso. Io ancora ho presentato nel Conseglio Reale l'vigente necessità delli soggetti, per la quale costa

ester necessarijalmeno 42.

Con queste speditioni mi partij dal Cile, però pochi giorni doppo d'esser partito, si confirmarono le speranze, che vi erano della nuoua Porta che apriua nostro Signore al suo santo Euangelia, dopò che placata già la suadinina giustitia e colera, come possiamo pierosamente credere, si compiacque illuminare tant' anime ch'erano cadure nell'ombra della morte, e darli la sua santa luce, per riceuete la fua divina parola , e legge (perche gl'Indiani diguerra diquesto Regno, che tanto tempo l'hanno sostentato, e tenu. to le forti alli Spagnoli, che han pretelo, la conquistatione di quello, e la restauratione di quelle Città, che si solle uaro no, ostracchi già di tanto guerreggiare, o stufi di tanto sangue Spagnolo, ch'han beuuto, e sparso, o quel ch' e più cer to, perche arrivo il tempo, ch'il divino decreto determino per il remedio di tat anime, sono venuti con le mani piegate

& entrando per lente Porte secodo m'auuisano dicinoue mila lance dell'inimico, che moltiplicandole per il numero, che ciascuna delle sue famiglie contiene, arrinano al numero di cento dicinoue milia, li quali vengono gridando per i Padri della Compagnia, che li predichino l'Euangelio.

Diedemi auniso di questo il Marchese de Baydes Presidence Gouernatore, Capitan Generale di quel Regno nella relatione di sopra, e m'aunisò con lette. raa parte del mouosforzo, che ta mi quelle che scriue a fua Maestà, perche soccorra questo Regno con più operatit della nostra Compagnia di quella, che haueua dimandato prima d'ammettere questa Pace. Il Padre Prounciale ancora mi mandò vn' altra relatione, che li mandò il Padre Giouanni Molcoto altai grande, & antico operario di quette Missioni. Da questo, e da tutto quel che at foprasi e detto facilmente s'intende il particolare, & vrgente motino che la mia Prouincia hebbe di eleggere, & inuiare il suo Procuratore, oltre quelt'altri motiui ordinarij ch'hannol'altre Prouincie per madare li suoi, per rappresentar a voltra Paternità il bisogno di quell' anime, come lo fo, supplicandola con tutta l'humiltà, & afferto, che posso, reltileruita di voltare li suoi occhi paterni verso quella nuoua pianta, che per essere delle più remote, e separate, che ha la nostra Compagnia, e prina della consolatione, che godono quelli, ch'hanno vostra Paternita più vicina, ha particolar ragione d'effer favorita, e protetta dal suo santo zelo, e carità, nella quale stà totalmente riposta la mia confidanza, restando servita di soccorrere tant'anime abbandonare, con loggetti feruorofi, e tali, che voo vagliaper molti, già che la mente del nostro santo Padre Ignatio nell'ottaua parte delle Constitutioni era di mandarsi alle Missioni optimi quique:e l'iltesso hanno sentito li suoi successori il Padre Lainez, il Beato Francesco Borgia, & altri, perche l'asperienza ha moitrato, che quelli ch'hanno passato da. Europa a quelle parti del Paraguai,e Cile, con il zelo, e spirito di veri figli della

Compagnia amatori veri della Croce di Christo Signor nostro, e per mezo del nobilissimo sacrificio, che secero di loro stessi, consecrandosi a quei deserti, posero sott'i piedi diuini le loro commodica, e nel chiodo di quelli, attaccorno i suoi gran talenti, e lettere, sono stati accese torcie, e vasi d'elettione, ch'hanno portato il suo santissimo nome done mai s'era vdito, connuertendo rant'anime, riducendo al fuo stendardo, e bandiera tanta Gentilità, & in loro stessi han fatto tanti gran progressi di spirito, che conquistorno questo nuouo mondo, non meno con l'opere, che con la parola, lasciandocitanto piene le chiese diferuorosi christiani, cathechizati, ebattezzatidallelor mani, come l'historie delle loro rare virtu, & essempij, e non pochi prodigii, e miracoli manifestano, & alli posteri vn perfetto essem-

plare da imitarsi. Però quelli, che sono rimasti hoggi nella Prouincia del Cilesono tanto po chi per ester morti alcuni, & inuecchia tisi altri, e fracassatosi con eccessiui trauagli, ch'a pena resta chi ponga mano all'Aratro, perche sono scorsi molt' anniche non habbiamo haunto foccorlo d'consideratione, per non hauer potuto inuite procuratote proprio, perche rappresétaffe a sua Maestà Cattolica l'estrema necessità, che patiscono quelli suoi nuoui vassalli, per non esserui chi l'inlegni nelle cose della sede, e come dall'altra parte il riceuere de' fogetti, tanto scarso, per esser quella terra di guerra, & estinguersi quella grangiouentù, ch' ogn' anno s'arrolla nelle leuate che frequentemente si fanno nella Città di san Giacomo, bisogna, che venghinos meno li foggetti, di maniera che a pena vilaranno hoggi cinquanta facerdoti, includendo anco in questo numero li superiori, li maestri, & li vecchi, qualil'im possibilità, e macamento delle forze han essentato dal travaglio. E non importapoco al mancamento, ch'habbiamo delli soggetti quello, ch' habbiamo de' maestri, ch'atendino ad insegnare li scolari, perche, come di sopra habbiamo detto, quelli che visono, bisogna, ch'atal

tendino alli ministerii del predicare, confessare, come qualsuoglia altro operario, e tal volta non possono li superiori far di meno di cauarli dalle loro Catedre, per supplire 2 questo, & a quell' altro mancamento, e quando iovscii dal Collegio di san Giacomo, restaua per Rettore il Padre Alonso de Aguilera, leggendo anche la Theologia, nella quale s'haoccupato con tanta sodisfatione più di 20. anni, & il Padre Baltassare Duarte che sono già 25. anni, che con tanto credito, e fama ha letto la prima di Teologia, fu di bisogno cauarlo vn' altra volta per visitare il Collegio di Mendozza, quale gouernò più d'vn anno, & in questa maniera restano altre volte le Catedre, o sapplendoli quelli che per esser di passagio e quasi prestati non possono empire il luogo delli proprietarii, nè cauarne il frutto, che si desidera, o caricando il peso di ambedue sopra le spalle d'vn solo con, notabil detrimento delli Discepolicosì domestici, come secolari.

Ancor per la gramatica ordinariamétemanca il numero necessario per supplire la diuitione delle classi, senza la quale non è possibile, che riesca il trauagilo del, Maestro, ne delli scolari, perche essendo tanti come sono, e di tanto differenti categorie, bisogna, che si cofondino, e che mentre si dà occupatione a gli vni,stiano gl'altri oriofi,e così nè gl'uni, nè gl'altri s'approfittano: dode ne fiegue che li figlioli stiano di mala voglia, e perdano il sapore delle lettere, dando facilmente luogo all'otio, e relassandosi perdono l'amore della virtù, la quale mancando, mancano parimente li buoni desiderii, e vocatione, ch'era già cominciata a radicar nel cuore, & aggiungedosi a questo il romore dell'armi, tamburri, e trombe, che seco menano le continue leuate, che si fanno per la guerra, ogni cosa imped sce, che non arriui alla perfettione la semente, ch' haueua incominciato a nascere, & ancora a fiorire nelli loro cori, e con l'andare sempre li nostri tanto affogati di tanti ministerii, & occupationi, che incontrandosi l'vne con l'altre non li danno lungo d'applicar qualche tepo al tratto familiare delli loro pe-

nitenti, e secolari, e come depende tanto da questo il coltinamento, e frutto spirituale dell'anime loro, ognicosa suanisce, e non si riduce a perfectione. E benche si potesse supplire questo mançamento col fanto effercitio delle congregationi, sarebbe meno il male; però ancor fiattende parimente a questo come di passaggio, e con fretta, perche non vi è soggetto, al quale si possa dare quelto ministerio, di maniera che attenda a quello di proposito, e con l'assistenza necessaria per parlare alli Congregaci, e communicar le cose dell'anime loro, & indrizzarli per li passi, e camino della. virtu, con che si viene a perdere, e suanire, se non la meglior giouenti dell'Indie, quella che fra l'altre spicca di maniera che non sò chi li vada innanzi, così, nella docilità, e nobiltà della buona natura, come nella sottilità de' loro inge gni; e nella facilità, con la quale apprendono qualfinoglia scienze, come si vede in tutte le vnigersità, estudii, donde escono con gransplendore d'auantaggio per maestri. Onde finalmente si caua, che riceuendosi tanti pochi soggetti, siano non solamente tanto scarle le nostre scole, mache non visia speranza al loro rimedio, mentre non si dà nella radice, e cosi non essendoui miglioramento nel coltinar li scolari secolari non potra passar innanzi il numero delli nostri fratelli; dal qual mancamento infallibilmente ne siegue quello de' Maestri, & opararii, metre non viene di fuori chi supplischi.

Il mancamento c'habbiamodi fratelli coadiutori, quantuque no si senta immediatamete nel tratto, e frutto dell'anime per non hauer essi la mano dentro la massa com'i sacerdoti; tutta volta dependendo tanto lo spirituale dal remporale in ogni occorenza s'esperimenta il mancamento di questo in quello, e certo che si deue ponderare (ancor per hanersene compassione di vedere come son venutoio appertendo per le altre Prouincie della nostra Comp. tanti tratelli coadiutori tanti profitteuoli alle ca se, tanti architetti, pittori, ferrari, ta jegnami, spetiali, argentieri, e di tutti gl'officii, & arti, chevisono in queste

Prouincie, e che non habbiamo in nefsuno de'nostri Collegii ne pur vno, che sappia fare vna porta, nè tirar'vna linea, nè sparmiarci in nessun arte, o officio spesa alcuna delle molte, che si sono fatte nella fabrica, & ornamento delle chiese che sisono edificate, & in quelle, che ogni giorno si fabricano, e se il fratello Francesco Lazzaro insigne Scultore, e Maestro d'architettura non fosse venuto dalla Prouincia del Perùfacendoci carirà di finire la nostra chiesa di san Giacomo, saressimo sin' adesso quasi in sepultura, perche pare si come la natura habbia. posta questa terra in quest'angolo nel fine del mondo, cosi di là arriuono l'influenze del capo, e del Cielo della nostra Compagnia. Non si può questa attribuire a querela, perche sin' adesso non. habbiamo haunto Procuratore, ch'habbia manifestato a vostra Paternita questa nostra solitudine; ma è vn' humile proposta, e manifestatione della nostra necessità, perche arrivando ad intenderla li nostri fratelli Coadiutori d'Europa. s'animino ad impiegare le loro buone habilità, e talenti nel lauorio di quelto nuouo giardino, che per esser tale, potrebbe essere si gratificasse più nostro Signore, vedendo applicato a quello il loro sudore, e lodeuolitrauagli, che alli ricchi campi ripieni di vaghi arboreti, & allegri fiori, nelli quali sua divina Maesta si ricrea come in perfetti giardini e dell'in tutto finiti, come sono i Collegij, e case ch'in Europa con tanto splendore fioriscono, com in altro proposiro essendo ancor bambina la nostra santa religione, lo disse l'Imperatore Carlo V. il nostro Beato Padre Francesco Borgia, dando ragione a sua Maestà del motiuo, ch'hebbe d'entrare in Religione tanto nuoua, quando le più antiche l'innitauano con l'autorità e credito, ch'haneuano guadagnato, & acquistato nel mondo. . Het energante exactice

Però questa, e tutte l'altre si remediaranno con la paterna protettione di vostra Paternità, alla quale di nuovo appello, & imploro l'aiuto, in nome di tutto il Regno del Cile, buttandomi con quello a i suoi pie di, e nelle sue braccia

di tant'anime abbandonate grido, e piango, dimandando misericordia, e pregando voltra Paternità per le viscere di Giesù Christo Signor nostro, che ci dia la sua benedittione, & incarichi alli PP, Prouinciali, che mandino in quest' Angolo della nostra Compagnia parte del molto che gl'auanza nelle loro Prouincie, mandando huomini Apostolici, spirituali, mortificati, facendo l'elettione conforme al loro santo zelo, e carità nelli loggerriche giudicheranno più a proposito per coltinare questo vignale, e regalarequelle piante nuoue, perche essendo come siamo tutti figli: d'vna madre tato piena d'vnione, e carità fraterna, non fard di ragione, che vedendoci li noftni Padri, efratellifaticando, e trauaglian do nel tirar la rete, che viene piena di pescagione d'huomini, che tanto deside rò quel diuino pescatore, e cupido mercadante dell'anime non ci diano la mano e non attendano a venire per tirar le funi della rete; Ne sò, che vi fia cuore tocco dall'amor di Dio, che possi soffrire vedendo, che si rompe la rete, e si perde da presa per mancamento di chi aiuti al guadagnarla, e corra volando ad aiutarla a tirare, perche non si perda tanto guadagno per se, e per il commun padroues di tutti, il quale colerui vostra Paternità.

Fin qui il sopradetro memoriale (con. che pongo fine a quest'opera)dal quale,e da tutto quello, che fi è detto anteceden temente, si vede quanto siano spatiosi i Campi, e copiosa la messe, che in essi osserifce il Regno del Cile a i feruori anhelati di coloro, che pretendono il privilegio d'Apostolici ministri, e veri figlioli di Sant'Ignatio nostro Padre; poiche nelle Cinque Classi delle missioni, e ministerii di sopra accennati non manca loro doue impiegarsi, cominciando dal più coraggiolo, e forte, fino al più debole, e delica. to, potendo ciascuno tronarni occasioni, proportionate al suo talento, si che non vi farà chi possa scusarsi di non potere accettare l'inuito, che io faccio a tutti in nome del Signor nostro, pregandoli. prostrato a'piedi di ciascuno per l'obligo, che tutti hauemo alla grandezza del l'amor suo, si anco per quello, che hà cia

seune in particolare di corrispondere al prezzo inestimabile del suo sague sparso per noisopra il legno della Croce, con il quale si degnò di lauare le macchie delle nostre colpe, che tutti vogliamo secondo le nostre forze offerire, & impiegare le nostre persone in vn' impresa tanto gloriosa, e quelli che non sono atti a questo effetto,a volere in essa cooperar, e con il mezo delle loro orationi, e facrificii, douendo chi potra passar più ananti sare il medesimo, mediante l'elemosine, acciò per mancamento delle cose temporali, non venghi a scemarsi il numero de'Padri missionarij, e la propagatione della ... fede, che già comincia a radicarli in quel nuouo Giardino della Chiefa, assicurando ciascuno, che temporale, dipiritualmente le farà non solo di cento per vno,e dellavita eterna già promessa a tutti quel li che efercitaranno la misericordia, ma d'vna soprabondante beatitudine; poiche non si tratta qui di dare la gloria a misura di vaso d'acqua fredda, ma del Calice della Groce, d'vo' amore infuocato di Dio, ed'vno spirito veramente apostolico; non di compensare il premio eterno, con l'esercitio della Pietà, e della misericordia dando da mangiare ad vn' affamato, ma con vn zelo ardentissimo di chi portail cibo dell'anima, & il l'ane del. Cielo quello dividendo trà i pargoletti nuouamente nati all'Euangelio, e che periscono per mancamento di chiloro assista. si tratta non di dar da vestire ad vn' ignudo, ma didare la stola dell'innocenza, & il vestico della divina gracia ad vna quantità d'anime che possono perdersi. Non di visitare vn'infermo, ouero carce rato, madi liberare dalla Tirannide del Dianolo, e dalla carcere dell'Inferno tanti condennati secondo la presente. giustitia all'eternità di quelle pene, e di dare la salute spirituale, e la vita immortale a quelli che iacent in tenebris, dalla loro gentilità, o in umbra mortis d'vna Igrand'ignoranza delle cose celesti. Trattiamo di conuertire in vn Paradiso i diserti incolti di una tanto antica gentilità, & in Angeli gl'habitatori di quella, che hoggi sono tanti demonij, in riguardo de Igli errori, idolatrie, e peccati ne'quali si 2 2

gronano vniuersi. Non si tratta di far bene a Christo in vn solo pouero, e minimo delfuo Euangelio; ma ad vo numero fenza numero di tant' anime di Gentili, e di nouelli christiani, ne'quali vien rappresetato il medemo Signor nostro, che grida ad alta voce da quell'abiffo della loro abbandonata cecità a i zelanti, e feruorosi figli di santa Chiesa, alli quali tanto per tempo si mostrò il lume della sua gratia, & amore, dicendo à tutti: Venite, venite ad gentem combustam, & dilaceratam, che il bene che voi farete loro, sarà da me posto a credito vostro, facendo. mi jo vostro debitore, per pagarlo a suoi tempo, come prometto, Qued vni ex bis minimis meis fecistis; mibi feciftis . 10 vi sodisfarò in tanti fauori, e consolationi spirituali, con i quali assisterò sempre a i vostri trauagli, persecutioni, viaggi, pericoli, e fatiche; perche vi farò ombra nel maggior caldo del giorno, difendendoni dai rigori delfreddo, e della notte inmodo che per diem fol non vret vos, ne. que luna per noctem. Metterosotto i vo

stripiedi gl'Aspidi, & i Basilischi, efarò che da i medemi siano coculcati i leoni, spazzando con i loro crini quella terra, chesarà calcata da voi come quelli che hauesse da predicar l'Enangelio, & annuntiar quella pace, che già portai al modo, per mezo della quale l'huomo fi riconciliò con il padre mio: Super aspe. dem & basiliscum ambulabitis, & concul. cabitis Leonem, & Draconem . Faro che gli Angeli miei particolarmente vi difendino,acciò non inciampate in alcuna difficoltà di quelle che saranno attrauersate alla vostra predicatione. Angelis meis mandabo, vt custodiant vos in omnibus vijs vestris, in manibus portabunt vos, ne forte offendatis ad lapidem pedes vestros. E non dubitate, ne temete, perche lo sarò con voi, e non vi mancarà mai la mia difesa. Ego protector tuus sum I frael. lo io farò il voltro protettore, io la vostra difesa. Et merces tua magna nimis. Pagandoui finalmente con altretanta gloria, della quale ripieno viaspetto nel sicuro Regno delle mie felicità. Commence of the Commence of th

a preti per minor airido de circia aince ad.

Auchin elephones of the internet have

Cicioso ello dunna con mana pargunent ono a seconda de con mana ello de rusceso con mana ello ello de con ello

her friggs none hards vertiff a

To receive a domine employees of the last visit are said for every great to be every dada. Firannide it.

es a condonnati secondo la profeste en considera all'erecond di quelle penes e si escelatables spiritude e la viralimane en cole a quelli che sacrest na con dendre della la considera a c

Leading and a control of the part of the control of

conording minimar have builten onere bring side of the ventage of the state of Em gerilloprasitio memorials (cons. cho pongolfac a huckingers) and quale, o de rusto de allo, che la conten anteceden tenente, flyede aus to hano ipsiiofis Complex copins as a masse, where and offer pileoff degno activing an arabication zi di coloro, che p. sendonoli primero, i d'apolloi minilei , o and helias a Sage Lymania of the Board a promise more diaque Classi delle missoni, emmilteral di forta accomari noa manua lardi umi. general in commoderate del più con grangeri Ein Ce forre, St. 5 alpandebule, e doncas co. pocendo cialcuno ciouare instactional proportionate al fuoralmen, fi cachan storem morin finish should bit iv secretary Timules, chi sussuus autores alestagesquarbon seegit ish smonth reolharo a'picdi di ciafegno pee l'obic early their nair acelly grangers.

Lubisconsup of the Continue

# INDICE DE' LIBRI, e Capitoli di questa Relatione.

Libro Primo Della natura, e proprietà del Regno di CILE.

| FALL CONTRACTOR AND    |
|------------------------------------------------------------|
| Cap. Y El Sito, Clima, e divisione                         |
| Cap. D El Sito, Clima, e diuisione del Regno di Cile, pag. |
| Can 2. Delli quattro tempi dell'anno.                      |
| trattafi in particolare dell' Innerno, e                   |
| Primauera, e di fiori, & alcune herbe                      |
| medicinali. Mo and anole and 4                             |
| Cap.3. Dell' Estate, & Autunno, e de'                      |
| suoi frutti, e raccolte                                    |
| Cap.4. Dellaricchezza naturale des Re                      |
| gno di Cile, che fono le miniere di                        |
| oro, & altro metallo, & della industria                    |
| de'fuoi frutti                                             |
| Delle female Condiglers di Cile                            |
| Cap. 5. Della famola Cordiglera di Cile,                   |
| cioè Serra di Monti vi della 12                            |
| Cap.6. Delli Vuolcani, miniere d'oro,                      |
| e di argento della Cordigliera. 4 15                       |
| Cap.7. Delli Fonti, Fiumi, e Ruscelli                      |
| Mdella Cordigliera . 1 01 14 07 18                         |
| Cap.8. Dell'immensità de fiumi, che                        |
| nascono da questa Cordigliera, e sboc                      |
| cano nel mare 20                                           |
| Cap.9. Del famoso porto, e siume di<br>Valdinia. 25        |
| Valdinia. 25                                               |
| Cap. 10. Siseguita l'ordine, e descrittio                  |
| ne de' fiumi: si tratta di quelli, che                     |
| cadono all'Oriente, e della differenza,                    |
| che v'è dall' vna e l'altra parte della                    |
| Cordigliera de contain loup abnot 28                       |
| Can. II. De gl'effetti, che caula la mol-                  |
| ra neue della Cordigliera por la 31                        |
| Cap. 12. Delle fontane che nascono nel-                    |
| le Valli. & altre parti del Gile fuori.                    |
| della Cordigliera ? Fred 911013 - 2-23-1                   |
| Cap. 13. Delle Lacane del Cile, e del                      |
| Sale, che in quello fi raccoglie. 35                       |
| Cap. 14. Si tratta breuemente del mare                     |
| del Regno del Cile, e dell'erimologia                      |
| del suo nome.                                              |
| Capity. Delle cofte del mare del Cile, e                   |
| delli suoi Porti                                           |
| Capi 16. Della fertilità di tuttala Cona                   |
| del Cile 3 23 openit post and 136 41                       |
| Con an Diversi con ari di coloi che fi                     |
| Cap. 17. Divarij generi di pesci, che si                   |
|                                                            |

| pelcano nelle coste del Cile. 43                               |
|----------------------------------------------------------------|
| Cap. 18. De gi vecelli, che fi generano<br>in questo Paese. 45 |
| in questo Paefe. 45                                            |
| Cap. 19. Seguita la medesima materia, e                        |
| si trazta della caccia de' Falconi. 48                         |
| Cap.20. Del Cielo, e Stelle, che sono                          |
| proprie di quella Regione del Cile pag. 50                     |
| pag.50                                                         |
| Cap.21. De gl'Animali coli proprij, co-                        |
| me stranieri del Regno del Cile, e delle                       |
| pietre Belzuarri.                                              |
| Cap.22. De gl'Alberi che si producono                          |
| nel Cile. The supplied and applied 56                          |
| Cap. 23. Nelquale si da fine a questa.                         |
| materia, e si tratta del prodigioso al-                        |
| bero, che in forma di Crocifisso creb-                         |
| be in vna delle Montagne del Gile.                             |
| pag 59                                                         |
|                                                                |
| T. IBRO II                                                     |

Della Seconda, e Terza parte del

| Regnour Cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cap.   Ell'Hole del Regno del Cile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap. Ell'Isose del Regno del Cile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cap. 2. Della Terra del Fuoco. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cap. 3. Delli due Stretti di Magaglianes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sie difan Vincenzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cap.4. Seguita la medefima materia, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I fi tratta dell' veilità del commercio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| del Cile con le Filippine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cap. 5. Dell'armate che si sono perle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| & altre che sono passate per lo stretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| di Magaglianes 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cap.6. Della Prouincia di Cuio. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cap. 7. De' confini della Prouincia di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuio, e particolarmente de gl'Orien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cali che sono le pampe del fiume dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pargento. 77'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The part of the state of the st |

pag, 124 \*\*

## LIBRO III.

Degl' Habitatori del Regno del Cite.

Cap. D E' primi Habitatori dell'Ame rica, e della loro Autichità.

Cap.2. Del grand' animo, e valore de gl' Indiani del Cile.

Cap.3. Seguita la medefima materia, e fi tratta della nobiltà de gl' Indiani del Cile.

Cap.4. Si continua la medesima materia.

Cap. 5. Si tratta di altre proprietà,e costumi de' Cileni. 96

Cap.6. Dell' Indiani Cileni ch'habitano

Cap.7. Dell' Indiani di Cuio che stanno dall' altra parte della Cordigliera all' Oriente del Gile. 102

### LIBROIV.

Dell'entrata de Spagnuoli nel Regno del Cile.

Cap. Ntroduttione, a questo libro.

1. pag. 106

Cap. 2. Dell'America in commune, e. che notitia si troui di quella ne gl' antichi Filosofi.

Cap. 3. Che notitia si troui nella-sacra Scrittura di questa nuova Regione.

Cap.4. Dello scoprimento dell' America, e per quali mezzi fi consegui. 112

Cap. 5. Parte Don Christoforo Colombo da Spagna per trouare il nuquo Mondo.

Cap.6. Si maranigliano l'Indiani, veden do i Spagnuoli, & l'Almirante seguita a scoprire nuone terre.

Cap.7. Dopò la morte dell'Almirante.
Colombo seguitano altri Cassigliani
lo scoprimento, & conquista del nuouo mondo: si cratta della Hauana, e
della Pierà dell' Indiani gentili verso
la Vergine nostra Signora.

Cap.9. Seguita Vasco Nugnez de Balboa lo scoprimento del mare del Sur. Cap. 10. Si continua lo scoprimento del mare del Sur, e dell'Isole, e coste di quello.

Cap. 11. Dello scoprimento del fiume dell'argento, e delle coste del Cile per lo stretto di Magaglianes.

Cap. 12. Dello scoprimento d'altre terre dell'America, prima di quella del Cile.

Cap. 13. Si da lo scoprimento del Perua Don Francesco Pizarro. Don Diego de Almagro, & Hernando de Luque, e quel che si patti in quello.

136

Cap. 14. Torna il Capitano Don Francelco Pizarro a Panama, passa a Spagna, e seguitala sua conquista 138

Cap. 15. Arriva la nova del governo dei Marescial D. Diego de Almagro, & esce allo scoprimento di Cile, & si tratta della Città di Lima.

Cap. 16. Entra l'Adelantato in Cile in hauendo patito nel camino gran tra-

Cap. 17. Passano altri la Cordigliera, e quel che successe all'Adelantato in Copiapò, il suo ritorno da Cile, e mor te disgratiata.

## LIBRO V.

Della conquista, e fondatione del Regno di Cile.

Cap. Ntra nel Cile il Gouernatore
1. Pietro di Valdinia, conquista,
e fonda quel Regno, & entra il primo
fino a Mapociò.

Cap.2. Sifonda la Città di san Giacomo in Mapociò, si tratta del suo sito se pianta.

Cap.3. Delle piazze, edificij, e Chiese della Città di san Giacomo. 1560

Cap.4. Del gouerno ciuile, ecclesiatico, e secolare della Cirtà di san Gian como, e delle proprietà de'suoi Cittadini.

Cap. 5. Della ricchezza, militia, studio generali, & accrescimenti della Citta di san Giacomo.

Cip. 6. Del culto Divino, & Ecclefiaftico della Città di san Giacomo . 1623

Cap.

Cap.7. Doue si tratta delle Processioni della Settimana Santa nella Città di san Giacomo.

Cap. 8. Delle feste, & allegrezze della Città di san Giacomo.

Cap.9. Il Gouernador Pietro di Valdiuia tira auanti la sua conquista; si cominciano a lauorare le miniere d'oro; manda le mostre della loro ricchezza al Perù, donde il Generale Giouanni Battista Pastene li arreca il primo soccorso.

Cap. 10. Sipopola la Città della Serena.
Il Generale Gio. Battista Pastene si trasferisce al Perù, donde porta al Cile nuovo soccorso, e doppo ritorna dal Cile al Perù insieme col Gouernator Valdinia, & altri Capitani, per soccorrere l'Esercito Regio di quel Regno, contro le Ribellioni del Pizzarro.

Cap. 11. Di quel che auuenne nel Cilenell' assenza del Gonernador Pietro de Valdinia, e doppo che vi ritornò, e de' soccorsi, ch'egli hebbe per quella impresa.

Cap. 12 Il Gouernador Pietro di Valdinia si ananza nella sua conquista, e popola la Città della Concettione, done fu in pericolo di perdersi in vna batta-

Cap, 13. Delle merauiglie, e miracoli operati nel Cile dall'Imperiale Imagine di Nostra Signora delle Neui, 177

Cap. 14. Siegue nel medesimo argomento delle meraniglie della Regina del Cielo.

Cap. 15. Di vn' altro miracolo operato dalla Vergine nostra Signora a fauore della protettione del Cile. 181

Cap. 16. Il Gouernador Pietro di Valdinia vscito dalla Concettione siegue la sua conquista, e sonda le Città della Imperiale, Valdina, e Villarica, e tre Fortezze in Arauco, con para 183

Cap. 17. Si popola la Città di Angol, e si ribellano gl' Indiani dalli Spagnuoli,

Cap. 18. Gli Indiani ammazzano il Gouernador. Pierro di Valdinia con tutto l'elercito, si narra famoso fatto di Lauraro seruidore del Gouernado. re principal' Autore di questa strage.

Cap. 19. Di quello che auuenne dopò la morte del Gouernador Pietro de Valdiuia.

Cap. 20, Lautaro faccheggia la Città della Concettione: Caopolicano affedia quella dell'Imperiale, ma non la prende per lo particolar fauore, con cui la difese la Regina del Cielo. 190

Cap.21. Si ristora la Città della Concettione; Lautaro di nouo la prende, dopò và ad assalir quella di san Giacomo, e vi resta morto.

Cap. 22. Passa ai gouerno del Cile Don Garcia Hurrado di Mendozza, e di quanto li successe nell'arriuo a quel Regno, e delle battaglie; che sece con gli Araucani.

Cap.23. Altrisuccessi della guerra, Gonuersione, e morte di Caopolicano.

Conuersione, emorte di Caopolicano.

Cap. 24. Trattasi il fine del gouerno del Marchesedi Cagnete, e de' suoi successori, sino a quello del Dottor Melchior Brauo di Sarauia.

### LIBRO VI.

Nel quale sicontengono parij successi della guerra fatta in tempo delli altri Gouernatori del Cile, che succedettero alli passati.

Cap. E Mandato da Spagna per Gouer

1. E natore del Cile Don Alonfo de
fottomaggiore, e de' primi fuccessi
del suo Gouerno.

Cap 2. Si profeguile ono altrifuccessi del la guerra 207

Cap 3. Cadeguala metre fuoco alla città di Angolo, assalta il forte di Pureno, e resta morto in vna dissida.

Cap.4. Della pace che fecero colli Spagnoli alcuni Cacichi, e di molti, e varifuccessi della guerra.

Cap. 5. Della noua ribellione, e tradimento dell'Indiani c'haueueno fatta pace co' Spagnoli: si tratta della ven-

det-

detta che Ianequeo determinò preder per la morte data a suo marito. 214 Cap. 6. Il Gouernadore cerca di hauer nelle mani Checiuntureo: Gianecheo siegue nell' impresa di sar vendetta del morto marito, & alcuni Cacichi sanno pace con li Spagnoli. 216

Cap.7. Il Vicerè del Perù Don Garzia
Hurtado di Mendoza manda vn buo
no soccorso nel Cile, il cui Gouerna
dore con questo agiuto va in Arauco, doue sa vn sanguino so fatto d'arme.

Cap. 8. Sifabrica la fortezza di Arauco: fi sforzano gli Araucani d'impadronirsene: ma alla fine fanno pace conostri.

Cap 9. Il Gouernatore ottiene vna celebre vittoria in Tucapel, si ribellano gli Araucani, e Don Alonso di Sottomaior finisce il suo gouerno. 223

Cap. 10. Principij del gouerno di Don-Martino Garsia Ognes di Loyola.

225

Cap. 11. Della fondatione della città di fanta Croce di Loyola, e di molti altri auuenimenti della guerra fino alla morte data da gli Indiani rubelli al medefimo Gouernatore. 226

Cap. 12. Della distructione, che secero gli Indiani di sei Colonie delli Spagnoli nel Cile, e del molto che li Spagnoli fattischiaui in questa occasione soffrirono nella seruitù di 40. anni.

Cap. 13. Il Rè manda il Padre Luigi di Valdiuia della Compagnia di Giesù al Cile per conchinder la pace con gli Indiani; manda anche D. Aloso de Ribera per Gouernatore di quel Regno, e delle Missioni che il Padre Luigi instituì in Monterey, & Arauco. 232

Cap. 14. Tratta il Padre Valdinia della pace con Anganamon, del cui sdegno benche si sospetti per esserii fuggitalcune donne, e sattesi christiane; con tutto ciò si determina mandat all' Indiani ribelli per molte raggioni li PP. Oratio Vechi, e Martino Aranda, il che però si disserisce sino che il Gouernatore conchiuda la pace co quei di Puren, & Elicura nel forte di Pay.

caui.
Cap. 15. Dell' entrata delli PP. Horatio
Vechi, e Martino di Aranda a predicar l'Euangelio all' Indiani rubelli, e
del loro felicissimo sine.

Cap. 17. Della honoreuol sepoltura, che si diede alli Cadaueri dell'auuenturosi PP. Martino d'Aranda, & Oratio Vechi, e Diego di Montalbano. Del ritorno del Padre Valdinia à Spagna, e dello stato del Cile sino al Gouerno del Marchese di Baydes.

Vera Relatione della Pace capitolata con li ribelli Araucani del Marchese di Baydes Conte di Pedroso, Gouernatore, e Capitano Generale del Regno di Cile, e Presidente del consiglio Reale cauata dall' Informationi, elettere di lui, e dalli Padri della Compagnia di Giesù, che accompagnorno l'esercito Reale nella giornata, che à quest'essetto l'anno 1641. si fece.

Appronatione. 245
Pace. 252

Cap.vir. Dello stato del Regno del Cile do ppo la pace già riferita fino al prefente anno 1646.

## LIBRO VII.

Del Principio, e'progressi che ha fatti la fede nel Regno del Cile.

Cap. D El principio, e progressi che 1. D ha fattila fede nel Regno del Cile. 259

Cap. 2. Di quello che sentono, e pratticano gl' Indiani del Cile circa la Religione. 261

Cap. 3. Della felicità, con la quale si pian tò la fede nell' America, o de progressi fatti in quella.

Cap. 4. Del modo con che si piantò la fede nel Regno di Cile, e delli progressi che si sono fatti in quello. 268

Cap. 5. Della prima entrata della Compagnia di Giesù nel Regno del Cile. 271

Cap. 6. Delli ministerij, ne'quali s'impiegala Compagnia di Giesù, e può impiegarsi nel Regno del Cile. 274. Cap. 7. Si proseguisce l'istessa materia.

ctrat-

e trattafi delli ministerij con gl'India-1 ni, e Neri. Cap. 8. Del battesimo de' Neri. E si tratta insieme del Seminario di san Francesco Sauerio. Cap.9. Si raccontano alcunicasi di edi. ficatione per essempio, consolatione, & ammaestramento di tutti. Cap. 10. Segue la medesima materia, la quale si termina con due successi, che maggiormente fanno risplendere la deuotione del nostro Santo Padres Ignatio, e san Francesco Sauerio. Cap. 11. Si tratta de' ministerij della seconda, e terza classe delle missioni del 294 Cap. 12. Del frutto spirituale, che si caua da queste missioni a benefició dell' anime, e d'alcune cose di edificatione, che riseriscono i Padri missiona-Cap. 13. Si riferiscono alcun' altre di queste missioni, e si raccontano alcuni casi di edificatione. Cap. 14. Si riferiscono alcuni casi, per mezzo de' quali si mostra la capacità, & il valore de gl' Indiani del Cile per împiegarsi alla virtù. Cap. 15. Si tratta de' ministerij, che appartengono alla quarta Classe delle do nostre missioni. 300 Cap. 16. Contiene la terribilità degl'In. diani da guerra, e crudeltà, con la qua

le ammazzano i principali da loro

Cap. 17. Siriferisce quanto nelle lettere

annue, e stato scritto di queste mis-

fatti prigioni in essa.

honi .

Cap 18. Della gran mutatione, che l'In diani Araucani han facto dal anno 27. abbraciando le cose della fede, alla quale per molti anni haucuano fatto resistenza. Cap. 19. Delfrutto che si è fatto, e che fi fa in queste Missioni, e riferendosi in fine alcuni casi di Edificatione. 323 Cap.20. Della prodigioso Imagine della nostra Signora, che si vede in Arau-Cap.21. Delle missioni, che alla quinta, & alla sesta classe appartengono. Cap.22. Diquanto riferiscono l'Annue del 1633. e 34. Delle Missioni di Ci-Cap.23. Di quanto riferiscono delle Missioni di Cisoe l'Annue del 1635.e 1636. Sesta, & vitima Classe. 339 Cap.24. Si fa mentione di alcuni huomini Illustri della Gompagnia, che sono fioriti nel Regno del Cile. Cap. 25. Segue nel medefimo argo men to de gli huomini illustri delle Missioni del Cile. Cap.26. Nelquale si pone il memoriale, nel quale il Padre Alonso de Onaglie della Compagnia di Giesù Procuratore del Cile rappresentò al molto Reuerendo Padre nostro Mutio Vitelleschi di buona memoria Preposito Generale della medesima Compa gnia la necessità, che tengono le Misa sioni di quel Regno di soggetti per le gloriose imprese delli suoi Apostolici ministerij.

# INDICE

## D' ALCVNE COSE PIV NOTABILI,

che si contengono in questi sette libri. La lettera P. significa la pagina donde s'hanno da ritrouare.



Nimali varij nella Cordigliera, che fono li monti del Cile p.13.
Ambranel Cile 44.
Animali d'Europa nel Cile, & altri proprij della terra.53.54.

Alberi d'Europa nel Cile, & altri proprij del paese. 56. 57. 58.

Alerce albero grande nel Cile, del quale fifanno seicento tauole 57.62.

Albero, che si ritroua nel Cile in sorma.
di Croce, & crocissso di statura natu
rale cosa rara. 59

America. Questione difficile che fiano stati lisuoi primi habitatori.varie opinioni.80.81.82. il primo che la ritrouò su vn piloto di Guelua.113.

Don Alonso Ersiglia Authore della samosa Araucana parla del valore del l'Indiani, & è degno di credito. \$5.

Americo Vespusio diede nome all'America, ma ingiustamente. 108.

Amazoni, come surono ritrouati, & relatione del fiume. 135.

Almagro aiuta alla conquista del Perù 136. da di mancia venti mila pezzi d'otro à quello, che li diede auiso della gratia, che il Rè gli sece d'andar alla conquista del Cile, andò à quella, & vsò gran liberalità con li suoi, 142.143. il suo essercito passa gran trauagli nel camiuo 145.146.e accarezzato nel primo luogo del Cile, doue ritrouò granquantità d'oro, e perciò sece gran dimostrationi di liberalità con li suoi soldati 147. ritorna dal Cile al Cuzco, & iui su ammazzato. 149.

Alcazoba andando à conquistar ducento leghe di terra al Cile, gli surono ammazzati li soldati nel Areto di Magaglianes. 121.

Alderete va per tutto il Cile, & informala ricchezza di quel paese, e l'istesso passa in Spagna per ritornar con soc-

corso di gente. 183.

Araucani non potendo soffrire di vedersi soggetti alli Spagnuoli trattano di ribbellarsi, elegono per capo à Caupolicano 186. vedendo che li Spagnuoli com batteuano sortemete, danno contro di loro, e si ssidano ad vno, ad vno, e dopoi s'azzussano 195. suo gran valore. 196.

Angoli fundatione, e buone qualità di questa Città 186. l'Indiani l'abbrug-

giano. 209.

Andresiglio Indiano samoso amico delli Spagnuoli inganna à Caupolicano, e li Spagnuoli per suo mezo acquistano la vittoria. 198.

Andrea Indiano figliuolo di quindecian ni, suo conseglio contro l'essercito Spa-

gnuolo 206.

Anganamon hauendo tratttato con il P.
Luigi Valdiuia li mezzi della pace paffa alla Città Imperiale, & il Padre Valdiuia paffa à trattar lì con li Casiches di quel paese 134. 135. suggono le sue mogli, e perciò si perturba la pace 237. ammazza li PP. della Compagnia, perche entrarono à predicar la legge di Dio. 139. 140. 141.

Americani che notitia teneuano del vero Dio, & di Giesù Christo, prima che entrassero li Spagnuoli 259, credeuano l'immortalità dell'anima 260.6° haue

tra-

D'alcune cose più notabili.

371

traditione che San Tomaso Apostolo arriud all'America 261. la selicità con che s'hà piautato in questo paese la Santa sede, 268, cagione, perche s'hà potuto piantar la Santa sedenell'Ametica con meno contraditioni, che nell'Oriente. 269.

Agnus Dei. Iddio sa dimostrationi dell'es-

ficacia della fua virtù. 333.

Anime del Purgatorio, sua dinotione profittenole 333.

B

B Alene del Cile 43. molte nel stretto di Magaglianes. 67.

Bezuari nel Cile. 52, 53.

Basco Nugnez de Balboa seguita il discoprimento dell'Indie, shi il primo chescuopri il mare del Surfece molte imprese, la sua morte dimostra le miseriedel mondo. 124, 135, 136.

Baides. Marchese di Baides gouernò nel Cile con gran lode, sece pace con l'Indiani, la mantenne con gran integrità, christianità, e valore, entra la prima, volta con il suo essercito nel Campo inimieo, và la seconda volta à sar la pace, si sanno i capitoli passa all'Imperiale, sa mostra della sua pietà nell'esse quie del Vescono Cizneros, la parte, che ha tenuto nella gloria, si cooperò nella sondatione di Valdinia 245.

buone qualità 2. 3. le quattro staggioni dell'anno opposti à quelli d' Europa 4. le sue montagne 12. cose marauigliose in quelle, & due suoi camini 13.14. assai asperi per passarli 17. suoi siumi rapidissimi, & suoi sonti ammirabili 18. stanno coperticinque, e sei mest dell'anno di neue 30. l'homini si gelano varij successi intorno à questo cap 31.32.

Calamità, chi fosse il primo, che l'vsasse

nella nauigatione. 112.

Christallo in queste montagne. 17. Cuyo Provincia all'Oriente del Cile, la.

gran differentia, che è tra l'vna, e l'altra parte 29. 30. Cuyo, e molto fertile. Libro VII. d'oro, & argento. 75. 76. 77. tiene ins censo, & altre cose medicinali 78. spia ge del mar del Cile, e sua sertilità 41. 42. suo cielo, e stelle. 51.

Cocchi del Cile. 58.

Cipressi grandi nel Cile. 57

Croce, & crocifisso formato naturalmente in vn'albero grande nel Cile, cosa ra-ra. 59.

Cannella, di mangiare nel stretto di Ma-

gaglianes.68.

Cessares nel Cile, suo origine, & notitia 73. andò à ritrouarli il Gouernatore Don Geronimo Luis de Cabrera 29.52

Camini per le pampe cioè pianure di Tucuman, non vi si ritroua acqua, v'è però abondanza di caccia. 78.79.

Catena, ouero gumine d'oro del Rè Inga tanto grande, che ducento Indiani no la poteuano alzare.83.

Camino marauiglio so per le montagne

13.84.

Colombo scuopril'America. 113.

Caupolicano è eletto Capitan Generale dell'essercito Araucano contro li Spagnuoli, a cui pigliò subito vna fortezza con gran valore. 185. 187. Dissida al Gouernatore, e presenta la battaglia. 204 sù tradito da vn suo soldato è preso. sua conversion, e morte. 198.

Concettione saccheggiata da Lautaro, li Spagnuolisi ritirano à San Giacomo.

190.

Colocolo reprime la presuntione, e superà bia dell'Araucani 191. conseglia la pace.

Cocettione, torna à reedificarfi, e di nuo-

uo fi perde. 192.

Cayencura anima all'Araucani, che già si ritirauano, che tornino alla battaglia... 208.

Cano. Diego cano reprime l'orgoglio

d'vn Indiano valente. 189.

Cadeguala metre fuoco ad Angol, & impedifce il foccorfo delli Spagnuoli con gran valore 209. disfida al Maestro di campo, & muore-210.211.

Cenchetaro, suo conseglio, che l'Indiani delle montagne diano finta pace, acciò riesca meglio il fatto suo 113.

223 2 Ca

Catepiuche machina vn tradimento con tro li Spagnuoli, e lo palesa solamente à Piurume, e l'esseguisce, 214.

Colocolo Signore di Arauco fa giunta di Cafiches, suoi pareri, danno la pace mà

incompita.216.

Curachiglia Ambasciatore della pace fin-

ta 232.

Colosolo figlio del vecchio Colocolo fu preso con sua moglie milla yande, la quale lo per suade à voltarsi contra li suoi vassaili, se per liberarlo non voleffero dar la pace, & che prenda la parte delli Christiani, come sece, 224

Caccia di Francolini &c.49.

Colombo inuita per la conquista dell'America alla sua patria alli Rè di Portogallo Francia, Inghilterra, & vltimamente il Rè Cattolico accetta l'inuito 114 si parte da Spagna per la conqui
sta dell'America, patisce molto, arriua,
& piglia possessio in nome del Rè Cattolico 114.115, torna due volte a Spagna, & scuopre noua terra. Fù mandato preso à Spagna, & tornando vltimamente muore. 119.120.

Cuba Isola dell'Hauana, suo discoprimento, buone qualità, & pietà verso la San-

tissima-Vergine. 120, 121.

Copiapò primo luogo del Cile molto fer-

tile 147.

Caualli al principio valeuano nel Cile

mille pezzi d'otto,

Concettione terza Città, che fondò Valdiuia, suo sito, buone qualità, & anche, delli suoi habitatori 175. è molto samosa l'Imagine, della Madonna che stà nella Cathedrale, 177.

Gile, in che stato restò doppo la morte del li PP della Compagnia, & qual tiene adesso doppo la pace 256, 257. & allanatione Spagnuola: 264.265. &c.

Compagnia di Giest sua prima entrata, nel Cile, li PP. della Compagnia alloggiati dalli PP. disato Domenico 271. &c ad instanza, & con limosine della Città sondano in San Giacomo vn Collegio 273. aprono le scuole afferto grande, e liberalità, che l'hanno mostrato quelli del Cile 274. &c. si dividono in sei classi li suoi ministerij la prima cotiene li mi-

nisterij delli Collegij con li Spagnuoli, Indiani, & Neri 275.&c. si raccontano due casi di edificatione, & di consolatione 280. 281, si tratta delli Battesimi delli Neri 281.fi raccontano alcuni casi di edificatione 283,&c. li ministerii della seconda, e terza classe sono le misfioni delli Collegij 294. frutto di queste missioni 297. &c.li, ministerij della. quarta sono quelli delle residenze, & delle missioni apostoliche 309.&c, suoi trauagli 111. suo frutto 112. li ministerij della quinta classe sono le missioni del Ciloc.330. 331. 334.&c.li PP.del Ciloc patiscono persecutione, & Dio li desende, si tratta quelche riferiscono le lettere annue del trauaglio, & frutto di queste gloriose missioni 335.336. &c.l'istesso si tratta nel memoriale. 364.&c.

Collegio di Conuittori di San Francesco Xauerio in San Giacomo 281.

28 2.8c.

Cochimbo offerisce la sondatione d'va.
Collegio, & quiui li nostri sanno gran,

frutto 302.

Cile fuoi capi, Maestri di Campo, Sergenti maggiori, & Capitani hanno somentato assai le cose di Dio nella guerra, & con il loro essempio hanno aiutato alla resorma delli costumi 311. &c.

Cile à nome suo domandano al Rè Cattolico soggetti della Compagnia l'audienza reale, il Presidente, & molti Ve-

scoui. 359.

Ciloe: terremoto grande, che fece vscire li corpi morti dalle sepolture, & altri effetti marauigliosi, che causò 33 6 & 6.

Chigliota valle del Gile riccha per le miniere d'oro, e furono le prime che fecero lauorare li Spagnuoli, l'Indiani ammazzano qui la gente del Capitan, Gonzalo de los Rios. 168.&c.

Checuntureo fratello di Ianecheo vince

& vinto fu preso 218,

Chigliota domanda Padri, & offerisce lemosina per loro sostentamento, si riceue 302.

S An Domenico. li Religiofi di Sam...
Domenico fondano Conuenti nella
terra ferma 132. alloggiano alli PP.
della

D'alcune cose più notabile.

della Compagnia nel Cile . 171.

Donne del Cile valorole 95. vanno con fuo marito alla guerra per aiutarli à combattere 208.

F

Rutti d'Europa nel Cile, e sua abondanza 18.53.59.

Fragole proprie della terra son molto pre tio se. 8.

Fonti del Cile varii, sue acque saluteuoli 32.34.35.

Fonti nelle montagne famosi quelli dell' occhi dell'acqua; e gl'altri. 19.

Fuoco, perche si dice terra del suoco. 64. S. Francesco li Franciscani sondano conuenti in terra ferma. 132.

Francesco Arcualo sa vn insigne atto di castità. 347.

Falconi, modo con che si prendono dalli falconi l'occelli chiamati frati, 49. 50.

Francesco de Villagra gouernò il Cilenell'assenza di Valdinia-entrò nel Cile con soccorso di gente succede al gouerno per la morte di Valdinia, hebbe vna gran battaglia con Lautaro, hebbe in cura la conquista di Tucuman. sua gran nobiltà succede nel gouerno al Marchese di Cagnete, e muore 176.

Filipine il suo comercio con il Cile di

gran vtilità.

Don Francesco Lasso de la Vega gouernò il Cile, hebbe gran fortuna nelle cose di guerra, e vna gran vittoria, e muo re. 300.

San Francesco d'Assissiomparisce, e corregge ad vn suo deuoto. 324.

Frutti del mare nel Cile . 42.

G

G Iorno nel stretto di Magaglianes è 24. hore l'està, la notte e altre tante nell'inuerno. 67. 102.

S.Giacomo capo del Regno del Cile sua fondatione, sito, richeza, &c. 153.

Don Garfia Hurrado de Mendoza Marchese di Cagnete secondo Gouernatore del Cile arriva alla Chirichina, trattala pace con l'Indiani, alza vn sorte nella Concettione hauendo gouernato con gran valore, e lode torna. al Periceffendo Vicerè mada vn buon foccorfo al Cile. 193. &c. 219.

Gualbarino tornando alli suoi con le mani tagliate dalli Spagnuoli, li spinge

contra quelli. 195.

Guepotaen Casiche si ritira à morire in vna montagna per non hauer potuto preualer contra li Spagnuoli; torna per sua moglie, e muore per non volersi rendere. 213. &c.

Guanoalca metre l'assedio alla fortezza.

di Mareguano .214.

Guasardo Capitano taglia vn braccio a Longotegua con vn colpo, e con vn altro li toglie la vita, per il che s'hebbe vna gran vittoria, 222.

Galeoni duefamosi fatti nel Perù.

258.

S.Gregorio potente in raffrenar i demo-

nij. 299

Gouernatori del Cile domandano alli predicatori, che li riprendano, per poter corregere gl'altri: 335.

H

H Erbe sua abondanza, e virtù nel Cile. 5. 6. 7.

Horto d'oro nel Perù. 82.

Huomini illustri della compagnia di Giesù nel Cile. 340.341.342.&c.

Sole del Cile, della Moccia, di Santa. Maria, di Giouan Fernandez, & altre. 61.62.63.

Isole di Salomone, e della nuoua Guinea

Isole nel stretto di Magaglianes. 68.

Indiani del Cile, cause della sua possanza tra le quali dice vn Auttor, che è calpe strar'oro 84. non li potè soggiocar il Rè Inga. 85. vincono, e sanno ritirare à quelli del Perà. 86. non hanno voluto riconoscer all'Inga, caggione perche non hanno ammesso Rène Republica si gouernano per li Caciches. 86. raggione, perche sono nobili. 87. modo, che tengono d'alleuar la giouenti, e di combattere. 88. 89. numero della gente, sue case, apparati, cibi, costumi, e proprietà 89. 90. &c. dispreggiano il freddo. 95. si passano assai male suor della sua terra, sanno cose straordi-

narie per ritornar à quella, si racconta vn caso singolare. 96. 97. li Promocai impediscono l'entrata nel Cile à Almagro. 149. quelli del Copiapò prendono li Spagnuoli, che andauano al Perù, facendo ostentatione dell'oro del Cile 168. ammazzano à Giouanni Boncon tutti della sua squadra. 174. quelli del Cile si soggettorno alli Spagnuoli giudicandoli al principio immortali, mà dopoi dissingannati di questo si solleuorno contra quelli. 185. abbruggiano le sue case, acciò l'amor di quelle non li faccia Codardi nella guerra... 204. gustano, e rouinano sette Città alli Spagnuoli li fanno. schiaui più di quarant'anni maltratandoli molto, fi raccontano le loro miserie. 228. si rallegrano assai dell'entrata del P.Valdiuia nella loro terra, e lo dimostrano nelle parole, e nelli fatti. 233. raggionaméto col P. Valdiuia assai prudente, il ramo di canella è segno di pacetrà loro. 233. tengono in gran stima al P. Valdinia, & à quelli della Compagnia per la loro castità. 335, danno la pace, e si soggettano al Re Cattolico, prodigii, che l'eccitorno à questo. 246. &c. capitol ano la pace.ceremonie, che vsa rono 247. 248. &c. diecinouemila, & ottocento cinquanta sono li soldati dil I ancia, che s'han soggettato, 249.ades so si ritrouano assai disposti per riceuere il fanto Euangelio, e domandano PP. della Compagnia, acciò li predichino. 257. che conoscimento haueuano di Dio innanzi l'entrata delli Spagnuoli. credeuano l'immortalità dell'anima. non surono Areisti.credono che v'è l'tltra vita, si riserisce vna carta d'vn spagnuolo schiauo. 261. 262. &c. salutarono col nome di Giesù à quelli, che passorno per il stretto di Magglianes. sua gran faciltà in apprendere le cose della fede . 263. sua gran fierezza, e crudeltà in pigliar vendetta dell'inimico, quando lo cogliono nella guerra. 313. ostinatione in non. voler credere all'Euangelio; e mutation grande, che hanno fatto doppo l'anno mile seicento ventisette sabri-

cando Chiefe, &c. 320. &c. modo di ricordarfi delli suoi peccati. 328. si scuoprono nuoue nationi nel stretto di Magaglianes, che non hanno inteso la voce dell'Euangelio per mancamento di
operarij 331. &c. vn'Indiano dona raggione del poco frutto, che si sà con loro, argomentandoci delli Christiani
vecchi. sua gran necessità di cose spirituali. 334. vi sono molti dell'vna, e
l'altra parte dei stretto. 339.

Indiani deil'America hanno preso noti-

zia di S. Tomaso. 261.

Indiani dell'Isole del Cile suoi costumi, e proprietà. 99.

Indiani molti nella costa del stretto.100.

101.

Indiani del Cuyo suoi costumi, e pro-

prietà. 102.103.

Indiani Chiamati Pampe suoi costumi, e proprietà. 104. 105. legano vn toro co due palle di pietra attaccate ad vna. corda, come si vede nell'imagine del soglio.

Indiani Cumbesisi maranigliano di vedere vn nero, e cantar vn gallo. 138.

Inga Atagualpa så ammazzar al Rè Guascar suo fratello, & à lui l'ammazzano li Spagnuoli.buttò per terra l'Euange. lij. 140.141. &c.

lanaconas era vna certa forte d'Indiani, che erano come schiaui degl'altri. 146. Indiani de Ciaquana sanno resistenza al-

li Spagnuoli. 145.

Imperial quarta Città del Cile, che fundò Valdinia . 183.

rdiano del Cile niglià

Indiano del Cile pigliò gran fedeltà col campo Spagnuolo. 205.

Inglese Tomaso Candic passa al stretto, & arriva al Cile, e torna vedendo non

poter far niente. 213.

Innecheo moglie del Casiche Guepotaen tratta con suo fratello Cecuntureo, che si vendichi della morte di suo marito, và in persona all'esercito, e mostra estraordinario valore. 215.

Indiano del Cile effendo condennato à morte, domanda, che se li dia in vn albero più alto, acciò sia veduto, e saputo dà tutti, che muore per la patria, sua ostina tione. 218.

S.Ignatio fanel Cile vn gran fauor ad vna sua deuota. 292. ne saastri. 302. caggione perche la sua sotroscrittione faccia tante marauiglie. 303. l'estica ce virtù della sua sata reliquia. 327. 326

Indiani del Cuyo odono con gusto, e profitto la parola di Dio, e si lamentano, che non andamo alloro. 398. modo di insegnargli l'oratione, e dottrina Chrisuana con legnetti, e pietre picciole, sua capacità in apprendere le cose della sede. 399. si marauigliano, che li nofiri padri non vogliono riceuere niente di quello, che l'offeriscono. 300. &c.

Indiani del Cile sua gran capacità, e buona dispositione per la virtù, si raccontano alcuni casi del valor, che hanno mostrato in quella. 304 305. &c.

L

Aghi delli fiumi, e del mar molti abbondanti di pesci, caccia, esala nel Cite. 36 Lupi, e Leoni marini nel Cite. 45 Lima sua sondatione, e gradezza 142. &c. Lautaro si volta contra il Gouernator Valdinia suo padrone, & acquista la vittoria. suo gran valor. 187. 188. acquista vittoria del Gouernatore Villagra, 189. guasta, e saccheggia la Città della Concettione. 191. guadagna la seconda volta la Concettione tratta di pigliar à S. Giacomo, sà vn forte, singe di ritirarsi, e sinalmente l'ammazzano. 191.192.

Loyola. Martino Garcia Ognez e Loyola va gouernatore al Cile, e riceunto con gran felta per la fua affabiltà, e per le fue gran parti, entrò publicando la pa ce, e ridusse molti à quella per la quale le le Città cresceuano. 225, sonda il forte del Giesù, ne sonda altri nel Puren per dominare li Pureni, & obligarli à darci la pace l'ammazzano l'Indiani co altri Capitani, e religiosi, 226, 227.

P. Luigi de Valdinia. vide. V. M

Aria Vergine nostra Signora è in.

gran deuotione appresso li Gentilitzi. Macello di pecore nel Cile, 11

Maria Verg.N. Signora è in gradeuotione appresso li gentili. 121. hà sauorito assai al Regno del Cile, operando in quello gran marauiglia 183. &c. & anche alli

nuoui Christiani d'Arauco con vna gramarauiglia 328. sua Santa imagine in., vna pietra, cosa prodigiosa 329. suggono li demonijalla sua presenza 332. esficace virtù del suo santo rosario. 336.

Mapociò siume di S. Giacomo. 22.24.152 Manna del Cile, ne sanno mentione Giouanni Laet, & Antonio de Herrera. 36. Mare del Sur, perche si chiama pacisico.

37.38. Missionanti . 296.

Murtiglia del Cile fi fa segnalato vino di quella . 59.

Mocia Isola 63. domanda predicatori del

Santo Euangelio 357,

Magaglianes scuopre il fretto, e li suoi soldati si solicuano cotra di lui, e muore nell'Isola di Zebu. 66.129.

Mar del Sur cresce, e manca in Panama ogni sei hore, due, ò tre canne. 124.

Mexico sua grandezza, e progressi nella

Ianta Fede . 132.133.

P. Martin de Aranda passa col P. Valdiuia al paese dell'Indiani inemici sidandosi di quell'entratta nella missione, si
tratta d'entrare à predicar alli Gentili, e li motini, che pigliò per questo.
vnisormità di pareri in ordine à questo, entrò à predicar alli Gentili. 234.
l'ammazzano per questa causa, modo
e circostantie della sua morte. 239. 240
&c. varie cose della sua vita. 342. 343.
Missioni del Cile hanno gran bisogno di

Montaluan, laltro fratello Diego Montaluan è ammazzato co li due PP. Oratio e Martino di Aranda. 239.240&c.

Ministri reali quanta parte hanno nell'India in propagare la santa Fede. 266
Missioni del Cle si patisce molto in quelle
317.vi sono pericosi della vita. 318. hãno bisogno di più operarii. 331.350.351.
Missionanti del Cile patiscono molto. 334
335.336.&c.

Monroy P.Gaspare de Monroy illustres huomo nel Cile . 346. 347. 348. 349.

Missioni del Cuyol di grantrauaglio, 348. 349. & hanno mancamento di missionanti. 295.296.297.298. N

Eue moltanelle montagne, esuoi effetti . 31.

Nodales riconoscono il stretto di S. Vin-

cen-

cenzo, e la terra mentale causa nell'Europa quelche il Sur nel Cile, 64.69. Nuouo regno la Ptouincia della Compa-

gnia affai illustre in quello. 136.

Ro piatti, e vasi dal Inga erano di questo metallo.

Oro si cominciò à cauare dalle miniere di Chigliora nel Cile con gran abon-

danza. 168.

Oro Valdinia per mostrar quanto n'haueua ritrouato nel Cile, manda alcucuni Ca vitani con le staffe, serri, & ornamenti del caualli tutti d'oro masiz-20.168.

Oro molte miniere nel Cile . 9. ven'è di 23. carate. 10. se ne cauaua molto.

Olandesi sondano à Valdinia di struggono le Chiesa di Ciloe; son castigati dà Dio. 22. 27.28. l'Indiani l'ammazzano nel stretto . 40.

Oro vn Gentile confonde alli Christiani per l'acci dità, con che lo cercauano.

122.

P.Oratio Vechi va alla mission d'Arauco fà gran frutto nelli soldati Spagnuoli, & Indiani 234. passa con il Padre Valdiuia nel paese dell'Indiani nemici si tratta chi deue entrar'à predicargli. vnione di pareri inordine à questo.l'am mazzano per questa caggione, modo, e circostantie della sua morte 236. 237. 238. 239. 240. 241.242.243, altre cose di sua vita, 342.

Vren lago, presidio securo dell'In-

diani. 36.

Porti molti, & assaibuoni nel stretto di Magaglianes 40.61. fi riferiscono quelli della costa del Cile.40.41.

Pesci del mar del Cile, e sua abondanza,

varie sorti, 44.45,

Passari del Cile varie sorti.46. 47.48. Pepe nel stretto di Magaglianes. 68.

Plata quanto gran quantità n'hà venuto dall'America in Europa. 112. Pietro Sancez voleua ammazzar al Gouernator Villagra, e questo li sece tagliar la testa nel Cile. 178,

Paignagnango Ienizaro fà guerra alli Spa gnuoli, & è preso; muore conuertito à Dio. 206.

Pucecaleo famoso mago l'ammazzarono, perche indouino all'Indiani la soggettione alli Spagnuoli, 191.

Paynamacio famoso Araucano.207.

Pureni eleggono per capo à Guanoalca. ceremonia della fedeltà, che promi-

Per la di 26. carate della grandezza di vna piccola noce si portò dall'America 126.li Spagnuoli n'hanno trouato molt altre grosse.modo di pescarle.127.

Plata fiume della Plata suo discoprimento, e perche si chiamò cosi; qualità delle sue buone acque, e terra per doue scorre. 127. &c. si sabricò in quelle la. Città del buon aere. 119.&c.

Paraguai sue gloriose missioni 129.hanno

buone voci.126.

Panama sua sondatione, e pietà. 132.

Perù suo discoprimento.136.

Pizarro, Don Francesco Pizarto, torna. la sua gente a Panama, e resta con. soli tredici, ritorna à Panama, & à Spagna, il Relifa fauori, seguita il scuoprimento del Perù, edifica il primo tempio à Dio in Piura, acquista vittoria dell'Inga, e lo prende. 137.138.&c.

Pastene il General Giouan Battista Pastene porta il primo soccorso per mare al Cile, va à scuoprire le coste del Cile sin al stretto di Magaglianes, torna al Perù per nuono soccorso, e preso nel Perù, dal Tiranno, e liberandofi, torna al'Cile per dar'auuifo della rebbellioni del Perù, doue tornò con soccorso di gente il Gouernator Valdinia, 173. 174.&c.

Pelantaro, capo delli Pureni, che tolsero la vita al gouernator Loyola.227.

Pietro Melendez entra à trattar la pace con l'Indiani di guerra. 233.

Pignas Padre Baltasare Pignas primo sondatore della Compagnia di Giesù nel Cile, 272, 340.

Puelces natione molto grande, che corre più di nouecento miglia. 290.

Icchezza delli frutti Idel Cile. 11. Ricchezza nascosta nelle montagne, &

12

la caufa. 17.18.

Rengo famoso Araucano seguita li Spagnuoli suoi nemici dicendogli vitupe-

rij. I 92.

Ramon Alonso Garsia Ramon Maestro di campo nel Cile suoi fatti vince, & ammazza à Cadeguala nella dissida. suo gran valor, & anco de suoi soldati. passa al Perù per dar conto del buon stato della guerra, gouernò il Cile due volte, e nel secondo gouerno morì, vide il lib, 6.

Religiosi di San Domenico di San Frace fco di S. Agostino, e della mercè, quanta parte tengono nella propagatione della Santa sede nell'America. Suo augmento, suo santo zelo, e case che hanno

fondato, 265.

Rè cattolici sua gran liberalità, nelle Chie se d'America, nel culto diuino, e nelle spese delle missioni &c. 266. 267. il prim'oro, che venne dall'Indie l'applicorno alla custodia del Santissimo Sacramento, e l'istesso hanno fatto i Rè di Portogallo. 331.

Romero Padre Giouanni Romero illulustre huomo della Compagnia di Gie-

sù nel Cile.244.&c.

2

SAette del Cile non cascanonel Cile.

Salto è vna valle molto amena, e di gran ricreatione nel Cile, sue proprietà 31. Sale si fa nelle lagune del Cile, & in certa

forte d'herba nella valle di Lampa.36. Sur causa nell'austral'America li medesimi effetti, che la tramontana in Europa. 37.

Sandalo nel Cile. 57.59.

Salamone è probabile che habbia inuiato nel Cile la sua armata. 109.&c.

Serena Città di Cochimbo, sua fondatione tempio, buone qualità, e miniere d'oro bronzo piombo, &c. la distruggono l' Indiani, e la reedifica il General Francesco Aghirre 177. &c.

Simie nelle montagne. 13.

Stretto di S. Vincenzo chiamato volgarmente del maire. 67.

Stelle nel mar del Cile seruono per raffrenar il vitio di beuer vino, & inebriarfi. 43.

Stelle, e cielo del Cile, 50.51.52.

Stretto di Magaglianes la notte qui è vinti hore.varie sorti di pesci, e molti porti
v'è opinione, che vi sia altro canale di
quello di Magaglianes, armata persa,
volendolo passare 66. 67.68. &c., dicono che indetto stretto vi siano Pigmei,
con che sondamento 102. ammazzarono nel medesimo stretto Alcazoua, che
andaua à conquistar ducento leghe,
nel Cile 130 vi sono luoghi in terra serma assai ricchi 131. v'è cannella, & alcune scorcie d'alberiche correspondono al pepe. 67.68.

Spagnuoli, suo valor, e patimentonella conquista dell'Indie 148. Spagnuoli diedero principio ad vna insigne vittoria nella costa di Villagra, rompendo le trincere, & facendo porta à glaltri 200. alcuni Spagnuoli cattiui si liberano 249. sue miserie nella schiaui-

tudine. 250.

Struzzo, modo con che scappa dal cane, che lo seguita. 49.

Soldati Spagnuoli del Cile suo valor, e fe-

deltà. han patito molto. 180.

Sarmento, Pietro Sarmento si parte dal Perù contra il Drache, passa il stretto, arriua à Spagna, e di la torna Gouernatore della nuoua Città di S. Filippo, che si sondò, e rouinò nella bocca del stretto di Magaglianes 113.

Aguataguas famosa laguna nel Cile. 36.

Turchese pietre pretiose nel Cile, ma l'abondanza l'hà tolto la stima. 154.

Turelipe capitan famoso, li prendono li Christiani. 230.

San Tomaso v'è traditione che sii nell'America. 263.

Terremoto grande, e raro nel Carelmapo prouincia del Cilelanno 633.336.

Torres . Padre Diego Torres Boglio. 341.&c.

Tramontana causa. in Europali medestimi effetti, che il Sur nell'America.

Fiumi del Cile più di ducento quelli che corrono al ponente, e circa 50 quelli che vanno al mare 21. suoi nomi e buo-

næ qualita 22.23.&c.

V

V Celli, e passari del Cile simili à quelli di Europa, & altri proprij dellaterra 46.47.48.

Volcani sedeci nelle montagne del Ci-

le.16.

Vescoui primi del Cile surono dell'ordine di San, Francesco di gran virtù. 184. Vino buono nel Cile in grand'abondanza 9, quello di murtiglia assai regalato. 59.

Valdiuia fiume, porto, sue buone qualilità,e fortezza naturale 25.36. si fonda

la Città.189.

Vincezo Yagnes Pinson scuoprì il capo di S. Agostino il maragnone, & altri paesi, e pigliò possesso di tutto per la corona

di Caffiglia.120.

Valdiuia primofundatore del Cile và alla conquista doppo Almagro 150. và al Perù con alcuni Capitani per soccorrere all'essercito reale contra il tiranno, & acquistata la vittoria torna al Cile per proseguire la conquista 170. vince alli promocai, e sonda la Città della Concettione 174. l'inculporono, perche pigliò imprese sopra le sue sorze, e che attese troppo à lauore le miniere d'oro, perilche si perse tutt'il resto. 184. dicono, che arriuò tardi per dar soccoso alle sortezze. 187. l'ammazzano l'Indiani. 188.

Vigliarica sua foudatione, e qualità, 182. P. Vincenzo Modoleli sa gran frutto nel-

la missione di buona speranza. 200. Valdiuia si sonda di nuono si sanno trefortezze. si sonda vna casa della Compagnia di Giesù per la conuersione dell'Indiani. 258.

Venegas P. Melcheore Venegas infigne huomo della nostra compagnia. 347.

Valdinia Padre Luigi Valdinia passa al Cile, & apprende la lingua dell' India tanto presto, che confessa in tredici giorni, e predica in quella lingua frà. 28 giorni.272. fece vna grammatica, & vn vocabulario della lingua del Cile, e del Cuyo. 273. tratta in Spagna. con il Rèli mezzi per lapace del Regno del Cile, arriua al Cile, & incomincia subito à trattar con l'Indiani li mezzi della pace, e con questo entra nelli loro paesi. 234.gran valor, & animo, che mostrò in vn ragionamento, che durò tre hore, credito grande con l'Indiani per la stima che fanno dell'huomini valenti. fonda due missioni per hauer l'intento della pace. si fida la secoda volta dell'Indiani, passa alle loro terre per parlar con essi, intendono con gusto li mezzi dellapace, che il P.gli propone lo tengono in gran stima per la sua virtu.233.&c. battezzaua tant'Indiani, che stracco non poteua alzare più le braccia. 3 2 3 sua opinione e zelo. 340. fi voltano contra il P. Valdiuia l'interessati. si parte dal Cile, torna à Spagna, & è honorato dal Rè, no vollericeuere nessuno offitio honorato, che l'offerse. 292. 293.294. se ne và alla sua prouincia di Castiglia, doue morì con graud'opiuione di Santità. 292.293.294.

X

Auerio S. Francesco Xauerio sauorisce alli suoi deuoti, si racconta vn caso raro. 292.

# SECONDA PROTESTA DELL'AVTORE.

Ector aduerte in hac historica Relatione nonnulla attigi, quæ sanctitatem aliquibus preclaris viris videntur ascribere, perstringo nonnunquam aliqua, quæ cum vires humanas su-perent, miracula videri possunt, præsagia suturorum, arcanorum manisestationes, reuelationes, illustrationes, & si quæ sút alia huiusmodi beneficia. Verum hæc omnia ita meis lectoribus propono; vi nolim ab illis accipi tamquam ab Apostolica Sede examinata, atque approbata, sed tamquam quæ à sola suorum Actorum side pondus obtineat, atque adeò nonaliter quam humanam historiam. Proinde Apostolicum S. Congregationis S.R.& Vniuersalis Inquisicionis Decretu Anno 1625. editum & anno 1634. confirmatum, integrè atque inuiolate iuxta declarationem eiuldem Decreti a. Santissimo D.N.D. Vrbano Papa VIII. Anno 1631. sactam seruaria me omnes intelligant: nec velle me vel cultum, aut venerationem aliquam, per has meas narrationes, illi arrogare, aut opinionem Sanctitatis inducere, seu augere, vel quicquam eorum existimationi adiungere, neque vllum gradum facere ad futuram illorum aliquando Beatificationem, vel Canonizationem, aut miraculi comprobationem, sed omnia in eo statua me relinqui, quem, seclusa hac mea lucubratione, obtinerent, non obstante quocunque longissimi temporis cursu. Hoc tam sancte profiteor quam decet eum, qui, S. Sedis Apostolicæ obedientissimus haberi filius cupit, & ab ea in omni sua actione, & scriptione dirigi.



Pianta di alcuna Isola, o Porto della Costa di Cile.
Porto di Valparadiso.

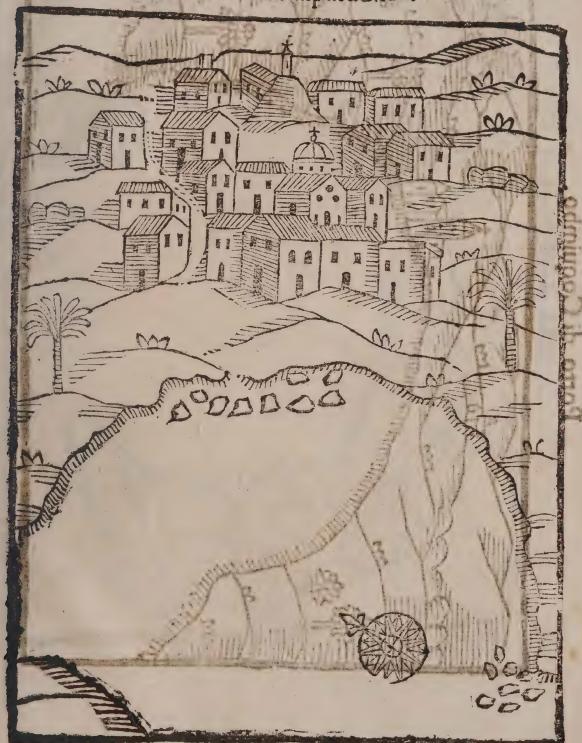



. Ifola della Mocha.

6





Porto della Concettione.



Ltre li ministerii di questo Collegio, che sono molti, quelli, che si sanno con li Spagnoli, Indi, e Negri, e li studii generali, e le Congregationi & Constaternite, che si sogliono sare nelle Città grandi, escono da questo Collegio li nostri Padri missionanti dal siume Maypò, insino à Coquimbo, & altri paesi vicini, che sono più di trecento è cinquanta miglia di longhezza. & di circuito più pisettecento cinquanta; doue sono molti Casali, e Chiese per esercitare le Missioni.



A questa casa escono alle Missioni dal siume Maypò, insino à Maule, che sono cento cinquanta miglia di longhezza, e cinquecento di circuito, che sono le più popolate di gente, e di Casalidi tutto il paese.



Termini di questa Missione sono la valle di Chigliota (che è vna delle più popolate del Regno) e quella della Ligua, e Ciuapa, doue sono molti casali, e gente, ne' quali si fa gran frutto.



I terminidelle Missioni di questo Collegio si può dire, che sono senza termine, come ancora sono li trauagli, molestie, & incomodità, che in quella si patiscono per la salute dell'Anime.



I N questa Città ci offeriscono la fondatione di vn Collegio, le Missioni del quale saranuo dell'istesso modo, che quelle di Mendoza.



I L spatio delle Missioni di questo Colleggio è dal siume Maule, sino, a Ytata, che sono cento cinquanta miglia di longhezza, & di circuito cinquecento, douc sono frequenti Casali, e molta gente, & oltre di questa missione, è capo questo collegio dell'altre, che si fanno in tutta la residenza.



E Missionidi questo Collegio si possono fare dal siume Ytata, sino al Nublo, & in tutte le altre parti della Cordigliera, insino à buona speranza, che sono più di cento, e cinquanta miglia di circuito, doue si trouano molti pericoli della vita per le continue scorrerie de Gentili, che fanno guerra.



Vesta Residenza è per le Missioni, che si fanno alli Gentili, & oltre a quelle che si fanno a molti Casalide' Spagnoli, e presidij di guerra, doue sono molti Indi christiani; si fanno sino al siume Bioblo, & per la Cordilliera, insino al paese dell' Indi, che sanno guerra; doue non vi è termine presisso per queste missioni; sono qui grandi assai li pericoli, e li trauagli,



Vesta casa stà nella sortezza di S. Christosoro, che è assai buona, e dentro le sue muraglie, oltre li soldati spagnoli, sono molti Indi christiani, e gentili di quali insegnano la dottrina li nostri Padri Missionanti, e escono di qua a Talcamahuida, (done hanno pure Chiese) e sono altri redotti, e presidi, con molti pericoli della vita.



Ltre delli ministerii che esercitano li nostri Padri missionanti fra li Spagnoli. Li Indiamici, che stanno in questo Castello, e Fortezza di questo stato. La altri Presidi, che sono più innanzi; scorrono da questa Residenza per moste Chiese, che hanno sabricato, e per il Paese delli Gentili, doue si vanno convertendo, & instruendo nelle cose della sede; e sono assai straordinarii li pericoli di questa Missione.



E Missioni di questa Resideza sono la gloria, e corona di tutte l'altre, done escoluo li nostri Padri Missionanti è cinquanta due Isole, che non hano altro soccorso
spir ituale: nauigano in barche piccole, che chiamano pirague, con tanta grande
incomodità, trauagli, e pericoli della vita, che non si trona altra Missione, che
s'anantaggi in questo. Escono ancora à terra ferma, done hanno più di cinque
sento miglia, insino allo stretto di Magagliano, per fare le missioni alli Gentili.



I N questo Arcipelago è le Ysole delli Cioni, che sono più di cinquanta, si fanno le Missioni con immensi tranzgli, e pericoli della vita.





## RARE BOOK COLLECTION



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

> FLATOW F3091 .079

